

1.8.277. 7.8.277 6-4-3.

# **ESPOSIZIONE ITALIANA**

TENUTA IN FIRENZE NEL 1861.

VOLUME TERZO

# RELAZIONI DEI GIURATI

CLASSI XIII A XXIV.



FIRENZE,
TIPOGRAFIA DI G. BARBÈRA

1865



## ESPOSIZIONE ITALIANA

del 1861.

## ESPOSIZIONE ITALIANA

TENUTA IN FIRENZE NEL 1861.

VOLUME TERZO

# RELAZIONI DEI GIURATI

CLASSI XIII A XXIV.



FIRENZE,

TIPOGRAFIA DI G. BARBÈRA.

1865.

Le Relazioni de' Giurati hanno termine col presente volume, che comprende le Classi dalla decimaterza alla vigesimaquarta.

Sebbene in questo volume si trovino alcuni lavori brevi e concisi, pure non vi si incontra alcun Sommario come nel precedente, ma soltanto complete Relazioni.

Per facilitare le ricerehe vi sono stati aggiunti tre Elenchi: quello de' nomi de' Giurati; quello degli Espositori premiati; e in fine quello degli Operai.

Vi ha poi un indice generale, che riassume i nomi e le cose comprese nelle ventiquattro Relazioni; e con questo si dà termine a quanto concerne l' opera de' Giurati, che furono chiamati ad emettere il loro giudizio sul merito de' prodotti presentati nella prima Esposizione Italiana.

Firenze, 9 settembre 1865.

PROF. FRANCESCO PROTONOTARI.

### SOMMARIO DELLE CLASSI

### CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME.

| CLASSE XIII. Setiscio. Rolatoro, dottor Lorenzo Parroni Pag. 1         |
|------------------------------------------------------------------------|
| § I. Il Setificio considerato noi suoi rapporti con la civiltà ivi     |
| n II. Rapporto della Commissiono incaricata di riferiro sui bozzoli    |
| e sul seme di bachi                                                    |
| " III. Rapporto della Commissione incaricata dell' esame dello sote    |
| grogge, delle sete lavorate e doi cascami serici 19                    |
| n IV. Delle sote tinte                                                 |
| " V. Sete tessute                                                      |
| " VI. Conclusione. Dello stato presente del setificio in Italia 74     |
| DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI                                               |
| CLASSE XIV. Lanificio. Relatore, signor Rodolfo Osterwald 103          |
| Filati di lana                                                         |
| Pannilani                                                              |
| Tessuti misti                                                          |
| Quadri statistici                                                      |
| CLASSE XV. Cotonificio. Relatore, dottor Roberto De Filippi, 115       |
| Sicilia e Napoli                                                       |
| Toscana                                                                |
| Piemonte                                                               |
| Emilia, Umbria e Marche                                                |
| Lombardia e Venezia                                                    |
| CLASSE XVI. Industria del lino, della canapa e della paglia. Relatoro, |
| signor Alfonso Kubly                                                   |
| SEZIONE I. Industria del lino e della canapa ivi                       |
| - II Industria della manlia                                            |

| CLASSE XVII. Pelliccerie. Relatoro, Don Tommaso Corsini, duca di Ca- |
|----------------------------------------------------------------------|
| sigliano                                                             |
| Sezione I. Pelli scrza pelo                                          |
| SOTTOSEZIONE I. Cuoiami per uso di calzoleria ivi                    |
| n II. Cuoiami per uso di valigeria e selleria. 161                   |
| 7 III. Allude                                                        |
| 7 IV. Pelli conciato e compenetrate con olio. 163                    |
| n II. Pelliccerie ivi                                                |
| " III. Lavori di pelle                                               |
| SOTTOSEZIONE I. Calzoleria ivi                                       |
| n II. Guanti ivi                                                     |
| m III. Selleria                                                      |
| n IV. Valigeria ivi                                                  |
| n IV. Carrozze, ivi                                                  |
| " V. Lavori di pelo. ,                                               |
| " VI. Telo cerate e verniciato ivi                                   |
| CLASSE XVIII. Vestimenta. Relatore, cav. prof. Francesco Carega 167  |
| Sezione I. Nuovi sistomi e apparecchi per prender misure, ta-        |
| gliare, ec                                                           |
| " II. Biancheria                                                     |
| SOTTOSEZIONE I. Biancheria di tessuto ivi                            |
| n II. Biancheria di maglia ivi                                       |
| " III. Lavori di sarto ivi                                           |
| " IV. Lavori di modista e di sarta ivi                               |
| " V. Lavori di cappellaio                                            |
| SOTTOSEZIONE I. Cappelli di castoro, feltro o felpa ivi              |
| " II. Cappelli e oggetti d'uniforme tanto                            |
| militari che civili                                                  |
| " VI. Calzoleria ivi                                                 |
| " VII. Mcrcerie                                                      |
| Sottoseztone I. Bottoni ivi                                          |
| n II. Passamanterio , , , , ivi                                      |
| " VIII. Oggetti di toeletta o fantasia                               |
| SOTTOSEZIONE I. Lavori di parrucchiere ivi                           |
| " II. Pipe e boechini per sigari ivi                                 |
| " III. Ombrelli e oggetti vari ivi                                   |
| CLASSE XIX. Mobilia. Relatore, conto commend. Demetrio Carlo Fi-     |
| NOCCHIETTI 181                                                       |
| Considerazioni generali ivi                                          |
| \$ I. Dollo copie dollo pitture e sculture                           |

| 8 H. Dei commessi in pietro duro e del mosacco di Firenze. Pag. 188   |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 7 III. Del mosaico veneto-bisantino e delle avventurino e calce-      |
| doni applicati ni mobili                                              |
| " IV. Dogli alabastri lavorati di Volterra 199                        |
| v. Dell'intaglio in legno e in avorio                                 |
| vI. Della xilotarsia                                                  |
| " VII. Dell' obanisteria e tappezzeria in generale 207                |
| " VIII. Degli oggetti d'ornamento in bronzo 210                       |
| " IX. Dei mobili in ferro                                             |
| " X. Dei mobili in ottone e rame bianco 213                           |
| " XI. Dello carte da parati e dei parati in cuoio 214                 |
| " XII. Mobili diversi, stuoio ed utensili domestiei 215               |
| Considerazioni finali, ivi                                            |
| Appendice, Documenti                                                  |
| CLASSE XX. Stampa e Cartoleria. Relatore, cav. Zanobi Bicchierai 237  |
| Proemo ivi                                                            |
| Sezione I. Cartoleria                                                 |
| * II. Tipografia                                                      |
| " III. Litografia e autografia                                        |
| " IV. Calcografia ivi                                                 |
| v. Serittura e modi di riprodurla                                     |
| CONCLUSIONE                                                           |
| CLASSE XXI. Galleria economica. Relatore, cav. Ermolao Rubieri 255    |
| § I. Avvertenze generali ivi                                          |
| " II. Criteri fondamentali                                            |
| " III. Premi conferiti                                                |
| Sezione I. Alloggi e costruzioni ivi                                  |
| " II. Mobili e utensili d'uso domestico 261                           |
| " III. Tessuti e vesti                                                |
| " IV. Alimentaziono e igionc 266                                      |
| v. Arnesi e strumenti per lavoro manuale 267                          |
| " VI. Educazione, istruzione e ricreazione ivi                        |
| " IV. Conclusioni                                                     |
| CLASSE XXII. Architettura. Relatore, architetto Marco Treves 273      |
| CLASSE XXIII. Disegno, Pittura, Incisione e Litografia Relatore, pro- |
| fessore Francesco Manfredini                                          |
| Sezione I. Pittura a olio                                             |
| " II. Pitture varie e disegni d'invenzione 287                        |
| n III. Incisioni ivi                                                  |

#### SOMMARIO DELLE CLASSI

|       | Sezione IV. Disegno                                              | 88 |
|-------|------------------------------------------------------------------|----|
|       | " V. Litografia e litocromia                                     |    |
|       | Appendice                                                        | 89 |
| CLAS  | SSE XXIV. Scultura. Relatore, prof. PAOLO EMILIANI GIUDICI 3     | 01 |
|       | Appendice                                                        | 15 |
|       |                                                                  |    |
| ELEN  | CO ALFABETICO DEI GIURATI                                        | 21 |
|       | CO ALFABETICO DEGLI ESPOSITORI DISTINTI CON MEDAGLIA, DIVISO PER |    |
|       | ASSI                                                             |    |
| ELEN  | CO ALFABETICO DEGLI OPERAI DISTINTI CON MEDAGLIA                 | 61 |
| INDIC | E GENERALE                                                       | 87 |

## RELAZIONI DEI GIURATI.

### CLASSE XIII. Setificio.

#### COMMISSIONE DEI GIURATI.

Ancona (D') Dottor Comm. Sansone, di Firenze, Presidente e Relatore

CORNALIA Professor EMILIO, di Milano, Vice-Presidente. BORGOGNINI VINCENZO, di Firenze, Segretario. BOSSI Professor LUIDI, di Milano.

CASTIOLIONI MARCO, di Firenze.

CASTRACANE Conte ALESSANDRO, di Rimini. Dukase, di Lione.

FABRONI Dottor LORENZO, di Modigliana. Fossi Cavalier Gio. Battista, di Firenze.

GAVAZZI PIETRO, di Milano. Lambrusonini Cav Senatore Raffaello, di Figline

MAPPEL LECPOLDO, di Firenze MAPPEL LECIANO GIUSEPPE, di Firenze

OREFIGE GIUSEPPE, di Firenze (Ispettore della Classe).
PARADISI GIOROIO, di Firenze.

PIRONI BENEDETTO, di Firenze. POIDEBARD NATALE, di Lione.

Circostanze diverse impedirono al signor commendatore dottor Sausone D'Ancoua di stendere il Rapporto Generale delle seto che comparirono all'Esposizione italiana del 1861, siecome era stato il desiderio dei Giurati della Classe XIII, a cui con moderazione sapiente benemeritamente presiede. Tale onorevole inearico venue a me confidato. Chiunque ha letto il Cenno sommario sui giudizi emessi dal Consiglio dei Giurati della Classe XIII, che il signor D'Ancona presentò nel 19 novembre del 1861 alía Commissione reale, e che questa rese per mezzo delle stampe di pubblica ragione, non potrà che deplorare questo impedimento come un dauno per la storia dell'arte. Fortunatamente, ad alleggerire il mio cómpito, stanuo i rapporti speciali, che in nome delle respettive Commissioni presentarono i signori:

Cavalier professor EMILIO CORNALIA sui bozzoli, LEOPOLDO MAFFEI sui tessuti seriei.

LEOPOLDO MAFFET sui tessuti serici, Professor LUIGI BOSSI sulle sete tinte: i quali, per la importanza loro, essendo atai giudietti dalla Classe degni di far purte integrante del Rapportro USEREIA-LE, debinon con questo essere riproduti rulle unella testande esposizione loro. Attalebi presentato a gran tratti le viceude, che unel curso della civiltà tocerano al setticio, io mi limitero a trarre da quei rapporti melesini quelle conclusioni, che meguera della consecue della consecue di la consecue della consecue della

### Ş I.

Il setificio considerato nei suoi rapporti con la civiltà.

#### 1. — Tempi antichi.

Quando Giulio Cesare ebbe addobbato di stoffe il teatro di Roma, parvo a Dione di cassio che avesse commessa una prevaricazione talmente scandalosa da meritargli ogni rimprovero: e chiamo il setificio un'invenzione della mollezza barbarica, el un alimento del lasso smodato delle doune romane. Gli serittori più gravi dell'epoca imperiale, o gli apolegicii acerbo dettato contro l'uso della seta, 
giudicandola nell'unomo come una senoria 
ricevatezza formanile. Allorebe nel medio 
ricevatezza formanile. Allorebe nel medio 
recevateza formanile. Allorebe in medio 
reservate promonile. Allorebe nel medio 
reservate promonile. Allorebe nel medio 
reservate promonile accionati 
recevate a 
recevate della reservata della repromolagate della legi suntanta della repubblica.

Eppure il setificio, considerato in sè stesso, non è che un'industria dettata dal bisogno di difendere con i tessuti serici il corpo dell'uomo dalle ingiurie delle stagioni! Avvegnachè la seta essendo un cattivo conduttore del calorico è poco igronictrica, ossia poco penetrabile all'umidità, ed essendo capace d'imbeversi dei colori più lieti e più floridi, è atta perciò, a cagione anche della sua flessibilità singolare, di convertirsi in tessuti ora serrati e lisci. ora larghi e villosi, ora cupi ed ora chiari, che possono mantenere caldo ed ascintto il corno dell'uomo in mezzo di un ambiente freddo ed umido, e tenerlo fresco fra un aere riscaldato dai vivi ed infuocati raggi del sole. Quello splendido lucido che la distingue, fece poi si che essa non fosse impiegata come materia ordinaria per vestir l'uomo, ma indusse a dare ai drappi con essa formati un decoro ed una bellezza veramente pittorica. Ne questo fu trovato di fantasia barbarica, come riputò Dione che fosse, ma fu invenzione e conseguenza di studio d'una ricca civiltà, non di quella civiltà che emana dai fattizi splendori d'una reggia per euoprire la servitù o l'avvilimento dei popoli, ma di quella civiltà che prorompe dalle viscere stesse dei popoli, che crea le opere immortali, e che nel crearle svela, rial-za e canonizza la dignità morale dell' uomo.

Il setificio è il figlio dell'Asia, come dell'Asia è figlio l'incivilimento nostro. Vuolsi che fosse creato dai Clinest, ce he assi passasse all'Iudia, alla Persia ei di all'attre regioni dell'Asia, son che all'Egitiche ei dell'Asia, son che all'Egitiche ei l'globa, a eni è intimamente legata l'esisteura del Bombiz Mori, fosse unicante indigeno del nord dell'Asia; ma dacchè que questa pianta è stata scoperia nativa anche delle pendici orientali dell'Imalaia ce della Persia, si è creatuto più rouveniese i ammettere, che ciassemo di quei podori el monte delle pendici orientali dell'Imalaia el almentere, che ciassemo di quei poque in anche delle pendici orientali dell'Imalaia en l'introare e nel perfeciouare questa industria.

La quale, a vero dire, si rese fra essi

ammirevolo per il concetto e per l'opera. I popoli asiatici, per un' intuizione fortunata, ebbero la picua conoscenza della loro missione civile; ed in ogni genere di loro produzioni, cercarono che spiceasse quella profonda sanieuza che intende alle creazioni della natura, e vollero che essa sempre stasse innanzi gli occhi dell'uomo per sna educazione morale ed estetica. No un tal concetto dimenticarono negli stessi prodotti dell'industria, in quelli più particolurmente destinati ai comodi ed ai piaceri materiali della vita, per trattenere appunto l' nomo dal cadere nel fango dell'interesse, e mantenerlo nelle pure siere dell'ideale. Quindi scopo precipuo e co-stante del setificio orientale quello fu di raggiungere, col mezzo degl'intrecci del filo serico tinto con gli abbaglianti colori del tropico, la natura vivente, la natura attuosa nelle sue produzioni le più delicate e sorprendenti, e di applicare cotesta riproduzione non a caso ed all'impensata per ettenere un effetto menzognero e contro il possibilo sul senso, ma un effetto reale che s'addicesse alla circostanza per la quale fu esso prodotto. E siceome la corolla dei fiori è l'ornamento il più vago delle piaute, quello col quale abbelliscouo i siti ove esse crescono, quello col quale riempiono l'aria all'intorno coi profumi i più soavi: siccome i colori cangianti delle penne e le creste rilucenti degli uccelli, il pelame variato della tigre, della pantera, della zebra, la criniera del leone, le squamme irradianti dei rettili e dei pesci, i riflessi sereziati delle ali vaporose delle farfalle, aggiungono alle forme esteriori di questi animali il pregio artistico, reudono squisitamente pittoresca la natura nelle manifestazioni sue plastiche, sviluppano ed educano il senso del bello nell' uomo; eosi i tesserandoli orientali ebbero cura e pensiero di riprodurre nelle loro drapperie con verità e precisione tali produzioni in-comparabili. Ne per queste lasciarono di rappresentare l'uomo o nelle geniali suc ilistrazioni, o nelle gesta sue memorabili: chè anzi questa fu materia a quei ricehi e preziosi tappeti che seppero tessere la Persia o la Siria, e che appesi alle pareti delle sale regie e magnatizie stavano colà invece delle pitture.

Ciò basti per indicare, che gli orientali ercarono la Iossiura ad alto e a basso lircio, e che fra essi nacquero e si perfezionarono tutti quei modi d'intessere il filo serieo, che oggidi si conoscono. E comecche questo fosse ancor poco, voltero dare all'opere stesse un pregio anche maggiore, associando uelle loro stoffe l'oro col filo di seta, ed all'oro aggiungeudo le pietre preziose. Nè si creda che con cio si

SETIFICIO. 3

lacesse un fastello abusivo d'una pesante ricchezza, e che l'ornato corresse senza regola e sentimento. In lavori siffatti l'arte vinceva sempre la materia; imperocché la scienza decorativa più pura, il gusto il più perfetto tesse, intaglio, frastaglio, niello, cesello mai sempre quegl' intrecci, que' fiori e quegli animali in dette stoffe riprodotti : tantochè rimirandone anche adesso la complicazione infinita, il pensiero rimane attonito, e si pone subito in cerca della legge geometrica che erco tanti meravigliosi arabeschi. Mirate, giustamente osserva il signor Adalberto di Beaumont, che ha fatto uno studio molto commendevole sulle arti decorative orientali, mirate qual conoscenza profonda del colorito e quale associazione di tuoni esiste tra il lampeggiare dell'oro o dell'argento, ed il fiammeggiare delle pietre preziose: in cotest'opere voi sentite il sole di Bacco e di Arianna, e comprendete i rapporti che passano fra la bella natura dell'India, gli uecclli a tinte cangianti, i fiori odorosi, gl'insetti alati e la mano cho tesse cotesti morbidissimi drappi.

M'arresto a questi cenni, che sebbeno brevi, provano nondimeno contro la sentenza di Dione Cassio, che il setificio non fu un trovato della lussuria barborica, ma un' industria che, suggerita du un fisico bisogno dell'uomo, seppe convertirsi in una rappresentazione del bello per ingentilire e spiritualizzare i comodi stessi materiali della vita. Ora va detto, che un tal sentimento elevato manifestossi fra gli antichi popoli dell' Oriento non solo nella tessitura dei drappi, ma in tutte le altre modificazioni ancora che per gli usi stessi furono date alla materia. Ci racconta Plutarco, che Alessandro appena ebbe vinto per la prima volta Dario in riva del Pinario, s'impossesso della tenda di lui: che entrato nel recinto del bagno trovò quivi un gran corredo di alabastri, di bacini, di brocche e di altri vasi occorrenti tutti in oro, e squisitamente lavorati, ed il luogo stesso spirante un giocondissimo odore d'unguenti e d'aromati : che passato poscia dal bagno nella tenda, la quale per l'altezza, per la vastità ed il cospicno apprestamento dei letti e della cena imbandita era veramente degua d'ammirazione, voltosi come attonito a quei del suo seguito, loro disse: questo a mio eredere è un rero regnare. Parole, che se il Dacier ed il Dusoul rimproverarono a Plutarco como indegne della parsimonia e del carattere d'Alessandro, non celano però meno la meraviglia in lui destata dallo sfarzo di tanti nobilissimi arredi. Fra i quali non va taciuto, che fu ritrovato un cofanetto di maggior pregio degli altri, alla vista del quale, Alessandro, interrogati gli astanti qual cosa credessero che tosse da riporvisi fra le più degne d'estimazione e di eura; egli, dopo di avere ascoltate le diverse risposte, non trovò che l'Hiade che meritasse di esservi rinchiusa e eustodita.

Il che prova che l'orificeria, la toreutica, la ceramica, nnequero e si perfezionarono col setificio nell'Asia, e che al paro di questo rampollarono da quel medesimo sentimento del bello che sui popoli orientali risvegliò la ricca e variata natura loro: quella natura, che collo splendore del suo sole, colla immensità delle sue foreste, con il numero prodigioso dei grandi suoi animali, abbarbaglio o sorprese quegli Ariani che discesi dal Bolor e dall' Imalaia, lungo l'Indo, i primi la incontrarono, I quali, nell'ingenuità dell'entusiasmo e ucltimore istintivo provato dinanzi ad nu così affascinante spettacolo, furono tratti a deificarne lo forze occulte, ed al cantare quegli inni melodiosi, che compongono la sacra poesia dei Veda. Ma si noti altresì che quando gli nntiehi popoli dell' Oriente tessevano le stoffe loro preziose e fabbricavano suppellettili ricercatissime, squareiavano intere montagne di granito per iscavarvi ipogei interminabili, scolpivano simulacri colossali di numi a molte teste ed a molte braccia, o animali sterminati, quali produce la ricea loro fauna: inalzavano aeree pagode o gigantesche piramidi: edificavano città superbe per fabbriche grandiose, per larghezza e lunghezza di strade, per ornamenti di parchi e di boschetti, per affollamento di popolo, per ngitazione di carri e di cocchi, per ricchezza di mercati e di mercatanti: prosciugavano stagni, incanalavano fiumi, fertilizzavano campi, dettavano eodici, meditavano sulle grandi opere della creazione e sugli attributi del Dio supremo: seuoprivano ed nnalizzavano quello spirito immortale che informa ed auima l'uomo, concepivano e divisavnno la separazione dello Stato dalla potestà teoeratica: si dividevano in sètte dissidenti rispetto al dogma: impngnavano le armi a difesa della propria fede: contaminavano di saugue fraterno la terra che avevano colle loro fatiche abbellita: fondavano nuovi mczzi per offrire ciasenno un libero culto nlle proprie eredenze; vivevano in perpetue rivalità nazionali: scuotevano ed infrangevano il giogo formidabile delle caste per emancipare l'individuo: e tutta questa vita di meditazione, di rieerche, di lotte o di creaziono, risvegliando l'ardente immaginnzione loro, creava quelle leggende sublimi e quelle poesie cicliche, che raccolte poi, ordinate ed aggraziate da Valmicki e da Vyasa furono il fondamento del Rámáyana e del Makabharata, due poemi immortali al paro dell' Hiade e dell' Odissea.

Ond'è che il setificio orientale, quantunque industria richiesta dai bisogni materinli della vita, si palesò fino dalla primitiva e spontanea sua comparsa, quale una delle tante munifestazioni del bello dei popoli : si congiunse, si alimentò e porse aiuto nlle altre industrie decorative: nncque e procede di conserva collo arti plastiche, e come queste l'u una delle emanazioni brillanti di quella ispirazione poetica e di quella cultura intellettuale de popoli nsintici, che, malgrado il potente governo delle caste, comprese e celebrò la dignità morale dell' uomo, lo spinse a sottomettersi la nntura esteriore, mirò ad emaneiparlo, per fondare fra gli uomini il regno miracoloso della libertà.

Nel tempo stesso però il setificio orientale si collegava colla ricchezza che veniva data dal suolo di già buonificato e posto a cultura: la quale richiedendo per il culto de' numi, per l'addobbo soutuoso delle reggie e delle residenze dei magunti gli ornamenti lavorati col gusto più squisito, manteneva nell'interno nua produzione fiorente. Non minore ern il consumo che ve-niva dall'estero, il quale raddoppinva la fabbricazione interna, e dava vita ad un commercio lucroso, che col pregio della merce recava altresì l'incivilimento nell'Occidente. E qui convien dire, che non va confusa la fabbricazione delle stoffe, coll'uso e col consumo delle medesime. Se in Europa non s'imporò che tardi ad allevare il filugello, o filare ed n tessere la seta, s'adoperarono d'altronde per tempissimo, come materia d'abbigliamento, le stoffe di seta. Le resti medieke, vesti di seta, ricordate da Erodoto, furono conosciute dni Greci avanti le guerre persinne. Forse in odio al passato, dopo le giornate di Maratona e Salnmina, nou ne ritroviamo più l'uso fra essi, fino almeno nlle conquiste di Alessandro; ed il lino invece ripreso aveva quel primato, che sembra tenesse fino dai tempi d'Omero: giaceliè lino finissimo, giusta l'erudite ricerche dell'abate Giovan Girolnmo Carli, fu la materia dei pepli, antico genero di vestiario e d'ornnuento muliebre, nella cui tessitura ebbero fama le ancelle della regal casa d'Aleinoo, Agli Etruschi stessi, raffinatissimi nel gusto, e nel vivere tanti e delicati, non dovettero essere ignate le vesti seriche, che con le istituzioni loro passarono in Roma; essendoche il criebre medico Michele Rosa trovò in quella città, fino dai primi suoi tempi, l'uso della seta qual materia vestiarin. E a questi popoli autichi le vesti seriche, o i tessuti di seta, dovettero esser fatti conoscere e portati dai Fenici, dai Tirii, dai Cartaginesi e dagli Egizii, che come ogunn su avevano fondate lungo il Mediterraneo delle ricche colonic, allo quali la civiltà d'Europa va debitrice d'immensi vantaggi.

Crescendo poi la potenza romana, e con questa crescendo il lusso fra i discendenti di Romolo, il consumo delle sete divenne fra essi così comune, da rendersi un articolo d'importazione di molto rilievo. Non sarebbe difficile il mostrare, come nell'oppressiva politica che adottò il popolo re, entrasse per una gran parte la enpidigin di disporre a suo talento delle squisite produzioni dell'Oriente; che per questo si accesero e lurono combattute le guerre puni-che; che per questa si sollevò la resistenza magnanima e vittoriosa dei Mitridati contro le sue falnugi. Basti per tutto il dire, che da Pompeo furono fatte speculare le vie onde le merci dall'interno dell' Asia giunger potessero più spedite al Faso, per discendere di là nell'Eusino, ed essere più sicuramente inviate a undrire il lusso sempre crescente di Roma : che tali vie furono da esso fatte esplornre e tentare, per sottrarre Roma dal monopolio degli Egiziani: in quanto che i Lagidi avevano gravato d'enormi tributi le merci che dall'Asia erano dirette su Roma. Stando anzi al Formaleone ne sarebbe nvvenuto, che Tolomeo nvesse procurata la morte di Pompeo per vendicarsi di lui, che avendo insegnato ed agevolato ai Romani il mezzo di procaeciarsi per altre vie le produzioni dell'Asia, nvevn portato un danuo immenso alle rendite dell'Egitto.

#### 2. - Età di mezzo.

Mnlgrndo un consumo sì grande, il mondo romnno non si addestro nell'industria del setificio, sia perchè il lavoro lu in esso tenuto disonorante e dichiarato opera servile, sia perche l' Europa mancò veramente di scienze, di arti e d'iniziativa per introprendere un' industria figlia della civiltà la più coltn, e della libertà del fnb-bricante. Anche quando la sede dell' impero fu trasportata a Bisanzio, il più prossimo contatto coll' Asia non valse a destare si tosto cotesta industrin sulle rive del Bosforo. Per eccitarvela conveniva che i successori dei Mitridati, e le nomadi tribù cho il nord dell' Asia spingeva a gravitare sopra Costantinopoli, rendessero estremamente difficili i commerci fra l'Asia e l' Europa. Allorn fu stipulato fra Giustiniano e Cosroe re di Persin un trattato, che ngevolava fra i respettivi popoli la libertà del traffico, e stabiliva i dazi che nelle importazioni e nelle esportazioni gli uni e gli nltri dovevnno pagare. Ma. eomo diceva il Baldelli-Boni nella sua Storia delle relazioni vicendevoli fra l'Europa

SETIFICIO. 5

e l'Asia, ogni maniera di pacc fra Persiani e Greci sendo sempre cosa poco durevole, ed il capo principale di commercio, di cui questi ultimi facevano incetta nell' Asia, consistendo nei tessuti serici, così quell'imperatore si dette pensiero, acció la cultura della seta fosse introdotta anche ne' propri suoi Stati. Per il che avendo indarno usato ogni espediente per procurarsi dall' Abissinia le cose a ciò necessarie, gli riusci poscia di venire a cano del suo divisamento per mezzo di due missionari persiani, che avendo recato negl'internodi d'una cauna il seme del filugello, ammaestrarono i Greci nell' artificio d'allevare quell' insetto prezioso, di trarne la seta e d'indrapparla: donando così alle nazioni dell' Europa una delle più abbondevoli sorgenti della loro magnificenza e della loro riechezza. Proseguendo nello stesso argomento, il citato scrittore avverte eziandio, come sni primi anni della coltivazione, il prodotto bastar non potendo ai bisogni del paese, l'impero continuasse pereiò a trarre dalle contrade dell' Asia una grau quantità di seta, e come quel commercio suscitasse gravi discordie fra Turchi e Persiani, e motivasse per parte dei primi un' ambasciata a Giustino II onde trattare dei modi per fare direttamente il traffico delle sete senza toccare gli Stati dei secondi.

A parte tutto quanto di leggendario si contiene nel fatto dell'introduzione della seta in Europa attribuito a Giustiniano, sembra certo però, che a Costantinopoli, sedo in allora dell'impero romano, si costituissero delle fabbriche di tessuti serici, e che di qui poi si spedissero nei paesi ci-vili dell' Europa occidentale. Dicesi anzi, che quando colà vi fu stabilito il culto cristiano, le stoffe destinate alle pompe della chiesa fossero quivi istoriate con la vita di Gesù e degli Apostoli. Tale senza dubbio fu la provenienza di quei tappeti rappresentanti scene sacre, che nell'eta di mezzo si credevano fattura degli Arabi: opinione non consentita dal Muratori, perchè gli Arabi aborrivano dalla religione cristiana, e perchè, popoli iconoclasti, avevano ugualmente in orrore l'effigiare le immagini divine. Con tutto ciò nei primi secoli del medio evo tutte lo stoffe seriebo che vennero iu Europa, furono per la massima parte tratte dall'India e dalla Persia. Di là vennero quelle di Aix-la-Chapelle, quelle del vescovo Gunther di Bamberga, quelle di Cuthebert di Durham, i piviali delle chiese di Mans, di Chinon, di Metz e di Baiona. Nei conti del tesoro dei re e delle chiese di quei tempi, che si conservano negli archivi, ad ogni tratto si legge: « Un pezzo di stoffa di seta di sciamito vermiglio, sparsa di pavoni d'oro, o

di leoni, con orio ricanato a lettere surcierze de. Riccontin lisire di cionville, nella Storia di sun Luigi, che - ai tempi di lissuma si terre-mon a Gerusalemme dello comi di terre-mon a Gerusalemme dello continuo di cioni cioni di cioni di cioni di cioni di cioni cioni di cioni di cioni di cioni di cioni di perpun, di drappi d'uro, di parati d'un strevoluente ricanati, che al ritorno portavano seco in patria.

Le canzoni dell'epoca ci rivelano qual fosse l'ammirazione e la sorpresa che desto la vista di manifatture si fatte. Nel poetico loro linguaggio, le dicevano tessute dalle fate c da operai coperti di lunghe vesti di seta bianca. Nei più antichi romanzi, nelle vecchie leggende, questi tessuti si trovano descritti come un vero artificio di magia: agli uni si attribuiscono ogni maniere di virtù e di privilegi, come l'oblio negli affanni, l'invisibilità, l'invulnerabilità, l'amore e la costanza : agli altri si accorda la fatal proprietà della veste di Nesso: altri infine, cvidentemente fabbricati coll'amianto, perchè resistevano al fuoco senza bruciarsi, si dicevano tessuti col pelo della salamandra. Cessato lo stupore, subentró la riflessione, ed i popoli che ebbero la coscienza di poter fare altrettanto, si accinsero al lavoro, Dicesi che v rso il 980 Firenze inco-

minciasse a fabbricare dei tappeti, e che a tal nopo facesse venire da Costantinopoli non solo gli operai ma tutte le materie a ciò necessarie. Presso a poco nel tempo medesimo furono fondate in Francia delle fabbriche di tappezzerie per decorare chiese e palazzi, giacchè si trova che nel 985 esisteva nell'abbazia di San Fiorenzo di Saumur nna fabhrica, nella quale i monaci tessevano delle stoffe ornato di fiori e di animali. I monaci cronisti dei secoli XI e XII si accordano tutti per vautaro la bellezza dei tappeti e delle stoffe con le quali gli abati loro addobbavano le proprie chiese. Nel 1060 Gervino abate di Saint-Riquier, fece fare delle tappezzerie magnifiche alla manifattura di Portiers, che contava allora trentacinque anni d'esistenza. Io impronto questi ragguagli al signor Adalberto di Beanmont, il quale dice altresi, che a quell'epoca tutti gli abati studiavano non solo le scienze, ma anche le arti e mestieri, i di cui segreti avevano appresi nei couventi di Terra Santa, allorche accompagnarono i crociati nell' Asia. Quando ucl t396 Bajazet, detto il Turbine, ebbe sconfitti e fatti prigionicri a Nicopoli i più prodi cavalieri dell' Europa, questi per proprio riscatto gli mandarono donativi diversi, fra i quali s'indicava

nna pezza di tappezzeria nd alto liccio, tessutn in Arras speditagli da Carlo VI di Francin, che rappresentava una delle bat-taglie d'Alessandro. Le cronnche del mounstero di Snu Fiorenzo dicono, che la mnnifattura d' Arras, o d' Arazzo, esisteva fino dal secolo XII, e che lottava con quella di Snumnr, benche posteriormente fondata. I panni figurati che uscivano da questa fabbrica, erano tessuti alla foggia di quei di Bisnnzio e di Persin; ma in sul principio riuscivano d'assai a quelli inferiori; tantoche i Franccsi gli anteponevnuo quelli che venivnno dall' Oriente. In segnito poi Arrns divenne celebre in questa specialità di tessuti, e fu maestra ed esempio a molte nltre città : cosicchò tutti i inppeti nlla foggia di questa città trattati, quantunque fossero stati tessuti in altri pnesi dell' Europa, ebbero, come lo dice anche la Crusca, il nome di Arazzo, panno d' Arazzo o D' ARAZZA. Gli Arabi portarono con molte altre industrie nelle Spagne quella ancora della seta.

Umile e lento fu lo sviluppo del setificio in Italia; gineche fin oltre il secolo decimoterzo non si trovano con onornuza ricordnti i prodotti di esso. Invece dalle cronache del medio evo si desume che, per progredire, quest'arte ebbe bisogno di ainti stranieri. Ci narra infatti Ottone dn Frisinga, che Ruggero re di Sicilia, dopo le sne vittorie in Grecia, conducesse seco nel 1048 da Tebe e dn Ateue a Pnlermo tesserandoli esperti, che insegnnrono ngl'Italinni l'arte d'indrappure la seta. Ma il Murntori, guidato da vari documenti dell'epoen, avendo ritrovato cho l'industria della setn esisteva per le contrade italiane innanzi la spedizione di Ruggero, crede con Ugone Falcando, che quegli operai Greci portassero solo dei processi più perfezionati di tessitura e di tintura, dei quali l'nrte si giovasse assaissimo per progredire. Successivnmente poi si ritrova, che nel 1204 esistevano già in l'irenze i matricoluti della seta, e che secondo il citato Ottone di Frisingn, il setificio non fosse in tal tempo ignoto neppure ni Pisnni ed ai Genovesi. Anche in Venezia l'industria della seta si conosceva e si esercitnya fino dal principio del secolo XIII. Lo statuto del 1248 interdicendo il commercio della seta agli officiali incaricati di riscuotere le tasse dei fabbricanti di seta, conferma che quest'arte non solo allora vi esisteva, mn che aveva presa anche una certa importanza. Buonvicino da Riva, frate Umiliato, scri-veva che nel secolo terzodecimo si facevano a Milnno panui di lana nobili et de serico, bombace e lino.

Ove poi il setificio italiano rnggiunse nel medio evo una perfezione stupenda, si

fu a Lucca, Secondo Niccola Tegrimo, il biografo di Castruccio Castrucane, i Lucchesi avnuti il secolo XIV sarebbero stati i soli tra i popoli italiani che avessero conosciuto e proticato il setificio; e che fuggendo poscia molti di loro le vendette crudeli di Uguccione della Enggiuola, che per forza di armi s'era impadronito della città loro, portarono seco cotesta industrin e la propagarono a Venezia, a Firenze, a Milano o Bologna, non che in Germania, in Francia ed in Inghilterra. Ma i fatti che io ho riferiti ci avvertono che il Tegrimo merita in ciò poca fede, essendochè prima di quel secolo, il setificio era esercitnto per le principali città italiane, ed auco in Francia, ove direttamente era pervenuto dall' Oriente. Ai Lucchesi è certo che va astribuito il vanto di aver portnto un migliornmento ulteriore nelle diverso operazioni di questa industria. Essi, a quanto ne dice il Zanon nella sua opera Dell'Agricoltura, delle Arti e del Commercio, dettero una precisione singolare alla filatura del bozzolo. Da Lucca si vuole che partisse quel ser Borghesnno, che recò gli aspi ed il modo di nlare la seta in Bologna; ove un tal mestiero, tenuto per lunga pezza nel secreto il più rigoroso, prese tali proporzioni, da occupare perfino 30 mila persone all'anno d'ogni sesso e d'ogni età. Quando però un tule Ugolino nel principio del secolo XIV lo insegnò ai Modenesi, l'allevamento dei bnchi dn seta e la filatura del bozzolo, incominciarono n diffondersi per lo altre contrade dell' Emilin; onde i Bolognesi che si conobbero non essere più i soli a trattare quest'nrte, appiccarono in effigie quell' Ugolino, come trnditore della patria. Allora, sull'imitazione di quei di Bologna, si costituirono nei luoghi circostanti i pubblici mercati: si chiamo Pariglione quel pubblico luogo, ove si pesavano i bozzoli: ed i mercatanti del bozzolo ed i tilandieri si riunirono in diverso congregazioni poste sotto la tutela di qualche santo. Gli stessi Lucchesi conseguirono una perfezione eccellente nei metodi o nelle loggie d'indrappare e di tingere il filo serico, e quest'arte perfezionata ebbe il nome di laroro lucchese. Il qual laroro lucchese, par certo che fosse quello che cogli esuli di Lucca si diffondesse in Italia e fuori. Secondo il Repertorio Elvetico di Giosia Simler, Zurigo sarebbe stata una dello prime città che si fosse industriata nel setificio; ma i gravi tumulti che nel secolo quartodecimo insorsero a perturburla, discucciarono di la l'arte, che passo n Como e nel Lario, per ritornare colln riforma religiosa nelln Sviz-

Fra mezzo queste fortune del setificio in

Europa, non si può a meno di non iscorgere, come una tale industria direttamente provenisse dall'Oriente, e che pei sistemi cola primitivamente inveutati, fosse stata qua trattata e condotta. La Francia e l'Italia furono in Europa i paesi dove il setificio, sul cadere del secolo decimo, prese il suo cominciamento. Fino da quell'età si vede pascere in fatto di nrti e di gusto fra questi due popoli quell'emulazione, che, dando alternativamente il primato civile ora all'una ed ora all'altra, forma uua delle pagine le più istruttive della storia loro politica, Per i secoli decimosecondo e decimoterzo, la manifattura delle stoffe corse più spedita e più splendida in Francia che non in Italia. Un movi-mento iutellettualo svaltosi al di là dell' Alni in guisa memorabile, aiuto e diresso i primi passi di cotesta industria. Fu a quest'epoca invero, che le arti del bello si mostrarono iu Francia nella più sublime magnificenza loro: tu a quest' epoca che in architettura nacque quello stile ogivale, o a sesto acuto, che un errore storico, ed un traviamento di gusto, e di giudizio fecero appellare gotico, che è quanto a dire barbaro. Fu allora, che alle massicce e schiacciate hasiliche dell' epoca degl'imperatori cristiani, furono sostituiti quei templi acuminati e slanciati nell'aria, quasi dalla terra volessero colle puute loro toccare il cielo: fu allora che invece delle soffitte di travi si adottarono le volte, e che per sostenere le spinte loro si rinfiancarono i muri con nuovi contrafforti. Fn allora che coll'altezza si accrebbero anche le dimensioni loro interne: fu allora che l'elegante e svelta colonna fu presa a sostegno degli archi invece dell'antico e pesante pilastro: che il capitello modellato sulla foggia del corintio o del composito, quan-tunque scolpito a figure, si orno di fo-gliame che riproduceva il fogliame delle selvo natie. Fu allora che la chiesa prese anche una forma determinata, quella cioè d'una croce latina, indicata da un'ampia e luuga navata, dai cui fianchi si distaecavano e correvauo in trasverso due altre navate più basse e più brevi. Fu allora che dall'intersezione delle navate s'inalzò spedita e leggiera la cupola centrale: fu allora che il coro allungossi alquanto, e qualche volta circondossi eziandio di navate: fu allora pure che il tempio apri nel suo interno il passaggio alla luce per mezzo di finestre strette, e spesso divise nel mezzo: fu allora che all'entrata esterna si elevarono due torri per lo più quadre, traforate da molti piani di piccole finestre a pieno sesto, e che un rosone, o un rudimento di rosone fu posto ad ornamento della facciata, Fu allora che uacque una

mal celata accuratezan nell'escuzione del lavoro, spinta perifion nei particolari più miurit, a testimonio dell'intenzione di costruire opere dei stassero a sidinare il messa ccine del tempo. Fu allom infine, che nei muri, nelle colonne e negli stressia parimenti si fere sloggio d'incressizzioni di menti si fere sloggio d'incressizzioni di pervici la chiesa in terra fosse un'immagine della Gernaslemne celeste, tutta corressante d'oro e di piètre prezione.

Non è del mio argomento lo intrattenermi sui rapporti di questa maniera di costruzione coll'architettura degli Arabi. Ripeterò invece, che per un errore storico questo nuovo stile fu detto gotico o barbaro, perchè creduto che fosse stato mventato dai Normanni, e da essi portato nei paesi conquistati. E siccome quelli che erano quivi forestieri, furono all'uso greco e Intino chiamati barbari, così barbari furono sempre detti i Goti in Italia, e gotico ogni che sapesse di barbaro. Quest'errore di fatto motivo altresi nei critici del risorgimento un errore di giudizio: poichè senza nver penetrato lo spirito spontanco e poetico, che presiede all'inalza-mento di quei templi, li vituperarono come cosa harbarica, solo perchè si discostavano dal classico stile dei Greci. Ora io dirò, che l'architettura chiamata gotica non è di origine tedesca, un sibbene fruncese, siccome hanno superiormente a qualunque eccezione provato i signori Lassus, Viollot-le-Duc, Vitet, Merimee, Quicherat: che nacque, e crebbe nei secoli XII e XIII nell'Isola di Francia e nelle provincie cir-costanti, come il Vexin, il Valois, il Beauvoisis, una parte della Champagne, e per tutto il bacino dell'Oise; cioè, nacque e crebbe nella vern Francia, in quella re-gione, dove cento cinquant' anni innanzi si era costituita la dinastia dei Capeti, e da dove la Francia cominció ad avere indipendente la politica sua esisteuza. In questo tempo pure la Francia si distinse per la pittura sul vetro, per le miniature nei lihri, per la scultura in pietra, che forma l'ultimo compimento della sublime architettura da lei abbracciata e perfezio-

Hello è ora il conoscre in qual mezzo, sotto quali auspirii, e con qual pensirroquell' arte nascesse e si priezionasse, quali arte nascesse e si priezionasse, della dinasti dei Capeli, di quali dina della dinasti dei Capeli, di quali dina sità che, combattendo contro la fendalità sità che, combattendo contro la fendalità germatica, canacipi il pasce dall' oppressione dei baroni. Ma per essere più sierar della sua vittoria, la monarciai nascente della sua vittoria, la monarciai nascente classe dei vitti, che nunerosa e concitato di controllo della controlla di città la fine e che sospirava il nomento di

potersi sottrarre alla prepotenza dei baroni. Larghegginudo in privilegi verso cotesta classe, la mounrchin dischiuse il campo nd ogni maniern di libertà; il che fu un vero risvegliamento intellettuale, una specie di risorgimento, che in poesin si manifestò colle canzoni dei trovntori : in filosofin colia scolastica; in materia di fede col libero pensiero propugnato da Abelardo contro il principio d'autorità difeso da snn Bernardo: nell' industria e nel commercio colle compagnie d'arti e mestieri e colla prosperità dei mercati e delle fiere; in politica colle crociate, coll'amor di patria sublimato nlla dignità del martirio da Giovanna d'Arco, e col trionfo de comuni. Per il quale la borghesia chiamata a sedere negli Stati generali, prese parte per la prima volta agli affari di Stato, sostenne il re contro il papa, condannò i Templari, accordà sussidi, e cinque volte, sotto il regno di Filippo il Bello, si assise in parlamento accanto nlla nobiltà ed al clero sul giusto entusiasmo della ricuperata importanza e libertà sua; il popolo libero, nella magione che inniza a Dio scrive con poesin ineffa-bile tutta intera la sua storia. Colla mole immensa dell' cdifizio, esso da nl temnio il carattere del foro e della basilica, il carattere di recinto e di assemblea popolare: colle guglie che all'esterno si slanciano e perdono nell'nrin le sublimi loro punte, sembra voler sollevare al ciclo la terra, e confondere in uno il culto di Dio e l'amore della patria: colla curva maestosa delle volte nell'interno, colla fioca luce del luogo, coll'indefinito sentimento che lascia nell' animo la vastità del recinto. l'accozzo indefinibile delle lince, mostra il concetto grande e maestoso che ha in sè del Dio dell' universo, a cui nel raccoglimento solenne del silenzio si prostra, per addimaudure giustizia e curità nel trattare gl' interessi della patria; colla pompa degli arredi le glorie dell'industrin; colla prossimità del battistero al sepolero, la grandezza e la miseria umana, la sorte che ndegua gli nomini tutti tra loro, onde sia lungi dal cuor loro la vana iattanza e la trontia superbin; colla solidezza della costruzione, il sentimento della propria sua immortnlità.

Ma di qua dallo Alpi si va svolgendo un altro fenoinem non meno grandisso, che potrerà risultati morali, politici ed economici anche più splendish. Il Italia, come la Francin, nura anch' essa a liberarsi dal dispotismo fendale e a levarsi dal rollo il giogo straniero; ma mentre in Francia quecidi. Essa invece è concetto el impresa di popolo: Colà l'assalto ni feudali castelli è deliberato e concluso entro i penetrali della deliberato e concluso entro i penetrali della

reggia, nella mente del re, qua è convenuto entro affumicate officine, fra tesserandoli ed operai associati alla fortuna medesima. Da questa diversità di modi ne nascono politiche couseguenze diverse. La Francia, perchè gnidata da un solo volere e da un solo intento, esce dalla guerra trionfale contro i baroni, una, compatta e monnrchica; esce nazione, ove la monarchia trova il suo fondamento nel popolo, ed il popolo nella monarchia: l'Italia all'opposto, se dalla guerra medesima esce ngualmente vittoriosa, ne esce repubblicana e divisa in una quantità di comuni, lacerati nel seno da opposte fazioni, e gli uni cogli altri iu guerra scambievolo per interessi diversi. Non di manco, sotto lo imperversare di coteste tempeste civili, non si fincca e non si spegne in lei lo spirito pubblico: sicché fra tanto sminuzzamento di popoli, e fra tanti piati sanguinosi, nascono altrettanti centri di civiltà varia, emula e portentosa.

Abbianio veduto qual movimento intellettuale ed artistico la Francia avesse a quest'ora già concepito. Essa aveva di più raggiunta una perfezione tale nella sua lingua, da essere, al dire di ser Brunetto Latini, la più dilettevole e la più comune di tutte le altre favelle. Fin d'allora dunque la Francia accenuava a quel primato intellettuale ed nrtistico, che non senza ragione tiene oggidi. Ciò non ostante consideriamo l'Italia. l'Italia tumultuante fra le discordie fraterne, fra la scolastica di san Tommaso e l' Averroismo, fra l'assolutismo del papato e la libertà del pensiero, fra l'aristocrazia e la democrazia, fra la monarchia e la repubblica, fra l'epicurcismo galante ed il misticismo il più anstero. Sbattuta da forze contrarie, sentendosi come galvanizzare fra cotesto tramestio di cose, alacremente procede, vince e sorpassa la sua emula stessa. Essendo moto di popolo tutto cotesto fermento, in apparenza disordinato e scomposto, maucarono ai suoi vnti quelle prodezze d'armi e di amori cavallereschi che in Francia dettarono ai trovatori la gnia parola: ma ben altra musa ispirò cotesto popolo in trambusto. Poiche sino d'allora suggeri il filosofico concetto, che in seguito doveva tanto illustrare il sommo Vico, cioè che il corso degli umani eventi, ossia la storia, è nel suo processo guidnta da un principio riposto e superiore ai fatti stessi, da un principio razionale, immortale al pari delle leggi del mondo fisico. E cotesto principio si trova scoperto e divisato nel piano della sua Cronaca da Dino Compagni. Insiememente cotesto popolo in riotta, detto in Toscana una poesia maschia ed originale, che sollevando l'amore al di

sopra del talento, era l'eco-della coscienza che concepiva quel sentimento nobile o delicato, che in conclusione costituire doveva il carattere della civiltà che si andava maturando. Fu tra il bulicame di cotesti ostili elementi, che Dante, ulcerata l'anima dal disiaganno e dall'ingratitudine, abbanduna col pensiero una terra in iscompiglio, per riposarsi nel placido seno dell'armonia celeste; fu colassù che egli cercò e trovo il concetto per condannare lo stato di guerra, che egli aveva quaggiù basso sfuggito: fu col postarsi Ira il ciclo e la terra, situazione nnova, grandiosa, ne prima, ne dopo da altri tentata, che la mente di lui si concito e s'agito, e fra una lingua ancor rozza ed in fasce seppe riavenire nn' abbondanza di soavi ed espressive parole per colorire l'ubertoso e maschio pensiero, e per cantare in terzine, che non murranno, le lutte, le virtù cd i misfatti dell'Italia del medio cvo. E mentre egli coa grave accento flagellava gl' Italiani per istare in guerra tra di loro, non poteva nascouderci che cutesta guerra non fosse una briga affannata di chi sia in traccia di quell'ideale della vita, che formerà scmpre l'aspirazione dei popoli eroici; mentre egli come disperante del ravvedimento loro si rinchindeva nel proprio dolore, creando quasi il bell'idioma, creava quel vincolo che ha unite alline coteste discordanti e disdegaose Iamiglie in un medesimo e solenne proposito.

Infiammate le arti stesse da questa effervescenza intellettuale, lanciarono anch'esse al cielo in Italia immense moli. consacrate ora all'onninotenza e misericordia infinita di Dio, ora alla maesta dello assemblee del popolo ed alla residenza dei magistrati della repubblica, ora alla carità santa e fratellevole. Nel disegno loro e nel taglio delle proporzioni, se coteste moli ritraggono dal fare gotico, non lo imitano però servilmente, ma lo aiodificano e lo esprimono in fogge diverse. Conciossinche. se qua accenuano ad una nuova maniera di stile svelta, elegante e solida ad un tempo, come nel duomo di Pisa, là tengono un fare severo e grandioso, quale si addice al Dio Ottimo e Massimu, o al magnanimo operaro del popolo, come nel duomo di Firenze ed in quello di Milano, nella log-gia detta dell'Orgagna e nel palazzo della Signoria; ora alla sublimità dell'opera accoppiano lo sfarzo d'una società aristo-eratica, quale trasparisce dal duomo di Siena; ora finalmente dimostrano quel profondo sentimento religioso, che la meditazione dei dommi del cristianesimo isnira ai credenti di quest'età. L'architettura italiana discostossi ancora dallo stile gotico, perchè, meao vaga d'incavi e di

trafori, si distese in lunghe e piane superfici, che permisero al pittore di manifestarvi la sua potenza. La l'ittura come la Scultura, crano anch' esse state risvegliate da quella religione, e da quell'amor di patria, che aveva segnato il trionfo della libertà, e che eccitando il genio in Italia avevano dettuti carmi immortali, e lundati aionnmenti di varia ed eterna bellezza. Il pennello del pitture, come lo scalpello dello scultore, animati veramente dalla vita pubblica, nun poterono non iscuoprire quelle rivalità di classi, di dottrine e d'interessi, che da un capo all' altro si cozzavano, e commovevano la penisola intera. Di qui procederono maniere diverse di stile; qua l'amore ardente della linea, là il culto appassionato del colorito, in altro luego l'analisi e l'espressione degl'intimi sentimenti, quivi la devozione al fatto esteriore, alla maestà delle forme, alla potenza assoluta dello stile: per tutto una creazione meravigliosa di capi d' opera, originali e variati, che saranno sempre all'età che si succedono, escripi degni d'attenzione e di studio. L'industria, che nell'emancipare l'ope-

raio aveva risvegliata in Italia tutta questa disforme vita politica. l'industria, che omai più nou era opera dello schiavo, ma dell'uomo libero, abbandonando le minutezze del mestiere, si sollevò anch'essa in cerca di quell'ideale che agitava la società tutta quanta, e nell'investigazione sua toccò veramente la dignità dell'arte. Il setificio ehe di tentativo ia tentativo era fino allora corso quasi oscuro, manifestò in questo momento aneli esso il valore acquistate. Ouantunoue in Europa tesse industria di seconda mauo, ed un'imitazione del setificio orientale, che come ho detto avea toccato nel paese natio un grado di perfezione eccellente, pure fra noi, quantunque privo della lussureggiante natura dell'Asia, perchè trattato da mani libere, ed informato da libero pensiero, ritracado l'azzarro cielo d'Italia, i fiori fraganti de-gli aprichi suoi campi, le scene della vita religiosa e civile dell'uomo, nell'imitazione stessa prese un fare spontanco e tutto suo proprio, da sostenere la concorrenza del setificio orientale, e da smaltire i suoi prodotti, anche colà da dove quest'industria era emanata. E come il setificio orientale, che in sè stesso aveva ritrovate le leggi di quell'estetica, che si conviene alla grana cd alla destinazione dei tessuti, che si era svolto nei momenti i più splendidi della cultura intellettuale dell'Asia, e fra il più appassionato sentimento di bello: che fra le agitazioni e le lotte del pensiero, tra le rivalità degli Stati, fra le aspirazioni dell'individuo alla

libertà si era educato e perfezionato in molti centri industriali, tutti singolari e celebri per diversità di modi e per varietà di prodotti; così il setificio italiano per le ragioni medesime giunse nel medio evo a toccare l'espressione la più squisita e la

più elcgante. Così in Italia siccome in Oriente il setificio si svolse, e comparve accompagnato da tutte le altre industrie, cho formano insieme il complesso di quelle che diconsi arti di decorazione. - Allorche Venezia riscuoteva fama per i vivaci suoi tappeti, acquistava celcbrità ancora per i suoi vetri di Murano, che fabbricati coll'arte appresa per mezzo dello conquiste in Oriente, erano riusciti ad emulare e quei traslucidi e quei murrini (cioè coloriti ed opachi), che avevano dato gloria a Tiro e a Sarepta. In quest'epoca istessa mostrossi in Italia degna del più alto encomio l'arte dei mosaici colla quale Guido Gaddi e Giotto esemplavano i fatti biblici. E perchè essa nell'esecuzione richiedeva un tempo lunghissimo, componendosi come oguun sa di piccoli pezzetti di marmo e di altre pictre dure, e perche non si prestava alla figura in rilievo; ecco che Luca della Robbia e i discendenti suoi, modellando da scultori valenti, statue, bassi rilievi, festoni di fiori e di frutti in creta e poscia ricuoprendoli d'un lucido smalto a colori, che hanno reso quell'opere più resistenti del marmo e del bronzo, dettero vita fra noi alla bellissima industria delle majoliche, o terre invetriate. Si moltiplicarono pure a tal epoca con magistero infinito i lavori in cesello, nei quali innanzi a tutti per eccellenza di stilo si distinse Cione, il padre dell' Orgagna; ed i lavori del cesello, che fecero strada all'arte del bulino, cioè all'incisione in rame. Nell'una e nell'altra delle quali arti, cioè del niellare e dell'incidere in rame. Maso Finiguerra orafo fiorentino, so non ne fu affatto l'inventore, fu certo il primo che nell'esecuzione vi portasse concetto poetico, corrczione di disegno e forbitezza di lavoro. La tipografia che ha tanti stretti legami coll'incisione in metallo, e la di cui invenzione contrastata fra Lorenzo Coster di Harlem, Giovanni Guttemberg e Giovanni Faust di Magonza, ci prova che non fu arte uscita d'un tratto dalla mano d'un sol uomo, ma che come tutte le altre arti composte, ebbe bisogno anch'essa per costituirsi del concorso di più individui, e di perfezionamenti successivi e distinti; la tipografia, io diceva, non manco nel tempo clic commentiamo, di prodursi anch'essa formata per mano degl'Italiani. Avvenga-chè, nel mentre che le scoperte di quegli oltramontani erano un segreto per tutti,

Bernardo Cennini, Domenico e Pietro suoi figli, orefici anch'essi fiorentini, coniavano matrici, fondevano caratteri e stampavano nel 1471 i poemi di Virgilio col comeuto di Servio, siccome si dette cura di provare l'erudito signor Manni. Gl'intarsi in marmo ed in legno del Beccafumi, vengono insieme con tutte queste altre opere decorative a dirci per ultimo, che il setificio nella sua correziono e nello stile suo elegante, non fu neppure in Italia un'industria isolata, ma fu un parto di quel sentimento del bello che vivo era nell'anima e negli occhi dei popoli italiani, per proprio moto a vita novella redenti, e per il quale dar seppero forme leggiadre e gradite a tutta la greggia materia.

Fu per questo medesimo sentimento delicato del bello, che gli Italiani del medio evo abbandonarono alfine quel vivere semplice e rozzo, che anche nel secolo decimoterzo era in uso fra di loro, come co lo attestano e Riccobaldo da Ferrara, e Giovanni Villani, e Galvano della Fiamma, per prendere un costume più elegante e starzoso; quel costume, che il buon Cacciaguida per bocca di Dante rimproverava ai Fiorentini di aver preso, e che si era omai reso cosa quasi volgare per tutta Italia. Un tal mutamento di vita fu una vera rivoluzione economica, che presto interno alimento alle arti decorative; le quali essendo ogni di più ambite e favorite, aumentarono i propri prodotti, e si perfezionarono. La fede religiosa tutt'ora accesa in mezzo alle delizie del vivere lauto, chiedeva anch' essa da queste arti prodotti continui per il decoro dei templi: le pubbliche feste, gli spettacoli ed i funerali non si passavano, senza che le arti decorative recato non vi avessero il loro tributo. Si può dire, anzi, che il culto di Dio e quello degli uomini, che la nascita come la morte, si riputassero come disonorati, quando loro fosse mancato l'ornamento dell'arti e delle industrie del bello, che le mutate condizioni politiche degli uomini avevano richiamato a vita affatto nuova. Vedesi da ciò, impertanto, qual fervore regnar dovesse in tutte le fabbriche ed in tutte le officine per sopperire ad esigenze così estese. E comecche tutto questo fosse ancor poco, il commercio esterno si aggiunse a moltiplicare la produzione di tali indu-

strie. L'Oriente, che fin oltre il secolo decimo era stato quello, che per le vie del Medi-terraneo e del Mar Nero con gli oggetti di comodo e di lusso aveva alimentato il gusto dell'Occidente, non si trovava omai più in grado di mandar fuori le sue manifatture. Nou perchè si fosse spento in esso quel genio creatore, che lo aveva diSETIFICIO,

stinto nell'età passate, che a provarlo efficace in tutta la sua pienezza bastano le moschee magnifiche della Persia, mirabili per la leggerezza dell'architettura, e per gli smalti scintillanti di gai colori che le rivestono, le stoffe di seta e d'oro istoriate che tutt' ora tesseva; ma perchè distratto e lacerato dalle invasioni arabe, mussulmane, seliucide e mongoliche, andava perdendo coll'indipendenza le lingue, le lettere nazionali e qualunque politica iniziativa. Oltre a ciò, quelle vie commerciali che a steuto ed a prezzo di sauguinose battaglie aperte si erauo i Romani, e che i Greci di Costantinopoli avevano procurato di conservarsi con fiorenti colonie, erano omai ingombre e rese più difficili da quelle popolazioni nomadi del nord dell'Asia, che con moto accelerato si avanzavano verso l'Europa.

Fu per arrestare cotest' orde invadenti nel loro cammino, che l'Europa sollevossi e dette origine alle crociate; le quali, avendo introdotto gli Europei nelle regioni le più interne dell'Oriente, feccro loro conoscere popolazioni novelle, costumanze pellegrine e riccbezze quasi favolose. Il desiderio di posseder queste, trascinò molti dei crociati a commettere azioni ncfande, che disonorarono il nome cristiano, e lo posero in abominio delle popolazioni dell'Asia. Gl'Italiani, all'opposto, tenendosi mondi da questi eccessi, vi portarono uno spirito d'investigazione ed una smania di addottrinarsi, che è nn titolo grande alla gloria loro. Spingendosi, anche prima dei veneziani Polo, nelle contrade le più remote dell'Asia, studiarono l'indole dei popoli che incontravano per via, la feracità dei luoghi, l'attività industriale degli uomini; e tornati in patria, iusegnarono quali sorgenti di traffichi e di commerci si ritrovassero in quelle terre lontane e di quale importanza sarebbe stato, che la penisola aprisse relazioni con le nazioni che le occupavano. Allora le città marittime d'Italia, come Venezia, Pisa e Genova, procurarono di annodare coteste relazioni coll'Oriente, di ottenere privilegi di traffico e trattati vantaggiosi di commercio. L'esito avendo secondato l'abilità delle trattative, gl'Italiani andarono a fondare colonie marittime e commerciali per tutti i mari dell'Oriente; e così poterono intraprendere un commercio talmente ricco di merci, che pose in grado l'Italia di barattare le proprie sue manifatture con le materie prime, che l'Oriento produceva, Per questo suo fatto l'Italia, non più col ferro dei despoti, ma col libero lavoro del popolo, acquisto una preponderanza commerciale sui mari ed un primato intellettuale fra le colte na-

zioni, che la sua lingua parlata da ôrto ad

occaso, divenne alfine la lingua della diplomazia di quei tempi.

Da quest' epoca fino a tutto il secolo decimosesta, si può dire che l'Europa fosso sottomessa all'influenza italiana. L'arto che nei secoli XI, XII e XIII aveva sotto le aure della libertà preso in Francia uno sviluppo magnifico, salendo al trono i Valois, se non indietreggio, certo non progredì. Non è che ivi si ammorzasse la fede che nei secoli ricordati aveva creato quelle meraviglie, ma si ammorzò l'iniziativa, perchè la democrazia dové piegare sotto la mano possente della monarchia, che in politica soffocò l'impeto spontaneo che crea le grandi cose, come la scolastica in teologia andava spegnendo quella libera fede che muove le montagne. L'arte addivenuta in tal guisa mancipio, rivolse ogni suo sforzo ad ostentare la magnificenza della corte reale e dci grandi, mirò al ricercato ed al raro, si perdè dietro gli ornati ed i particolari miuuti, e dimenticò le lineo maestose e severe che la libertà, il culto di Dio, l'amore della patria avevano per lo innanzi ispirato. È perchè appunto tutte coteste cose prevalscro nell'Italia, percio questa dal secolo XIV al secolo XVI toccò veramente la perfezione dell'arte, e per le produzioni dell'ingegno fu la maestra a tutte le altre nazioni dell' Enropa. Ma dalle cause stesse della sua gloria,

nascere dovevano all' Italia quelle de'suoi disastri. Ignorando che la liberta, trasmodante anche in licenza, non trova un correttivo più sicuro della libertà, molti dei figli della penisola, amici del riposo o sitibondi d'impero, presa in fastidio quella irrequietezza senza regole che aveva fatta possente e celcbre la patria loro, concepirono il pensiero fatale di porle un freno con un forte governo, in cui la legge fatta eseguire da una mano forte e risoluta stesse invece del discordante volere del popolo, e così ebhe origine il principato. Al sorgere di questo, sventuratamente caddero le liberta comunali: alle brevi circoscrizioni dei municipi, si sostituirono quelle più ampie degli Stati: alle procellose, ma feconde emulazioni tra popolo e popolo, successero lo ambizioni e le cupe gelosie dinastiche, che crearono quell'arte perversa di governo, una sequela di dissimulazioni, di frodi e di delitti, quale appunto ci fu sfrondata dal Machiavelli nel suo libro del Principe. Contraria alla giustizia, ripugnante al senso morale dei popoli, non permettendo ai despoti di vivere sicuri entro le patrie mura, li spinse alle allcanze coi forestieri, che loro aprirono il varco ad occupare la penisola. Col principato vennero pure gli accordi e le counivenze con Roma: l'Inquisizione trovò presto il braccio dei principi a fare eseguire i suoi decreti: l'iutolleranza religiosa addivenue un fatto di governo: e con esso impedito il libero esame, mozzate le ali al pensiero, scadde il primato intellettuale dell'Italia che la riforma riserbaya ai popoli di razza germanica. Di già le colonie marittime e commerciali degl' Italiani, ernno state distrutte dalle conquiste ottomane: di giù era stato scoperto il Capo di Buona Speranza, che distraendo il commercio dal Mediterraneo lo conduceva nell'Atlantico: di già la Finndra e l'Olanda, auspice la libertà, crano addivenuti altrettanti centri di civiltà raffinata, che in sè avevano concentrato tutto il commercio del settentrione; per le quali cose insieme combinate, alla decadenza intellettunle segui in Italia quell'artistica, manifatturiera, marittima e commerciale.

#### 3. — Tempi moderni.

Ouanto più le sorti d'Italia volgevano in basso, tanto più si rialzavano e progredivano quelle della Francia. Ne poteva nudar diversamente la cosn. La Francia era uscita dal medio evo una, monarchica e forte: l'Italia invece asciva sminuzzata in piccoli principati deboli, e con intendimenti diversi: In torza della Francia era sempre stata nella mounrchia, quella dell'Italia era venuta dalle libertà popolari. Quando fra queste due Nazioni non vi fu più rivalità fra monarchia e popolo, quando in ambedue il sistema prevalente di governo fu il monarchico, nascevn spontaneamente do sè, che la monarchia più forte esser dovesse superiore alle monarchie più deboli, e che la Francia potesse prendersi a tutto suo agio il posto che prima tenuto aveva l'Italia, La Francin, assisa fra il Mediterraneo e l'Ocenno, nbbastanza centrale per la sua posizione in Europa, era stata anch'essa ben provvista di opportunità naturali per un esteso e ricco commercio. Mettendo dunque a profitto tutte queste sue condizioni felici, stringeva rapporti novelli coll'Oriente e coll'Europa, che le divenivano tanto più propizi, quanto più si scioglievano quelli che già vi aveva contratti l'Italia. Un profondo cambiamen-to si era operato anche nel gusto pubblico in Francia dacche i Francesi, discesi sullo scorcio del secolo XV in Italia e rimasti abbagliati dal vivere elegante degl' Italiani, s'invegliarone d'imitarne i costumi, Non contenti di avere saccheggiate da barbari nel 1494 le belle collezioni dei Medici, veunc ancora ai loro monarchi il talento di condurre in Francia gli artisti celebri che onoravano l' Itnlia, perchè colà educassero il gusto ed introducessero le stesse gentili costumanze della patria loro. A ciò

infatti rinseirono le spelizioni disastrose di Carlo VIII, di Juigi XII e di Francesco 1; e la Francia chbo un Lascaris, dotto filologo, che da Costantinopoli era passato agli stipendi degl'Italiani; ebbe un Giocondo el un Domenico di Cortona, obbe un Laronardida, micar ebbe un Andrea un Leonardida de la companio del conserva de la companio del conserva del conserva

Erano cotesti per la Francia i preludii del secolo XVII, d'un'epoca incmorabile che stava per dispiegarsi, non so se a glorin, o sventura dell'umana tamiglia. Il secolo XVII s' inaugurava col ministero del Richelieu: il quale usando tenere sul tavolino il Machiavelli accanto al hreviario, dinotava come la sua politica miras:e diritto al fine senza punto curnrsi dei mezzi, fidente di ricuoprire ogni sua colpa colla porpora cardinalizia, che egli vestiva, Intanto a deprimere tutto quanto di magnanimo e di ficro gli fremeva d'intorno, accrebbe col riempierlo d'onori c di grazie talmente il servilismo, che l'autorità regia, sciolta alfine da ogni impaccio, potè far eredere a Luigi XIV che lo Stato non fosse che la proprictà del monarca. Pure intorno al Cardinale ministro e a quello stesso re Luigi XIV, si accerchiarono a diversa distanza, il Descartes, che nella coscienza rinviene la fonte e la provn di ogni umnna cognizione: il Bossuet, l'avvocato eloquente del principio d'antorità: il Fénelou, il panegirista elegante della monnrchia costituzionnle: l'Arnauld, il difensore vecmente della grazia o della predestinazione, che fura all'uomo il merito dell'opere proprie e la responsabilità delle azioni : il Malehranche, che rivoudica per l'nomo cotesta responsabilità in grazia della sua ragione, che lo porta da per sè stesso a distinguere il bene dal male: il Corneille che ama riprodurre la forza del grande e la sublimità del sagrifizio nell'umnna natura: il La Fontnine, che con ingenuo dettato si compiace invece di scuoprirne o seguarne la debolezza: il Racine che tocca il terribile della tragedia nell' Ester e nell' Atalia, benchè a lui ispirate dalla Maintenon, la prima contro il Louvois supposto fautore della caduta di Giacomo Stuardo e l'altra per consolarsi della morte di Guglielmo d'Orange: il Molière, che quantunque tappezziere di corte, ricordevole dell'origine sua popolana propugna la causa del popolo, o con indignazione declama contro i cortigiani, razza d'uomini vili, adulatori, ingiusti, intriganti e perfidi, sempre in guerra tra di loro, o sempre pronti a ruinarsi a vicenda: la santimonia della corte colla licenza del costame: la facile sexas agli mumi traviament iclerata a distria dai casisti: il giansensamo, che può definirsi casisti il giansensamo, che può definirsi casisti il giansensamo, che può definirato vella vita solitaria qualte una protesta contro il pubblico e deparanto vivere del circo. Mistara siagolare di assolutismo e di libertà, di disperzo e di riporte potenta del proposto del p

Vitalità intellettuale eccellente, che se non arrestò la monarchia nel pendio dell'assolutismo, le inoculo nlmeno il sentimento del bello e del magnifico, onde con quegli nomini grandi nelle scienze e nelle lettere fiorirono altresi, e furono in corte onorati gli artisti valenti. Così in pittura ebbero distinzione e rignardi un Eustachio Lusueur, un Blanchet, un Sehastiano Bonrdon, un Filippo di Champagne, un Bourguignon, un Valentin, un Claudio Lorrin, ed il maggiore di tutti fra questi, un Poussin; che iosieme col Lasueur porto nella scuola francese il gusto dei forti stu-di e dell'opere serie. Il Poussiu poi, che sempre era vissuto in Italia, fa impiegato da Luigi XIII a dipinger quadri, a decorare la gran Galleria del Louvre, a dare modelli di tappezzerie per i Gohelins, disegni di mobili, e frontespizi di libri. Con questi sommi vissero, se non pari in merito, sempre però con lama meritata, nella scultura un Guillain, un Sarazin, un d'Auguier: nell'architettura un Francesco Mansart, un Antonio Lepantre, un Lemercier, un Levan, un Lemuet: nei disegni per decorazioni e mobilie, un Giovanni Lepantre, ed nn Errard: nell'incisione un Callot, nn Morin, nn Daret, un Abramo Brosse, un Giovanni Varin; nella pittura sullo smalto, un Giovanni Tantin ed un Roberto Vauquer.

Tutti questi artisti che accompagnarono, o seguirono i regno fastoso di Luigi XIV, impressero in materia di stite, alla Francia, un fare, che so noi ebbe spontaneatia no varietà, ebbe almeno quella correzione e quel gunto, che proviren dalla rificissione superioria della rificissione superioria della rificissione si superioria della rificissione si supplire anche dore non sia richezza di geno, e così il Colibert disciplinando con i soni regolamenti famosi le arti e le manifatture, noti forzarle a produrre il marcinto e il reigento. Per cota modo la cera assisa l'arbitra fra le nazioni, ora che putto no le venire stata concerneza dal-

l'Italia, che travagliandosi fra le signorie domesticho e forestiere, collo sperpero delle sue finanze avera assopito il genio sno creatore, si ridusse a dettar leggi eziandio all'Europa in fatto di ornamenti e di

lusso. Il setificio, come industria che emana dalla cultura intellettuale ed artistica di na popolo, nello svolgersi di questa in Francia, si spinse a poco a poco colà nd una perfezione notevole. La Linguadoca, la Provenza ed il contado d'Avignone, si trovano essere stati i primi paesi, che al di là delle Alpi accogliessero e coltivassero questa industria. Luigi XI pose nel 1470 delle manifatture di seta a Tours, chiamandovi operai di Genova, di Venezia, di Firenze e perfino di Grecia. Ma queste per vero dire non si moltiplicarono gran fatto; tantochè Enrico II alle nozze di sua sorella, che avvennero nel 1559, fu il primo che portasse calze di seta. Enrico IV istituì alcuni opifici alle Tuileries ed altrove; ed a Lione avvio quelle labbriche, che continuando sui metodi di già adottati in Italia, migliorati cogli studi e colle invenzioni di Vauconson, di Jac-quard, di Sckola, di Revel, di Bony, ed ogni giorno perfezionati dall'insegnamento scientifico pratico, che è dato alla Martinière (scuola con tal nome chiamnta, perchè a proprie spese fondata un mezzo secolo fa dal general Martin a profitto delle industrie lionesi, e specialmente di quella della fahhricazione delle stoffe), diventare ne dovevano la ricchezza, e costituirsi nei tempi moderni il centro manifatturiero del setificio dei due mondi.

#### 4. - Conclusione.

Toccate rapidamente le vicende del setificio nelle tra grandi epoche storiche dell'umanità, cioe nei tempi antichi, nel medio evo e nell'età moderne, qual conclusione importante si dovrà trarre dalle cose discorse? Che forse questa industria, per potere germogliare e fiorire, ha di mestieri di concentrarsi in pochi punti di produzione, e suffocare negli altri qualunque rigoglio? Considerando, che il sctificio divenue prospero in Italia, quando esso s'illanguidi nell'Asia, che si eclisso in Italia quando comparve risplendente in Francia, saremmo autorizzati ad una tale consegnenza, se d'altrande nel giudizio degli nyvenimenti hastusse arrestarsi alla scorza e nou si davesse penetrare al midollo della cose. Dopo le guerre e la caduta del grand'impero, la tessitura della seta dilatossi immensamente per l'Europa, anche colà dove l'allevamento del filogello è affatto contradetto dal clima. L'Inghilterra che nel 1825 contava appena 25 mila telai,

cho nel 1830 ne aveva 50 mila, oggi ne novera 100 mila. Nella Svizzera è avvenuto il feno neno steso, a Zurigo e Busilea contano insieme 30 mila telai; 20 mila dei quali spettano a Zarigo e 10 mila a Basilea. Contuttociò il setificio fraucese non ha perduto in niente della sua prosperita.

Per avere una vita feconda, il setificio

non ha bisogno di esclusive e di privilegi, ma si alimenta invece dell'emulazione, e vuole quella libertà che accende lo menti alle bell'opere. Furono, come ho detto, le invasioni straniere, che scompaginando con mano profana la maestosa civiltà dell'Asia, ne sopirono le stupende sue facoltà creative. Fu la politica che dopo il secolo XVI invalse nell'Europa, che prostrò il genio in Italia. Quella politica infatti non fu che un seguito atroce di gelosie e di diffidenze, che avendo corrotto il senso morale dei popoli, fece con sfrontatezza impudente prevalere la ragione del cannouc su quella del diritto, ed autorizzò in certa guisa il poteute a farsi strame del debole, per arrogarsi la potestà di governare i popoli a suo talento, e per esercitare sulle produzioni loro un monopolio dannoso. La supremazia che oggi nel setificio tiene la Francia, quantunque sia in gran parte il frutto de suoi studi e delle molte invenzioni suc, non è dipesa perciò meno dall'esserle cessata la concorrenza dell'Italia, che travolta in guerre non sue, disastrata dalla mala signoria che ne feccro Spagna, Francia ed Austria, fu costretta ripiegarsi nel proprio dolorc, e soffocare in sè qualunque industriale attitudine. Non sono le discordanti fazioni interne che svigoriscono ed annichilano lo spirito delle nazioni, sono quelle malcdette intrusioni straniere, cho colla pretenzione di ricondurre l'ordine per mezzo delle baionette colà dove bollono contrarie passioni, attossicano e spengono ogni energia vitale. Se le diverse repubbliche marittime d'Italia si combatterono nel medio evo, e si distrussero per avere a sè il primato sul mare; se Genova abbattè Pisa, se Genova dovè cedere alfine a Venezia, questo primato rimase però sempre in casa, nè nocque alla produzione interna della penisola, che in mezzo a quelle guerre civili si accrebbe e si perfezionò.

D'altronde il setificio, come tutte le altre arti decorative sue consorelle, essendo un frutto della cultura intellettuale ed artistica della nazione che lo sa trattare, ha bisogno, per essere favorito nella sua produzione, di avere ricerche e consumo fra le altre nazioni non atte o disposte al esercitario. Se queste non fossero accessibili alle grazio del bello, e versassero accessibili alle grazio del bello, e versassero tuttora fra la barbaric, le stoffe di seta invece di essere pregiate, sarebbero o non curate, o respinte con quello sdegno con che le ributtava Dione Cassio. Conseguentemente a questa industria è necessaria non solo la cultura in chi l'esercita, ma auche in chi ne può consumare i prodotti; in una parola il setificio essendo uno dei figli della civiltà, senza le cure della civiltà non può nutrirsi, nè vivere. Lo sa la Francia, che senza la grandezza del popolo che liberamente si è sviluppato nel suolo d'America, le sue fabbriche lionesi sarebbero di gran lunga meno occunate di quel che ora non siano. Ora, siccome non si dà vera civiltà senza libertà, per ciò l'Italia del medio evo non amò mai di soffocare l'attività industriale dell'Asia a suo profitto, nè di seminare il di-spotismo fra le nazioni, per crearsi intorno un sepolereto di vivi, o delle lande popolate da barbari. La storia delle Colonie italiane nel Mar Nero, attesta come que-sto popolo di mercatanti con i suoi banchi di cambio seco portasse la civiltà e la diffondesse fra le popolazioni ancor uo-madi; e come lungi dall'opprimere la libertà dei popoli si armasse per difenderla. Questa la parte sua nobilissima nelle Crociate.

Ciò dichiarato, ecco quai naturali conseguenze disccudono dalle vicende del setificio studiate nei rapporti loro colla civiltà. Essendo questa industria una delle espression: le più eloquenti della cultura intellettuale ed estetica de' popoli che la esercitano, per sostenersi e perfezionarsi, ha bisogno di libertà e d'emulazione, giacchè senza contraddizione, giusta la pro-fonda formula dell'Hegel, non dassi progresso. Lungi perciò dal giovarsi del mo-nopolio e della servitù delle nazioni, al setificio è necessaria la libera concorrenza e l'indipendenza dei popoli, i soli mezzi che mantener possano elevata la morale dignità dell'uomo, educarlo al sentimento del bello, accenderlo dell'amore alle magnanime imprese. - Esiste più dunque il setificio in Italia? Quali ne sono le sue condizioni attuali? È industria che possa giovarsi del risorgimento nazionale, che giovar possa a questo per perfezionarsi e per consolidarsi? Tali sono le questioni, che si presentano alla mente dinanzi la mostra delle sete, che sono comparse al-

l'Esposizione Italiana. Sebbene queste pubbliche feste dell'industria non siano mai la misura certa e sicura dell'estensiono che hanno le manifatture tra un popolo, pure l'Esposiziono Italiana delle sete fu nel 1681 così ricca ed inusitata, da poter essere d'una guida sicura in un cotale giudizio. Prima dunque di affermare, impariamo dai rapporti presentati dallo diverse Commissioni della Classe XIII dei Ginrati, a conoscere qual sia lo stato attuale del setificio nella penisola.

#### § II.

Rapporto della Commissione incaricata di riferire sui bozzoli e sul seme di bachi, presentati all' Esposizione Nazionale Italiana del 1861 in Firenze.

I bozzoli ed il seme di bachi facendo parte di produti spettanti alle due Classi II e XIII, a norma dell' articolo 15 del Regolamento pel Consiglio dei Giurati, si abbili una Commussione mista dei membri delle due Classi, i quali avessero ade saninarli, discuterne il merito e pronuuciarne un giudizio.

La mostra de' bozzoli e del seme di bachi che seaninamo in questi giorni, non corrisponde inverce alla splendida esposizione delle sete gregge e de l'essuti serici, cione delle sete gregge e de l'essuti serici, cione della nostan l'appositione, c' che prevano come l'arte di preparare il prenoso prodotto dal hombice del gelso continui ad sesere egregiamente colitata nel nostro paese. A ciò due precipue cause del certo diletero modivo; da una parte in natura stessa del prodotto, dall'altra le circostanze allaro, indicia, in cui versa attualmente la bachicultura non solo in Italia, ma in tutta quanta l'Europa.

Allorquaudo il prodotto della coltivazione de' bachi era d' una riuscita sicura. o quasi sieura, e che tante uova messe a sehiudere erano quasi altrettanti bozzoli da cogliersi, tutta la eura dei coltivatori era rivolta ad ottenere bozzoli di sempre migliore qualità ; i quali ognor più avidamente ricereati dai filatori, e pagati da questi a maggiori prezzi, ne eompensavano largamente le fatiche e tenevano animata la nobile gara tra i produttori. Da ciò i migliori processi d'allevamento tratto tratto pubblicati ed insegnati, da eiò gli studi continui e i tentativi per perfezionare le razze: studi e tentativi ehe venivano poi coronati di felici successi. La medesima eosa devesi dire del seme che da quei bozzoli proveniva, il quale estratto sempre dalle qualità più scelte e ricercate, o ottenuto colle norme più coscienziose e più consentance ai procedimenti di natura, perpetuava di continuo le più belle varietà di bozzoli, sicchè parecchie di queste ne andavano celebri ed ambite di molto.

Ora tutto ciò è quasi scomparso; la cosa è mutata assat. Alle malatte già note da tempo antico a cui vanno i bachi sogetti, quali a cagione d'esempio sarchebero il mal del calcino, il giallume, il megona, la gattina el difer ce, una norona serio del comparato del comparato del comparato del comparato del comparcio di sistengge le generazioni di bachi, e le minaccia d'un generale esterminio.

Cominciata nel mezzodi di Francia, essa a poca a poco a stesse nella Spartan, nell' Italia, nella Urecia, e inesorabile promote regioni, e sembra voler portarsi fin
là, da dove or sono più di mille anni venira
a noi il preziono inectto, fonte di tanta
località ove giù da alcuni anni tutta Europa accorre per proeurarsi del seme sano
vanno alloutanandosi e restringeulosi, uni
dovri rivulgera, cor fra alcuni anni
dovri rivulgera, cor fra alcuni anni
dovri rivulgera,

Ecco perchè tra coltivatori non è più questione di produrre bozzali più o meno pregiati, ma bensi di produrne; ecco perche i produtori di sene spiagnossi ino controli produtori di sene spiagnossi ino di mira, che di protare il seme che sia sano. Impercochè e fa scienza non seco-pri ancora la primitiva engione del male, costato per altro, che il seme upio portare dall'orario materno il perme dell'infezione bible che riesca a bene.

lu queste eircostanze sgraziate della baehieultura, devesi quindi rintracciare il motivo perchè alla nostra Esposizione figurano bozzoli di tutte le razze, di tutte le forme, di tutti i colori, d'ogni struttura : bozzoli che in altri tempi nessuno avrebbe osato di produrre, come di ciò fa fedo l'esposizione dei Fratelli Siecardi di Ceva (Cunco), che ne presentarono di 78 qualità, e fra le quali alcune poche che ricordino la brianzuola di Lombardia e la pestellina di Toscana: mentre le altre riproducono più o meno adulterate, sia la candida chinesc, o la grossa e sbiadita di Persia e dei Principati Danubiani, oppure le piccole acuminate e verdicce dell' India e del Bengala.

Ecco perche nell'inviare i loro bozzoli, pochissimi espositori poterono nurrare la storia della loro produzione, nè runtare molti meriti nel presentare dei bozzoli, come non si potrebbe attribuire a demerito d'altrui l'avere inviato bozzoli di estitiva qualitia. Si gli uni che gli altri gli ottennero da seme comprato a caso, e suesso sulla fede di commercianti spesso più interessati che ouesti.

S'aggiunge a crescere il generale disinganno, l'invasione talvolta repentina del male in partite che, per serie d'anni e per molteplici cure, si cerco tenere preservate da egni funesta influenza, sirchie d'un tratto fallisce una coltivazione figlia d'una che riusci perfettamentel anno priina, per modo che il bene dell'oggi non ci i garanzia del bene di domani.

Cinquantasette sono gli espositori di hozzoli e di seme di bombice del gelso, lasciando in disparte quelli che presentarono dei bozzoli solo come saggio delle partite, da cui ebbero le sete gregge che esposero. La maggior parte degli espositori, come più sopra già si nvverti, presentarono dei bozzoli senza indicazione di sorta che potesse illuminare la Commissione sul modo con cui furono ottenuti, e se ottenuti can metodo sicuro, bozzoli che neppare si raccomandano per le loro proprietà: essendo i più, ancorché ricchi di seta. pure d'inegnal forma e volume, di grana grossa e di lassa struttura, per cui riescono difficili a dipannesi, e poco rendono alla catinella. Su di questi la Commissione credè opportuno di serbare il silenzio, lodando negli espositori più che altro il huon volere di concorrere a questa nostra prima festività industriale, e nel mostrarci come ne' più remoti angoli d'Italia si facciano sforzi per cultivare il gelso e allevare l'insetto che se ne pasce.

Altri espositori invece, seruza accomparari di dati libirartivi, presentarono bozzoli di bella qualiti, regolari nella forma,
di grmaa fina, di strutti fitti e stratti come
appunto sono quell'si espori Solinasi
Arras Giuseppe di Sassari, dei agnori Montori laffacele e L'arolis Alessandro di Pratori laffacele e L'arolis Alessandro di Pracolore e d'una quitilia sansitati, e che couservano aneora i pregi della primitiva razza
di Brianza da cui provennero.

Presentarono del pari bei bozzoli: il professor Galanti di Perugia, prodotti da seme portato nel 1860 dal conte Castellani e da Îni migliorato con una diligente coltivazione; il signor Finco di Verona che ne spose di tre qualità, la migliore delle quali è ottenuta per via d'increciamente. La quale esposizione richiama la nostra attenzione su quanto espose il signor Antonio Chisoli, ngente del marchese Viscontini Aimi di Brignano nella provincia di Bergamo : sono sedici campioni di bozzoli provenienti da treroltini bianchi della China, e da trevoltini di Canton incrociati tra loro e con varietà nostrali. Una Memoria che accompagna questi saggi, discorre dei pregi che posseggono i bnchi produttori di tali bozzoli, e come abbiano dal 1859 in poi resistito all'influenza della malattia in

paese ove questa infieriva e attaccava tutte le altre qualità. L'espositore tiene sempre dei trevoltini di puro sangue, allo scopo d'incrociarli successivamente con altre razze, onde migliorarle e renderle più forti nella credenza che questo giovi allo scopo niù che tutti i metodi dagli altri indicuti. Il vostro Relntore si ricorda di averc in Milano, nella scorsa primavera, esaminato al microscopio del seme di questi trevoltini e di averlo dichiarato sano (come auche il signor Chisoli accenna nel suo scritto), giudizio che gli viene confermato dall'ottenuto risultato. Nei sedici campioni presentati. scorgesi chiaramente l'influenza delle diverse razze adoperate, e tra queste è rimarchevole la varietà bivoltina ottenuta con varictà una anumale, trivoltina l'altra-

È quistione che la Commissione non può ora trattare, quella della couvenienza dei luciti trivultini in confronto degli anunali, considerati sotto i rignardo della qualità del tempo che durano nel compiere le lora fis, ei ne cii eccupano braccia e locali; ci tanto meno sulla reale facoltà che posscrebebera lai increnimenti, di reagre per l'avvenire contro la malattin dominute; l'avvenire contro la malattin dominute, et el i tentattire con molta cura eseguiti dal signor Chischi, i quali certamente sono degin di lobe e d'incorragiamente sono degin di lobe e d'incorragiamente.

Suffermandosi ancora un poro sulla produzione dei bazzoli, la Chumissione lesse cun molto interesse la relazione dell' avvocato Carlo Niccolo di Casastissa (Voghera), intorno al tentutivo da esso fatto di alle-transportatione del avvocato del visuale del superiori del proco segue da alcuno di essi oficuatio.

Cotali tentativi non smo muovi; è molto tunpo che la scienza dimostrio potera il bano vivere anche da noi all'aria aperta ciaple di que con consensa del maria aperta ciaple di queste esperienze è lo scopo per cui vennero fatte, quale sarebbe quello di risanare le generazioni infette de bacia. Il esperienze condutte dal signor Niccoi le la consensa del co

In Toscnna e in Lombardia da alcuni membri della Commissione si costatarono già tali felici risultati; e fu appunto per ciò, che il Reale Istituto Lombardo decretava recentemente 2000 lire di premio al SETIFICIO.

signor Chavannes di Losunna, che in una dotta memoria rendeva conto di analoghe esperienze, seguito del pari da buon suc-cesso. I quali vantaggi la Commissione di quell' Istituto costatava per propria osser-vazione nello scorso anno. Si fatti allevamenti, egli è chiaro, debbono condursi non già per produrre bozzoli, ma solo per aver seme da coltivare poi coi mezzi i più usi-tati e razionali; sc l'allevamento non si fa direttamente sull'albero, si faccia su stuoie all'aperto o su rami di gelso raccolti e tenuti a tutt'aria; ad ogni modo le farfalle che escnno da quei bozzoli pa-ragonate colle altre, si distinguono per maggior vivacità e bellezza, per tenacità di vita, e il seme esaminato al microscopio mostra subito l'influenza del metodo, palesaudosi d'assai migliore.

Egli è per questo mntivo ed a titolo d'incornggiamento che la Commissione proporrebbe la Medaglia all'avvocato Niccoli onde perseveri nella via incominciata, lieta com' è, che le si presenti un'occasione per potere con tale testimonianza di lode eccitare altri all'esempio, nella persuasione cho da tale procedimento se ne abbia a rica-

vare non piccolo vantaggio.

Per quanto riguarda il some de' bachi, la Commissione va per molte ragioni, facili a supporsi, assai guardinga nel suo giudizio, nel mentre però che dichiara, che niolti saggi di seme confezionato da parecchi coltivatori, si presenta dotato di tutte quelle qualità che la pratica ed il commercio richiedono perche possa canciliarsi fiducia. Se da un lato alcuni saggi esposti offrono del seme raro, misto, poco ricco d'umore, dotato di pochi aggradevoli colori e sopra panni sporchi, sicchè fanno dubitare della sua bontà, altri saggi invece presentano tutte quelle qualità per cui un seme si raccomanda all'occhio del-

esperto coltivatore che deve acquistarlo. Fra tanti buoni saggi di seme, pince alla Commissione di citare quella del signor Vincenzo Mannozzi di San Giovanni in Val d'Arno superiore, del signor Rinuccini di Montevarchi, del signor Carlo Siemoni del Casentino, del dottor Giovanni Marchetti pure del Val d'Arno superiore, non che del dottor Niccola Vegni di Siena che ne espose di bello aspetto, e con dichiarazione di buon successo ottenuto nello scorso anno ; finalmente ricorderemo quello del signor Antonio Silvestri d'Ascoli, il quale presentò in elegante quadro disposti e bozzoli e belle farfalle e seme, non che un saggio del modo con cui questo viene da esso messo in commercio, onde garantirlo da ogni pernicioso accidente. Ricorderemo del pari l'accurata esposizione di bozzoli, di seme e di farfalle del signor Ferdinaudo Pizzetti di Parma, come pure i saggi esposti dal signor cavalier Filippo Maiorana di Catania. Il seme di questi espositori si mostra, quale in gcuere lo si desidera, di bello e uniforme colore, turgidetto, agglomerato, iusomma potrebbe ispirare tutta la fidu-cia, se il microscopio non avesse dimostrato, e la pratica confermato, che a tanto bella apparenza non sempre corrisponde l'assoluta boutà, sicchè anch'esso non possa fallire.

Il metodo Mitifiot, tanto suggerito e vantato in Francia per distinguere il seme sano dall'infetto, non è sufficiente allo scopo, appunto perchè si basa ancora su questi caratteri esterni, c dalla maggiore o minor copia con cui viene dalle farfalle deposto. Un tal metodo non fa che separare grossolanamente il migliore dal pessimo; ma siccome in questa, come in tutte le malattie, si osservano infiniti gradi d'infezione, così un tal metodo riesce insufficiente. Anche il seme, che col processo Mitifiot si riterrebbe per sano, non regge all'ispezione microscopica, e dà poco o nessun risultato, ad onta de suoi pregi esteriori. Ma fosse anche stato per dimostrare l'insufficienza d'un tal metodo, sono lndevoli i tentativi fatti dai signori Gaudin e compagni di Torino, e dal dottor Michele Del Prino di Vesime (Acqui), i quali ne esposero dei saggi.

Il Del Prino (è debito notarlo) non trascura fatiche per ottenere de' buoni risultati nell'allevamento de'bachi, sia coll'esperimentare i metodi proposti, sia col proporne de' nuovi, ond' è che oltre all'avere semplificato il processo Mitifiot ora ricordato, egli si presenta ancora con un uuovo metodo di far fare ai bacbi il loro bozzolo. Al bosco antico egli sostituì dei graticci formati da laminette di faggio, che s'incrocicchiano in maniera da formare altrettante celle quadrate o romboidee, in ognuna delle quali i bacbi devono entrare per filare il loro bozzolo. L'autore si loda assai di tale processo; ma la Commissione non saprebbe riconoscerlo buono, che per qualche allevamento sperimentale, inadatto per una coltivazione in grande; e come ale ritiene il castello imaginato dal dottor Niccola Vegni, già più sopra lodato, seb-bene più semplice di quello del signor Del Prino. Intorno al liquido poi da quest'ultimo presentato per corroborare il seme di bachi la Commissione non può emettere giudizio di sorta; perchè essa dovrebbe istituire dell'esperienze di confrouto, ed attendere in qual siasi modo la prossima primavera, ossia l'epoca del futuro alle-

Checchè si voglia, sia lode al valente

espositore, che cerca ogni via per scongiurare il danno, che il baco sente dall'inesorabile malattia.

Fra i molti tentativi che si fanno ora per ovvinre alle perdite che pntisce la bachicultura in Europa, non ultimo sta quello dell'allevamento di altre specie di bruchi capaci di produrre seta. Tutti conoscono quauto in proposito si sia fatto in Francia e da noi per l'allevamento della Saturnia Arindia, o del baco del ricino. La facoltà che una tale specie possiede, di ri-prodursi continuamente, e la circostanza di essere nella maggior parte d'Europa annuale il ricino di cui si nutre, presto convinsero, cho mai essa si sarebbe potuta coltivare in grande fra noi. Se non che un'altra specie affine a questa, sembra ora presentare maggiori probabilità di riuscita. E dessa la Saturnia Cynthia Rox. o Bruco dell' Aylanto, il quale non si riproduce che due volte all'anno, e che si nutre d'un albero, che come le robinie ricaccia prospero e rigoglioso fra noi. È il bruco più diffuso che si abhia in China, quello che dà un tessuto robustissimo, e che non richiede altra cura che di essere seminato sull'Aylanto (Aylantus glandu-losa) per poi fornire i bozzoli.

Il signor Guerin, in Francia, da due anni fece grandi allevamenti di questo bruco con buon risultato, sicchè lasca nutrire alcune non tendrerarie sperang; ed ora infatti è già diffuso in varie parti d'Italia. Qui da noi però i tentativi non furnon aucora fatti che in piccolo, come ce lo dunostrano, fra le altre, le due esposizioni del signor conte Atlelmo Cocastelli di Montiglio di Gotto in Lombardia, ed il regio tiglio di Gotto in Lombardia, ed il regio

Museo di Fireuze.

Questo pubblico e celebre stabilimento, ora sotto la direzione dell'illustre marchese Cosimo Ridolfi, espose in due quadri elegantemente foggiati le fasi che subisce questa specie, ed il suo prodotto, cominenando dalla farialla e terminando con un pezzo di tessuto, che mostra quanto sarebbe desiderabile, se questa specie potesse venire cultivata in grande.

Il coute Cocastelli non espose che bozzoli, i quali però erano accompagnati da una breve descrizione dell'allevamento da lui fatto, facendoci sapere come egli già ne abbia distributio di tal seme a molti coltivatori e possa essere compreso tra i primi che ne promossero la diffusione.

Sul! utilità di tale allevamento la pratica non si pronuncio ancora, non conoscendosi ancor bene nè il valore del prodotto, nè le spese occorrenti ad ottenerlo. A completare questo ragguagdio sui bruchi seruccii di recente introduzione, devonsi ricordare i saggi presentati dal professor Adolfo Targioni-Tozzetti della Salurnia Arrindia, o el priciuo, consisteuti in bozzoli, in fiocco di seta, ed in filio; della Salurnia Mistlata, consisteuti in bozzoli ed in tessuto di felpa; della Salurnia Perny ec, non che di alcuno specie nostrali; esposizione questa molto istruttiva, per dimostrare quanto potrassi ottenere da tali specie, se cerrispouderanno alle cure di chi si occupa di esse.

Biassumendo il fin qui detto su tutti quanti gli espositori di boscoli e di seme, nel mentre che la Commissione tributa eccessivamente le dovute lodi a tutti gli espositori che presentarono i prodotti più sopra favorevolmente menzionati, pei motivi sopra espressi, crede degno di medaglia il siguor Avvocato CARLO NICCULI di Canatisma (Voghera), — pei suoi tentativi di allevamento all'aria aperta.

> R. Lambruschini. F. Botter, Giarato della Classe III. Lucian Guseppe Mappel. Prof. Enilio Cornalia. Relatore.

Considerazioni tecniche, considerazioni con il riferio no al valor venale della seta bianca naturale sulla gialla, come quella che uno avendo bisogno d'inibiancamento artificiale non espone il consumatore a vern calo nel peso, avendo fatto apprezzare run calo nel peso, avendo fatto apprezzare il diligenti e del felice risultato, che nell'al-levamento dei bacci della Chian ottenero i signori Galanti, Chisoli, Finco, Funghini e Del Greco, cure e risultato che corri-

e Del Greco, cure e risultati cho corrispondono al desiderio et al molto studio speso nel secolo nostro per introdurre fra noi e render comune questo bozzolo, fecero fatorvolometto accogliere dagl'illustri componenti la Commissione la proposta, che oltre la medigita accordata al signor avvocato Niccoli, l'onorificenza stessa fosse raggiudicata al triesa i asignori.

 GALANTI prof. ANTONIO, di Perugia; per saggi esibiti in sufficiente quautità

di bozzoli della China.

 CHISOLI ANTONIO, agente del marchese Visconti Aimi di Brignano (Bergamo); per saggi di bozzoli trivoltini e bivoltini della China.

 FINCO ANTONIO, di Verona; — per saggi di bozzoli trevoltini della China.
 FUNGHINI ing. VINCENZO, d'Arezzo; per saggi di bozzoli della China e per

seta tratta dai medesimi.

6. DEL GRECO ing. FRANCESCO, d' Arez-

zo; — per un saggio di seta bianca della China tratta da bozzoli da esso lni ottenuti.

#### S III.

Rapporto della Commissione incaricata dell' esame delle set gregge, delle sete lavorate e dei cuscami serici, fatto nei giorni 25 ottobre, 2 e 5 novembre 1861 alla Classe XIII del Consiglio dei Giurati dell' Esposizione Italiana tenuta in Firenze nell' autunno di detto anno.

#### Siguori,

Malte sono le distinzioni onorecoli che la Cannissione incaricata dello seane delle sete gregge, delle sete lavorate e dei cascami serii sita ora per chiederri in lavore dei 300 e più espositori, che in questo pulazzo figuranto. Molte sono queste distinzioni, perché molti sono coloro che neltrindistria seria inliana hauno raggionta nan stripenti perfecione dell'arte moltissioni di considerati di discortano e di porce di discortano e di pro-

All' Esposizione Universale di Parigi del 1855, di 34 espositori che il Piemonte vi aveva mandati, 30 ne uscirono col premio e più colla gran medaglia d'onore in oro, accordata alla regia Camera di Agricoltura e Commercio di Torino, per essere stata considerata siccomo la rappresentante della sericoltura piemontese. Quarantacinque furono gli espositori della Lombardia, del Veneto, del Trentino, e di qualche altra parte delle antiche provincie della monarchia austriaca che sì presentarono entro il palazzo dell'industria, e di essi 37 riportarono la palma, con più la gran medaglia in oro conferita alla regin Comera di Commercio di Milano per una massima da cui non volle la Commissione Imperiale dipartirsi, ablienche il Giuri avesse propo-sto ed amniesso quel premio per il merito esclusivo dei signori fratelli Verza e Pietro Gavazzi di Milano, Steiner e figli di Bergamo, e Domenico Bettini di Roveredo. A questa istessa Esposizione Universale la Toscana vi aveva 27 espositori, e fra essi 17 ottennero il premio. Gli Stati Romani vi contavano 11 espositori, e di questi 10 furono distinti. Dunque se al-l' Esposizione Universale di Parigi, dove a giudicare degli oggetti presentati vennero chiamati uomini da tutte lo parti del mondo, scevri nffatto da qualunque particolare interesse, fra i 117 espositori italiani di filo di seta greggio e lavorato 95 ebbero l'onoro del premio, non saremo noi appuntati giammai di profusione sconsigliata, se vi domandiamo oggi molte distinzioni per i molti concorrenti che all'Esposizione nostra si noverano.

D' nltronde ben diverso fu l'intendimento dell'Esposizione Universalo di Parigi da quello che nella nostra si contiene. Colà si trattava di chiamare al paragone tra loro i maestri più celebri nello esercizio delle industric per confrontare, conoscere e distinguere : qua non si tratta che di fare una rassegna delle forze nostre produttive, per apprezzare il nostro valore e la potenza nostra industriale, appena riposati dai trambusti delle guerre dell'iudipendenza, e uppena alquanto calmati delle commozioni profonde ed inevitabili ad un gran popolo stato lungamente ed iniquamente diviso, c che ora tenta riunirsi in un sol corpo e collegarsi in una sola famiglia. Quindi mentre a noi caler dee, come nell'Esposizione Francese, di paragonare e distinguere per conoscere; dee starci a cuore nltresi di unive col risveglinre le intelligenze, incitandole al lavoro ed alla perfezione. Epperciò la Commissione vostra si dette con tutto lo scrupolo, entro la siera della sua azione, a cercare queste intelligenze capaci, a studiarle nella loro virtù e negli effetti loro, ed ebbe la compiacenza ineffabile di trovarle a misura di carbone ovunque disseminate. Che se non tutte se le presentarono alla stessa portata, le trovò inteute tutte, in varia proporzione, a rialzare e perfeziounre l'industria patria, a porla in nobilo concorrenza ed orrevole coll'industria strnniern, a prestare l'opera propria al riedificamento della nazionnlità Italiana, tutte infine degne di considerazione e di riguardo, E perche dalla varietà dell'esercizio germogliarono altra volta le glorie dell'arte italica, perchè in questa varietà stanno i germi del suo avvenire, la Commissione non fece risparuno di studi per rintracciare le cause di questo screzio fecondo, e di presentarvele come argomento e motivo delle onoriticenze che crede nobbiate in questo giorno accordare.

certino e positivo, e con questo confrontiamo, ragionimo e deduciano. — Prendete in mano la cosa la meno poetica, la una matessa di filo greggio di sota, e prendetela fra quelle che fanno esibite gia cupositori della Lembardia e del Piemonte. A tutta prima vi disguatria il non trovare biolezza delicani. Il accosa colore che noterete in quelle che farnon uvvolte in Tescana nell'Emilia, nelle Marche, nell'Umbria, nel Napoletano e redia Svicilia, ma per poecosa che vi soprende e vi feram. Troverete cosa che vi soprende e vi feram. Troverete

Partiamoci intanto da un fatto bene ac-

in essa cioè una rotondità costante ed una politezza veramente studiata di filo. una regolarità pittoresca ne'sinuosi meandri che il detto filo percorre; cd al postutto sentirete in esso tale una resistenza, che in mezzo a quella sua inerzia par quasi vi dia un fremito di vita. Delicatamente poi allargate cotesta matassa, e vedrete che quel filo cbc vi sembrava starsi indifferente nella sua giacitura, e coufuso coll' iusieme, d'un tratto e di sbalzo vi si distacca dal filo che gli corre d'appresso, e prendendo, concedete l'espressione, una personalità propria, vi si mostra come animato da una forza di repulsione per quello. Ora tutto cotesto complesso di cose non è il figlio del caso e fortuito; ma è la conseguenza d'una scelta bene intesa dei bozzoli; d'un soffocamento ben diretto delle crisalidi; del vapore e dell'acqua depurata presi per disciogliere la gommosità del bozzolo e disimpegnarne la bava; della croce che con macchine di sapiente fattura venne data alle bave, invitate a riunirsi e saldarsi insieme per formare quel filo; del ra e vieni di tal precisione per disporlo in quelle spire così ingegnose; della velocità misurata dell' aspo che lo ammatassò; dell' aere asciutto e temperato con gradi determinati fra cui pote esser composto e prosciugarsi. In una parola, quella matassa, in apparenza la cosa la più semplice e la meno pensata del mondo, ritlette invece da ogni punto del flessuoso suo tramite, come sequela di pensieri e di studi che, tradotti in apparecchi ed in macchine, furono adottati per coadiuvare l'opera in-telligente della filatrice, e la portarono ad ottenere quel bel filo tondo, purgato, resistente ed elastico, che costituisce la boutà superiore delle sete gregge.

Importa assaissimo il conoscere per quali ragioni nella Lombardia e nel Piemonte la filatura del bozzolo sia stata comunemente portata ad un si alto grado di perfeziouamento: perfezionamento che d'altronde non si reputa mai bastante, e si procura di spingerlo innauzi tuttodi. Gli espositori di sete gregge lombardi e piemoutesi, oltre essere filandieri, sono per il maggior numero anche valicai o torcitori: ritornano cioè uuovameute su quel filo greggio, filandolo, addoppiandolo, torcendolo per gli orditi e le trame dei drappi, delle stoffe e dei velluti. Essi dunque conoscono la somma importanza di avere per coteste seconde operazioni del sctificio un filo schietto, resistente ed elastico, che all'incannaggio si smatassi con regolnrità e con prestezza, senza inciampi cioè di rotture ed arruffamenti, che portano seco una gran perdita di mano d'opera ed nna gran perdita di capitale. Ciò gli ba impegnati a

studiare impertanto e ad appropriarsi anche con gravi dispendi i medoti i più perfezionati, e le macchine le meglio compose e le più pricsic, per veuire a capo con lode e con profitto della trattura del bozcio. L'esemplo foro, e la retribuzione maggiore data al filo greggio di chi camunito menta un certo impegno di un certo studio anche in quei filandieri che non sono valica; e di tal giusta la filatra del bozzolo nell'alto. Italia ha raggiuuta e conserva una perfezione esemplare.

Tutto in natura s'incatena e si collega: un fatto fisico procede e dipende da un altro fatto fisico: uu avvenimento politico è sempro la conseguenza fatale di altri avvenimenti anteriori : un'idea nuova si schiude da idee antiche: un' arte ed un' industria sorge, si sostiene e si perfeziona, perchè altre arti ed altre industrie la precederono e la prepararono. Nella Lombardia e nel Piemonte la tessitura dei drappi, delle stoffe e dei velluti di seta si eseguisce in larghe proporzioni, con maestria di mano e con isquisitezza di gusto. Cola al pari della medicina, della chirurgia, della farmacia, della meccanica, dell'idraulica e dell' ingegneria, essa si avanza con passo sicuro, perchè animata e guidata dalla scienza; e noi che abbiamo l'onore di avere a collega il signor professore Luigi Bossi, che degnamente rappresenta cotest'arte rigenerata dalla scienza nella capitale della Lombardia: noi che spesso ne abbiamo potute udire le chiare e brillanti dimostrazioni, ammirare le sue macchine basate sovra i dati della fisica e della meccanica: noi possiamo stimare ed apprezzare qual sia il pregio e l'importanza di cotest'industria diretta e ravvivata dalla scienza. Ora, la tessitura delle sete mancherebbe d'ogni mezzo di rinscita, quando non avesse una buona preparazione d'orditi e di ripicui: cotesta è cosa tanto indispensabile, che l' una non potrebbe sussistere senza dell' altra. Quindi nuovi impegni nei filatorieri, o torcitori, di dar nuovi perfezionamenti all'industria per apprestare ai tes-sitori nuove varietà d'orsoi e di trame: i quali alla volta loro nuovi miglioramenti reclamano dai trattori del bozzolo. Così l'arte d'indrappare il filo serico, influisce sui perfezionamenti degli organzini e delle trame; e l'industria della torcitura dispiega gl'influssi suoi benefici sull'arte di

tirare la seta.

Quanto ciò sia vero, lo vogliamo confermare anche con un altro fatto tutto speciale e tutto italiano. Fra gl'innumerevoli modi di tessere la sela, vi ha quello non meno singolare dei velluti. Per trattare con successo cotesta tessitura, bisogna avere uu orgauzino preparato in maniera, che per una filatura forzata sia adatto a facilitarne il taglio, e nel tempo stesso ad agevolare l'apertura del pelo appena tagliato. Ma bisogna altresi che la seta non abbia perso aleun che del suo splendore e della sua morbidezza. A ciò si provvede cou una torcitura che in giri sia del doppio minore della filatura. I velluti di Zoagli, che all' Esposizione di Londra e di Parigi seppero destare l'ammirazione comune, obbligarouo i filatoieri piemontesi ad uno studio particolare, per apprestare gli organzini a cotesto modo di tessitura: studiando e ristudiundo, pervennero alfine a spedirsi di questa faccenda con tale e tanta una bravura, da obbligare la Francia stessa a riconoscere in essi una superiorità incontestabile: tantochè il setificio francese nomino quegli organzini, organzini piemontesi, e spesso impiega nella lavorazione de' suoi velluti gli organzini venuti dalle dette provincie italiane

Noi vi abbiamo esposto, signori, le ragioni intime, lo ragioni tecniche, che ci parvero avere posseutemente contribuito nelle provincie dell'alta Italia al grande sviluppo ed al reale progresso della filatura del bozzolo, e della preparazione delle sete gregge per la tessitura dei drappi. Ce ne restano ancora da adilitare delle importanti, che sebbene estrinseche all'arte, hanno tuttavia colà spiegato uu'immensa influenza. In Lombardia, nei tempi innanzi che la terribile mortalità fosse sopravvenuta a disertarne le bigattiere, stando alle statistiche fatte di pubblico diritto dai signori Haiu. Radice e Maestri, annualmente si raccoglievano da 14.112,000 chilogrammi di bozzoli; e nel Piemonte, giusta i quadri presentati dalla regia Camera d' Agricoltura e di Commercio di Torino, la detta raccolta ascendeva a 12,110,580 chilogrammi: che è quauto il dire, in queste due sole regioni d'Italia, nelle annate propizie si raceoglievano 26,222.580 chilogrammi di bozzoli, cioò una quantità maggiore di quella che ne desse la Francia, la quale, nl dire del signor Dumas, tocco nel 1853 il massimo del ricolto di bozzoli, che fu di 26 milioni di chilogrammi. Una produzione così abbondante di seta, che sorpassava quella presa insieme delle provincie dell' Italia media ed inferiore, valutata a 25,279,531 chilogrammi, invitò gl' indu-strianti dell' alta Italia ad attendere con giusta alterezza e con amore alla lavorazione del filo, che da quei bozzoli si ricava. I Lombardi però, tra i popoli italiani dei tempi moderni, sono quelli che si posero e stanno tuttora alla testa del movimento industriale in fatto di setificio. Le tradizioni del uredio evo parlarono loro sempre efficaci, e se le seisqure derivate dalla dominazione straniera arrestar 100 dalla dominazione straniera arrestar 100 potettero il movimento commerciale, non me cancellarono però la sagne ed industri poperosità. I Piemontesi si occuparono gli ulutimi in Italia del setificio; o non ostante che a Torino fiuo dal 1573 si contasse qualche fabbirca, pure l'introduzione e il ciducazione del baco da seta principio tra essi col regno di Vittorio Amuelco.

Frattanto che nel Piemonte l'industria si svolgeva dai suoi germi, nella Lombarvia cresceva e si perfezionava. Possessori della materia prima, i Lombardi non si sgomentarono se la Francia aveva acquistato un primato nella fabbricazione dei drappi e dello stoffe. Concentrarono essi la copia dei loro capitali sulla filatura del bozzolo e sulla preparazione delle sete gregge per la tessitura. Più presto che sparpagliare le loro filande in un atomismo infruttuoso, le diminuirono invece di numero, necrescendo l'ampiezza dello rimn-ste, corredandole d'un numero maggiore di bacinelle e di aspi, sostituendo al calore urente degli antichi fornelli quello più umido e dolce del vapore, e provvedendole di tutte quelle macchine riputate le più convenienti a dare nel più breve tempo possibile e col minor costo possibile una maggior copia di prodotto eccellente. Chi vuol conoscero il progresso magnifico che l'industria serica ha dal principio del secolo fino a noi pereorso nella Lombardia, non ha che a leggere le forbite e istruttive Lettere sull Esposizione Bresciana del 1857, scritte dal signor Zanardelli, ed in quelle con esultanza infinita accompaguerà cotesta riforma, che nelle proprie filande iniziarono e proseguirono Milano, Pavia, Lodi, Como e Bergamo, Valendosi poi i Lombardi di quella frequenza privilegiata di fiumi che solcano il loro suolo, e che l'eterne ghiacciaie delle Alpi mantengono anche nell'estate sempre abbondevoli di acque, dettero a quelle macchiue un facile e sempre pronto motore, che aintandoli nel porre in moto gli aspi, giovò loro ancora per far girare i filatoi degli orsoi e delle trame. I valichi corsero la sorte stessa delle filande: invece di moltiplicarsi di numero, si ristrinsero nella Lombardia e s'ingrandirono i rimasti: i quali avendo fatto tesoro altresi d'ogni migliore ingegno meecanico, poterono conseguire il prodotto migliore col minore dispendio possibile, Bergamo, Como, quindi Milano, sarebbero state, secondo il signor Zanardelli, quelle tra le provincie lombar-de che avrebbero dato alle altre l'esempio d' una tale riforma. Col qual forte e provvido volere, i Lombardi non solo vinsero i danni che il dazio imposto e mantennto dall'Austria sulla esportazione delle loro sete gregge e lavorate aveva arrecati. ma poterono dare alle prime operazioni del settificio quella grandiosità d'intraprese che arricchisce, e quella perfezione di arte, che non solo non treme confronti, ma che dal consumatore è con interesso ricercata.

l Piemontesi dotati al paro dei Lombardi delle stesse felici condizioni di clima e di suolo, non che dello stesso spirito intraprendente, dono essersi, com' è inevitabile. indugiati nei tentativi dell'urte, sull'esempio dei loro vicini si spinsero con coraggio e successo nel vero esercizio dell' industria. Cotest' cuoca per essi principia dal 1840. Fino allora erano rimasti inferiori ai Lombardi e per la quantità del prodotto serico, e per il modo di trarne e di lavorarne il filo. Divisa la trattura del bozzolo, come lo era sul priucipio del secolo nella Lombardia, in una moltiplicità di piccole filande, escludeva necessariamente da se quella perfezione che deriva dal potere disporre di molta merce, dal dividerla secondo la qualità dei bozzoli, dall'esscre aiutata dall' opera potente delle macchine, cose tutte che richieggono vastità di opifici e larghezza di capitali. Nel medesimo errore versava la torcitura delle scte gregge, la quale era trattata fra una concorrenza disordinata di valichi, impegnati a produrre presto ed a tenne prezzo, dimentichi che il vero pregio dell'opera sta nella bonta del prodotto, cosa impossibile a raggiungersi senza il concorso dei perfezionamenti meccanici. Ma dal 1845 in poi, il setificio nelle provincie del Picmonte dispiego una potenza ed una perfezione singolare. Cessarono là come in Lombardia le piccole filande, e s' ingrandirono e migliorarono quelle rimaste. Come in Lombardia, il numero dei valichi venne scemando, accrescendosi però i rimasti di macchine produttrici riputate le migliori. Per tal modo que' popoli pareggiarono i Lombardi, e presero un posto molto distinto nell' industria delle sete gregge e delle sete lavorate.

Accountermo per ultimo, che la vicinanza della Lombartia alla Svizzera ed alla difermania: che quella del Fienonte alla Germania: che quella del Fienonte alla difermania: che per l'una e per l'una e per l'una e per l'una e per l'una consumo di non accounte della consumo di filo lavorato, favori assaissimo di filo lavorato, favori assaissimo della seta. Le qual, in conclusione, presero nell'alta Italia le proporzioni d'un' industria accounte della seta. Le qual, in conclusione, presero nell'alta Italia le proporzioni d'un' industria monfatturiera, che da un anno all'altro non da tregna ne ai suoi aspi, ne ai suoi conquaratami quorzia.

Passiamo adesso alla Toscaua. Qui in-

vero noi perdiamo il fragore di alte cadute d'acqua, che vincendo l'inerzia di ruote pesanti, danno moto ad altre macchine, che girando producono: qua non compariscono che rari quei grandi industrianti che, ponendo a contributo un largo tratto di paese, incettano materie per dare esca ai loro opifici, e per gettare nel commercio masse enormi di prodotto. Tutto qua corre alla spicciolata ed in proporzioni ristrette: non per virtù di macchine, ma per la mano e la intelligenza dell'uomo: non con grandi mezzi, ma con magri capitali. Qua la produzione del borzolo, e le operazioni preparatorie del setificio, sono in via di sviluppo, e nou hauno per anco acquistato il carattere e la consistenza d'una vera e propria industria. Queste asserzioni parranno forse a molti un controsenso per una regione, dove il setificio è accompagnato da una celebrità storica e da un magistero non comune dell'arte. Ma per chinnque rifletta che altro è l'industria d'indrappare, altro quella di produrre bozzolo, di trarne filo, di filare e torcere la seta greggia, troverà del tutto consentance, non repugnanti al fatto quelle affermazioni. La tessitura infatti delle stoffe, è tutt'altr'affare che la produzione e la trattura del hozzolo. Se questi fossero due fotti simultanei e strettamente fra di loro legati, la prima non sarebbe, siccome lo è, prospera ed in progresso, nell'Inghilterra, nella Svizzera e nella Germnnia, ove non si può educare il filugello, ed ove non filasi bozzolo. Si sa che in Fi-renze nci secoli XIV e XV, cioè nei secoli i più splendidi del suo setificio, le stoffe che vi si tessevano non erano tutte ordite colla sola scta greggia dello Stato, ma che moltissima se ne traeva dal di fuori. Leggesi nella Statistica della Toscana del signor Zuccagni-Orlandini, che dal 1769 al 1779, non ostante che fosse epoca di gran decadenza pel sctificio toscano, entrarono in Firenze un anno per l'altro da 16 in 17 mila chilogrammi di seta greggia, che faceausi venire da altri paesi fuori anche d'Italia. La materia prima, la produzione del bozzolo, manco sempre alla Toscana: ed anche oggidi questa regione d'Italia non arriva a produrre, secondo la citata Statistica del signor Zuccagni-Orlandini, che 1,875,000 chilogrammi di bozzoli.

Có devesi in gran parte attribuire alla lentezza ed alla difficoltà con che si propago in Toscana la coldivazione del gelso. I Toscani, questi figli degli Etraschi, non chbero invero un'inziziativa speciale nelle agricole industrie. Confrontati con i Galli, che occuparone e si trapiantarono nel l'Italia settentrionale, si trovano a questi inferiori rispetto all'arte gorgica, sia per inferiori rispetto all'arte gorgica, sia per

le bene intese rotazioni agrarie, sin per le macchine rusticali più perfette che questi adottarono. L'industria manifatturiera prevalse fra i Toscani antichi e fra quelli del medio evo; non tanto per avere avuto essi, invece di ampi e fertili tratti di suolo d'nlluvione, un terreno montano, petroso ed ingrato, quanto perchè convinti della massima economica, professata in seguito dalla scuola mercantile, ehe nell'oro stesse il mezzo per supplire a tutti i bisogni della vita, predilessero e favorirono le manifatture che, a senso loro, meglio dell'agricoltura valevano a produrre pecunia presto ed in abbondanza. Di qui le leggi proibitive, che essi introdussero e fecero prevalere nella repubblica, e che trapossarono nel principato Mediceo, Avvenuta sotto Pietro Leopoldo la memorabile riforma economica, che proclamava la libertà d'industria e che esser doveva la luce a tutte le nazioni colte dell'Europa, anche il setificio, come richiamato a vita inusitata, spiegó un'energia novella. Moltiplicossi la cultura del moro, la produzione del bozzolo insignemente aumento, e la tessitura stessa accrebbe i snoi drappi per ispedirsi all'estero.

Ma breve esser doveva cotesta floridezzo risorta. La rivoluzione francesc, le guerre dell'impero, i decreti proibitivi del primo Napoleone, furono il colpo mortale del sctificio toscuno. Allettata la produzione dei cereali dal costo del grano, che cra salito fino n 50 lire l'ettolitro, fu abbandonata quella del bozzolo, che appena trovava esito a una lira e 40 centesimi il chilogrammo; e mnui sacrileghe non aborrirono dall'atterrare i gelsi, che colla folta loro chioma aduggiavano i campi messi a frumento. Poi fra quel rimescolamento di razze, ch'ebbe luogo sotto il concitato impero, i manifattori delle diverse nazioni cbbero agio di conoscersi tra di loro, e di conoscere lo stato delle industrie in voga fra i popoli diversi. Dnl che ne avvenne, che le manifatture si disseminarono, quelle che in taluni Stati erano inoperose divennero attive, e quelle che erano ancora scorrette e rozze si perfezionarono. La Germania, l'Olanda, la Russia, che prima traevano da Firenze le seterie, al cadere del primo impero, cransi ridotte in grado di spedirvele. Anche lo shocco del Brasile, per i trattati commercinli che scambievolmente conchiusero l'Inghilterra, la Francia e gli Stati del Sud d'America, rimose chiuso ai setajuoli fiorentini. Ai quali, oltre il meschino consumo interno, non restò nll'estero che quello degli Stati Barbareschi, dell' Egitto e del Levante, ma limitato ai soli drappi comuni e lisci: imperocchè i Francesi, in grazia dell'invenzione del Jnequard, si erano costituiti i fabbricanti di tutte quante le stoffe operate che esigere potesse il gusto dei due

mondi. Tuttavia l'amore dell'arte e le glorie antiche della patria, parlarono si alto al cuore di quattro illustri toscani, da stimolarli a tentare con qualunque sacrifizio loro ogni via, per riportare l'industria serica a tale stato, da sostenersi con onore anche in mezzo alla concorrenza formidabile, che omai stata l'era aperta. I duo fratelli signori Leopoldo e Lucian Ginscope Maffei di Firenze, allievi del rinomatissimo signor Luigi Borgognini, ed eredi del di lui patriottismo, s'impegnarono nelia riforma della tessitura della scta; e per rinscire nel nobile loro divisamento, visitarono i migliori e più accreditati opifici, tanto dell'alta Italia, che della Francia, e con grandissime loro spese acquistarono ed introdussero in patria le macchine di più recente invenzione e di fama la più assicurata. I signori Carlo Scoti di Pescia e Giovanni Zauli di Modigliana, peregrinando anch'essi per l'alta Italia c fuori, in cerca dei metodi i più studiati e profittevoli, si dettero a migliorare l'allevamento dei bachi da seta e la trattura del hozzolo. A costoro non molto dopo per la educazione dei filugelli, tenne dietro il scnatoro Lambruschini con un sapere e con un successo che ognuno conosce. La Toscana, sotto l'impulso di questi benemeriti, sugli eccitamenti dati dalla sapientissima Accademi i dei Georgofili, sull'esempio del signor conte Agostino Campi di Dovadola, del celebre signor mnrcbese Cosimo Ridolfi, dell' illustre signor cavaliere Federigo Capei, direttore dell' Amministrazione economico-idraulica della Vnl di Chiana, fece inauditi e non sperati progressi. Moltiplicò la piantagione dei mori, produsse varietà eccellenti di bozzoli, migliorò le sue sete tratte, e le indrappò con un'eleganza e squisitezza portentosa. Tutto cotesto risorgimento si mostrò con i suoi risultati stupendi all' Esposizione, che per opera del Governo fu tenuta nel 1839 in una delle grandi sale del Palazzo Veechio iu Firenze, ove le stoffe del signor Maffei, al dire anco dei giornali stranieri, mostraronsi pregevoli al paro di quelle migliori di Lione; ove le sete dei signori Scoti e Zauli comparvero con un'eccellenza di filo non mni più veduta. Dn cotesti uomiui e da cotest'epoca nacque in Toscana una schiera di filandieri e di filatrici, da non istare più indictro ad alcum. L'Espo-sizione delle sete greggie toscane apertamente lo dice: esse presentano dei pregi tali, che denotauo esscre anche qua l'arte di bene svolgere il filo serico dal bozzolo.

Se non che, qua l'arte venne limitata dalla quantità della materia prima, ossia del bozzolo, che negli anni felici, vedemmo, oltrepassava appena il milione di chilogrammi. Perciò la trattura del bozzolo in Toscana non potè elevnrsi ad una vern e perfetta industria, ma fu e si mantiene tuttora un'accessorio dell' industria agraria, onde utilizzare il raccolto del bozzolo che questa produce. Costretta per conseguenza a segnire le fasi della cultura del gelso e dell'allevamento dei bachi, essa ha piantati qua e là i suoi fornelli ed i suoi aspi, in ragione del prodotto del suolo, e si è sparpagliata in un gran numero di piccoli opifici, che, come abbiamo detto, si rifiutano all'uso proficuo delle macchine. Per la scarsezza del filo greggio, non ha potuto accingersi nemmeno alla preparazione delle trame e degli organzini: a tal che pochi sono i valichi che si numerano in essa. Malgrado ciò, chi getti un occhio sullo stato delle filande in Toscana, quale ci venne dato nel 1856 dalla più volte citata Statistica del signor Zuccagni-Orlandini, e che pienamente concorda con i documenti che stanno in mano della vostra Commissione, potrà notare: che in quelle valli, ove il prodotto dei bozzoli è maggiore, ove le comunicazioni sono facili ed agevoli, come nella Val di Nievole, nel Val d'Arno superiore, nel Val d'Arno Fiorentino e nella Val di Chiana, gli opifici, anzichė moltiplicarsi, sono diminuiti per acquistare enpacità maggiore, aiuto di macchine e dare prodotti di buona qualità ed a prezzi moderati. Di guisa che, niuovendoci dalla Val di Cecina e sue adiacenze, nelle quali la cultura del gelso è incipiente, nelle quali nel 1856 si raccolsero 600 chilogrammi di bozzoli, nelle quali si trovavano due filande, che ricordavano le valli Tirolesi, in cui ogni proprietario e là quasi ogni contadino e proprieta-rio — ha il suo fornello ed il suo aspo, e da quelle risalendo alla Val di Nievole e sue adiacenze, ove con 90 mila e più chilogramni di bozzoli si contavano filande, ci persuadcremo che anche in Toscana, rapporto alla filatura del bozzolo, vi è un movimento progressivo spontanco, che da un accessorio dell'agricoltura gradatamente s'inalza ad assumere i caratteri e la consistenza d'una vera e propria industria.

La feracità incomparabile del suole, la varietà e la copia dei prodotti, l'estesa coltivazione della canape e del riso, la richeza della pesca, i motti ettari di terreno paludoso, il uumero non sufficiente di braccia, lanno forse tutte iusicime concorperche nell'Emilia l'iudustria seriea, marado le trudizioni gentilizie, prendesse

una produzione beu lieve di fronte a quella della conterminale Lombardia. Quantunque la Commissione, per le mutate condizioni politiche di questa parte d'Italia, non abbia dati sufficienti per accertarvi delle cifre che vi presento, pure credo di non andare errato, se porta a 3 milioni di chilogrammi il prodotto del bozzolo che si raccoglie dalla Trebbia fino nlla Foglia. La qual produzione è più abhondante nel Parmense e nel Modenese, che nelle altre provincie che più si avanzano verso levante, e più si discostano dalla Lombardia. Nel Ferrarese i gelsi vauno largamente occupando quei terreni, che le macchine idrofore sottraggono alle acque stagnanti e donano all'agricoltura. Ivi pure, mercè l'iniziativa negli anni decorsi spiegatavi dall'illustre signor professor Botter, quaudo dettava agronomia in Ferrara, l'educazione del filugello è condotta con metodi razionali e felici. Nelle campagne Forlivesi, ed in quelle di Cesena e di Savigna-no, la cultura del gelso e l'allevamento dei filugelli è in pieno sviluppo. La filatura del bozzolo per tutta l'Emilia non è divisa, come nella Toscana, fra tante piccole filande, almeno così dicono i documenti che sono stati forniti alla nostra Commissione; e con tuttochè sia ben lungi anche in questa regione dal costituire una industria permanente e singolare, e siegua la non abbondante produzione del bozzolo, pure si pratica in ampi edifizi, provvisti di macchine motrici, del vapore per discioglicre il bozzolo, e di tutti quei metodi che oggidì vanno in voga di più commendevoli.

Anche nelle Marche, dove la produzione del bozzolo può ascendere a 700 mila chilogrammi, la filatura di questo è trattata in grandi filande, per lo più a vapore e con metodi perfetti. Nell'Umbria prevalgono, come in Toscana, le piccole comuni filande; la pure determinatevi dalla produzione del bozzolo, che, quantunque in progresso, può valutarsi a 500 mila chilogrammi. Del Napoletano non possiamo dire che con riserva. Alle provincie di questa regione le statistiche assegnano una pro-duzione di 5,120,000 chilogrammi di bozzoli, tutti in esse lavorati. Noi non abbiamo delle provincie napoletane che 22 espositori, la maggior parte de' quali delle Calabric, cioè di quelle provincie ove la storia assegna al re Ruggero la lode di aver fatta passare l'industria serica, appena l'ebbe introdotta in Sicilia. A giudicare dalla potenza degli opifici di questi espositori si direbbe, che nel Napoletano la trattura del bozzolo si fa in grandi filande, la maggior parte delle quali hanno movimento e riscaldamento a vapore. La Sicilia, che ha una produzione di bozzoli di 2,200,000 chilogrammi, conta in questo Platza S espositori, 4 almeno dei quali sono possessori di vaste filande a vapore. Con tatto cio, nelle mentovate regioni, la filatura del bozzolo è come suella Toscana e mell'Emilia, in accessorio del prodotto en ella Toscana e nell'Emilia, la preparazione della scia greggia per i bisogni della tessitura o appena conosciuta peretico come nella Toscana e nell'Emilia, la fabbricazione del drappi e mell'Emilia, la fabbricazione del drappi e mol etiti.

Il Romano, il Veneto ed il Tirolo, disprezzato ogni personale riguardo, e solo guidati da un sentimento nazionale cho altamente gli onora, non hanno mancato di comparire nell'arringo delle patrie industrie. La sericultura delle campugne latine non ha che un solo rappresentante; e da questo sarebbe errore il trarre deduzione di sorta sullo stato di quella. Il Veneto, la di cui produzione in bozzoli si fa ascendere a 10,920,000 chilogrammi, quasi a riconoscenza delle dotte cure de' Gera e de' Freschi, ha voluto dimostrare la sua importanza sericola, inviando 12 espositori; ma essendosi presentati senza documenti illustrativi, pongono la Commissione nell'impossibilità di dirvi con qual proporzione siano in quella regione dissemi-nate le filande. Le avvertenze che noi abbiamo già fatte rispetto al Tirolo Italiano, la di cui produzione in bozzoli è dalle statistiche portata a 1,792,000 chilogrammi, ci autorizzerebbero a credere, che qui la trattura della seta fosse condotta col mezzo di filande piccolissime ed elementari. Ma se questo ha luogo per le vallate di quelle contrade le più remote, non è così per i centri i più popolati. Benchè i sette espositori, ehe dall'Adige sono scesi sull'Arno a farci conoscere i loro prodotti in sete gregge, si siano presentati come quelli del Veneto senza dichiarazioni indicative, pure le loro matasse ci hanno fatto conoscere abbastanza che là, come ne'suoi studi Sulle sete gregge e lavorate fatti all'Esposizione Universale di Parigi, ce lo avverte l'egregio signor cav. Antonio Ra-dice di Verona (che la Classe doplora di non avere potuto avere a compagno nelle sue ricerche e ue'suoi giudizi, per essere stato da circostanze imperiose di famiglia richiamato subito in patria), la filatura della seta si opera in grandiosi stabilimenti, e che quivi si producono trame ed organzini da potere proporziouatamente gareggiare colle sete lavorate in Lombardia.

All'Esposizione nostra son dunque venute al paragone tra di loro, anche rispetto alla

trattura del bozzolo, la grande industria e la piccola industria: quella, com' è iu voga nell'alta Italia, esercitata in vasti opifici, con aiuto di macchino e con lar-gliczza di capitali, l'altra, siecome principalmento si pratica in Toscana, eseguita in genere sparsamente in piccoli opifici, con poche niacchine, e da pochi mezzi confortata. Nell' Emilia, nelle Marche, nel Napoletano o nella Sicilia tiene un mezzo fra la grande e la piccola industria, e si direbbe una forma transitoria dall'una all'altra. Noi siamo oggi chiamati a giudicare del merito dei prodotti di questi due differenti modi d'industria, ed il nostro gindizio pnò avere un qualche valore nel gran dibattimento che in proposito agita l'economia politica. Ma perchè il giudizio nostro abhia peso, conviene che si fondi sul fatto, e che dal fatto si diparta. Quindi voi prudentemente ordinaste, che le sete gregge e le sete lavorate prima di essere sottoposte a giudizio, dovessero essero accuratamente sperimentate; e perchè si continuasse a fornire utile materia agli studi futuri sul setificio, con saviezza voleste che quelle sperimentali ricercho fossero condutte col metodo istesso, con che furono iniziate e proseguite all'Esposiziono nazionale, che avvenne nel 1858 in Torino. La Commissione non ha mancato di ottemperaro alle ingiunzioni vostre, ed è suo obbligo di darvene oggi partitamente i ragguagli; sia per mostrarvi con quale impegno cssa abhia adempito all'incarico affidatole, sia per schiarirvi i motivi sui quali ha fondato il progetto di premiazione, che ha l'onore di sottoporre all'approvazione vostra umanissima.

È per cio che vi dice di avere da uno ad uno studiati, e con lunga pazienza confrontati tra di loro que' saggi da quasi 300 espositori di filo di seta greggio e lavorato esibiti, e che nei banchi della Classe nostra figurano. Che dopo essersi resa conto del merito intriuseco e del merito compa-rativo di que'singoli saggi sottoposti al-l'esame della vista e del tatto, ha tentate le prove dell'incannaggio, del peso, della forza, dell'elasticità e dello scrudamento. Che in questi esperimenti si è comportata: 1º per lo incunnaggio, protraendolo per intere quattro ore in su di ciascuna matassa assaggiata; 2º per il peso, ripetendolo in otto quidane o provini, tolti da ognuna di quelle matasse; 3º per la forza e la clasticità, teutandole in otto tratti di filo di mezzo metro in lunghezza, preso da quelle matasse, e misurandole col serimetro di Roeck; 4º per la trafusole o matellini d'orsoi o di trame, ha tentate le investigazioni colle macchinette per il filato ed il torto dello stesso Roeck; 5º per

lo scrudamento ha segniti i metodi che sono in uso in tutti i pubblici uffizi della stagionatura o condizionamento delle sete d'Italia e di Francia. Tutti questi assaggi sono stati fatti alla presenza della Commissione vostra nell'uffizio pubblico della stagionatura delle sete, addetto alla Ca-mera di commercio di Firenze, messo a piena nostra disposizione dalla gentilezza dell'onorevole presidente della Camera stessa, il signor cav. Gio. Battista Fossi, che qui siede collega con noi. E la Commissione mancherebbe certo alla cortesia non solo, ma alla giustizia eziandio, sc tacesse che tutte queste operazioni molteplici, delicate, importanti sono state continnamente sorvegliate e dirette dal direttore di quell'uffizio signor Ulisse Giachetti. n cui noi dobbiamo tributare quelle lodi che in affare così geloso e paziente vogliono la diligenza, il sapere e lo scrupolo estesamente impiegati. Che tuttavia la Commissione vostra, considerando come gli sperimenti stessi fatti colle macchine le più perfette c precise, non sempre danno un risultato certo da rendere tranquilla la mente dello sperimentatore, se pria eliminate non ahhia tutte le cause possibili d'errore, è nuovamente tornata a prendere in esame col tatto e colla vista i campioni già prima esaminati e poi sperimentalmente saggiati, onde con questa riprova confermare e modificare il risultato collo sperimento ottenuto. Cosicchè, con tutt'asseveranza può dirvi di avere, in più che mille matasse di seta greggia e lavorata, ricercato non solo il magistero dell'arte, la bontà intrinseca e la hontà relativa del filo; ma nel tortuoso tramite del filo stesso, di avere per così dire interrogato il pen-siero dell'artefice che lo accompagnò nei suoi svolgimenti, o nei suoi giri di filato e di torto.

Qual è impertanto la conclusione che da questa serie di fatti esperimenti discen-de? — noi vi risparmieremo, o signori, il tedio di presentarvene i ragguagli minuti, e ci limiteremo a riferirvenc i risultati generali. Chinnque poi avesse volontà ed interesse a riscontrarli, essi sono tutti raccolti e registrati ne' tre graudi volumi, che ora stanno presso la Commissione, e che passati poscia alla Commissione reale, saranno, almeno così crediamo, depositati in scguito negli archivi del Ministero d'agricoltura e commercio.1 Diremo dunque, che in quanto ai titoli, cioè al calibro più o meno voluminoso del filo greggio, ad eccezione dei trattori delle Marche che si compiacciono molto dei titoli fini (8) e che la-

<sup>1</sup> Questi volumi, insieme all'Archivio di questa prima Esposizione italiana, sono stati depositati nel R. Istitulo Tecsaco di Firenze. vorano con perfezione accurata, almeno da quanto arguire si può dai saggi esposti, ad cceezione dei titoli tondi (16-37) che di preferenza trattano i filandieri di Novi e

di Alessandria per i rapporti commerciali che tengono colla Francia e coll'Ingbilterra, ove tai sete sono impiegate per la fabbricazione dei merletti e delle trine, gli altri titoli fini e mezzani (8-4) sono maneggiati coll' istesso successo dai filandieri di tutte le provincie d'Italia, tanto colla grande che colla piccola industria. Rispetto alla forza ed all'elasticità delle sete, che tanto valgono alla durata e morbidezza dci tessuti serici, sebbene siano qualità inerenti alla bava filata dal baco, e sulle quali l'uomo non può avere che una parte secondaria; pure questa parte essendo im-portantissima, c'incombeva il ritrovarla. Avvegnachè i bozzoli di tessuto compatto, regolare, non granuloso nè scabro, i bozzoli volgarmente detti di grana fina che danno all'aspo un filo uguale, continuo e netto, sono quelli altresi che somministrano un filo più resistente ed elastico. Da ciò l'ingerenza dell'uomo nel sapersi procacciare un tal filo con una buona scelta di bozzoli. Oltre a ciò il processo per soffocare le crisalidi, il calore comunicato all'acqua delle bacinelle per lo scioglimento de' bozzoli e lo svolgimento delle bave, l'acqua depurata e spoglia per quanto sia possibile di sali terrosi, e specialmente del solfato di calce (gesso), la croce data a quelle bave perchè si uniscano e perfettamente si saldino insieme, la continuità netta senza sbavature e grumetti del medesimo, aumentano nel filo di seta la forza e l'elasticità naturali. L'uomo ha dunque una parte rilevantissima nel comunicare al filo greggio di scta la forza e l'elasti-cità; e noi abbiamo perciò investigato nelle sete gregge esposte, in quali rapporti, se-condo le diverse provincie d'Italia, stessero questi termini tra loro. Ed anche su tale proposito la Commissione ha dovuto convincersi, che ovunque la seta greggia sia stata tratta, ovunque offrì forza ed elasticità tali (forza: 38-60) (elasticità: 18-20) da non dare assolutamente la prevalenza ad uua provincia più presto che all'altra. Fin qui tutto nasce dall' azione diretta

dell'union: nelle operazioni successive incomincia quella delle macchine. L'uomo nou può senza il mezzo dell'aspo ammatassare il filo: subbene egli colle las un nano unisca, torra e sabdi insieme la baxa bozzoli per formare il filo; pure in colesta bozzoli per formare il filo; pure in colesta bozzoli per formare il filo; pure in colesta le quali colla custante loro azione rendono il prodotto tutto quale e regolare. Quanto meglio il filo serpeggiera, e, soprammettendoss senza condonera, s'inrocera's sull'aspo. tanto migliore sarà l'andamento della matassa all' incannaggio. Quanto più pulito sarà il filo nel suo tratto, tanta più resistenza ed clasticità presenterà : quanto più uniforme terrà il suo diametro, tanto più si conserverà identico a sè stesso e sara regolare. Che questi siano i pregi massimi delle sete gregge, noi l'abbiamo già detto: onde l'andamento del filo, la politezza, la regolarità essendo caratteri valutabilissimi per giudicarne del merito, noi li dovevamo ricercare, siccome li abbiamo ricercati. Ma poichè questi caratteri essere possono più uniformemente impressi in una matassa di seta greggia dalle macchine, anzichė dalla sola maao dell' uomo: poichė

l'uso delle macchine s'ingrandisce e si perfeziona, a misura che prevale la grande industria sulla piccola industria, così da essi possono esser meglio valutati rispetto alla tilatura del bozzolo i pregi respettivi di quella e di questo. La Commissione certo non si è lasciata sfuggire l'occasione e l'ha fatto. Approfittando della ricchezza che offriva l'esposizione delle sete gregge lombarde, piemontesi e toscane, ha preso, dal libro ove stanno registrati i risultati degli sperimenti in proposito praticati, 80 indicazioni per ciascuna di quelle nomiuate provincie, l'una di seguito all'altra e senza scelta di sorta, ed ha composto il segueate prospetto:

| REGIONE.  | NUMBER OF STREET | ANDANENTO.  | POLITEZZA. | REGOLARITÀ.   |
|-----------|------------------|-------------|------------|---------------|
| Lombardia | 80               | Buono 55    | Polito 51  | Regolare 56   |
|           |                  | Medioere 9  | Sudicio 29 | Irregolare 24 |
|           |                  | Cattivo, 16 |            |               |
| Piemonte  |                  | Buono 66    | Polito 67  | Regolare 37   |
|           |                  | Mediocre 12 | Sudieio 13 | Irregolare 43 |
|           |                  | Cattivo 2   |            |               |
| Toscana   |                  | Buono 71    | Polito 66  | Regolare 50   |
|           |                  | Mediocre 5  | Sudicio 14 | Irregolare 30 |
|           |                  | Cattivo 4   |            |               |

Dal che è dato concludere, che pel merito intrinseco de suoi prodotti, la piccola industria ia atto di filatura di bozzolo non ha di che arrossire in faccia a quelli della grande.

 mune in Europa. Non ostante ciò, la grande industria non può distruggere e sradicare affatto la piccola. Senza un' abbondante quaatità di materia greggia, la grande industria sarebbe impossibile, come lo prova la filatura inglese del cotone, che priva della produzione vegetale dell' America, è costretta a sospendersi e soffrire una crise disastrosa. Così, per non uscire dal caso nostro, i filandieri delle provincie dell'alta Italia, non avrebbero potuto giammai consecrare alla filatura del bozzolo quei suntuosi e bea provvisti stabilimenti loro, se noa avessero avnto disponibile una copia di ricolto stragrande e non comune. Ma si osservi: mentre l'industriante dell'alta Italia inalza i grandiosi suoi opifici, mentre apre relazioni comaserciali colle

lebbra seguiterebbe tutt' ora ad essere co-

nazioni consumatrici, mentre aumenta il valor del suolo con convertirue iu merce il prodotto, mentre si circonda d'una schiera infinita di manifattori, mentre sparge il lavoro, la moralità ed il benessere fra la classe operaia - il piccolo filandiere della Toscana con i suoi pochi fornelli che va a piantare ed accendere ovunque se gli presenta un centro, benchè magro di produzione di hozzoli, dilata e fomenta la coltivazione del gelso perfino fra i monti i meno accessibili, colà dove l'alidore del clima si oppone alla cultura dei prati ed alle intraprese della pastorizia: ingentilisce ed aggrazia l'animo de' rozzi villani coll' incitarli ed avvezznrli all'allevamento delicato del filugello; spinge e fa conoscere il termometro negli abituri i più umili c più reconditi; aumeuta il valore di foudi che prima appena avevano un prezzo; porta l'industria manifatturiera ove appena è iniziata l'agricola, ed intanto che avvia quella, è causa che si svolga e si perfezioni anche questa, po-nendo così le fondamenta, e preparando l'avvenire alla grande industria. Di modochè in misura diversa e sotto aspetti diversi, il gran filandiere come il niccolo filandiere giovano immensamente agl' interessi dell'umana società, e ambedue sono

ugualmente rispettati e commendevoli. Dunque la grande e la piccola industria, rapporto alla trattura del bozzolo, sono in Italia due ordini di fatti ugualmente necessari, ed ugnalmente degni di considerazione e di lode: la prima, come quella che mettendo a profitto il ricco prodotto del suolo, mantiene il valore della proprietà della terra, e si affà all' csigenze del consumo dell'umana famiglia: l'altra come quella, che utilizzando il prodotto incipiente dei campi ne stimola l'accrescimento, e aumenta il valore del suolo. E quando contrariata non sia da improvvide leggi proibitive e goda della niena sua libertà, prepara le vie e si avanza alla grande industria, come sta per avvenire in Toscana. Conseguentemente la Commissione piuttosto che infliggere il disprezzo ed il biasimo alla piccola industria, ne ba apprezzati i meriti suoi, e gli ha retribuiti con quella giustizia, che reclamava la cosa. Conseguentemente innanzi la magnificenza e lo splendore non comune delle sete gregge toscane, tutte in genere somiglievoli, tutte in genere improntate d'un certo carattere di famiglia assai singolare e dal qualc direttamente o indirettamente trasparirà l'azione delle cure sanienti che a riformare quest'industria spesero i signori Maffei, Scoti, Zanli e Lambruschini; ha dovuto ritenere siccome giustissimo, c siccome dettato da pienissima cognizione della cosa il

parere emesso in proposito dal Ginri del-Esposizione toscana del 1854, che proclamo i toscani filatori di bozzoli benemeriti tutti dell'industria, e tutti ugualmente degni di premio. E siccome questi, lo abbiamo visto, in valore tecnico nobilmente competono con gli espositori che sono venuti dalla Lombardia e dal Piemonte, i quali hanno omai acquistato un nome celebre nei mercati d' Europa, e sono quelli stessi, che dopo di avere raccolti i primi onori nelle Esposizioni patrie riportarono la palma medesima nell' Esposizioni universali che si succedettero nel Tamigi e nella Senna; così defraudati che fossero dell'onore della medaglia oggi che si presentano a noi cresciuti, anziche scemati di merito, sarebbe un affronto immeritato che essi riceverebbero: perciò la Commissione nel tempo che vi chiede per gli espositori lombardi e piemontesi la distinzione loro dovuta, non può a meno di non domandarvi l'onorificenza medesima per pressochè tutti gli espositori toscani.

Dice pressoche tutti, ma non tutti; perchè non tutti infatti senza riserva furono ammessi a quest'onore. Tre di essi, che tutt'ora si ostinano a rappresentare l'arcaismo dell'arte, non potevano esser presi in considerazione alcuna da noi. Non diremo nltrettanto dei signori canonico Giuseppe Cozzi e dottore Anselmo Andrei di Sinalunga (Siena), i quali avendo presentato un saggio di seta tratta con acqua freddn, fermarono l'attenzione della vostra Commissione. Semplicizzare e rendere più economici i processi manuali delle industrie, è un giovare immensamente ai progressi di queste: diminuire in conseguenza la spesa del combustibile nella trattura del bozzolo, siccome nei tentativi loro ebbero in vista questi due espositori, sarebbe certo un aggiungere una perfezione indicibile all'arte. Anche all'Esposizione universale di Parigi del 1855 un inglese, il signor Lorck Chawrich di Manchester, esibi saggi di questa trattura : e ciò la Commissione ricorda per provare, che il rendere maggiormente economica la trattura del bozzolo, è un pensiero che agita senza posa tutti coloro che di questa industria si occupano tanto in Italia che fuori d'Italia. Ma la semplicità e l'economia dei processi dell'industria non debbono star mai a scapito della bontà del prodotto; altrimenti, anzichė un vantaggio sarebbero quelle d'un danno munifesto. Tale ci sembra essere per il momento l'econumia che si avrebbe con la trattura del bozzolo a freddo, confrontata col maggior costo di quella fatta a caldo. Il calore dell'nequa tra cui il bozzolo si sinatassa, ha per iscopo di disciogliere e renSETIFICIO. 2

dere più lubrica quella viscosità gommosa che unisce insieme i ravvolgimenti delle bave del filugello, e compone quella specie di feltro che costituisce la solidità del bozzolo stesso. Questa viscosità mollifica-ta, accompagna la bava, quando dalla bacinella s'inalza per portarsi nell'aspo; e la filatrice nel tempo che dà la crore, o torce insieme più bave per formare il filo, se ne serve per stringere e saldare strettamente fra loro quelle bave; e quasi fosse vernice, l'usa altresi per spalmare ed appianare la peluria che rende scabra la superficie d'esse bave. Prosciugandosi poi con un certo lentore, quella specie di mastice si consolida e si compenetra colla sostanza stessa del filo, da renderlo ad un tempo lucido, molle e pieghevole. Per il che quella viscosità ha tre vantaggi singolari: conglutina tenacemente in un sol filo le bave diverse che lo compongono: rende liscia e levigata la sua superficie: gli dà lustro e flessibilità; ossia, concorre acció il filo serico acquisti regolare calibro, politezza congiunta con una molle elasticità. Esaminato con tutta diligenza il saggio dei signori Cozzi ed Andrei, si notava subito la poca convenienza che i filandieri avrebbero nel privarsi in tal faccenda di quella gommosità viscosa: avvegnaché bastava storcere un tantino fra le dita quel loro filo greggio, per accorgersi a colpo d'occhio come le bave si sciogliessero dal loro fascio, e ciascuna si separasse dall'altra con irregolarità e poca resistenza del filo stesso. Per questi motivi la Commissione, nel tempo che lodava le buone intenzioni dei signori Cozzi ed Andrei, si asteneva dal distinguere coll'onore della medaglia il saggio loro, che restava di gran lunga inferiore a quelli ottenuti con i processi antichi più razio-nali e più sicuri, rimettendo al tempo ed ai progressi ulteriori il trionfo del sistema che essi hanno abbracciato.

Onorando, siccome la Commissione ha onorati, i filandieri della Lombardia, del Piemonte e della Toscana, non ha inteso con ciò di escludere della debita e speciale considerazione i filandieri delle altre provincie d'Italia. Nell' Emilia abbiamo accennato, che la filatura del bozzolo non è molto estesa; ma tuttavia colà dove si eseguisce, si conduce con tutta la perizia e la correttezza la più desiderabile. Se dai saggi che sono all'Esposizione vennti noi siamo costretti arguire, che quest'industria non ha nelle Marche fatti dei progressi notevoli, non è per questo che colà non si conservi tuttora attiva e commendevole. Forse le condizioni dei tempi pur troppo alla sericoltura nemiche, ed il bisogno di adoperare bozzoli di meschine qualità, scusano le sote grouge fossombronesi dal non sessere apparite con quella richezza di pregi, che da gran bempo loro accordava la fana. Malgrado cio, gli espositori marchigiani conservano sempre i buori prochigiani conservano sempre i buori prochigiani conservano sempre i buori propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di sede gregge. Soggio belli e pregevoli sono pure stati invatti dall' Umbria, alla Pindroua, dal Frinti e dal Tirolo. La dalla Pindroua, dal Frinti e dal Tirolo. La considera del propositori, e mpoo avani l'anone e di eggervene i nomi.

L'Italia produce in bozzoli 52,876,682 chilogrammi, che tutti converte in filo greggio nei luoglii di loro produzione. Fa solo a questo eccezione la Venezia, che per difetto di combustibili invia quel suo prodotto parte nella Lombardia e parte nel Tirolo; ma in conchiusione, il bozzolo che si produce in Italia è tutto filato in Italia. Non è così della preparazione delle sete gregge in organzini ed in trame: queste non tutte si torcono in Italia. Le sete gregge della Toscana, dell' Emilia, delle Marche, dell'Umbria e del Napoletano sono per la massima parte trasportate all' estero, dove si convertono in organzini ed in trame, e poi si tessono; sicchè la minima parte è quella che rimane in casa per gli usi domestici. Altrimenti vanno le cose nella Lombardia, nel Piemonte, nel Veneto e nel Tirolo. Di 3.166.812 chilogrammi di filo greggio, che in queste provincie si ottengono, se ne esportano all'estero soli 583,397 chilogrammi, dei quali 197.720 appartengono al Piemonte, gli altri 385.677 alla Lombardia ed al Veneto. Calcolasi che la seta greggia esportata dalla Lombardia, sia quasi d'un quinto della sua produzione totale. Rimangono dunque sempre nell'alta Italia 2,583,475 chilogrammi di seta greggia, e questa è tutta lavorata sul luogo.

In Lombardia, per torcere la seta, si contano 551 valichi, o filatoi, con 1,241.500 rocchetti da innaspare, di cui 703,300 per torcere e 538,200 per doppiare la seta. In Piemonte si contano 195 filatoi, 144 dei quali scrvirebbero alla preparazione degli organzini e 51 a quella delle trame. Non si conosce il numero preciso dei valichi che sono nel Veneto: colà però la lavorazione delle sete gregge di fronte alla Lombardia è meno sylluppata della filatura. I valichi nel Tirolo sono portati a 55 con 125,470 rocchetti, di cui 85,885 sono per la torcitura e 39.585 per la doppiatura. In sostanza la conversione delle sete gregge in orsoi ed in trame, è un'industria attivissima dell'Italia superiore. La Lombardia, come quella che in bozzolo ha un

immediatamente tratte dal bozzolo alla caldaia. Il signor Lorck Chawrich di Manchester, presentava le sue sete all' Esposizione Universale di Parigi, non solo come un saggio della qualità ottenuta colla trattura a freddo, quanto ancora come esempio d'un filo, che senza innaspamento si raccoglieva e si torceva direttamente sui fusi. Il signor Bonaldi di Brescia tentò non ha guari di applicare ad ogni fornello di filanda un suo particolar meccanismo, per avere insieme trattura di bozzolo, organzino o trama. All' Esposizione italiana si è presentato il signor Antonio Mangano di Messina con una macchinetta di sua invenzione per la trattura della seta, e nell'istesso tempo per la conversione sua in trame. Abhiamo anche un saggio di trame con questa ottenute, e dall'espositore medesimo esibito. Studi si fatti hanno avuto ed hanno per iscopo di rendere più semplice, più shrigativa e meno costosa la torcitura delle sete, e di porla quasi in mano di qualunque filandiere. Ma qual pregio avranno impertanto questi metodi? Sono essi un reale progresso dell'industria? La Commissione ne'suoi studi ha dovuto necessariamente occuparsi e discutere un tale argomento; ed ecco come ha ragionato e concluso in materia.

Si rimprovera alla torcitura delle sete quella moltiplicità di macchine che pone in opera, e che altra funzione non ha, che quella di far passare il filo dai naspi nei rocchetti, e dai rocchetti nei naspi. Tante operazioni ripetute per un filo solo, non sono indizio forse, che il processo di convertire il filo serico in trama ed in orsojo è tuttora nella sua infanzia? Esaminiamo però ne'singoli risultati loro quelle operazioni molteplici, che entrano a comporre la torcitura delle scte, e vediamo se esse danno luogo ad una serie inconcludente di fatti, oppure se sono un seguito di operazioni tutte quante necessarie. Cinque sono le operazioni che compongono la lavorazione delle sete gregge: l'incannatura, la strucannatura, la filatura, la binatura e la torcitura.

L'incomuniture consiste nel far passare delle matasse, de durante la trattura del bozzolo furono annaspate, il filo greggio sopna altrettani rocchetti. Si segmisce, distendendo quelle matasse sopra sapi lagrante de la consistenza della consistenz

chetto; obbligando quel filo prima di avvolgersi in questo secondo rocchetto a passare per le così dette stribbie. Sono le stribbie mollette di ferro coperte di pauno, destinate per mezzo della confricazione a semure più mondare il filo da ogni ineguaglianza che possa avere in se ancora conservata. Dall' effetto appunto che colla stracannatura vuolsi conseguire, la mac-china che lo compie, o lo stracannatoio, è stato dai Francesi denominato purgeoir, cioè purificatoio. A queste due operazioni tiene subito dietro la filatura del filo incannato e stracannato. In virtù di questa, il filo ravvolgendosi sopra sè stesso, viene sempre più ad appianare i peluzzi della sua superficie, e mentre acquista un grado ulteriore di politezza, prende una maggior tenacità o resistenza. Compiuta la filatura, che si fa con giri maggiori o minori a seconda della qualità delle stoffe, conviene accoppiare insieme due fili filati, ossia conviene che i fili scempi di due rocchetti si appaino perfettamente tra loro. Dicesi binatura una tale operazione, che iu sè stessa è assai difficile e molto delicata. Avvegnachè è indispensabile che i detti due tili si conducano sempre ugualmente paralleli, ed ugualmente tesi fra loro sopra un rocchetto medesimo: altrimenti non si potrebbe avere quell' uguaglianza di filo, quella bella e regolare granitura, che è il pregio massimo degli organzini. Addoppiati i fili in tal guisa, sono sottoposti alla torcitura, che si eseguisce raccogliendo sopra d'un aspo quei fili gemelli, nel tempo che dal valico ricevono una torsione in senso inverso della filatura che ciascun filo in antecedenza aveva separatamente subita. Con quest' ultima operazione si aggiuuge fermezza e tenacità maggiore al filo, ma se ne diminuisce la sua elasticità. La torsione si fa più o meno forte a seconda del tessuto che si vuole avere. Se si desidera una stoffa brillante e morhida conviene che il torto sia più dehole del filato: se per contrario vuolsi un tessuto fitto, consistente, ed a grana grossa, conviene che i giri del filato e del torto siano uguali tra loro. Considerando ora, come ciascuno dei pro-

cessi della torritura delle sete abbla in sei un officio distituto, che insieme cogli altri riuscir dee a fornire un filo che sia al tempo stesso polito, lucido, regolare, ben grantio, resistente cel elastico, anzichi vedere in tutti quei jassaggi suoi dall'aspo al fuso, e dal fuso all'aspo un sistema di diono i critti fantori del medoo sitteti-co, scorgarà invece in quell'analisi l'applicazione rigorosa del fecondo principio disvelato da Adamo Smith, del disvo, del del disvo, del

atto a dare in ogni genere di produzione i prodotti i più cccellenti e pregiati. E av-venuto alla Commissione vostra di osservare negli esami che ha dovuti fare sulle sete esposte, che gli organzini trattati anche colle macchine le più perfette e dai filatori i più rinomati, non sempre si crano potuti spogliare, forse per difetto invincibile della seta greggia impiegata, di una certa peluria che offendeva l'unita loro lucentezza. Qual non saranno mai dunque gli organzini e le trame preparate alla bacinella nel tempo stesso che filasi il bozzolo, e muncanti di tutte quelle cure minute e speciali, che ora s'impiegano nei filatoi i più completi e perfetti? Le trame del signor Mangano infatti, benchè lavorate con tutta l'accuratezza desiderabile, erano tuttavia così inferiori alle trame ottenute al filatojo, da essere a petto di queste una cosa quasi vilc. Da ció dunque la Commissione ne iulerisce; che quantunque sia dessa persuasa, che il progresso in fatto di torcitura di sete non abbia detta l'ultima sua parola: che delle modificazioni sostanziali e dei miglioramenti ulteriori possano esserle giornalmente arrecati, pure nel momento attuale diffida della buona rinscita delle trame e degli organzini ottenuti alla caldaia, nel tempo stesso della filatura del bozzolo, e persevera a credere che per avere iu questo gencre uu prodotto senza eccezione, sia necessario continuare in quella divisione di lavoro, che è in vigore ne' filatoi attuali. ricchi come sono delle macchine le più scelte.

Noteremo per ultimo, che l'arte di convertire in organia ed in trame il filo greggio di seta, malgrado l'imponente opinico dei signori Scotti, Mejen e compolico dei signori Scotti, Mejen e compolico dei signori Scotti, Mejen e comportira in fisori, senlura che rimarrà semper occupazione speciale dgi findustrianti dell'alta Italia; poiche, acendo questa bisopen oltre in ricca copial di lio greggio, con controlo dell'alta Italia; poiche, acendo questa bitrovano nella Irequenza dei fiumi, e nella perpetitità delle acque correnti, che a doviria per il loro sudol discorrono; doni, pravinere d'alta, non sottrono le altre universite d'alta, non sottrono le altre

Totte queste cose che formano parteintergrante del sviticio in Italia, sarebbero state ignorate, o appena conosciute nel paese ove ebbero la vita, serza di questa prima Esposizione italiana che ce le avesse divelate; senza di questa non avremno scoperte le ragioni della prevalenza della grandi industria, mell' Italia superiore e mente nella Toscana; senza di questa non avremno scoperta la tenderas spontanea

della piccola industria a trasmutarsi nella grande: senza di questa sarebbero andate del pari sperdute o neglette molte capacità, che aitate con mezzi opportuni, possono far molto e bene in pro e ad onore dell' industria serica nostra, avacciando anche quella trasmutazione benefica. Serbiamo dunque grata e indelebile memoria della prima Esposiziono italiana, perchè ci ha svelato in un modo così solenne ed inatteso quanto sia fervida ed utile la industria della seta fra noi; come e quanto sia disseminato il saper fare tra noi. Onoriamo, siccome è debito nostro, gl'ingegni che poterono estrinsecarsi in tutta la picnezza della loro virtà, ma non dimenti-chiamo quelli che non lo poterono per insufficienza di mezzi: non li perdiamo di vista, non lasciamo che si sperperino od inutilmente si consumino in vani conati: rendiamoli noti col distinguerli e coll'additarli alla pubblica onoranza ed alla pubblica fiducia. È possibile, diremo meglio, è anzi certo, che così designati alla pubblica considerazione, il merito loro risvegli lo spirito d'associazione, che procurando ad essi il capitale che loro manca. li guidi a perfezionare dovunque questa nobile o preziosa industria serica, da cui l'Italia trasse un di nominanza e guadagni. Cosi noi daremo un valore immenso alla prima Esposizione italiana, e non la faremo passare come una festa brillante e nulla più: così noi compenseremo le somme ingenti dal Governo del Re senza risparmio elargite per questa pubblica mostra: così onoreremo le cure e lo zelo degli uomini distinti, che furono preposti a prepararla e dirigerla: così la prima Esposizione italiana diventerà fino da ora un capitale fruttifero consecrato all'industrie nazio-

Era debito della Commissione vostra d'intrattenersi sopra questi particolari minuti, che in sostanza costituiscono il fondamento ed il principio del progetto di premiazione, che formulato ha l'onore di sottoporvi. Era debito suo lo indugiarvisi sopra, per dimostrarvi come studiò, e come intese la prima Esposizione italiana, e qual partito trarre da essa potevasi per l'incremento e perfezionamento del setificio, per l'unità e per la ricchezza della Nazione. Era debito suo di far ció per discolparsi della taccia di aver favorito, con una profusione se non nuova, almeno non consueta di premi, un comunismo scoraggiante ed infecondo, che facendo d'ogni erba fascio ponesse in un mazzo medesimo i buoni e cattivi. La Commissione non ha accordate medaglie a caso ed a vanvera: essa nou le ha destinate, e non ve le chiede, che per coloro che ha veramente trovati ottimi

e buoni, assolutamente buoni. Nou ha mancato di studio per rendersi ragione dell'ottimo e del buono; ed ove ha creduto di scorgere, che questo buono con qualche aiuto esteriore potesse addivenire ottimo, ne ha tenuto conto; ne ha tenuto conto per farlo valere, ne ha tenuto couto per salvarsi da quel comunismo riprovevole. Quindi, ognorachè ha fissato in sua mente di riconoscere il merito, si è prima compilata una biografia dell'individuo e dai requisiti suoi particolari, e da quelli che risultarono dal confronto dei requisiti degli altri ha giudicato; e gindicando l'è venuto anche fatto di stabilire una certa gradazione, giusta la quale, collocato ciascuno a seconda de' meriti suoi, spiccasse sotto quel vero punto di vista, che più se gli conveniva. A ció le fu principalmente di norma: 1º la qualità del lavoro esposto: 2º la fama ne' commerci acquistata: 3º la importanza dell'opificio; giacchè nei pubblici mercati non si raccoglie un nome onorato, ne si perviene e si dura a mantenere in fioro uno stabilimento manifatturiero grandioso, senza aver dato prove superiori ad ogni eccezione di un'abilità sorprendente, e senza avere avuto sempre a disposizione una sorgente di capitale abbondevole, Che se astretti noi dal disposto del Regolamento dell'Esposizione, dovemno accordare a tutti i distinti una onorificenza medesima, i diversi gradi in che gli collocammo, e le parole con che accompagnammo la premiazione, staranno sempre a dinotare la distanza che tuttora separa il migliore dal buono. Oltre a ciò nel distinguere i sommi, che in sè stessi e nel merito proprio portano la migliore di tutte le distinzioni, noi non aveninio altro in animo, che di porre loro in mano un segnale, affinche fossero riconosciuti dai buoui, come nel compartire ai buoni un segno d'onore, noi ci siamo prefissi di eccitare in essi la propria virtù, onde salire alla grandezza dei migliori, perfezionando se stessi, e servendo agli altri d'incoraggiamento e d' (sempio.

La Commissione ha creduto di dividere la distribuzione delle medaglie secondo lo quattro principali operazioni, che la lavo quattro principali operazioni, che la lavo si rierisce alla traftara del bozzolo propriacente detta; 2º in quella che ha riguardo alla toreitara, o flatara di filo greggio per gli crasi e le traune, che tecnicamente quella Che i graggira intoro la preparazione delle cueirine; 4º in quella che comprede la lavorazione del cueirine; 4º in quella che comprede la lavorazione del cueirine; 4º in quella che comprede la lavorazione del cueirine; 4º in quella che comprede la lavorazione del cueirine; 4º in quella che comprede la lavorazione del cueiri o materiale del baco di se ela, non ostante ciascuna di

esso richiede processi speciali e distinti: dimodochè uno può esser sommo nella filatura del bozzolo, e non aver pregio alcuno come torcitore di sete gregge: altri può ben distinguersi nella cardatura e filatura dei cascania serici, ne aver pregio alcuno siccone trattore di bozzoli o preparatore di cuctrine.

Né in questo suo procedere la Commissione fia arresta dal casso di dover compartire due o più medraglie ad un istesso individuo, che ad un tempo meteismo si individuo, che ad un tempo meteismo si zioni diverse. Perchia appunto essendo quelle due o più operazioni affatto diverse, allorche un individuo si segnalo nell'una o nell'attra, la dato saggio d'un merrito doppio, come quegli che lin dimostrato varietà di in due o più industrie tra l'oro differenti.

and the control of th

Ciò premesso, eccovi intanto il nome degli espositori di sett gregge, che alla Comnissione vostra sono sembrati i piu meritevoli dell'onore della medaglia; ed eccoveli progressivamente disposti provincia per provincia, secondo il maggiore o minor merito loro intrinseco e relativo; avuto riguardo altresi alle condizioni dei luoghi, ai mezzi economici, alla maggiore o minoro importanza dei loro opifici.

Prima per altro di venire alle nomine sia accettata la dichiarazione seguente:

• La Commissione, esaminate le sete gregge esposte da l'acrailer Giovan Battista. Fossi di Firenze, tratte nella graudiosa sna finada di Settimelle, ed avendo lo troate sotto d'ogni rapperto commende ofissime, con la compania de la commenda de la conteira di l'esponente avrebbe assegnato nella ista dei premiati quel posto che gli si spetta, come una delle notabilità le più distinte del setticio forentino; un sedenda egli fra noi come giurato, la Commissione solo desiderio. Le pro dortrat arrestane al solo desiderio.  ELENCO degli espositori di sete gregge dichiarati meritevoli dell'onore della medaglia.

### Picmonte.

- CERIANA FRATELLI, di Torino; per sete tratte a titoli differenti colla perfezione maggiore dell'arte, e per l'importanza dei loro stabilimenti industriali.
- 2. CASISSA FRANCESCO QUONDAN VIN-CEZZO e FIGLL, di Novi (Alessandria); — per grandiosa collezione di sete gregge tratte con tutto il magistero dell'arte a titoli differenti; este-samente consumate in Inghilterra ed in Francia per la fabbricazione dei merletti; e più particolarmente per le sete gregge binache, nonmente per le sete gregge binache, non-
- chè per l'importnuza del loro opificio.

  3. Bravo Michelle e Figl.i, di Finerolo;
  per le rinomate loro sete gregge, delle
  quali hanno prodotto campioni stupendi e
- per l'importanza del loro stabilimento.

  4. DE NEGRI GIOVAN BATTISTA FU AN-TONIO, di Novi (Alessandrin); per una bella collezione di sete gregge, particolarmente bianche, di titoli diversi fini e tondi, segualabili per purezza di colorito.
- per nitidità e per brio. 5. BAYASSANO GIOVAN BATTISTA, direttore della filanda Carnevale d'Alessandria; - per eccellenza dimostrata nel trattare sotto titoli differenti il hozzolo; e più specialmente pel bel campione di seta greggia bianca, che si distingue per lucidità e nitidezza sorprendenti: quantunque non si possa accettare la dichiarazione colla quale ha accompagnati questi suoi suggi di seta greggia bianca trattn, com'egli dice, alla Wausey. Poichè con il detto sistema non potendosi filare con un numero minore di sei gallette o bozzoli, è impossibile lo avere un filo minore di 15 o 16 denari, anche quando i detti bozzoli fossero della bava la più fine, nè mai di 9110 o di 11118 come l'esponente asserisce
- DUMONTEL GILBERTO, di Torino; per sete gregge bianche e gialle, tratte con tutta l'arte e l'impegno migliore, non che per l'importunza del suo opificio.
- che per l'importanza del suo opificio.

  7. Vagnone Fratelli, di Pinerolo; per saggi di seta greggia tratti con molta
- perfezione.
  8. GADDUM F. E., di Manchester, con filanda n Torre Pellice (Pinerolo); per regolarità di filatura e per impor-
- tanza di stabilimento.

  9. Costa Fratelli, di Breo (Mondovi); —
  per saggi di sete gregge tratte con ogni
- diligenza migliore.

  10. Colombo Francesco, di Ceva (Ca-
- COLOMBO FRANCESCO, di Ceva (Cuneo); — per ottima esibizione di sete gregge gialle.

- BELLINO FRATELLI, di Rivoli (Torino); — per sete gregge che vanno distinte ed apprezzate per regolarita, politezza ed clasticità.
- FILIPPI dott. LUIGI, di Clavesana (Mondovi); — per buonn trattura di sete regolari, polite e di buon impasto.
   TEEVES SANUELE, di Vercelli; e
- SEGRÉ SANSONE, idem; per snggi di seta greggia regolare, polita e gindicata atta a dare un buon organzino.
- Moschetti Giuseppe Maria, di Verzuolo (Salnzzo); e
- SICCARDI FRATELLI, di Ceva (Cuneo);
   per sete gregge, che destano considerazione per la loro finezza e regolarità.
- MAZZA FILIPPO e GIUSEPPE. d'Oleggio (Novara); — per regolarità e robustezza di filo greggio, e per importanza di stabilimento.
- Levi conv. Elia ed Emanuelle, zio e nipote, di Vercelli; — per campioni di sete gregge di buon impasto e trattura.
- sete gregge di buon impasto e trattura.

  19. Assom Tommaso e Ferdinando, fratelli, di Villastellone (Torino);
- 20. TARDITI FILIPPO e C., di Brà (Cuneo); 21. Segré Isach fu Bonaiuto, di Saluz-
- 22. Picena Francesco, di Cannelli (Asti);

   per saggi di seta greggia di buona
  qualità.
  - DEL PRINO dott. MICHELE, di Vesime (Acqui); — per i suoi bei saggi di seta greggia della China, e per le sue cure indefesse consacrate all'avanzamento della sericoltura itniana.
  - Piccaluga Emanuele, di Gavi (Novi); — per saggio di seta fine bianca e gialla.

### Ligaria.

- PIZZORNI ANTON MARIA QUONDAM GIU-SEPPE, di Rossiglione (Genova); — per i suoi eccellenti saggi di sete gregge gialle e bianche.
- SOLARI notaro MICHELE, di Chiavari;
   — per i suoi belli saggi di sete gialle e
  bianche; e per avere contributo colle
  sne cure al perfezionamento della trattura del bozzolo nella Liguria.
   BANCALARI GIOVANNI ETTORE, di Chia-
- vari; per buoni saggi di sete gregge.
  4. VIOLA GIOVANNI. di Cairo (Savona);
   per commendevoli saggi di seta greggia.

# Lombardia.

- VERZA FRATELLI QUONDAM CARLO, di Cauzo (Como); — per collezione di sete gregge fini e tonde, filate a tutta perfezione d'arte, e per l'importanza del loro stabilimento.
- 2. GAVAZZI PIETRO, di Desio (Milano); —

SETIFICIO. 35

per saggi di seta greggia di filo mezzano, d'ottimo incannaggio e di tutta regolarità, e per la grande importanza de suoi stabilimenti industriali.

 STEINER GIOVANNI e Figli, di Sala (Bergamo); — per seta greggia gialla di filo mezzano, di ottimo incannaggio e

regolare.

- 4. Ponko Pietrko, di Vill' Albese (Como); per sete gregge filate a doppna croce della perfezione la più squisita con macchina di sna particolare invenzione, dai filandieri riconosciuta della massima importauza; per cui gli vinen anche asseguato un posto d' onore affatto dagli altri distituto.
- 5. TALLACCHINI FRATELLI, di Varese; per bella mostra di sete gialle di nerho, di somma precisione e nettezza, e per vastita e corredo delle loro tilande.

 GNECCHI FIGLI di E. A., di Turro (Milano); — per un bel saggio di seta greggia di ottimo impasto, di pertetta nettezza ed elasticità.

7. Mondelli cav. Giuseppe di Felice,

- di Como; per bella mostra di sete gregge di titolo fino e nezzano, di somma nettezza e prive affatto di peluria. 8. RONCHETTI FRATELLI. di Gabbiate (Milano); — per mostra di sete gregge filate a doppia croce con regolarità e
- nettezza, e per importunza d'opificio. 9. ZUPPINGER, SIBER e C., di Bergano; — per la loro ricca esposizione di sete gregge, tratte con tutta la perfezione dell'arte, e per importanza d'opificio.
- dell'arte, e per importanza d'opificio.

  10. Sessa Fratelli di Pietro, di Milano; – per bella mostra di sete gregge, di titolo fino e mezzano, di ottima qua-

lità, e per importanza di opificio. 11. Corti Fratelli, di Castano (Milano); — per campioni di seta greggia perfet-

tamente filata.

 BOZZOTTI CESARE e C., di Milano; — per bella mostra di sete gregge, d'un ottino incannaggio, perfettamente nette e regolari, e per somma importanza dei loro opifici.

13. Rossi Giovanni Maria, Mappio e Filippo, del pu Giovanni, di Sondrio; per i loro stupendi saggi di sete gregge, e più per la perfezione a che linano condotta la filatura de'doppi; per eni ad essi pure si assegna un posto d'onore distinto.

 PIAZZONI GIOVAN BATTISTA e FRA-TELLI, di Villa d'Adda (Bergamo); per bella mostra di sete gregge, a diversi tibdi, perfettamente filate.
 GNECCHI CARLO MARIA e GIOVANNI,

 GRECCHI CARLO MARIA e GIOVANNI, FRATELLI, di Garlate presso Lecco (Como); — per un bel saggio di seta greggia di titolo fino, perfettamente filata. 16. Bertarelli Costantino, di Cremona; — per mostra di sete gregge filate con somma precisione e nettezza; le quali lo rendono meritevole del primo posto fra i filandieri del suo distretto.
17. Nipoti di Luioi Lamberti, di Colo-

gno; — per sete gregge lodevolmente filate, avuto specialmente rignardo alla qualità dei bozzoli che offre il Lodigiano.

 Coduri Serafina, di Como; e
 Bonacina Fratelli, di Bernaveggio (Milano); — per buoni saggi di seta

greggia.

20. Zamara nobit Francesco, di Botti-

eino Sera (Brescia); — per seta greggia finissima.
21. Ferrari Francesco d' Antonio, di

Codogno; 22. Scola Gaetano, di Villa d' Adda

(Bergamo); e 23. Padovani Fratelli, del fu Giacomo, di Codogno; — per seta greggia di buona

di Codogno; — per seta greggia di buona trattura. 24. Franchi Fratelli, del fu Attilio, di San Bartolommeo presso Breseja: —

per seta greggia di buona trattura, malgrado la mediocre qualità dei bozzoli della provincia Bresciana. 25. RIGONE VINCENZO. di Vigevano (Pavia);

26, Masina Luigi, di Calvenzano (Bergamo);

 ALBANI CONTE LUIGI, di Urgnano (Bergamo);
 BERETTA FRATELLI, di Padenghe

29. COMBONI FRATELLI, di Limone (Bresein):

30. ROTA ANTONIO, di Chiari (Breseia), e 31. NIGRA GIUSEPPE, di Sartirana (Pavia); — per saggi di seta greggia che si raeeomandano per la loro boutà.

 SERLINI ANDREA, d' Ospedaletto (Breseia); — per un saggio di doppi molto bene filati.

#### Emilla.

 PIATTI e C., di Piacenza; — per saggi di seta greggia filata con tutta la regolarità e la nettezza possibile.

 LEGA MICHELE, di Brisighella (Ravenna); — per i suoi saggi di seta greggia di squisito lavoro; per doppi gergiamente filati, e per i meriti snoi, come il riformatore della filatura del bozzolo nel suo territorio.

 Diena M. G. Fu Iacob, di Modena; per saggi di seta greg da di meravigliosa bellezza e di eccellente bontà.
 Abbati Pietrico, e

5. MONTAGNA LUIGI, di Parma;

OPPI GIUSEPPE, di Ilologna;
 LIVERANI PIETRO, di Frienza;

S. Massa Francesco Maria, d'Imola;

9. MAZZI MARIANNA Vedova RICCI, di Meldola (Forli): e

10. SINIGAGLIA SAMUELE di GRAZIADIO. di Lugo; - per saggi di seta greggia di non comune lavoro, e quali si convengono a tilandieri distinti.

11. GEVOCCIII GIO. BATTISTA, di Piacenza: 12. GARDINI LUIGI, di Rimini:

 RONCHI CIRO, di Meldola (Forli); 14. Zanoli Luigi, di Cesena;

15. MANZINI PIETRO, di Marano (Modena); e 16. Ditta ABRAM MODENA, di Scandiano

(Reggio); - per sete gregge di commendevole filatura. 17. Padoa Pellegrino, di Cento; - per

sete gregge di buon lavoro, avuto riguardo anche alla natura non per anco squisita dei bozzoli del Ferrarese.

18. PERINETTI CARLO, di Piacenza; - per sete gregge di studiato lavoro, ed avuto riguardo altresì all' abilità ben conosciuta di lui, come filandiere.

### Marche.

1. BERETTA Cav. DANIELE, d' Ancona; per i suoi saggi di seta greggia di merito incontrastabile; per l'importanza del suo opificio, ove si lavorano anche e si scardassano cascami serici, o moresche.

2. Iloz Corrado, di Fossombrone: - per saggi di seta greggia di molto pregio e per importanza d'opificio.

3. GIOVANNELLI AMATO e DOMENICA, di Pesaro: - e

4. LARDINELLI BENEDETTO, di Osimo; per saggi di seta greggia di eccellente lavoro.

5. GIARDINIERI FRATELLI, d'Osimo: per saggi di seta greggia tratti a doppia croce con molta perizia.

6. MASETTI DOMENICO e CATERINA, coniugi, di Fano:

7. VENERANDI GAETANO, e

8. Valazzi Luigi, di Pesaro; 9. DEL MONTE VEDASTE, di Montebaroc-

cio presso Pesaro; e 10. TOMMASONI GIUSEPPE, d' Iesi; - per saggi di seta greggia di non comune

bonta. 11. CARRADORI conte GIUSEPPE, o 12. DITTAIUTI conte Giuseppe, d'Osimo;

per buoni saggi di seta greggia. 13. BRIGANTI BELLINI FRATELLI, d' Osimo; - por un saggio regolare di filo

fine. CONTI A. o C., di Fossombrone; — per

saggi di seta di lodevole filatura, e per importanza d'opificio

15. GUIDI DOMENICO, d' Urbania:

16. MALPELI LUIGI, di Camerino; e

17. SILVESTRI e TRANQUILLI, d'Ascoli;

- per saggi di seta greggia con molta diligenza filati.

### Imbria.

 SALARI DOMENICO, di Foligno: — per merito non comune de'saggi di seta greggia esibiti ; per importanza di stabilimento, e per le cure spese a migliorare la filatura del bozzolo nel suo territorio.

2. Baldini Luigi, di Perugia; e 3. PALAZZESCHI dottor Giu-UÈ, di Città di Castello; - per saggi eccellenti di seta

greggia presentati.
4. TONI FRANCESCO, di Spoleto; — per saggi di seta greggia di accurato lavoro. 5. ASCOLI ABRAM, di Terni; - per miglioramenti portati nella filatura del bozzolo di mezzana qualità.

6. FARAGLIA MARIO, e

7. Rossini Giovanni, di Terni: - per saggi di seta greggia di filatura accurata. 8. COZZA conto GIOVANNI, d'Orvieto; per saggio di sete gregge con diligenza

filate, e per incoraggiamento della sericultura nel suo territorio. 9. Dabbene Francesco, di Poggio Catino (Rieti); - per saggio di seta greggia con diligenza filata, e per incoraggia-

## mento della sericultura nei monti Sabini. Provincie Romanc.

1. FABRI LEOPOLDO, di Roma: - per saggio commendevole di seta greggia, e per incoraggiamento della sericultura nelle campague del Lazio.

### Provincie di Napoli.

1. R. FABBRICA DI SAN LEUCIO, presso Caserta; - per ricca collozione di sete gregge, filate con tutta l'eccellenza del-

2. OTTAVIANI FRATELLI, e

3. Campagna Pasquale e Fratelli, di Cosenza: e 4. MAYERA FRATELLI, di Cerzeto (Cala-

bria Citeriore); - per saggi di seta greggia di squisito lavoro. 5. Granozio Domenico, di Salerno; e

6. FERRARA DOMENICO, di Nocera inferiore (Salerno); - per saggi di seta greggia di non volgare filatura.

7. MARINCOLA FRATELLI, e S. PRINICERO LUIGI e C., di Catanzaro; e

9. ZUPI FRATELLI, di Cerisano (Calabria Citeriore); - per saggi di seta greggia di buona trattura, e per incoraggiamento alle cure che si danno nel migliorare la filatura del bozzolo.

#### Sicilia.

1. Jaeger e C., di Messina; - per eccellenti saggi di seta filata, e per importanza di stabilimento.

R. Albergo de' Poveri, di Palermo;
 per sete gregge filate con tutta la diligenza e la regolarità maggiore.
 GALATTI GIACOMO del FU GIUSEPPE.

di Messina; e
4. Motta Orazio e Zuccarello Ma-

RIANO, di Catania; — per diversi saggi di sete gregge di titoli fini e toudi di egregia fattura.

## Toscana.

 Scoti, Mejean e C., di Pescia; — per la ricca lnro collezione di sete gregge di maestrevnle lavoro, e per la importanza dello stabilimento industriale che tiene il primato nel setificio toscano.

CANTINI, BORGOGNINI e C. di Firenze,
 — per saggi di sete gialle d'una filatura squisita, per importanza d'opificio
che giornalmente s'accresce, e sta per
prendere un posto eminente nel setificio
toscano.

3. ZAVAOLI PIETRO e FRATELLI, di Pa-

lazzolo (Alta Emilia); e 4. Tani Filippo, di Viesca, presso Figline; — per saggi di seta greggia così

stupendamente lavorati da non lasciare a desiderare più ultre. 5. R. FILANDA DI RIOUTINO (Arezza); per gli eccellenti suoi saggi di seta greg-

gia esposti, che rappresentano la qualità della grossa sua partita, c per importanza di stabilimento. 6. CIVININI LODOVICO, di Pistoia; — per la direzione della detta R. Filanda, e per saggi esposti della propria sua fi-

landa di Pistoia, uguali in merito a quelli della R. Filauda di Rigutino. 7. PIERI-PECCI conte GIOVANNI, di Siena; — per i suoi saggi di seta greggia meritevoli d'ogni encomio, e per essere stato

voli d'ogni encomio, e per essere stato unn fra i primi a riformare la filatura del bozzolo in Toscana.

MANCINI ANTONIO, e
 LUZZI ASSUNTA, d'Arezzo; — per saggi

di sete gregge filate con ogni regola d'arte, e per il miglioramento che arrecano alla sericultura nelle campagne aretine. 10. LOMBEZZI FILIPPO, di Borgo San Se-

polcro; e

11. Massi Domenico del fu Francesco,
di Monterchi; — per gli eccellenti saggi

di Monterchi; — per gli eccellenti saggi di sete gregge esibiti, e per l'incremento che essi arrecano alla sericultura nella Valle Tiberina. 12. SANLEOLINI GABRIELLO, del Bucine

(Val d'Arno Superiore); — per stupendi saggi di seta greggia esposti.

13. MAGNANI CAV. GIORGIO E AOOSTINO FIGLIO, 14. MAGNANI GIORGIO GUONDAM DOME-

 MAONANI GIORGIO QUONDAM DOME-NICO, MAGNANI cav. ERNESTO, e
 FORTI cav. FRANCESCO, tutti di Pescia;
 per saggi di seta greggia lavorati con tutta la perfezione dell'arte, avuto anche rignardo alla qualità del bozzoli impie-

17. Masi Olivo, di Capannoli (Pisa), 18. Della Croce Bentamino.

19. ACHIARDI GIUSE, PE, e

RONCIONI cav. FRANCESCO, di Pisa; —
per saggi di scta greggia di sorprendente filatura, avuto anche riguardo all'industria di poce introdotta nelle colline e nella pianura pisana.

 FERRI GIUSEPPE e FRATELLI, di Grosseto; — per suggi di seta squisitamente lavorati, per l'introduzione e per l'incremento che danno alla scricultura nelle Marenme.

22. BATI ENRICO, di Luca (Mugella); 23. FORMIGLI PELLEGRINO, di Vicchio (Mugello);

24. BRUSCHI PIETRO e C., e 25. MONTI LORENZO, di Borgo San Lo-

renzo; 26. Casini Antonio, della Rufina; 27. Rossi Gaspero e Fratelli, del Ponte a Sieve;—per i rispettivi loro saggi di seta greggia incomparabilmente lavora-

seta greggia incomparabilmente lavorati, e per la nobile gara spiegata a perfezionare la filatura de' bozznli nel Mugello. 28. Capanni Lukh e Figli, del Pian di

Cascia; 29. GIOVANNONI GIUSEPPE, di Firenze;

ROMANI BALDASSARRE, e
 SARI BALDASSARRE, di Borgo a Buggiano; — per saggi mirabili di seta greggia, e per l'incremento che danno alla

sericultura toscana. 32. Nieri e Lenci, e

33. GIOMIONANI e C., di Lucca; — per i loro saggi di seta greggia maestrevolmente filati, e per l'incremento che apportano alla sericultura nelle campagne di Lucca.

 CECCONI ANOIOLO, d' Jolo presso Prato; — per saggi di seta greggia lavorati a perfezione d'arte.

 Pasqui cav. Zanobi, di Firenze; — per gli stupendi saggi di seta greggia della sua filanda dell'Impruneta.

 ARCANGIOLI AOOSTINO, di Pistoia; e
 VANNUCCI GIUSEPPE, di Pontelunga (Pistoia); — per saggi di seta greggia filati con l'arte la più consumata.

 GORI PANNILINI conte AUGUSTO, di Siena; — per i suoi saggi di seta greggia filati cun molta eccellenza nella sua

filanda della Fratta.

39. SANDRUCCI FRATELLI, di San Casciann; — per gli ottimi saggi di seta greggia esibiti.

40. MUGHINI e RAVAGLI,

- 41. Bassani Giovanni
- 42. PIANI e RAVAGLI.
- 43. BANDINI LUIGI e FRATELLI, 44. Baldesi Francesco e Giuseppe, tutti
- di Marradi: 45. MAZZUTTI FRANCESCO.
- 46. BEDRONICI FRANCESCO, e 47. RONCONI LUIGI-GIUSEPPE e FRATEL-
- Lo, di Modigliana; 48. PAZZI TITO, della Rocca San Cascia-
- no; e 49. TASSINARI e FIORENTINI, di Dovadola; - per la eccellenza dei saggi di sete gialle esposti, per la nobile gara da ciascuno di essi dimostrata a perfezionare e a mantenere in onore la filatura del hozzolo nell'alta Emilia.
- CAMPI cav. conte GIUSEPPE, di Dova-dola; per i buonissimi suoi saggi di seta greggia gialla, e più particolarmente per le premure indefesse che si dà af-tine di pertezionare il meccanismo delle
  - filande. 51. RONCONI LUIGI-MAURO, di Modigliana; 52. FANTINI SEBASTIANO, di Tredozio;
  - 53. GIANNELLI FRANCESCO, della Rocca San Casciano; e 54. Grassi Valentino, di Pistoia; - per
  - saggi di sete gregge buoni all'incannaggio, puliti e regolari. 55. TESI LEOPOLDO, di Pistoia; - per buoni saggi di seta greggia e più specialmente per un saggio di doppi molto
    - bene filati.
  - 56. BARTOLI MICHELE e C., 57. PASTACALDI FEDERIGO.
  - 58. Bellini Sebastiano.
  - 59. GIANNETTI GIUSTINO e FRATELLI. 60. Bolognini Rimediotti Annunziata,
  - 61. GRASSI FRANCESCO e LUIGI, e 62. QUERCI MICHELANGIOLO, tutti di Pi-
  - stoia; 63. GHERARDI tenente GHERARDO, di Barga;
  - 64. GENTILINI AGOSTINO, e

  - 65. TARUFFI LUIGI, di Pescia; 66. PETRUCCI cav. CELSO, di Siena;
  - 67. Ruschi Fratelli, di Pisa;
  - 68. GUIDUCCI GIOVANNI, d' Arezzo;
  - 69. LUCCHESI e MARINELLI, 70. ROMANELLI ANTONIO, e
  - 71. NICCOLAI LUIGI, di Rassina (Casentino);
  - 72. CRESTINI DOMENICO ed ANGIOLO, di Sinalunga;
  - 73. NEFETTI ANGIOLO, di Santa Sofia; e 74. CARDOSI CARRARA capitano ANTONIO,
  - di Barga; tutti quanti per saggi di seta greggia ben tirata.

## Lunigiana e Garfagnana.

1. Coiari Paolo e Avy. Vincenzo, di Saliera (Fivizzano); - per saggi di seta greggia mirabilmente filati: tenuto anche in particolar conto, che una parte di essi sono stati tratti da bozzoli della Maremma toscana.

2. VITTONI ANTONIO, di Castelnuovo: per saggi di seta greggia di perfetta filatura.

## Provincie Venete.

1. TRIESTE GABRIEL QUONDAM JACOB, di Padova; - per saggi di seta greggia gialla e bianca degni d'ogni lode.

- 2. GERA dott. FRANCESCO, di Conegliano (Treviso); - per ottimi saggi di seta greggia, ed in riconoscenza dei servigi resi eon i celebri suoi seritti all' industria serica italiana.
- 3. Magistris, e C., di Udine; per saggi di seta greggia bianca e gialla, che si distinguono per ogui miglior qualità di filatura
- 4. Albrizzi conte Alessandro, di Preganziole (Treviso);
- 5. BULZAN FRATELLI, di Asolo (Treviso), ZANNETTELLI conte GIOVANNI, e 7. BELLATI GIO. BATTISTA. di Feltre; per buom saggi di seta greggia.

# Tirele

- 1. GRANDI FRATELLI, di Pergine; 2. TABACCIII CARLO,
- 3. DALLA PICCOLA DOMENICO,
- 4. Rossi Antonio, 5. TUNN conte MATTEO, e
- 6. Dalla Piccola, Marina, e C., tutti di Trento; - per gli eccellenti saggi di seta greggia, che hanno presentati.
- 2. ELEVCO degli espositori di sete lavorate, dichiarati meritevoli dell'onore della medaglia.

Se nel giudizio comparativo del merito degli esponenti che alla sezione nostra appartengono, fu malagevole sempre alla Commissione di scoprire quelle tinte, che negl' individui marcano il più ed il meno di perfezione; questa malagevolezza se l'è quasi resa insormontabile, quando, appena finito il suo primo giudizio intorno le sete gregge, è passata a studiare e giudicare le sete lavorate. Avvegnachè procedendo in questa seconda operazione sua eol metodo tenuto per le sete gregge, cioè per divisione di provincie, e partendosi in conseguenza da quelle del Piemonte, se le sono tosto affacciati due nomi, quello del cavaliere Alberto Keller e l'altro dei Fratelli Ceriana di Torino, e due collezioni ricchissime di sete lavorate uscite dagli opifici dell' uno e degli nitri, che l'hanno tenuta a lungo perplessa ed incerta a quale de'due nell'importanza e nell'eccellenza dell'industria serica piemontese assegnar dovesse il primo posto d'onore. L'nno e gli altri SETIFICIO. 39

primissimi per grandezza di opifici, per potenza di capitali, per bonta e varicta di prodotti, se le sono ugualmente offerti, circondati da una rinomanza onorata ed estesa nei mercati principali dell' Europa. L'uno e gli altri chiamati a confronto per la qualità della materia lavorata prodotta, se talvolta gli organzini e le trame del signor Keller parvero cedere per un qualche momento allo sete lavorate dei signori Ceriana per quella nitidità sincera tanto desiderabile e necessaria in cotal modo di tilo, la differenza ne tu quasi sempre così sfuggevole, da non poter essere veramente presa a titolo di superiorità. Perciò la Commissione vostra dichiarando l'uno e gli altri due valentissimi produttori e commercianti italiani, è lieta è superba di potervi chiedere per l'uno e per gli altri la ben meritata medaglia, e nomina a cagione d'onore per primo il signor

 KELLER CAV. ALBERTO, di Torino — Milano; — non solo per la ricca ed ottima collezione da lui presentata d'organzini e di torcitara in giri contatti; quanto in ossequio dei grandi miglioramenti tecnici, gienici e morali che da lumo tempo egli ha introdotti, ne's ristà dall'introdurre tuttora ne's suoi stabilimenti.

## Subito dopo gli fa succedere i signori

2. CERIANA FRATELLI, di Torino; — non secondi ad alcuno per la importanza e la direzione sapiente dei loro opifici, quanto ancora per la eccelenza impareggiabile delle sete lavorate, di cui hanno prodotti svariati e numerosissimi saggi.

In terzo luogo la Commissione vostra chiede la medaglia pel signor

3. Bravo Michelle e Figl.1, di Pineroloj, per gli organzini da essi prodotti, che attestano abilità non comune ed impegno nobilissimo ad abbracciare ed introdurre nei grandiosi loro opifici di Pincrolo tutti quei perfezionamenti, che i bisogni dell'arte richieggono ed i principii della scienza suggeriscono.

Chiede anche la medaglia per i signori 4. SINIGAGLIA cav. SALOMONE e C., di

 SINIGAGLIA cav. SALOMONE e C., di Busca (Cunco); — i di cui organzini si sono mostrati degni d'ogni encomio.

Ed infine chiede la medaglia per il signor 5. MOSCHETTI GIO. ANGIOLO PU PIE-

 MOSCHETTI GIO. ANGIOLO FU PIE-TRO, di Boves (Cuneo); — per gli organzini fini e soprattini che ha esposti, i quali sono lavorati con precisione, nitidità ed accuratezzza singolari.

### Ligaria.

Degli espositori liguri di filo di seta lavornto, la Commissione non ha ritrovato che il signor Pizzorni, di Rossiglione (Genova), il quale abbia presentati dei saggi stupcudi di organzini. Quindi è che chiede la medaglia per il signor

 PIZZORNI ANTON MARIA FU GIUSEPPE, di Rossiglione; — per l'esatta lavorazione degli organzini da lui esposti.

#### t.ombardia.

Entrando nella divisione che comprende gli espositori lombardi, divisione invero ricchissima, la Commissione ha il dovere di chiedero la medaglia per i siguori

 VEIZA FRATELLI del FU CARLO, di CARDO (COMO); — per i loro saggi di organzini e di trame di titoli differenti, e di punti differenti di filato e di torto; i quali tutti dimostrano nan perfezione somana di lavoro, una nettezza ed un nerbo non ordinari e che confermano la fama ben meritata, che ovunque suona degli opifici da cui provengono.

2. GAVAZZI PIETRO, di Desio (Milano); per i snoi saggi di sete lavorate, e niù specialmente per i processi impicgati onde perfettamente riuscire nella lavorazione delle trame in sete chinesi, processi che lo hanno condotto a dare a quel filo una tal pulitura, da non avere che pochi che aggnagliare la possano. Cosa invero che gli ha accresciuto quel nome di valentissimo, che giù teneva fra i filatoieri o torcitori italiani. La Commissione tra gli altri titoli che bellamente raccomandano all'attenzione vostra il signor Pietro Gavazzi, hn posto a calcolo quello sn-cora di aver egli introdotto ne' vasti snoi opifici, da oltre duemila operai popoluti, una sala destinata a raccogliervi, nutrirvi ed educarvi i piecoli fanciulli, non esclusi i lattanti, delle filatrici che vi sono addette.

3. STEINER GIOVANNI e FIGLI, di Sala (Bergamo); — per la bella mostra di ori ganzini e di trame di lavoro perfetto, che gli continuano fra gl'industrianti d'Italia il posto d'onore, che gli fu assegnato dal Giuri internazionale fran-

PORRO PIETRO, di Vill' Albese (Como);
 — per organzini e trame, che si distinguono alla quasi mancanza di peluria;
 conseguenza dell'ottima preparazione, che colla saa macchina per la croce sa dare al filo greggio.

 TALLACCHINI FRATELLI, di Varese; per i loro saggi d'organzini e di trame d'un lavoro squisito; non meno che per l'importanza dei graudiosi loro filatoi. 6. MONDELLI cav. GIUSEPPE DI FELICE. di Como; —per bella mostra di organzini e di traume di lavoro perfettissimo, che vagliono a conservargli quella riputazione onorata, che di già gode fra gli industrianti lombardi.

 RONCHETTI FRATELLI, di Milano; per la loro mostra di organzini e di trame, commendevoli per regolarità e

nettezza.

8. ZUPINGER, SHEER e C. di Bergamo; — per copiesa esposizione di organzini e di trame, si gli uni che le altre tratte con l'arte la più perfetta da filo greggio tauto nazionale che estero, e più particolarmente per la loro bella mostra di Grenadine, non che per l'importanza dei loro opifici.

9. BERIZZI STEPANO, di Bergamo; — per la ricca sua esposizione di organzini e di trance, si gli uni che le altre ottenute con filo greggio tanto nazionale che estero; e più specialmente poi pei miglioramenti da esso lui introdotti nelle trane misurate, segnatamente quelle ottenute con seta Isaltée N. 4. che a buon diritto lo segnatano fra i più distinti el operosi produtori della Lombardia.

10. Sissa Fratelli, in Pietro, di Milano; — per variata mostra d'organzini e di trame di titoli differenti, lavoruti con tutta la perfezione dell'arte; e più particolarmente per i loro saggi di Grenutine, e per i bei campioni di avorato, che si distingue col none di Grifone.

 CORTI FRATELLI, di Milano; — per la loro bella mostra di organzini e di trame a titoli differenti; ed anche per loro saggi di Grenadine con somma ac-

curatezza lavorati.

BOZZOTTI CESARE e C., di Milano; —
per la loro mostra di trame chinesi lavorate a giri contati con tutta la perfezione dell'arte.

Coduri Serafina, di Como;
 Piazzoni Giovan Battista e Fra-

TELLI, di Bergamo; e 15. CONTI FERMO, di Milano; — per organ-

zini regolarmente lavorati e di ottimo impasto.

#### Emilla.

Nell'Emilia la Coumissione ha trovrati loderoli gli sforri del signor Giussepe Aducci di Rimini, per filare e per torcre organzini e quelli del signor Vechi Todi di Regio, per perparare trame. Gussiderando pel come questa indastria in tale curata e nulla; considerando come nei campioni dei due sopramonimini espositori non manchi esattezza di lavore, che soccuma buona disposizione a fare; per

questi motivi chiede, che a titolo d'incoraggiamento sia conferita la medaglia ai signori

 ADUCCI GIUSEPPE d' ANGIOLO, di Rimini, e

 Vecchi Todi, di Reggio; — per le loro sete lavorate con diligenza e con studio.

# Umbria.

Una medaglia d'incoraggiamento chiede pure per il signor 1. BALDINI PIETRO, di Perugia; — per la

## filatura e la torcitura degli organzini da esso lui in quella città esercitata.

Altra medaglia pur vi domanda in favore delle sete lavorate dal

R. Albergo de' Poveri, di Palermo.

Ed altra medaglia ancora per il signor 2 Mancaso Attroxivo. di Messina; — per i suoi campioni di tranne lavorate con unacchian di sua particolare iuvenzione, mentre egli fila il hozzolo alta medida di sua particolare iuvenzione, mentre egli fila il hozzolo alta candida. — Gammiano della compania di superiori di presenta di superiori di super

## Toscana.

Per ultimo una medaglia vi domanda per le classiche sete couvertite in organzini ed in trame dai signori

 Scoti, Mejean e C., di Pescia; — degue d'uno stabilimento così dovizioso e rinomato.

Ed una medaglia per gli organzini pregevolissimi dei signori

2. CANTINI, BORGOGNINI e C., di Firenze.

 ELENCO degli espositori di cucirine, riputati meritevoli dell'onore della medaglia.

 seta: quanto più offre nella sua torcitura regolariu e unitezza congiunta ad ma flessibile elasticità e ad una tal qual rigidezza nei rilieri delle sue spire, tanto neglio le Cueirine servono agli usi n cui sono destinate, tanto più indieno maestria in chi le preparò, e tanto meglio compariscono all'occhio e lo soddisfanto.

È su questo articolo mirabilissima invero la esposizione dei signori Cesnre Bozzotti e C. di Milano, non tanto per la vnrietà numerosa dei saggi esibiti, quanto anche per la perfezione del lavoro, e per la materia prima con che hanno in gran parte composti quei saggi. Avvegnache a preparare le numerose specie di Cucirine che hanno presentate, i signori Bozzotti e C. si sono serviti del filo ottenuto da bozzali doppi; e non ostante, vincendo essi tutte le inegnaglianze che sogliono deturpare il corso del filo smatassato da quella specie di bozzoli, sono venuti ad ottenere un prodotto che non disgrada il paragone con quello ricavato da sete gregge meno irregolari e di miglior qualità.

Tennto conto impertanto della varietà nnuerosa, della bellezza e dell'importanza del lavoro: tenuto conto dell'abilità dimostrata nel truttare questo lavoro con una materia prima creduta per lo addietro la meno acconcia ad una preparazione cecellente di questa specie di fili: tenuto conto del valore che va perció ad acquistare la seta greggia ricavata dai doppi, e che in gran parte esenta la fabbricazione delle Cucirine dall'uso delle sete della China e del Bengala, che per la scarsezza e l'alto pregio delle nostrane, ernno state in questi ultimi tempi di preferenza adottate: tenuto conto dell'importanza dell'opificio, che annualmente produce da 11.000 chilogrammi di Caerrine del valore approssimativo di 570,000 hre italiane, la Commissione propone alla Classe, che sia aggiudicata la medaglia ai signori

1. BOZZOTTI CERABE e C., di Milano; — per la ricce collezione di Cuerire ni totoli differenti che essi hanno presentata; per la materia prima con che in grau parte l'hanno lavorata, cioè col filo di seta greggia tratto da bozzoli doppi, c per l'importanza ragguardevole del loro opificio.

La Commissione chiede pure alla Classe la medoglia per il signor

2. BIANCHINI G:USEPPE, di Vicenza; per un saggio di cordonetto così mirabile uella sua futura, vogliasi per la regolarità, vogliasi per la forbitezza, da sorprendere chiunque lo miri e lo esamiti con tutto lo serupolo il più severo.  ELEVEO degli espositori di cascumi serici, dichiarati meritevoli dell'onore della medaglia.

della medoglia.

Resta aucora alla Commissione vostra a
parlarvi di coloro che in Italia si occu-

pano dell'industria dei coscami serici.

Diciassette espositori di cascani scrici
o moresche sono comparsi alla nostra
Ferrosirium

Esposizione. Fra questi il più segnulabite per l'importanza ed il pregio dell' industria è quello che va sotto la ditta De Filippi, Merzngora e Soci, residente a Meina sul Lago Maggiore (Novara). All' Esposizione del 1858 di Torino, la stabilimento di Meina, dal nome del territorio in che questa ditta si ritrova, fu encominto per essere giunto a crenre un' industria, la quale già fiorente fino d'allora, non ostante dava a sperare uno svolgimento anche maggiore. Il breve corso di tre anni non sculna avere tradite quelle speranze. Occupa di già 200 operai con un direttore tecnico ed altri facienti funzioni di capi sala ed ussistenti. Nello stabilimento Meina si cardano e poi si filano per oltre 40,000 chilogrammi di cuscami serici all'anno; cioè struse, o chappe de frison, la parte più scadente del bozzolo, che si separa nell'atto della filutura, quella che noi diciamo sinighello; la strazza o bourre de soie, che viene somministrata dai rilievi che danno le sete gregge quando si incannano e si stracannano per condizionarle in organzini e in trame,

Da una tal quantità di materia si ritraggono 20,000 chilogrammi in filati ed in torti a titoli ed a prezzi differenti, che variano dalle 20 alle 50 lire il chilogrammo. Cotesti filati e torti di cascami serici. ottenuti col mezzo di macchine inglesi della perfezione la più eccellente, e che sono poste in azione da motore idraulico, sono per la mnggior parte spediti in Francia per essere impiegati nella fabbricazione dei damaschi, foulurds, abiti da donna misti con lana, gilets, passamani, frange cd altro, in sostituzione della seta pura, a cui di poco la cedono in lucidezza ed in forza. Col cessare del dazio francese, che tuttora pesa su questi filati nell'entrare in Francia, col più esteso e libero mercato ituliano, coll'ainto dei tessitori nazionali che, perfezionando i loro telai, sapranno come i Francesi e gl'Inglesi trarre miglior partito da questi filati, lo stabilimento Meina, oggi unico in Italia, non tarderà ad estendersi nuche maggiormente, c ad apportare ai proprietari, non che nl paese, larghi benefizi.

Considerando come per il passato il valore dei cascami serici, il di cui peso in Italia ragguagliare si può a circa 3,000,000 di chilogrammi, fosse tra noi così meschino, per non saperne trarre tutto quel profitto che aver si può da una materia, In quale convenientemente trattata è così utile e preziosa; non fa caso che i Giurati dell'Esposizione genovese del 1854, e quelli dell' Esposizione di Torino del 1858 remunerassero con i primi premi questo stabilimento, che vincendo le difficultà che non vanno mai scompagnate da ogni nuova intrapresa, affrontava con coraggio la concorrenza di nazioni manifatturiere, che anche per questa industria erano venute in molta celebrità o nominanza. E noi pure, avuto riguardo a tutto questo, non che al merito non comune ed intrinseco dei produtti esibiti, chiediamo che la Classo conferisca la medaglia alla

1. Ditta DE FILIPPI, MERZAGORA e SOCI, di Meina (Novara); - per la cecellente cardatura e filatura di cascami serici che essa fa. e per avere fondato in Italia uno stabilimento grandioso, che per i suoi prodotti rivaleggia con i più ri-putati opifici della Francia, dell'Inghilterra e della Svizzera.

L' Esposizione non offre nltri stabilimenti di questo genere; ma ne presenta invece altri di molta considerazione, che riguardano la cardatura de'eascami fatta per mezzo di macchine. Senza contrasto primeggiano fra questi : 1º Quello del signor Cesare De Antonj,

di Milano, che somministra giornaliero lavoro a 250 operai retribuiti da cent. 50 a lire 1, 50 al giorno, e che scardassano da 170,000 chilogrammi di cascami serici all' anno, producendo da 70.000 chilogrammi di materia, carminata col mezzo della pressa francese, del tamburo e del pettine, della più sorprendente bellezza.

2º L'altro del signor Luigi Lanzani e Fratelli, parimenti di Milano, che occupa 300 operai, pettina da 120 a 150,000 chilogrammi, e che, non compresi gli avanzi i più ordinari, produce fra fantasie, chappe e staminelle, con molto fina perfezione lavorate ull'italiana, alla svizzera ed alla francese, per 15,000 chilogrammi che posti in commercio reudono la somma di 320 mila lire.

3° Il terzo infine della signora Antonietta Bnrozzi, di Milano essa pure, che occupa 70 operai con il salario da lire 1 a lire 1. 80; lavora 45,000 chilogrammi di cascami, e produce, con pettinatura all'inglese o col-l'applicaziono d'un macchinismo di sua particolare invenzione, da 13,000 chilogrammi di fantasia. e da 15,000 chilogrammi di roccadino, di qualità sorprendente. Veduta quindi, la Commissione, l'impor-

tanza di questi opifici e l'impulso che per essi viene dato grandissimo in Italia alla lavorazione dei cascami serici o moresche, in addietro stimate materia di poco conto ed interesse, ed ora invece condutte nd un valore insigne : veduta altresi la perfezione del lavoro, a cui i soprannominati esponenti sono pervenuti, tantochè ora l'Italia snedisce questa materia lavorata, in Francia, in Inghilterra ed in Svizzera, ove prima si era studiato di dare a quest'arte la eccellenza maggiore e più utile, propone alla Classe che sia conferita nell'ordine che segue la medaglia a ciascuno dei signori

2. DE ANTONJ CESARE,

3. LANZANI LUIGI e FRATELLI

4. BAROZZI ANTONIETTA, tutti di Milano; - per i loro magnifici saggi di cascami serici scardassati, e per avere portato cotest'arte in Italia a bnoua perfezione; non meno che per l'importanza dei loro opifici.

La Commissione vostra aver vorrebbe uguali cifre, nguali risultati ed uguali parole di lode per gli espositori di tal genere, che dalle altre provincie d'Italia sono accorsi all'Esposizione; ma appena uscita da quegli scompartimenti, che nel palazzo dell' Esposizione rappresentano lo stato dell'industria serica nell'alta Italia, non trova altri, che per grandezza di opifici, per eccellenza di macchine, per larga proporzione di capitali e per importanza commerciale, possano stare a fronte con i quattro sovrammenzionati espositori. Con tutto ciò fermatasi dinanzi la esposizione dei cascami serici del signor Fraucesco Bedronici di Modigliana, ne esaminava prima la copiosa varietà di saggi di fioretto e di simphelle con molta perizia cardate: poi il filo di vari titoli e di singolare unitezza cho trarre saputo ne avea. Per quanto tutti questi lavori fossero stati fatti a mano, e ricordassero la sterilità dei nostri comuni mezzi di ricavare profitto dalle parti le più ignobili del filo tessuto dal baco da seta, non ostante avendo in se un pregio intrinseco non comune, e addimostrando nell'espositore operosità, intelligenza ed amore a progredire; per queste ragioni la Commis-sione propoue all'onoro della medaglia il signor

5. BEDRONICI FRANCESCO, di Modigliana; - per i suoi saggi di cascami serici pettinati o filati con arte commendevole.

Propone pure allo stesso onore della medaglia i signori

6. PIERI-NERLI conte FERDINANDO, di Siena: e

7. BIANCHI DANIELE, di Catanzaro; per i saggi esposti di fiore filato con tutta la maggio diligenza, e con tutto il magistero più scrupoloso dell'arte.

Nel fare tali proposte, la Commissione non può dispensarsi dall'osservare altresì, che se essa conferisce queste medaglie ai tre suddetti espositori, le conferisce loro per l'abilità che ha in essi notata a trattare la materia greggia in questione, e per incitarli a volere studiare e appropriarsi i metodi e le macchine oggidi gindicate le migliori per questa parte della serica industria, che così ricca e riputata l'banno resa nell'Italia subalpina e nella Lombardia. Considerando per altro che la materia prima in questo ramo d'industria ò abboudante e di facile trasporto, che non è cume il bozzolo vincolata allo località, e che ovunque prestar si può ai mezzi della grande industria; non può a meno di non consigliare ai detti tre esponenti di far tesoro del capitale e dell'associazione per fondare stabilimenti ben forniti di macchine, senza dei quali le buone loro attitudini non potranno acquistar giaunnai pregio e stima: senza dei quali i casenmi serici scardassati e filati a mano nell'Italia media ed inferiore non raggiungeranno mai il pregio di quelli che sono carminati nel Piemonte e nella Lombardia; ne mai paragonere si potranno con quelli Invorati iu Iughilterru, in Francia e in Svizzera.

 Motiri posti innanzi alla premiazione degli operas addetti alle quattro discorse operazioni del setificio.

Di tal guisa la Commissione vostra si è condotta a termine d'una parte del grave suo cómpito. Le resta però l'altra non meno grave, quella ciò e che riguarda la distinzione onorevole da uccordarsi a tutti coloro, che furono compagni od ainti d'industria dei proprietari di filande, di filatoi e di scardassi, che di già ha sila considerazione vostra iudicati, siccome meritevoli della medagli;

Fu sapiente consiglio della Commissione Reale per l'Espoizione Rainian del 1801, 
l'aver dicertuito (Art. 82 e 83 del Regioprocesso proporti i Conferimento della midaglia agli operai, che condiuvarono alla 
produzione degli oggetti espositi, o che negli 
produzione degli oggetti espositi, o che negli 
produzione degli oggetti espositi, o che negli 
primipro di produzione degli 
linggino loro contributi cali a raziannento 
della industrie che professano. El inverso, 
a fir propredire el a perizionore, le inuno si arrestino soltanto ai capitalisti e 
capit di manifatture, ma che vadano auche 
capit di manifatture, ma che vadano auche

a rimeritare i direttori delle fabbriche, e s' inflittino poi come pioggia hetefice insino ai più bassi ed umili strati degli operici. Ja Commissione Reale lasciò poi ai capi di fabbriche e di manifatture il diritto di proporre tre dei migliori loro niuti, come degni di seco loro dividere l'onore

della medaglia. Ciò posto, a tutta prima parrebbe che la spinosità dell'assunto fosse stata in questo proposito tutta rilasciata agli stessi capi di fabbriche e di manifatture, come quelli a cui è stato riserbato il diritto della nomina: e che alla Commissione vostra non le fosse rimasta che la parte materiale di raccogliere e di disporre con una certa regola il nome degli operai proposti. Pure un ordine elevato d'idee presiedere doveva a questa distribuzione, acciò la giustizia fosse rispettata nelle sue prescrizioni rigorose, e acció l'onorificenza stessa non scendesse a coprire o ad onestare qualche immonda piaga sociale. Se oggi al gindizio vostro presentato si fosse un produttore di cotone dell'America del Sud, che per il pregio de'snoi campioni esposti si fosse reso degno del premio, con qual cuore retribuire potnto lo avremnio, e con esso lui retribuir poscin qualche suo agento zelante, che a colpi di frusta e di bastone fosse rinscito ad ottenere dal misero nero un'ampia e bella raccolta al padrone? Sarebbe dessa mai giustizin quella che rimancrasse un' iniquità cotale, che è uno degli atti che più disonori il secolo nostro? L'industria in mezzo ai superbi suoi trionfi non manca di sangue e di lacrime, e queste sono richiamate sul ciglio alla vista dell'avvilimento in cui spesso vegeta l'operaio, in parte per colpa propria, ed in parte anche per colpa dei capi di manifatture.

dustria, tutto è cambiato. Per lo innanzi una rocca ed un fuso, od al più un filatoio a mano - uno, o pochi telni sparsi per le famiglie, costituivano tutto l'apparecchio meccanico per riparare ai bisogni delle popolazioni. Anche in fatto di setificio pochi fornelli e pochi aspi, qualche valico e dei telai disseminati, sopperivano in modo squisito all'esigenze del lusso sfarzoso dei tempi. L'industria allora ferveva iutorno il focolare domestico, ed il padre e la madre, mentre col frutto del oro sudore provvedevano ai bisogni della loro famiglia, circondavano altresi delle affettuose laro cure il crescimento e l'educazione dei figli. Erano pur sempre, benchè da noi non remoti, quei tempi stessi, che delle genitrici dire si poteva con Dante:

Da mezzo secolo in qua, in latto d'in-

« L'nna regghiava a studio della culla, E consolando usava l'idioma Che pria le madri ed i padri trastulla. L'altra, traendo alla rócca la chioma, Favoleggiava con la sua funigla De'Trocani e di Fiesole e di Roma =

La wall jenny, o macchina a filare, invenzione dell' Arckwright, che ia un sol giorno produce l'opera stessa di cinquecento filatrici, sturbo cotesta antica economia del Livoro. Oltre privare per il momento di pane molte operaie, dichiarò omai, a danno del piccolo operaio, il CAPITALE, RE dell'industria, e non per anche finita la servitù della gleba, aprì quella del proletario al capitalista. La macchina a filare non potendo essere che proprietà di chi aveva mezzi per procurarsela, ristrinse i modi dell'industria, e distraendola dalla famiglia l'allogò nella talibrica. Alla mull-jenny tenne dietro la invenzione del Jacquard, cioè il telajo meccanico che fu un altro attentata all'industria privata o alla piccola imbustria, lu ultimo sorvennero gravidi di avvenimenti partentosi i trovati del Fulton, e con questi l'applicazione del vapore come potenza motrice alle macchine manifatturiere. Una tale comparsa segnò l'epoca della trasformazione completa dell' industria. Avveganche la macchina a filare e la macchina a tessere avevano, è vero, create le fabbriche, per la ragione che i soli rapitalisti le potevano acquistare ed alimentare; ma queste fabbriche per quanta terita avessero fatta sulla piccola industria, sull'imhistria casalinga, non erano rinscite ad abbatterla affatto; tantoché se avevano spostate dai penetrali della casa talune braccia, non le avevano potnte togliere tutte quante, E perchè quelle macchine, prima dell'applicuzione del vapore, per essere latte funzionare avevano bisogno d'una valida notenza motrice, questo in chie-ta all'uomo più presto che alla donna, e la donna potè continuare il suo mestiere nel seno della lamiglia e non intralusciare gli uffici di moglie e di madre. Ma dacche fu adottato il vapore come potenza motrice della macchina manilatturiera, dacché si poté avere da questo nu uso di forza maggiore di quella dell'nomo, l'industria abbandonò la fabbrica e passó alla manifattura.

Chiomiamo manifaturra quel vasto ediizio in cui a raccolgono tute le unacchine finzio in cui a raccolgono tute le unacchine finzio in cui a raccolgono tute le unacchine plessa, che prima cra tuttata in tempi diversi ed un luoglii diversi da individui diversi. Ora dinaque la unanifatura ha curamente amientata l'indistritura privata, cui accomonia si dice; ha spente le attitudiri attiche allo opernio ed la seomesole vetino e unturnii havi su cui riposa la cui reconstitura di cui raccollo di cui cui raccollo di raccollo di cui raccollo di cui raccollo di c

destrezza delle sue aiani produceva e perfezionava il lavoro: oggi tatto è la macchina. Per condurre a termine il suo lavoro, l'operaio contraeva certi modi tecnici suoi particolari, perfezionava i vecchi, ne creava de' nuovi. I lavori fatti col travaglia isolato, benchè rignarilassero sempre il medesimo oggetto, benche lossero sempre condotti con regole trite ed miformi, pare avevano sempre in sè un certo carattere nnovo e speciale; coase la rosa, che quantumque ogni anno fiorisca colle aiedesime leggi organiche, non ostante non è mai simile alla rosa che fiori nell'anno anteredente. In forza della manifattura, la produzione essendo stata oggidi confidata alla macchina. l'operajo ha perduta quella ginnastica intellettuale e tecnica che per il passato lo distingueva, gli comunicava un fare tutto suo proprio e talvolta lo sublimaya financo alla celebrità. L'operaio dei giorni mostri non è che un sorvegliatore della macchina e anlla più: un grado maggiore d'attenzione e di diligenza, bastano ordinariamente per distinguerlo dalla folla de' snoi compagni.

La manifattura ha sconnesse altresì le antiche e naturali basi su cui riposa la società. Non istareaso a discutere se la donna, per la sua costituzione organica e per la destinazione sua morale, deliba o no essere impiegata nel duro travaglio delle industrie; diremo soltanto, che nelle presenti condizioni economiche delle famiglie operaie, è indispensabile, che al manteaimenta della lamiglia concorra col suo manuale guadagno anche la donna, ed nggiunga quel tanto che masca all'insufficiente salario dell' nomo. Data questa aecessità, e dalla manifattura distrutto il lavoro isolato, ecco la donna obbligata a procurarsi un impiego nella manifattura. Ma le manitatture non som ad ogni passo disposte, ne ovunque si possono far sorgero a piacere. La vicinanza delle correnti d'acqua, i quartieri remoti e meno abitati. l'aperta e libera campagna, sono le località che meglio si affanno alla loro postura ed allo sviluppo loro. Per essere le manifatture così sparsamente situate, avviene quiadi che la donna che trovar vi dee lavoro, sia obbligata percerrere lunghi cannaini e discostarsi assaissimo dalla propria sua abitazione. Ma questo aon è tutto. Il proprietario che ha eretto un grande edifizio manifatturiero, che ha erogati isomensi capitali per corredarlo delle macchine le più perfette, noa può avere che dal lavoro che quelle macchine producono il compenso delle ingenti sue somme. Onindi ogni istante di quiete di esse è una per-dita per lui; ond'è che egli ha interesse neció nel corso delle giornate quelle macchine ngiscano il più lungo tempo che sin possibile. Di qui lu regola adottata nelle manifatture, di protrarre ogni giorno il luvoro per tredici ore di seguito, toglicado da questo un'ora, o un'ora e mezzo al più

di riposo per l'opernio che vi è impiegato. Qual sarà impertanto l'influenza di così laughe ore di travaglio sulla salute dell'operaio? La risposta nou si la certo aspetture, e quel che più monta non è nemmeno scoulortaute. Avvegnaché la manifattura, nel tempo che ha cambiato faccia nll'esercizio dell'industria, ed ha sottratto l'opernio dal focolare domestico, gli ha procaccinti dei vnntaggi che certo prima non nveva. Gli ha aumentato il salario giornaliero, gli ha dimmuiti i processi industriali o nocevoli alla fisica sua salute, lo ha introdutto in locali mmpi, acrenti, comodi, perfettamente sulubri; gli ha dati i mezzi per dirigere convenientemente la sua forza muscolare, che è quanto a dire, gli ha reso più facile e meno faticante il Invoro. Rignardo dunque alle condizioni sue materinli, l'operajo ha avuto senza dobbio un gran vantaggio dalla trasformazione dell' industria privata nella manifattura. Potrà dirsi altrettanto per il lato suo morale? Studiamolo.

La donna, che nelle circostanzo presenti, deve andrrc n gunduguare nella innuifattura il pane per sè e per la sua famiglia. onde accedere dalla sua cusa a quella e da quella tornare alla sua casa, è per lo più obbligata a perdere un'ora almeno la mattina ed un' nltr' ora almeno la sera. Costretta poi dal regolamento disciplinare a resture tredici ore di seguito entro lo stabile ninuifatturiero, essa dee rimanere fuori di cusa quindici ore non interrotto del giorno. Se, come il più spesso avviene, questa è madre di famiglia, domanderassi : chi in tutte quelle ore si prenderà cura per lei de' suoi piccoli figli? Forse qualche tantesca pagata? Ma se la donna e obbligata a bisciar deserta la sua cusa per supplire col suo salario al salario del marito insufficiente al mantenimento della famiglia, come potrà poi sopraccaricarsi della spesa d'una servente? Diciamolo senz'ambagi : in tale stato di cose, il caso il più comune, il casa il più frequente, è quello dei piccoli figliuoletti, lasciati in balia di sè stessi per quindici ore continunte del

Conclusione desolante, conclusione che d'un tratto cancella tatti i materiali lonefizi, che la manifattura ha portati all'operaio. Se nui che la precidenza puliblica, innanzi a tanto male, è prontamente 
vuolata colle filiattropiche istituzioni sue n 
prestarvi un rimedio. Incomiuciamo dalle 
società di materuità. Queste sono appete

per le mogli partorienti degli operai che, nou avendo sotto il proprin tetto chi aiutaro le possa nel puerperio, trovano colà chi misercordiosamente le assista e vegli al loro cap-zzale. La madre appena si è sgravata del dolce suo peso, se è nell'impossibilità di ullattare il parto delle sue viscere, trova negli ospizi dei gettatelli chi le salva il tiglio dall'abbandono. Annena questi potrà mettere in terra il suo piede ancor tenero, se gli dischiuderanno i ricoveri per la prima età (la créche), dove troverà con un'aria pura, alimento e cure veramente materne. Più tardi noi sarà accolto nell' Asilo infantile, ove passerà al certo quei suoi anni molto più dolci di quel che non sarà per essero in sua vita futura. Appenn sara in grado di tener fra le niccule sue muni un fuso, i genitori lo ritireranno dall'Asilo e la metteranno innnuzi un filatojo. Anche in questo periodo. il fauciullo non sarà dimenticato dalla carità cittadina; auzi dessa lo inviterà, lo chiamerà e lo farà assistere alle pubbliche suo scuole. Mancherà furse a lui il tempo e la volont'i d'istrairsi, non gli mancheranno certo i modi dell'istruzione. Se la campagua non nyrà questi modi, se il padre nell'impossibilità di mantenerlo commetterà il figlio ancar fauciulio in una città; perchè colà senza mezzi pecnuinri, senza forza mornle e senza esperienza egli non si smarrisca e si perda fra quel labirinto d' nomini, e non piombi sventurn-tamente nell'abisso del male, incontrerà facili ricoveri, ove sarà accolto, assistito, nutrito, iniziato all'istruzione ed al lavoro. In ma paroln, quel che oggi non possono più fare gli operai genitori in pro de'figli loro, lo la con abnegazione sublime e con tenero amore la beneficenza pubblica. L'operaio può vivere danque sicuro entro la manifottura e attorno le sue macchine: gincchè mentre egli produce per la società, la società provvede all'abhandono forzato ed involontario de' suoi figli, all'educazionc ed al mnutenimento loro, Tanto auzi è invalso il rispetto della società per l'operaio, tanto è questi da essa considerato henemerito, che la benevolenza che essa ha spiegata per l'età infantile, la prosieguo per le mainttie della virilità operosa e per il riposo impotente della vecchiezza. Quando infatti arrivano le mnlattie e la vecchiain, tristi comnagni ner il povero ed il derelitto. l'opernio trova negli ospednli e negli ospizi assistenza e rimedi, che i ricchi stessi in mezzo alla loro npulenza stentano a procurarsi in tanta misura.

Noi siamo ben lungi dal contestare questi sforzi magnanimi della carità pubblica : chè anzi li salutiamo con riverenza ed affetto, e li ammiriamo come un gran com-

penso ai mali che germogliarono dai beni dalla manifattura recati. Ma non è per questo, che que' mali non sussistano e non siano orribili oltre ogni dire. Il bambino che appena nato è dalla madre tosto consegnato all'ospizio de' trovatelli : il bambino, che finito quivi il suo allattamento e giunto in grado di reggersi in gambe passa ad un secondo ospizio, l'ospizio della prima infanzia, per esservi nudrito, e procurato da tutt'altri che da quella che lo dette alla luce: il bambino, che crescinto fanciullo, addivenuto adolescente trova in qualunque altro ricovero che non è il tetto suo paterno, l'iuiziamento all'istruzione ed al lavoro: l'adolescente, che tocco la virilità e poi declinò colla vecchiczza, che incontra nell' ospedale e nella casa degli iuvalidi chi lo cura nell'infermità, chi lo assiste nella sua impotenza: è una pianta trasportata tuori dell'aura sua naturale, che vive, che cresce, che prospera, che s'inferma e che muore in sè e per sè, senza quelle affezioui, quelle speranze, que'timori, quelle gioie, quegli affanui e quelle lacrime che in seno della famiglia appurano l'anima. saldano i cuori, formano maschi i caratteri, danno cagione ed educano tante mirabili ed eccellenti virtù. Sciolti e distrutti i legami di famiglia, cosa altro sono mai i popoli, se non tanti granelli di sabbia gettati a caso su questa terra ed al paro di essi mobili ad ogni soffiare di vento? Appunto perché senza affezioni e senza legami di famiglia, molti degli operni vegetano nella speusicratezza e nell'imprevidenza, si danno agli eccessi della crapula e dell'ebrictà, contraggono matrimoni che domani romperanno per gettarsi nel concubinato, stentano in mezzo ad un discreto salurio, poltriscono nell'ozio piuttosto che spiegare energia, si trovano soventi volte senza pane, dalla miseria passano alla prostituzione ed al delitto, dalla taberna alla carcere; e fatto strame della propria coscienza, si vendono a chi meglio li paga, turbano l'ordine della manifattura, irrompouo contro le mucchine, si sollevano alla voce dei demagoglii, compromettono la salute della società e, schiavi volontari, si fanno sempre il puntello della tiraunide sotto qualunque foggia si presenti.

Iali gli efletti morali della manifattura sull'operaio effetti che stamo in disgnistose contrasto con quei materiali dializode molto avvantaggiati: effetti morali accertati dalla storia, effetti provenienti dalla representa annichilita l'industria pri-ata, distratta la donna ful foedare docidali avere sas annichilita l'industria pri-ata, distratta la donna ful foedare della famiglia. — Il settifici olialiano, precipuamente quello dell'Ialia Italian, invitato dalla copia della materia prima, incalazto

dalla concorrenza dei consumatori stranieri, dovè nelle sue operazioni primitive abbracciare il tenore della grande industria, e prendere tutto quanto il corteggio della manifattura, Nell'Italia media e nell'Italia interiore, è in procinto di trasformare i suoi processi e di assumere anche qui i caratteri della grande industria. Attalchè, in Italia pure, la manifattura sta per invadere l'arte serica, quella cioè fra le industrie della penisola la più ricca e la più estesa, quella che da se sola dà lavoro a sei in settecenta mila operai. Non è in untere dell'individuo di arrestare questo corso accelerato della piccola industria a trasformarsi nella grande; la civiltà ed il genere umano ormai troppo interessati alla produzione di questo, gli danno la spinta e la forza: sta però nell'individno il potere ed il sapere diminnirne i mali, perchè meglio ue spicchino e ne trionfino vantaggi. Due sono gli attori in questa scena impegnati: il proprietario della manifattura e l'operaio: quello, rispettando la dignità morale di questo può aintarlo. senza ledere nile leggi del lavoro, ad attennare tai mali: l'operaio, geloso del suo decoro, assecondando le benefiche intenzinni del primo, può colla previdenza e con un risoluto proposito, disviare i detti mali da sè. Vediamo ora in quali rapporti stanno fra noi i capi di manifatture seriche, e gli operai impiegativi: ossia. cerchiamo quale influenza abbia esercitato ed eserciti il setificio dell'alta Italia sulla classe operaia, per sapere, se noi dobbiamo rallegrarci o condolerci de suoi progressi magnifici.

Per la sola preparazione degli orsoi e delle trame, sono nell'alta Italia occupati da ottanta mila operai circa; dei quali, ad eccezione d'un ottavo di ragazzi, la più gran parte sono donne. Di esse il numero maggiore è delle maritate; e le nubili che sanno trattare la seta, sono sicure di trovare ben presto marito. Ciò posto, eccoci all'argomento. E prima di tutto conviene nvere sempre l'occluo a quelle felici condizioni topografiche dell'alta Italia, a quelle sue correnti d'acqua perenni, che adottate dai grandi manifattori per il movimento delle loro macchine, fecero loro disseminare per le campagne i propri opifici. Così essi evitarono un concorso funesto della popolazione rurale verso le città : così spostarono meno l'operaio dalle sno abitudini, lo allontanarono meno dal sno focolare domestico, nocquero meno ai vincoli della famiglia, ed impedirono, che entro le città si formassero quelle grandi agglomerazioni d'operai, spesso irrequicte e turbolenti, che colle sfrenate loro voglie talvolta inaridiscono la prosperità dell'industria dalle scaturigini sae le più prezioce. Bue immeni vantaggi sono mati da ciò: essi produttori, tenendo cosi sparsa per la campagna l'industria, hanno potitche loro ha permesso di affrontare con coraggio la concervaza strainirari: e gli operai non distratti dai costumi campestri, molto più semplici, molto men lacittà, ei sono alemati di quelle discittà, ei sono alemati di quelle di città, ei sono alemati di quelle di città, ei sono alemati di contra di cuore più puro o più retto, tantoche fin la lacia Medella dei Promessi Sposi.

Non ostante, molte di quelle operaie sono costrette, bene spesso, a lunghi cammini, per accedere dalla loro abitazione al sito dell' op ficio. Se nelle sere di veglia, che cominciano col settembre e finiscono col marzo, desse fossero obbligate a tornarsene alla casa propria, correrebbero de' gravi pericoli, e più che pericoli fisici, pericoli morali. Chi conosce la storia degli operai, sa pur troppo, e con dolore, che un incentivo al conculinato ed alla prostituzione, nasce appunto, nelle città manifatturiere, dal doversi le fancinlle ridurre a notte avanzata dalla manifattura alla casa. A tal uopo molti dei proprietari di manifatture seriche dell' Italia superiore, hanno creati in aggiunta del loro opifici, degli ampi e ben ventilati dormentorii per le operaie lontane, acció non si dovessero più esporre notte tempo a langhi e perigliosi cammini. Se poi a questo si agginnge cho dai più riputati opifici di quella regione è esclusa, per quanto è possibile, la promiscuità dei sessi : che la direzion loro è affidata a persone della moralità la più specchiata ed irreprensibile: cho le operaio trovano entro lo stabilimento, per cura dello stesso proprietario, un vitto salubre e ad un prezzo migliore che fuori - conosceremo che nell'alta Italia, in seno della stessa manifattura serica, sono nati quegli stessi pensieri e quelle sollecitudini stesse, cho attorno Lione hanno creati gli stabilimenti di Jujereux, di Tarare, di La Séunve, meno la regola del convento che in questi prevale, cioè con quella libertà discreta ed onesta dell' operaia, che sveglia e feconda la mente, meutre ingontilisce il cnore e lo fortifica.

Se questi sono provvedimenti savissimi che vagliono a preservare intatta la inno-cenza delle fanciulle, se essi non sarunno gianumai abbastanza lodati, se essi avva-norano nell'animo della pulcella il sentimento della sua dignità e della stima che ella aver dee n se stessa, non riparano

però ai mali che l'assenza delle madri dal focolare domestico reca al benessere dei loro parvoli. Su questo argomento è confessato dagli stessi produttori serici dell'alta Italia ua gran vuoto, e la piaga è apprezzata in tutta quanta la sua profondità. Ingenua, quanto onorevole confessionel A ribattere le ingiuste accuse degli avversari dell'economia politica, hasti I dire, o signori, che i fabbricanti di tutte le nazioni (facciamo eccezione dei produttori di cotone dell' America del Sud) sdeguerebbero oggidi di presentare i ricchi prodotti delle loro manifatture, se questi costar dovessero sangue e lacrime ai loro operai. Insieme col nobile desiderio degli onesti e necessari gnadagni, bolle uel loro seno il sentimento del benessere fisico e morale dei loro operai; e mentre provvedono al primo non dimenticano il secondo, al quale si adoperano con una sollecitudino istessa. L' Italia non è in ciò seconda ad alcuna; e noi abbiamo già veduto il signor Pietro Gavazzi unire, ai vasti snoi stabilimenti serici, una sala di ricovero, ove i figli delle filatrici, siano pur essi lattanti, trovano albergo accanto alla propria madre, ove la vita di famiglia può essere continuata anche in mezzo al fervente tramazzo della grande industria. Il germe tra noi è stato nobilmente gettato nella natria dei Verri e del Beccaria: e questo ci è arra più che sicura, per credere che non tarderà molto a dare i frutti suoi più preziosi

Tanto basti per mostrare che i proprietari d'opifici serici in Italia non hanno nulla intralasciato perche la grande industria, rome quella che è resa omai indispensabile al consumo dell'nmana famiglia, non riesca svantaggiosa alla morale condizione degli operai; nè mauco sconvolge la società col dismure e distruggere i nodi della famiglia. Tanto basti per convincersi che la medaglia loro conferita noa fu onore reso all'abilità loro industriale sultanto. ma che fu anche un omaggio alla hene intesa filantropia loro. - Ora domanderemo: Cosa ha egli fatto dal canto suo l'operaio dell'alta Italia per riparare ai mali che in sè contiene la grande industria? - Il principio liberale, che dai produttori è stato adottato, il principio di retribuire ciascuno a seconda delle opere sne - principio affatto opposto a quello delle scuole socialistiche, che vorrebbe retribuito ciascuno a seconda de' suoi bisogni - ha introdotto nelle manifatture l'uso di pagare il lavoro non a giornata, ma a misura della quantità prodotta. Questo sistema lascia libera l'azione e la volontà degli operai; e coloro che hauno buon volere, che sentono decoro di sè stessi, che agognano di farsi

uno s'ato consistente e meno soggetto alla miseria, coloro sono quelli che più gnadaganno, che presto si emancipano dal binassono e che regiuntato ni società un itado soggetto e della sono primaria di sono di caracteria di produttori, qualcono ancice di produttori, qualcono di productoria di produttoria di caracteria di produttoria di caracteria di caracteria di produttoria di caracteria di produttoria di caracteria di produttoria di caracteria di caracteria di produtta di caracteria di

soggezione d'ogni maniera. La proprietà per l'operaio è quel che era la terra per Anteo; ogni qualvolta egli è pervenuto a mettere in essa radici, la sua sorte diviene stabile, e attorno ad essa rampollano e si moltiplicano tutte le virtù le più stupende. Invece delle tentazioni della bettola, unsce in bii il desiderio di aumeutare i suoi risparmi: invece d'un' indecorosa pigrezza, ama quell'energia che frutta ed onora: invece di piombare e perdersi fra le voragini della prostituzione e del delitto, ricerca la stima degli onesti: invece d'una vita errnute, meunta fra i più sozzi abituri, fra il commercio di compagni d'orgia, di vizio e di miseria, ama una vita fissa, condotta fru i comodi d'una stanza decente, fra il dolce convitto d'una moglie virtuosa e di figli adorati. Di tal guisa l'operaio, anziché essere il nemico della società, a cui transitorinmente recherebbe un qualche profitto, addivento per essa una delle notabilità le più ntili. È questa forse la condizione dell'opernio addetto al setificio dell'alta Italia? Mai si! Chi percorra quelle contrade, non gli avviene d'incontrare la cenciosa e rivoltante miseria, che occorre innanzi gli occhi di chi viaggia al di là dei monti e dei mari; ciascun operaio, piuttosto che contentarsi del più fetente e meschino covile, ricerca e brama nu' abitazione bene uvviata e pulita: nella sua foggia amn mostrare quel suo stato mediocre, che quasi è agiatezza: anzichò staccarsi dal scno della famiglia crescente, procura di allevarla sotto i suoi occhi: anzichè abbandonare a sè stessi o ad altri i propri suoi figli, cerca di sorvegharue e dirigerne i passi finche durano in essi gli anni fanciulleschi della sconsideratezza e della irriffessione: muzichè fare assegna-mento in cuso di malattia e di annosa età sugli stabilimenti di pubblica beneficenza, aborre dallo spedale, ngualmente che dalla Pia Casa di Mendicità, Lo sviluppo che vanno prendendo le società fra gli operai, e che mirano al vicendevole soccorso ed all'istruzione, sviluppo che ogni di erescerà maggiore se non sarà disturbatoda qualche improvido freno, mostrano come quell'o persion bibla veramente conceptat la san digutik, come si affatchi per singgire alle prese della miseria, come risingire alle prese della miseria, come quello della san famiglia; come desideri quello della san famiglia; come desideri tatte le schiavità; e come egli con un forte volvera abbia affornation i mil della grande industria, e di comevto con i proprieturi con proprieturi o anunlare, o attemare massissimo.

Gli effetti di questo generoso concerto, noi li abbiamo uvuti, o signori, non equivoci e splendidissimi all' Espisizione italiana. L'onorevole signor presidente nostro, volendo che l'applicazione degli nr-ticoli 82 e 83 del Regolamento avvenisse colla più rigorosa giustizia, ordinò che fossero invitati tutti gli espositori di questa Classe decimaterza, a proporre tre dei migliori loro operai, coll'intendimento che gli operni dei proprietari di fabbriche e di manifatture già da noi destinati all'onore della medaglia, ricevessero al paro di essi il guiderdone medesimo. Ad eccezione di pochissimi che si sono mostrati quasi oflesi d'una tale richiesta, asseverando che l'onore della fabbrica era interamente devolato alle loro cure, tutti gli altri che con gentile biglietto furono a quella proposizione invitati dall'egregio signor segretario nostro, sia che appartenessero alla grande o alla piccola industria, tutti si sono fatti un pregio ed un dovere d'indicare, con un certo orgoglio esultante o con raccomandazioni caldissime, quelli tra i loro compagni che obbero parte principale al felice successo della loro industria. Simili in questo al capitano vittorioso, che quantunque riferir possa la gloria del trionfo ai suoi piani di battaglia, eiò non dimanco riconosce che senza l'obbedienza, il coraggio ed il sacrifizio de' suoi soldati, ogni sno divisamento sarebbe andato in fumo: per il che, ricevato appena dallo Stato il premio della sua impresa felice, si fa tosto un dovere di domandare la decorazione per tutti coloro che chbero parte al suo evento fortunato. Che prova ciò impertanto? Prova che l'influenza del sctificio sulla classe operaia, o questo sia condotto colla grande o colla piccola industria, disciplina e moralizza il cuore e la mano dell'operaio; che questi, lungi dal lavorare per campare alla meglio la vita, norta nel suo mestiero l'onore di distinguersi ed il dovere di corrispondere alla fiducia del proprietario, disimpegnandosi bene e con zelo, onde il di lui opificio si mantenga in onore, onde egli inutilmente non getti i suoi capitali nel retribuire lavoranti che fanno poco, disattentamente e male. I proprieSETIFICIO. 49

tari, in questa circostanza solenne, si sono ricordati di tali virtà, ed hanno viramente desiderato, che al cospetto della nazione fossero condegnamente rimeritati. Dal che si lua da concludere: che la più grande bilucia, che il più grande accordo, che la fratellanza la più invidiabile e la più commovente esiste fra proprietari di fabbriche e di manifatture, direttori ed operai.

Signori! Chi ricorda che una rivoluzione politica non ha molto si è fatta in nome del diritto al lavoro: chi conosce le teorie socialistiche che la promossero e che pretesero giustificarla, scuopre in questo fatto uu avvenimento economico e morale che altamente onora l'Italia e l'umaua famiglia. In faccia ad esso la Commissione non esita a pregarvi di compensar largamente gli operai, sicenme faceste per i proprietari di fabbriche e di manifatture. Così adoperando, noi non solo premieremo negli uni e negli altri un merito tecnico ben costatato; ma retribuirema ed onoreremo altresì un' esemplare condotta murale, che ha la azione la più salutare sul benessere sociale e che è una delle gemme le più care della civiltà nostra. La Commissione non ignora che si fanno censure alla Classe, per aver traboccata la misura nell'accordare agli espositori medaglie: non ignora nemmeno che questo suo proposito di remunerare ampiamente gli operai, è stato preso per uno spreco superfluo e per una diminuzione di merito delle medaglie stesse. Quando però a censure siffatte si contrapponga la mo tiplicità de lavori, che tutti eccellenti ci stanno ancora sott'occhio: quando si consideri l'influenza che da nna parte questi hanno sul progresso agrario e su quello commerciale della nazione, dalaltra sullo stringere e manteuere in bell'armonia tra loro capitalisti e proletari. quelle censure restano ben poca cosa, e di loro ci possiamo passare senza guardare. - Onoriamo, signori, l'industria serica in coloro che la rappresentano ed in quelli che manualmente la trattano. Oporiamo quest'industria, che dall'umile casetta del forese va a distendere i suoi prodotti per l'immensità degli oceani, seminando ovunque e raccogliendo ovunque tesori ricchissimi: che dilata i commerci, ingrandisce e salda la fratellanza fra l'umana famiglia. Onoriamo quest' industria, che con i graziosi istinti del filugello inizia l'unmo alle maraviglie della creazione: che colla capacità che ha il filo serico d'imbeversi dei colori i più preziosi, prenderne le grada-zioni e le sfumature le più fuggevoli, prestarsi a tutte le curve le più delicate e leggiere, può riprodurre nei tessuti le ispirazioni del genio, i tipi sublimi ed immortali del bello : che invece d'insterilire negli opera i e divine facoltà della mento, le ferenda e le mitiplica che invece di farli guidatori automatici della macchina, li rende artisti industriosi, unatori e ritormatori ad un tempo: che invece di ritori matori ad un tempo: che invece di ritori e stessi, sobalti, randagi, viziosi e delinquenti, li emancipa da ogni dispotismo, fa loro sontire il pregio della propria diquittà: che li sottrae al baccorto ed il anul fure, gli amica sottrae al baccorto ed il anul fure, gli amica mio, e il trattice dall'insolenza nevine, perpetta di qualunque convivenza civile.

Sia, e sia pure, che la Classe nostra per il numero delle onorificarga cacordate si sia differenziata da tutte le altre Classi: abbia però la sua scusa — mell'importanza, nell'estensione, nell'ecclenza e nella ricchezza che la l'industria serica tra noi, — nel sentimento ch'essa possicie di quest'industria, la quale forma il vanto delle nazioni più civili del moudo.

 Medaglie conferite ai Direttori ed Operui addetti alle filande, filatoi e scardassi serici d' Italia.

#### Piemonte.

COLOMBO LUIGI di GIOVANNI, di Rogeno, direttore generale, BRENA GIOVANNI, direttore delle filande.

GILARDONI BARTOLOMMEO, meccanico degli stabilimenti serici del signor cav. Alberto Keller di Torino-Milano.

FORMENTI FRANCESCO, direttore, PARAVALLO PASQUALE, e

GILETTI GIOVANNI, capi nperai, del setificio di Torre Balfredo dei signori Fratelli Ceriana di Torino.

ACERBO CARLOTTA, di Novi, COSCIA MARIA, di Pozznolo,

Calcagno Rosa, di Novi, addette alla filanda dei signori Francesco Casissa e Figli di Novi.

ARNAUD CARLO,

FALCO GIUSEPPE,

PIGNATA GIUSEPPE, addetti agli opifici dei signori Micbele Bravo e Figli di Pinerolo.

COMO MARIA nata RISSO, di Novi, direttrice, BALBI MARIA nata MAFFEO, e

REPETTO MARIA nata GEMME, di Navi, filatrici alla filanda del signor Gio. Battista De Negri di Novi.

MASSARDO CARLO, di Novi, assistente, MIRABELLO MARGHERITA, d'Alessandria, e DELLA CHÁ ANGUAL. di Pozzuolo, filatrici presso il signor Gio. Battista Bavassano, direttore della filanda Carnevale d'Alessaudria.

LAZZARINO GIOVANNI, di Racconigi, direttore,

FORMENTO MARIA, battitrice, FORMENTO CATERINA, filatrice, della filanda del signor Gilberto Dumontel di Corrè

RUA PIETRO, di Cambiano, direttore della filanda dei signori Fratelli Vagnone di Torino.

GIRETTI AGOSTINO, direttore della filanda del signor Gaddum di Manchester, posta in Torre Pellice.

COSTA GIORGIO di Pietro, direttore, COSTA PIETRO del fu GIO. BATTISTA, assistente

sistente,
MASSIMINO ANGIOLA, filatrice, della filanda dei signori Fratelli Costa di Breo.

COLOMBO avv. N., direttore,

BURRIA MARIA e SCARZELLA FELICITA, filatrici, nella filanda del siguor Francesco Colombo di Ceva.

SARTORIS GIO. BATTA, regolatore, PILOTIER ANGIOLA e

GIRAUD TERESA, filatrici, della filanda dei signori Fratelli Bellino di Rivoli. PUGLIESE EMANUELE del fu DAVID,

RONCAROLO BARBERA, ORECCHIA MARIA, addette alla filanda del signor Samuele Treves di Vercelli.

SARANA CERRUTI ANGIOLA, REINOTTI MARIA,

BROVERO CATERINA, addette alla filanda del signor Sansone Segrè di Vercelli.

ROASIO MICHELE, regolatore, BROCHIERO MARGHERITA e BERTAIANA TERESA, filatrici, della filanda del signor Giuseppe Maria Moschetti di

Verzuolo.

ODDONE ANTONIO, macchinista,

ODDONE ANTONIO, macchinista,
ODERA GIUSEPPE, direttore delle bozzoliere,

MAIA ANTONIO, regolatore delle filande dei signori Lorenzo e fratelli Siccardi di Ceva.

PIANTANIDA FRANCESCA,

PENOTTI ROSA, BRAGONZI TERESA, addette alla filanda del signor Filippo Mazza d'Oleggio.

GUALINO CALOSSO TERESA, PASTORE MARIA.

LUINI RONCAROLO ROSA, addette alln filnuda dei signori Elia ed Emanuel Levi di Vercelli.

CRISTIANO PIETRO, addetto alla soffocazione dei bozzoli, APPENDINO MARIA, regolatrice,

BARAVALLE ANNA, filstrice, della filanda dei signori Tommaso e Ferdinando fratelli Assom di Vallastellone.

TARDITI ANTONIO, direttore, Una medaglia al gruppo seguente: RAMELLO MADDALENA,

ARLORIO CATERINA, REVIGLIO MADDALENA, e TESTA MADDALENA, filntrici, RAMELLO ANNA,

GRILLO ANTONINA, BARBERO MARIA, e

BERNOCCO MARGHERITA, voltatrici, Una medaglia nlle SORELLE PELLERO, tutte addette alln filanda dei signori Tarditi Filippo e compagni di Bra.

CORDERO GARTO, di Carmagnola, regolatore,

VASSALO CATERINA, e ACCOSTELLO MARIA, filatrici, addette alla filanda del signor Isach Segrè di Sa-

BEILIS DOMENICO, di Mondovi, regolatore,

SARACCO ELENA, di Costi, filatrice, della filanda dei signori Francesco Piceua e compagni di Cannelli.

PRANDI LODOVICA, direttrice, BOVIO TERESA, filatrice e

Una medinglia a tutte le altre filatrici della filanda del signor dottor Michele Del Prino di Vesime.

SOMALE GIUSEPPE, direttore del filatoio del signor Gio. Angiolo Moschetti di Boves (Cuneo).

COLLOREDO GIUSEPPE, direttore, GENOVA PASQUALE, ritorcitore,

COMUZZI FRANCESCO, pettinatore, MARFORIO GIOVANNI, torcitore, addetti alla manifattura di cascami serici dei signori De Filippi, Merzagora e soci di

# Liguria.

PIZZORNI ORAZIO DI GIO. BATTA, sottodirettore.

MARTINI AMBROGIO del fu GIO. MARIA. direttore del valico,

REPETTO NICCOLETTA nata BAZZINO, filatrice, dell'opificio serico del signor Auton Maria Pizzorni di Rossiglione.

Solari Giovannetta, Solari Luigia.

Meina.

BORGHERO LORENZO, assistente, della filanda del signor notaro Michele Solari di Chiavari. ODDONE MARIA, direttrice, GEMME NINA, 0

Viola di Cairo.

FERRANDO TERESA, filatrici, della filanda del signor Emanuele Piccaluga di Gavi.

CAFRINO TERESA del fu GIUSEPPE, addette alla filanda del signor Giovanni

## Lombardia,

AUREGGI GIACOMO, direttore, MAGNI LUIGI, incaricato di attendere ai

valichi, OSTINI ANNIBALE, incaricato di attendere alle filando degli stabilimenti serici dei

signori Fratelli Verza di Milano.
CITTERIO GAETANO, direttore dell'opificio di Desio.

VALTORTA MARIA, sorvegliatrice all' incannaggio, CORTI MARINA. operaia alla nettatoia. ne-

gli stabilimenti serici del signor Pietro Gavazzi di Milano.

CIGARDI LUIGI, direttore in capo dello stabilimento, PARRAVICINI FELICE, direttore della fila-

tura, CAZZANIGA CARLO, direttore dei filatoi, degli opifici serici del signor Pietro Porro

BERRETTA PIETRO di CARLO, BERRETTA GIOVANNI,

di Milano.

BONANOMI SILIO, addetti agli stabilimenti serici dei signori Fratelli Ronchetti di Milano.

NATALI ANGIOLO, direttore dello stabilimento.

ZANNETTI PIETRO, direttore, GALLINA CORIOLANO, aiuto degli opifici dei signori Zuppinger, Siber e C. di Ber-

gamo. FUMAGALLI FRANCESCO, direttoro del fi-

Una medaglia al gruppo degli operai, Altra medaglia al gruppo delle operaie addette allo stabilimento serico del siguor Stefano Berizzi di Bergamo.

Una medaglia al gruppo dei direttori per la trattura

CONTI ANGIOLO, e BIANCHI ENRICO,

Una medaglia al gruppo delle filatrici MANDELLI GIOVANNA,

VALTORTI CATERINA, POLLASTRI ROSA, e

CHIRICA MARIA.

Una medaglia al gruppo dei direttori dei filatoi

CAVALLI CARLO.

ZARI GIUSEPPE,

CASTELNUOVO LUIGI, ALBERTI DEMETRIO,

GAVIRATI BENISNO, direttore delle cucirine, BRUSADELLI GIUSEPPE, lavorante id.,

FUSI GIUSEPPE, id. id., negli stabilimenti serici dei signori Cesaro Bozzotti e C. di Milano.

51

Una medaglia al gruppo intero delle filatrici della filauda dei signori Giovanni Maria, Maflio e Filippo fratelli Rossi di Sondrio.

BONTEMPELLI ALESSANDRO, direttore, AUSTONI FRANCESCO, operato degli stabilimenti serici dei signori Giovan Battista e fratelli Piazzoni di Berganio.

Coduri Luigi, addetto agli opifici della signora Serafina Coduri di Como.

ZAMARA ELISABETTA, direttrice in capo, GHERARDI ELENA, direttrice,

COLOMBO LUIGIA, filatrice, della filanda del nobile signor Francesco Zamara di Botticino Sera.

MAZZOLETTI TERESA, ZAZZERA ANGIOLA,

NOVATI CELESTE, addetto alla filanda del signor Francesco d'Antonio Ferrari di Codogno.

Una medaglia al grappo intero delle filatrici addette alla filanda dei signori Fratelli Padovani di Codogno.

Caselli Teresa, della filanda dei signori Fratelli Franchi di Brescia.

LATTUADA CATERINA, direttrice, MERCALLI ANGIOLA, filatrice della filanda del signor Vincenzo Rigone di Vigevano.

NIGOLA GIUSEPPA, sorvegliatrice, TADINI GIOVANNA, e

Perico Carolina, filatrici, addette alla filanda del signor Luigi Masini di Calvenzano.

IDER MARIA, ZAGLIO LUCIA, addette alla filanda dei

signori Fratelli Berretta di Padenghe. GIRARDI DOMENICA,

GIRARDI VERONICA, SEGALA-FAVA ANGIOLINA, addetto alla filanda dei siguori Fratelli Comboni di

Limone.

LANINI LUCIA, addetta alla filanda del si-

gnor Antonio Rota di Chiari. ROVEDA GIUSEPPA, e

RISARO CAROLINA, direttrici,

Bonsignore Giuseppe, incaricato della cura de' bozzoli, della filanda del signor Giuseppe Nigra di Sartirana. CLASSE XIII.

52

CORTI GIUSEPPE.

MONZANI MARTINO, operai nello stabili-mento di cascami serici del signor Cesare De Antonj di Milano.

#### Emilia

MOZZI CAROLINA,

TOFANI CATERINA. MONTRASSI GAETANA, addette alla filanda

del signor Francesco Piatti di Piacenza. DEL MONTE SALVATORE del fu MARIANO, addetto alla filanda del signor Michele

Lega di Brisighella. BASILI ROSA.

PESCHIERI ROSA. ALBERTONI MARIA, addette alla filanda del signor Pietro Abbati di Parma.

ROSSI ANGIOLA.

RUGINELLI AMALIA. AIMI OLIMPIA, addette alla filanda del signor Luigi Montagna di Parma.

PIOTTI LUIGI, direttore,

RIVA ORSULA, e RIVA ROSA, filatrici, della filanda del siguor M. G. fu Jacob Diena di Modena.

PIANA MARIA,

FIORENTINI CELESTE. COMELLINI TERESA, addette alla filanda

del signor Giuseppe Oppi di Bologna.

CONTI SERAFINO, sotto direttore, SABATINI PALMA, Una medaglia al gruppo seguente:

BAULI RUSA, CAPODAGLI CATERINA. BRUNETTI AGRIPPINA.

ROMITI ANNUNZIATA. RAPA ROSA, CONTI ANTONIA.

PULISCHI ANTONIA. GROTOLI ILDEGONDA, PARTIZZI COLOMBA, e

PULISCHI ANNUNZIATA, filatrici, della filanda del signor Pietro Liverani di Faenza.

GRAZIANI COSTANZA,

RAVAIULI TERESA, addette alla filanda della signora Marianna Mazzi vedova Ricci di Meldola.

FERRARI DOMENICA, direttrice,

ARATA ROSALIA, e CALLEGARI MARIA, filatrici, della filanda del signor Giovan Battista Genocchi di Piacenza.

LOMBARDI ANNA,

RAGONESI APPOLLONIA,

Poggi Maria, addette alla filanda del signor Ciro Ronchi di Meldola.

CAMPOVECCHI CATERINA.

BIANCHI MARIA, BIANCHI ROSA, addette alla filanda del signor Luigi Zanoli di Cesena.

NICCOLETTI MARIA TERESA,

PRADELLI TERESA, PICCIOLI MARIA, addette alla filanda del signor Pietro Manzini di Marano.

ALMANSI ALLEGRA, direttrice,

BARBIERI ne' FERKARI SOFIA, 6 FERRARI ANNA d'ANGIOLO, filatrici, della

filanda del signor Abram Modena di Reggio.

RIZZOLI MARIA. RIZZOLI ANTONIO, GESSI BENEDETTO, addetti alla filanda del signor Pellegrino Padoa di Cento.

BONTENESSI NICCOLA, addetto all'opificio del signor Augiolo Aducci di Rimini.

RUOZI GIUSEPPE, addetto all'opificio del signor Vecchi Todi di Reggio.

## Marche.

AMBROGI MARIANNA, direttrice, BRUNELLI MARIANNA, giratrice,

PERUZZI NAZZARENA, addette allo stabilimento serico del sig. cav. Daniele Be-

SETTEMBRINI FRANCESCA, direttrice. RIGHT PALMA, filatrice,

Una medaglia al gruppo delle altre 89 filatrici della filanda del signor Corrado Hoz di Fossombrone.

DINI CLELIA,

DINI ZENAIDE, addette alla filanda dei signori Amato e Domeuica Giovannelli di l'esaro.

FRATI FORTUNATA. MARCHETTI TERESA, addette alla filanda

retta d' Aucona.

del signor Benedetto Lardinelli d'Osimo.

NASINI MARIA. Mosca Laura.

BARTOMEULI ASSUNTA, addette alla filanda dei signori Fratelli Giardinieri di Osimo.

MASETTI AURELIA ne' MUGINI, MUGINI METILDE.

MARINI ALESSANDRA, addette alla filanda dei signori Domenico e Caterina Masetti di Fano.

GIANGOLINI VITTORIA. Pompei Filomena,

FELICINI TERESA, addette alla filanda del signor Gaetano Venerandi di Pesaro.

Baldini Maria. ERCOLESSI ANNA.

CORTIGIJONI VINCENZA, addette alla filanda del signor Luigi Valazzi di Pesaro.

SETIFICIO 53

TOMELLINI ROSA.

FACCENDA ANNA, IACOMUCCI MARIA, addette alla filanda del signor Vedaste del Monte di Montebaroccio.

LUNA ALOISIA. VICARELLI REGINA.

VIOIANI PASQUINA, addette alla filanda dei signori Fratelli Briganti-Bellini d'Osimo.

Massa Francesco, direttore, Una medaglia al gruppo seguente: BARTOLI VITTORIA. BATTISTELLI MARIA. CHIAPPINI ASSUNTA BARTOLONI MARIA, filatrici: Una medaglia al gruppo seguente: BELBUSTI ANNA,

Capodaglio Serafina. BERNACCHIA ASSUNTA, SPALACCI MARIA, filatrici, addette alla filanda dei signori A. Conti e C. di Fossombrone.

## Imbria.

MARIANI RAFFAELE, direttore, CONTI ROSIGNOLI MARIA, direttrice, SIONORINI REMOLI MARIA, maestra della filanda del signor Domenico Salari di Fuligno.

Una medaglia al gruppo di tutte le fila-trici della filanda del signor dott. Giosnè Palazzeschi di Città di Castello.

COSTI COSTANZA.

d' Orvieto.

DESCI DOMENICA, addette alla filanda del signor Mario Favaglia di Terni. FERRETTI FELICE, maestra,

Rossini Anna Maria, addette alla filanda del signor Giovanni Rossini di Terni. PATARA DOMENICO, di Viterbo, meccanico,

DOMENICONI MARIA, di Fossombrone, di-CIONSI LUCIA, di Viterbo, filatrice, della

filanda del signor conte Giovanni Cozza Sicilia

CHIESA CARLO, direttore,

CUSTA RUSA. MAINONE AGATA e GRECO ANOIOLA, fila-

trici, dell'opificio dei siguori Jaeger e C. di Messina. SCATOLINI DOMENICA.

FINO AOATA, addette al R. Albergo de' Poveri di Palermo.

#### Toscana.

PINTUCCI COSIMO, direttore, CORSETTI CAROLINA, e BARM CATERINA, filatrici, della filanda dei signori Fossi e Bruscoli di Firenze.

MEYRNEIS PIETRO, direttore. GENTILINI CARLO, operaio, dello stabili-mento serico dei signori Scoti, Mejean e C. di Pescia.

FORTI GIOVACCIIINO, direttore della filanda e dei valichi.

LOMBARDI CARLO, filatore e tessitore, FONTANINI ANNA, incannatora, addoppiatora e piegatora, dello stabilimento serico

dei signori Cantini, Borgognini e C. di Firenze.

MENGHETTI MARIA del fu IACOPO, DONATINI MARIANNA di GIUSEPPE.

TONDINI MARIA del fu FRANCESCO, addette alla filanda dei signori Pietro e fratelli Zavagli di Palazzuolo.

Petrelli Verdiana, maestra, CINELLI MADDALENA, e

DEL CORBONA ANGIOLA, filatrici, addette alla R. filanda di Rigutiuo.

CIVININI DRUSOLA, direttrice, MAONANI CARLOTTA. e

RANIERI MEROPE, filatrici, della filanda del signor Lodovico Civinini di Pistoia.

BECALLI DAVID, direttore, COCCI GESUINA, direttrice,

GALLUZZI ORSOLA, filatrice, della filanda del signor conte Giovan Maria Pieri-Pecci di Siena.

MANCINI METILDE, direttrice,

PAOLINI ASSUNTA, filatrice e picgatrice, ARTIM DOMENICA, filstrice, della filanda del signor Antonio Mancini d'Arezzo.

FAILLI ROSA. PACENTI ROSA

GALANTOMINI ANNINA, addette alla f landa della signora Assunta Luzzi di Arezzo.

DUCCI ASSUNTA, piegatrice,

BRUSCHI ANNUNZIATA, filatrice, addette alla filanda del signor Filippo Lombezzi del Borgo San Sepolero.

MASSI ASSUNTA, MASSI FILOMENA.

MASSI ANOIOLA, addette alla filanda del signor Domenico Massi di Monterchi.

FAELLINI MARIANNA. CARMIONANI ROSALIA.

CHIOSTRI GIUDITTA, addette alla filanda del signor Gabriello Sanleolini del Bu-

cine. GRANDI EMILIO, direttore-meccanico,

GIUSTI CHERUBINA, direttrice, GIUSTI MARIA, filatrice, della filanda dei

signori cavalier Giorgio Magnani e Figli di Pescia.

MARTINI ADELAIDE, direttrice,

CECCHI ANGIOLA, sotto direttrice,

MICHELOTTI GIUSEPPA, filatrice, addette alla filanda del signor Giorgio quondam Domenico Magnani di Pescia.

DOMINICI EUFEMIA, maestra generale, Pellegrini Luigi, direttore,

GIULIANELLI CASIMIRRA, filatrice, della filanda del signor Ernesto Magnani di

MAGGINI CATERINA,

PANICUCCI MARIANNA, MARCHESI AGNESE, addette alla filanda del signor Olivo Masi di Capannoli.

DELLA CROCE EGERIA e

DELLA CROCE LUISA, direttrici, BARDINI COLOMBA, filatrice, della filanda del signor Beniamino della Croce di Pisa.

PARDINI VALENTE, direttore della filauda del signor cay. Francesco Roncioni di Pisa.

FIDANZINI GIUSEPPE e consorte, di Siena, addetti alla filanda dei signori Giuseppe e Fratelli Ferri di Grosseto.

CANOCCHI CATERINA. SOLDANI TERESA.

BERTINI VIOLANTE, addette alla filanda del signor Eurico Bati di Luco (Mugello).

COLI CAROLINA, direttrice della filanda del signor Pellegrino Formigli di Vicchio di Mugello.

CHECCUCCI ENRICHETTA.

Una medaglia al gruppo delle filatrici della filanda del signor Pietro Bruschi del Borgo San Lorenzo.

CHECCUCCI AMABILE, STEFANINI MARIA.

PARTITI STELLA, addette alla filanda del signor Lorenzo Monti di Borgo San

Lorenzo. CASINI TERESA, direttrice,

BENVENUTI ASSUNTA, e BARTOLI TERESA, filatrici, della filanda del signor Antonio Casini della Rufioa.

CESERI TERESA, direttrice, NANNONI REGINA, maestra, della filanda

dei signori Gaspero e fratelli Rossi del Pontassieve.

NISTRI MARIANNA, direttrice,

BARCALI TERESA, RENAI SERAFINA, filatrici, della filanda del siguor Giuseppe Giovannoni di Fi-

renze. LIVI ASSUNTA.

NUCCOLI AMALIA.

BONAGUIDI ANNINA, addette alla filanda del signor Baldassarre Romani del Borgo a Buggiano.

RICCÒ VIOLA, direttrice della filanda dei siguori Nieri e Lenci di Lucca.

RICCI FRANCESCO, direttore.

VEROTTI ANTONIO, assistente, della filanda dei signori Giomignani e C. di Lucca.

CECCONI GIULIA, direttrice, PIERINI SALOME, e

PIERINI LUISA, filatrici, della filanda del signor Augiolo Cecconi d'Aiolo presso Prato.

MATTIOLI MARIANNA, direttrice della filanda del signor cavalier Zanobi Pasqui di Firenze.

FROST MARIA. BINI EUFROSINA,

GRASSI FRANCESCA, addette alla filaoda del signor Agostino Arcangioli di Pi-

PIERI ERMINIA.

CORSETTI VENERANDA, CORDONI MARIA, addette alla filanda del signor Giuseppe Vannucci di l'istoia.

RINDI ANICETO, direttore della filanda del signor cav. conte Augusto Gori di Sicna. LOTTI ANTONIA.

SOFFICI MARIANNA, addette alla filanda dei signori fratelli Sandrucci di San Casciano.

GRAZIANI Re' BIONDI MARIANNA, VANNI RE' TAMBURINI MARIA,

SCHEDA TERESA di GIOVANNI, addette alla filanda dei signori Mughini e Ravagli di Marradi.

Bassani Pierina, direttrice, Bandini Anna, e

FABBRI SETTIMIA, filatrici, della filauda del signor Giovanni Bassani di Marradi.

MERCATALI METILDE, direttrice, BANDINI FILOMENA, e

Cappelli Anna, filatrici, della filanda dei sigoori Piani e Ravagli di Marradi.

CIANI TERESA di PAOLO, VINCI MARIA del fu JACOPO. Poggiolini Rosa di Dionigi, addette alla filanda dei signori Luigi e fratelli Bandini di Marradi.

FERRI ANNA. SOLAINI ANNA.

TARABUSI MARIA, addette alla filanda dei sigoori Francesco e Giuseppe Baldesi di Marradi.

GROSSI MARIA vedova MAZZOTTI, direttrice. CICOGNANI GAETANA, e

LIVERANI LUISA vedova LEPRI, filatrici, della filanda del signor Francesco Mazzotti di Modigliana.

FABBRI PAOLA ne' BEDRONICI, direttrice, PIAZZA GAETANA BE' NERI, E CASALI MARIA vedova SULDA, filatrici. della filanda del signor Francesco Be-

dronici di Modigliana.

VALENTINI ADELAIDE. POMPIGNOLI MADDALENA. BELLINI ANTONIA, addette alla filanda

dei signori Luigi Ginscppe e fratello Roncoui di Modigliana.

ERCOLI MARIANNA. MONTEROSI PAOLA.

MAZZONI FRANCESCA, addette alla filanda del signor Tito Pazzi della Rocca San Casciano

FIORENTINI LUISA, direttrice. TASSINARI ROSA vedova RASPONI, e GERVASI DOMENICA, filatrici, della filanda

dei signori Tassinari e Fiorentini di Do-

CAMPADELLI DE' RONCONI ELISABETTA. direttrice,

FERGNANI GAETANA, e Poggiolini Marta ne' Neri, filatrici, della filanda del signor Luigi Mauro Ronconi di Modigliana.

FANTINI FRANCESCA, direttrice, AGOCCIONI CLORINDA di Fossombrone.

sotto direttrice, ZUCCHERELLI MADDALENA, filatrice, della filanda del siguor Sebastiano Fantini di

RICCIARDI CHIARA.

Tredozio.

BISERNI ILDEGONDA. DOTTI EMILIA, addette alla filanda del signor Francesco Giannelli di Rocca San Casciano.

BANDIERI FORTUNATA.

FRANCHI ERMELLINA. TOMMEI MARIA, addette alla filanda del signor Valentino Grassi di Pistoia,

RICCÒ TERESA, direttrice. BRACCALI UMILTA,

BRACCALI ISABELLA, filatrici, della filanda del signor Leopoldo Tesi di Pistoia.

BRUTTI MARIA. GIANNI CAROLINA,

BERNARCHI UMILTA, addette alla filanda dei signori Michele Bartoli e C. di Pistoia.

LOMI CANDIDA,

GHERA CAROLINA, addette alla filanda del signor Sebastiano Bellini di Pistoia.

FRANCHI MARIA-DELFA. NATTOLI MARIANNA.

BRIZZI ELISA, addette alla filanda del signor Federigo Pastacaldi di l'istoia.

MERLINI FEDERIGO, Menici Assunta, direttrice della filanda della signora A. Bolognini Rimediotti di

Pistoin. Bar-1 Assunta.

ORSUCCI ANICETA. PORCIANI ANNA, addette alla filanda del signor Francesco Grassi di l'istoja.

STEFANI TERESA, GIANNETTI ISABELLA.

PIACENTINI MARIANNA, addette alla filanda del signor tenente Gherardo Gherardi di Barga.

PIERI JACOPINA, direttrice. SIMONETTI MADDALENA,

CELANDRONI MARIA, filatrici della filanda dei signori Fratelli Ruschi di Pisa.

GUIDUCCI LUCREZIA.

MILANESCHI LUISA. GUIDUCCI ROSA, addette alla filanda del signor Giovanni Guiducci d' Arezzo.

PAGLINI FILOMENA, direttrice. FANI DOMENICA.

FINI ELISABETTA, filatrici, della filanda dei signori Lucchesi e Marinelli di Rassina.

RICCI PERFETTA,

PAOLINI MADDALENA, CALI LETIZIA, addette alla filanda dei signori Romanelli e Soci di Rassina.

BEVILACOUA CLEMENTINA, direttrice. PAOLETTI PORZIA, e

BIANCHI CAROLINA vedova SA CCHETTI, filatrici, della filanda dei signori Domenico ed Angiolo Crestini di Sinalunga.

BARSOTTI MADDALENA, GONNELLI SOFIA.

GIANNETTI TERESA, addette nlla filanda del signor cap. Antonio Cardosi-Carrara di Barga.

#### Lunigiana

SALANI MARGHERITA, addetta alla filanda dei signori Paolo e avvocato Vincenzo Coiari di Fivizzano.

La Commissione.

S. D' ANCONA ALESSANDRO CASTRACANE. ANTONIO GAVAZZI. GIUSEPPE OREFICE NATALE POIDEBARD Dott. LOBENZO FARBONI. Relatore.

# 8 IV. Delle sete tinte.

Dacchè il Newton, con esperienze rimaste celcbri nella storia della scienza, dimostrò che i colori non esistono per se stessi nci corpi, ma che è la luce bianca che decomponendosi fra le loro molecole variamente li suscita: dacchè l'Eulcro persuase, che essi colori altro non sono che ondulazioni di diversa lunghezza di quella materia eterea che occupa e riempie lo spazio: dacchè il fisico inglese signor Grove sperimentando, ha col suo trattato della correlazione delle forze fisielle fatto comprendere, che i grandi fenomeni della natura altro non sono, che la conseguenza di movimenti molecolari diversi della materia, i quali, diversamente impressionando i nervi nostri sensiferi, producono in noi le diverse sensazioni della luce, del calore, dell'elettricità, del magnetismo, delle chimiche combinazioni e delle chimiche affinità; noi siamo autorizzati a ritenere e concludere (conclusione confermata d'altronde dalle niù recenti e memorabili scoperte fatte dai signori Kircohhoff è Bunsen colle analisi loro chimiche del sole), che l'arte del tingere in altro non consiste che nel comunicare col mezzo di materie coloranti ai corpi una disposizione molecolare permanente diversa da quella che prima essi avevano, acciò le onde luminose fra quella dirompendosi, sveglino nell'occhio nostro le impressioni dei colori.

L'arte del tingere la lana, il cotone e la seta è antichissima, ed essa pure ò nativa dell'Oriente: i modi di trattarla riguardo alle materie coloranti furono ben diversi in antico da quelli che modernamente sono seguiti. Gli antichi addimandavano alle sostanze organiche la materia per tingere: i moderni la ricercano, e più volontieri la traggono dalle minerali. Dobbiamo alle pazienti e dotte ricerche d'un erudito savignanese, il sig. dott. Pasquale Amati, le cognizioni le più estese e le più precise sull'arte tintoria degli antichi, ricerche che egli consegnò nel 1778 al celebre suo libro De restitutione purpurarum. Secondo questo scrittore, due generi di tintura prevalsero presso gli antichi: il marino delle conchiglie ed il terreo dell'erbe: l'uno chiamato purpareo, l'altro erbaceo. Il colore purpureo era tratto da due generi di conchiglie: dalla porpora echinata, detta anche pelagia, e dal marice, o buccino. Attorno il collo di questi molluschi si trova una specie di vaso bianco, una vescica, ripiena d'un sugo chiamato anche fiore, che in vari tempi ed età dell'animale si presenta sotto vari colori di bianco, di giallo, di verde e di rossigno. Sottoposto poi a gradi diversi di calore, e con manipolazioni diverse, gli antichi ne traevano tutti i tuoni i più pieni e più gai della scala cromatica. Dicevansi porporarie le officine, ove queste preparazioni si facevano: ed il filo loro ben si distingueva dall'odore disgustoso,

cho anche in distanza tramandavano. Propriamente parlando, il colore di porpora non era nè uno solo, nè rosso, nè rosseggiante, ma sibbene era un genere che in sè comprendeva molti colori. Quantunque il processo di preparazione dasse a quel fondamentale colore molti tuoni, pure la varietà dei colori si otteneva dalla specio del mollusco, dalla varia artificiosa dose, mistura, preparazione e modo di tingere, non che dalla latitudiue dei mari, ove era stato quel mollusco pescato. Le conchiglie tratte dai mari enropei, dal Mediterraneo, dalle spiaggie dell'Adriatico, dal Bosforo e dalla Meotide davano un colore ceruleo cupo, che imbruniva quanto più il mare volgeva a settentrione, passando dal ceruleo cupo al ferrugineo, dal ferruginco al nero. I lidi meridionali dell'Egitto, dell'Africa, della Soria producevano conchiglie, che davano i colori più ameni ed aperti, come l'ametistino o violetto, il tirio o rosso-scuro, il giacintino o ceruleo-cupo, il bolochino o ceruleochiaro, ed il giallo dorato. Così pure i tepidi mari della Persia e dell'India davano

il lietissimo ed inimitabile colore roseo della porpora, che non fu mai proprio del-

l' Europa. Conoscevano gli antichi altresi il colore puniceo o fenicio del cocco, cioè il nostro cremisi o scarlatto, ottenuto dalla cocciniglia; e quantunque lo ritenessero per insignemente bello e molto vivace, pure lo pregiavano assai meno delle porpore. Avveguachè se lo scarlatto per l'accèsa e gradevole sua tinta competeva colle pornore, restava ad esse inferiore per non comunicare ai tessuti quella morbidezza e quel cangiante che loro davano le porpore. Lo scarlatto non aveva neppure la virtù di resistere al tempo ed agli altri agenti distruttori siccome le porpore; le quali, all'infuori delle gemme, e forse dello smalto e del vetro, non avevano fra i colori pari che l'agguagliasse per lo splendore scintillante; ne altro colore vi aveva, che al paro di esse si accendesse e divenisse col tempo più picno. Si ha infatti da Plutarco, che la porpora trovata da Alessandro ne' tesori di Dario, aveva dopo due secoli la stessa vivacità sua primitiva. Plinio racconta, che la pretesta da Servio Tullio dedicata alla Fortuna, conservava dopo sei secoli tutta la freschezza della

sna tinta. Lo stesso signor Amati prende da l'Égonori ("sesupio" d'un pano ritorcia, con la compania de la compania de Pesaro, che, tinto anel'icso in porpera, conservana dopo selci secció di tempo l'aliegro sno tuono. Al qual proposito giova riroulare, che il signor Ross, cinava una l'antica de la compania de la conpania de la compania de la compania de prado che avese patito il finoco delle ceneri del Vesavio, pure dopo diciotio secció, le con la compania de la contra del Vesavio, pure dopo diciotio secció, luoque tinta più liedia a no toda.

Il genere dei colori erbacci era pur esso ricchissimo di specie; e gli untichi, anche in questo, raggiunsero un raffinamento segna-labile. Senza ingolfarmi in un argomento che trattarono Vitruvio, Plinio, Polluce, il Telesio e lo Scaligero, dirò soltanto, che per l'attestazione del ricordato Plinio noi sappiamo che i Galli Transalpini pervennero ad essere eccellenti nel preparare tinte, che perfettamente imitavano quelle porpore: che perció nacque la distinziono delle porpore vere e delle false: che le false, sebbene avessero un'npparenza florida e gradevole, pure rimasero sempre poco pregiate, perchè non comunicavano ni tessuti la morbidezza delle vere: perche non avevano la vivacità di queste, perchè non erano come queste tenaci, giacche lavandole nell'acqua si consumavano ben presto, e ben presto sbiadivano.

Giusta i documenti ritrovati dal signor Amati, l'arto di preparare le porpore vere scomparve verso il 1450, quando i Turchi, impadronitisi di Costantinopoli, distrussero affatto l'impero romano. Perdutasi in quel sanguinoso trambusto una tale industria. resto invece quella delle porpore false. I secoli successivi non s'invogliarono a rinnovarla: forse perchè perduti i segreti di trattarla, forse anche perchè i tintori furono sgomentati dal prezzo delle medesime. Il signor Amati infatti, che con tanta dottrina propugno la restituzione delle porpore, non noté a meno di non confessare che i colori ne erano costosissimi. Il che somministrò argomento di discussione al signor Michele Rosa, che con altrettanta vastità di dottrina provò cho i prezzi delle porpore accennati dal signor Amati, come propri delle vere porpore, comprendevano in sè la materia prima da tingere, la tes-situra, i ricami. l'oro. le gemme e la fattura stessa del vestimento, di guisa che, da cotesta somma detratti tutti questi valori, quella della materia tintoria restava talmente minima dal non distogliere da ritentare la restituzione delle porpore con vantaggio senza dubbio di altri me-stieri secondari. Io non posso che raccomandare la lettura di queste due opere classiche, nelle quali vi è certo molto da apprendere, e dalle quali vi è certo moltissimo da sperare in un secolo, specialmente qual è il nostro, in cui la chimica ha prestato alle arti così alta e feconda potenza creativa.

El è appunto per questa potenza creativa, che se l'arte del tintore per la morhidezza, per lo splendore cangiante e per la durata delle tinte non pno contrastare oggi coll'arte antica, può almeno venire al paragone con essa per la quantità e per il tenue prezzo della qualità prodotta. E ciò sta in armonia perfetta con le idee e i bisogni che governano la società moderna. Le porpore nei tempi natichi, nulgrado il loro prezzo eccessivo, erano portate non solo in Roma ed alla corte Persiana, ove tante crano le miglinia dei porporati, dai re e dai magnati; ma in tutte le città e le provincie dell'impero romano erano usate da ogni ordine di cittadini, dai soldati. dalle comparse di teatro, e perfino dalle meretrici di ultima lega; e ció non tanto per il loro splen-dore, quanto ancora per la loro durata. Oggi la massima parte delle popolazioni volendo, e non senza ragione, usufruire degli oggetti di comodo e di piacere, oggi più non si bada alla durata di questi, ma si desidera in essi la varietà, purchè questa costi poco. In conseguenza di tale una pressa al consumo di tutto ciò che costituisce il comodo ed il piacere della vita, la tintura che fa una qualche impressione gradita e che sia a buon mercato, malgrado la poca sua dursta, è la tintura che più si affà al gusto ed ai bisogni dei tempi. Diro anzi, che essa è la più conveniente alla tessitura meccanica, quella che sta in rapporto coll' indole delle manifatture, quella che minaccia di voler prevalere. È siccome oggi i disegni delle stoffe, ossia le combinazioni giversamente colorate dei fili per produrre un effetto pittoresco, sono state matematicamente precisate, così nure si è studiato di precisare matematicamente anche la scala dei diversi colori, e si sono fatti i circoli cromatici, i circoli del signor Chevreul, per eni l'arte del setajuolo, che in pas-sato richiedeva veramente il gusto e l'intelligenza dell'individuo, oggi può divenire un affare di numeri ed un'operazione

Non è meraviglia, se l'Italia non ha molte tintorie, e se altre nazioni, specialmente la Francia, tengono in questo il primato. Abbiamo già saputo da Plinio, che i Galli, fino dall'antichità più remota, si erauo fatti un nome celebre per l'arte di tinggre col succo dell'erbe, e per avere saputo con onesto imitare i colori i niù

tutta confidata alla macchina.

preziosi e ricercati. L'arte tintoria in Francia è per così dire gentilizia; ma essa colà non si è limitata a vivere di tradizione soltanto, ma ha progredito, ed immensamente progredito, per i lumi che ha dimandati alla scienza, e che la scienza, principalmente la chimica, le ha somministrati. In Italia si curò soprattutto la tessitura dei drappi: in quanto alla tintura si ricevè qual era praticata nell' Oriente e nulla più. Vuolsi che il cognome della famiglia Rucellai di Firenze le venisse da uno della medesima, che di Levante aveva portata in Firenze la maniera di tingero i panni in paonazzo coll'oricello. A chi venisse talento di conoscere le vicendo a cui nella penisola andò soggetta la cultura delle piante coloranti, conoscerebbe che veramente gli Italiani per lo passato non ebbero molto a cuore questa industria, e che più volontieri ricorsero all'estero per avere le tinte o le materie tiute, anzichè darsi pensiero di farle o di prepararle in casa propria.

Forse questa fu un' imitazione delle pratiche in uso nell'Oriente. Stando a quel che ci viene raccontato da Plinio, a Pergamo, e segnatamente nella reggia di Attalo, sarebbe stata scoperta e messa in pratica l'arte di tessero l'oro e di mescolarlo colla seta. Si vuole che i Frigi inventassero l'arte del ricamo, l'arte cioè d'istoriare e rabescare le vesti, quantunque in ciò molta fama riscuotessero i Babilonesi. Gli stessi Babilonesi erano teunti in altissimo pregio per avere scoperto il modo di tessere i drappi a colori diversi. Gli Egizi inventarono l'arte di tessere a più licci; onde i tessuti così ottenuti furono detti policciti, che Marziale preferiva ni tessuti babilonesi. Oltracciò i Babilonesi e con essi i tesserandoli della reggia di Attalo, producevano quei tappeti ad or-nato e figura, la di cui descrizione ce li fa comprendere anche oggidi quai meraviglie sorprendenti dell'arte. Ora, mentre l'Asia con tanta fama si occupava della tessitura dei drappi lisci e ad opera, i popoli dell' Africa, come i Fenici, i Cartaginesi, i Tiri, attendevano alla tintura, ed in questa industria furono superiori a tutti i popoli industriali del mondo antico. Ciò prova che fino ab antiquo fu conoscinto, che per perfezionare le arti ci vuole la divisione del lavoro, e che Adamo Smith non fece che tradurre in un principio scientifico un fatto economico di vecchia data: ciò prova che questo principio, aiutato da condizioni topografiche del tutto speciali, valse a determinare la distribuzione geografica delle industrie: ciò prova altresì, che i popoli memori di questo fatto, troppo strettamente attenendosi alle

tradizioni, dimenticarono bene apseso la propria perfettibilità col non addarsi ad industrie nuove. nelle quali riuscire poterano con none. Gil Tataina fittai verduti, cano con sone. Gil Tataina fittai verduti, che omisero per il passato; e l'Espositione denota, che essi si applicano con impegno anche alla tintura nelle sue relazione de la contra della contra nelle sue relazione de la contra della contra nelle sue relazione de la contra della contra della Commissione mista, cio di una Commissione composta di Giurati pel setticio e di Guratti per la esteccio i trastrotticio.

#### Onorevoli Signori,

A ben trattare l'importantissima indursiria del setticio, sono indispensabili e sete tinte. Importa che esse siano in armonia perietta con il disegno, se si tratta di stoffe operate i è mestieri che esse siano igne c splendenti, se si tratta di tessui isci. Nolla vi la di più attraente in unla vi la di più stapendo, quanto ila morbidezza e la viracità canginate d'un tessuto unito.

Nello esame fatto sui campioni degli undici espositori di set intre che si sono presentati dalle diverse parti della penisola al concorso delle industrie italiane, la Commissione da voi eletta, ha trovato in primo luogo meritevole d'ogni elogio il signor

1. BRUM FEANCESCO, di Milano; —per le sue tinte in perfetto nero, detto minerale, il quale sebbene abbia recato nel flo un aumento di peso dalli \$8, 10, 15 secundo nel la lucideza, nei il brio, e scenado ne la lucideza, nei il brio, e molto meno gli ha conferito, come spesso avviene in tinte di simil genere, quel cattivo dore di unto, cle fa temer sempre di otano cer inforture nelle stofe, a fino control se simo lasciale in magardino.

L'importanza dello stabilimento di questo industriaute, il credito, le relazioni extese acquistate anche all'estero, mostrano ad evidenza la somma perizia che egli possiede in questo genere di tinte. Per il che la vostra Commissione non dubita, che voi vortec confernangi il prenio della prima corona, che essa giudica ben meritato. Il signor

 HUIH PIETRO, di Como; — presento egli pure delle sete, le quali presso a poco hanno gli stessi caratteri delle prime, cioè un nero lucido perfetto, bastante solidità ed aumento di peso. Esse pure sono scevre d'ogni odore molesto e nocivo. Il suo stabilimento è bastantemente accreditato, epperciò la Commissione giudica esso pure degno della medaglia di grado distinto. Il signor

3. FRONTRI SAIA, di Milano; — espose Ils campioni di sete inte ne più brillanti colori, e che rivaleggiar possono con le migliori inte francesi. Fra questei ni special modo si distinguono: quatto colori ottenuti dalla Fartéssine, che egli stesso, versatio nella parte chimica proprio stabilimento: tre dei quali fra le gradazioni dette Solferino ed uno cor caffé. Magnifei poi sono i colori ponsò, incernato e le gradazioni azzurro, ponsò, verdo ed oro.

Particolare menzione meritano a questo proposito le sale oldevoli cure el i sagrinu che pratica con arra costanza allo scopo di enancionare la nostra industria della indianza stratiera, frequentiemente della indianza stratiera, frequentiemente multa risparmiando, anche somo ingenti, per fornire il proprio stabilimento delle più recenti el utili macchine de attrezzi, quali sono indicati dalla pratica e più dalla scienza dell' arte, che indeissamente egitante la si distino artista merita proprio dell'arte, che indica successi fregiato con una prima corona.

La vostra Commissione si lusinga, che non sarà taccinta di troppo esigente, se altre due medaglie dello stesso titolo vi chiede per rimeritare due altri distinti tintori, che li ha giudicati veramente degui, e souo: il primo, il signor

- DEVALLE CELESTINO, di Torino; che ha presentato un copioso assortimento di campioni di sete tinte in bellissimi colori, fra i quali annoveransi delle ottime tinte in raddolcito di vario colore, ed un nero anche con vistoso aumento di peso. Il secondo ò il signor
- 5. GUGLIELMINI ANTONIO, di Milano; il quale ha presentati 35 campioni di seto tinte in isvariati e vivaci colori. Spiccano in particolare le gradazioni Solferino, violetto, lilla, il noiset legno e l'incarnato.

Ambedue cotesti industrianti mostrano ad evidenza, che l'arte loro non solo appoggiasi alla semplico pratica ed all'empirismo, mezzi che sovente conducono a risultati fallaci e ruinosi, ma anche alla scienza, che guida a più sicura meta. Il signor

 SURR CARLO, di Como; — esibi alla nazionale Esposizione nn bell' assortimento di sete tinte in svariati colori, dei quali alcuni sono assai brillanti e di ottimo effetto; epperció dalla Commissione vostra creduti degni di premio. Certo maggiore cuccomio avrebbero meritato, se più scevri fossero stati d'odore, che manifesta la presenza d'un unto, che potrebbe essere nocivo ai tessuti o specialmente al nero. Il signor

- 7. PONS ANTONIO, di Firenze: ha presentati alcuni campioni di sete tinte in diverso gradazioni Desso mostrata in diverso gradazioni Desso mostrata in comune perizia nel combinarle in modo situnato assai grazioso, detto Umbre, di ottimo effetto. Per il che la Commissione proporrebbe anche per il siguor Pons l'ouorifica distinzione l'assignor Pons l'ouorifica distinzione.
- 8. MANIPATTURA PRIVILEGIATA DI NA-STRI, di Torino, in pure presentato un campionario di svariati colori sulla seta, alcuni dei qualei di ottimo difetto. Sapone avente per base l'amaranto, l'altra il verde, ottimamente sfamate, e quindi giudicate degne di considerazione pel premio. Lascerebbero però alquanto a desiderare in punto di lucidezza. I signori
- 9. CECCONI e SANTINI, di Lucca, sarebbero anch' essi dalla rostar Commissione raccomandati, sebbene uon abbiano espositiche sei campioni, ma riconosciuti d'un qualche merito. Giovani ed incipienti nell'arte tiutoria, e che pur danno buone speranze di riuscita, il conferimento della medaglia, almeno a titolo d'incoragiamento, potrebbe produrre eccelleuti fratti.
- GIANNINI IPPOLITO, di Firenze. La Commissione desidererebbe che venisse anch' esso incoraggiato colla medaglia, per avere esposto un campionario di sete tinte in colori diversi, alcuni dei quali abbastanza vivaci.
- Se la Commissione sopra undici expositri ha manifestato il desiderio, ed ha proposto che dicci fossero o premiati o magnati, è stato prechi riture sommamente rangatati, e stato prechi riture sommamente rangatati, e stato precipionale, come de fra alcuni dei usotri primari industrianti ed all'estero in particolar guissatici, ma con i lumi forniti dalla chimica solo con i mezzi puramente empirico-pratici, ma con i lumi forniti dalla chimica applicata a quest'arte, e che tanto exceltre nazioni. da dio ce dia tuttodi fra le altre nazioni.

Deve la Commissione a nome degli espositori che ha riputati meritevoli di distinzione, proporre all'onore della medaglia i direttori ed operai che appresso:

FLORIANI ANANIA, sotto-direttore della tintoria del signor Pietro Huth di Como. CASARTELLI PIETRO, GROSSI GIOVANNINO.

GOTTARDI ANTONIO, addetti alla tintoria del signor Saba Frontini di Milauo.

DURONI DANIELE, VANDAGNOTTO VINCENZO,

GOTTARDI GIACOMO, addetti alla tintoria del signor Celestino Devalle di Torino.

CASTELNUOVO ANTONIO, CORDANI RAFFAELLO, MOSCIIIARDI FEDELE, 80

MOSCHIARDI FEDELE, addetti alla tintoria del signor Autonio Guglielmini di Milano.

Tomalino Filippo, Modesti Ambrogio, Baraziola Luigi, addetti alla tintoria

del signor Carlo Surr di Como.

PONS FRANCO,
PONS CARLO, addetti alla tintoria del si-

gnor Antonio Pous di Firenze.

La Commissione.

G10. Bayta, Fazioli (Ginrato della Classe X).

G108010 PARADISI.

Littul Bossi, Relatore.

2 17

Sete tessute.

Tutte le industrie che fin qui noi abbiamo passate in rivista, non sono che ramificazioni diverse d'una medesima, che partendosi dal bozzolo o prodotto agrario. si succedono l'una all'altra per riunirsi poi e terminare nell'ultima operazione del setificio, che è la tessitura: ossia il loro oggetto è quello di preparare convenientemente il filo di seta, per l'ultima e più difficile forse dell'industria serica, la fabbricazione dei drappi. Le industrie fin qui discorse, costituiscono, a propriamente parlare, la parte meccanica del setificio; mentre la tessitura n'è la parte essenzialmente artistica. Quelle s'impegnano negli studi e nelle ricerche che condurre le possono a ritrovare nei fisici agenti i modi per avere il filo migliore, imbevuto delle tinte le più abbaglianti seguendo le leggi dell'economia, cioè col minor dispendio possibile e colla produzione la più abbondante e la più perfetta; l'altra, dilegnandosi in certo tal modo da queste leggi, si solleva quanto più può dalla materia, per cercare, spigoare e raccogliere il bello della natura esteriore, e riprodurlo colle stoffe che ordisce e che batte. Non manca anche questa d'un processo meccanico per poter dar corpo e realtà ai suoi artifici iogegnosi: scuza stromenti meccanici di precisione le sarebbe impossibile battere e tessere. Con tutto ciò il suo intento è d'imitare e di raggiungere il bello coll'armonia e col brio dei colori, coll'eleganza e la correzione dei disegni, colla grana morbida ed unita dei suoi tessuti.

Essa ha perció un seguito ed un complesso di operai, per attitudini e per istruzione tecnica affatto distinto da quelli dell'industrie precedenti. Appena la seta torta ed in matasse è uscita dal vagello del tiutore, se ne impossessa subito l'incannatora che la prepara per l'ordito e per la trama o ripieno, aggomitolandola sopra rocchetti o sopra cannelli. Viene poi l'opera molto più delicata dell'orditora. Spetta ad essa di rinnire parallelamente tra loro ad eguale distanza e sotto una stessa tensione, un certo numero di fili, il di cui insieme compone ciò che si dice l'ordito. Quando l'ordito è tutto preparato, si cava dall'orditojo, e con regolare diligenza si ravvolge sul subbio del telaio: operazione che si esprime colla frase di metter su la tela. Se la stoffa che si mette su è uguale a quella che è stata finita, altro non si fa che aunodare ciascuno dei nuovi fili alla estremità dei fili corrispondenti dell'antico ordito: operazione che, come si vede, può ripetersi all'infinito: operazione che facilita il lavoro, perchè tutte le pezze che vengono successivamente tessute, non sono per il tessitore, che la cosa stessa prolungata all'infinito. Cotale operazione è disbrigata da una specie d'operaia, che si dice riattaccatora o annodatora. Se poi la nuova stoffa ha un numero di fili differenti dalla vecchia, è impossibile allora di annodare l'una coll'altra e bisogna introdurre direttamente i fili fra i licci ed il pettine del telaio. La rimettitora è incaricata di questo lavoro: fiuito il quale, il telaio è preparato, e non resta al tessitore che por mano al suo lavoro.

Ció per altro ha luogo, quando si tratta di un tessuto liscio. Se questo poi sia operato, il tessitore abbisogna allora di altri aiuti più numerosi. Prima di tutto è mestieri di creare gli ornamenti della stoffa che si vuol tessere. Questo è affare esclusivo del disequatore, d'un vero artista, e che dimanda abilita e gusto nou comuni. È stato detto di questo artista, che esso con i fili di seta fa ció che il mosaicista ottiene con tante pietruzze diversamente colorate; o meglio, giacche il mosaicista non è che un semplice riproduttore, il disegnatore di stoffe può rassomigliarsi al fabbricante di vetrerie, che sorprende ed abbaglia gli occhi con le mille combinazioni delle meravigliose sue gemme. Terminato il disegno bisogna metterlo in carta; operazione assai analoga a quella dell'architetto, che dopo di avere disegnato l'elevazione d'un edifizio, passa a divisarne ed ordinarne la distribuzione.

Mettere in carta un disegno, consiste nel tracciare in su di una carta rigata a piccoli rettangoli il piano del tessuto che vuolsi produrre, marcandovi con molta accuratezza il posto di ciascun filo. Dopo la messa in carta viene la lettura, che ha per scopo di distinguere sui fili dell'ordito i punti che esser debbono apparenti, e quelli che restar debbono nascosti o sul rovescio del tessuto. L'operaio eseguisce una tale operazione preparandosi un quadro con fili tesi, che rappresentano l'ordito, fra i quali sceglie e separa col mezzo di cordicelle di spago, che simulano il ripieno, i fili che debbono apparire, da quelli che restar debbono nascosti. Un tal quadro poi si adopera per preparare dei cartoni forati, che si pongono a contatto del meccanismo destinato a far muovere l'ordito sul telajo. Una volta questi cartoni aggiustati, il tesserandolo può incominciare e finire l'opera sna. Ma quante braccia, quanto tempo, quanti pensieri, prima di aver condotta ad un tal punto la tela! E non ostante, finita l'opera del tessiture, il drappo non ha aucora subite tutte le preparazioni necessarie alla perfezione sua completa. Bisogna che passi per le mani della rimondatora, acció lo netti da ogni irregolarità: poi dalle mani di questa passa in quelle del lustratore per ricevere il brillante, e dal lustratore consegnato all'ondatore o allo stampatore se la superficie sua dee essere a onde o a rilievi. Queste ultime mani che perfezionano la tessitura d'una stoffa, costituiscono una specinlità grande e difficile, che dalla parola francese apprét, dicesi in commercio anche tra noi appretto.

A qual cifra di prodotto monta la tessitura delle sete in Italia? qual è quella della popolazione operaia che vi è impiegata? com'è questa secondo i sessi ripar-

Per conosecre la quantità della produzione dei tessuti serici nella penisola, basti il conosecre il novero dei telai, che vi sono in azione. Ora, questo è il prospetto dei telai attivi fra noi:

| Piemonte         |   |    |      |    |      | Num  | 4600   |
|------------------|---|----|------|----|------|------|--------|
| Lombardia        |   |    |      |    |      |      | 5447   |
| Veneto c Tirolo  |   |    |      |    |      |      | 5447   |
| Toscana          |   |    |      |    |      |      | 4262   |
| Emilia, Marche,  | U | mb | ria. | e  | Ste  | nti  |        |
| Romani           |   |    |      |    |      |      | 5000   |
| Napoli e Sicilia |   |    |      |    |      |      | 6000   |
|                  |   |    | To   | ta | le 1 | vum. | 30.756 |

Qual differenza colla Francia, che quantunque non produca in bozzoli neppure la quantità che danno le sole provincie del Fiemonte e della Lombardia non ostante ha 160 mila telai battenti, metà dei quali spettnino quasi a Lione e suo distretto! Qual differenza nucle coll'Ingbiliterra. che possiede 120 mila telai, che in ragione che la collima brimoso, può dirsi a rigore, che non conosce neumeno il filurello!

Tuttavia considerando al movimento commerciale dell'Italia a proposito dell'articolo seta, si trova che l'esportazione supera di 100 milioni di franchi l'importazione; ossia che il commercio serico nostro è attivissimo e lucrosissimo. Se non che, analizzando quelle cifre, si scuopre che l'esportazione consiste quasi per la totalità in seta greggia e torta; mentre l'importazione esclusivamente riguarda le sete tessute. Confrontate le sorti del setificio italiano nei tempi moderni con quelle che ebbe nei tempi antichi, si trova l'ordine delle cose affatto invertito. Nell'ctà di mezzo, nei giorni cioè di prosperità e di fama di quest'industria fra noi, s'importava la seta greggia e lavorata, e si esportavano i tessuti compiutamente apprestati. Oggi, all'opposto, si va estendendo per la penisola la cultivazione del gelso e la produzione del bozzolo: con questa estensione si collega quella nucora della trattura della seta: ma appena si passa alla torcitura, alla preparazione cioè degli orsoi e delle trane, non che alla tintura. l'industria bruscamente si ristringe e diviene quasi impercettibile nell'estremo inferiore e nel centro, per comparire maschia e rigogliosa nelle provincie dell'alta Italin. Cola pure la tessitura è in maggiore sviluppo che nell' Itnlia media ed inferiore. Ma tanto in quelle parti che in queste, vi è il sentimento di fure, e l'industria prende piede e realmente progredisce. Da venti anni in qua la tessitura delle sete in l'iemonte ha fatti dei passi notabilissimi; la Lombardia non vuole restare addietro. Le lunghe e frequenti conferenze, e le molteplici interpellanze che sui processi di tessitura furono mosse al sig. prof. Bossi da diversi operai setajoli, che di Napoli, di Caserta, di Bari, di Messina, di Catania e di Palermo erano venuti a Firenze per studiare l' Esposizione nazionale, quelle direttegli dagli stessi fabbricanti ed operaj fiorentini, dimostrano la smania che si è estesa di sapere e di nyanzare: smania che appugafa senza mistero, colla lealtà la più gentile e con dottrina dall'insegnatore valentissimo, non può certo andare defraudata del più felice successo.

Contando dunque in questo lieto e non lontano avvenire, ricerchiamo ora il numero e la prevalenza del sesso degli operai che in Italia impiegati sono nella tessitura della seta. Un cotal numero si calcola in questa guisa:

| Piemonte              | operai | nnm.  | 10,000 |
|-----------------------|--------|-------|--------|
| Lombardia             |        | 30    | 7,919  |
| Veneto e Tirolo       |        |       | 7,919  |
| Toscana               |        |       | 5,500  |
| Emilia, Marche, Umbri | a      |       | ,      |
| e Stati Romani .      |        |       | 10.000 |
| Napoli e Sicilia      |        |       | 12.00x |
|                       | T      | otale | 53,338 |

Se ora poi si fa la somma del sesso che fra questa schiera d'operai è il prevalente, troveremo quello essere il temminile. La seta infatti può dirsi industria appropriata e conveniente all'intelligenza, alle mani ed alia forza muscolare della donna. È dessa principalmente che la tratta dalla foglia del moro che nutrisce il filugello, fino alla bottega dove si taglia e si cuce l'abito ed il cappello per la dama elegante. È la donna che disbriga le faccende della bigattiera: la trattura del bozzolo è tutta opera sua. Sebbene gli uomini prendano parte alla torcitura delle sete gregge, pure la maggiore importanza è stata anche in quest'operazione alla donna riserbata, Gli nomini sono più esclusivamente occupati nelle tintorie, dove la donna è chiamata soltanto a compiere qualche lavoro accessorio, come la piegatura delle matasse. La donna poi riprende il suo primato nelle operazioni speciali che preparano alla tessitura. Tolto il disegno e la messa in carta. che sono operazioni affatto devolute agli nomini, la lettura si fa indistintamente tanto dagli nomini che dalle donne. Le donne compiscono le operazioni dell'incannaggio, dell'orditura, dell'attaccatura o annodatura e della rimettitura. Eccetto quella dei velluti, che esige della forza e che per lo più è eseguita dagli uomini, la tessitura delle stoffe come quella che vuole destrezza, assiduità e pulizia è quasi tutto affare delle donne.

Quantunque non sis molto vistoca la ciria deju operia addetti in Italia alla tessitura della seta, non cessa per questo da avere un error valore, e questo valore di avere un error valore, e questo valore Noi che conociamo la influenza dell' influenta sulla sorte della donna, quella ciria, valua sulla sorte della donna, quella ciria, per la conocia p

Visitando in Firenze, sia in via Por Santa Maria o Mercato Nuovo, sia in via Porta Rossa, sia in Calimaruzza presso Santa Cecilia, strade ove anche adesso si trovano i maggiori fabbricanti di sete della citta, strade che nei tempi della Ilegubblica errano quelle che la Magistratura dell'Arte permetteva soltanto ai setainoli d'aprirei ed i teneri bidetza; visitanda, conie io dievra, uno di questi inbirrianti maggiori, vasto cipicio, assordato dal movimento di molti telai, animato dall'attività d'una folla ecalenta do operai. Invece uni entrismo in un unagazzino, ove regna il sileunio il più perfetto, ove non s'incontra che il properiento, un banco di acrittura, dei un di di seta tessaita di esta tessaita.

Il fabbricante fiorentino non è nn manifattore, ma sibbene un intraprenditore, che compra la seta in orsojo ed in trama, che la fa tingere, che fa preparare i disegni che vuol dare alle stoffe, i cartoni per farli eseguire: e che il tutto così preparato consegna a tessere fuori del suo magazzino, in opifici, di cui egli non è nè proprietario, ne direttore. Quando la stoffa è tessuta, la riceve pagandola all'operaio un tanto per metro; quindi la vende o all'ingrosso o al minuto. È questa tuttora la continuazione dell' antico organamento dell'arte serica fiorentina, la quale divideva altresi i setajuoli in due classi; la prima composta dei setainoli propriamente detti, e l'altra dei setainoli minuti. I primi tenere dovevano nel loro magazzino un capitale almeno di 12.000 fiorini d'oro (100,000 franchi), capitale, che sotto il principato Mediceo fu ridotto a 12,000 scudi. Questi fabbricar potevano drappi a loro piacimento sì nella città che fuori, non avendo altro obbligo che quello di farli segnare col marchio dell'arte; ad essi però era vietata la vendita a taglio. I sciamoli minuti, detti anche maestri, senza obbligo alcuno di dotare il loro fondaco d'un capitale determinato, vendevano i drappi a ritaglio, e spesso dal magistrato dell'arte ottenevano ancora la facoltà di fabbricarli.

Al contrario, chi dal Lang Arno vada alla Porta a Frato, torverè in vicinanza della porta medesima, e precisamente quel raito della strada che corre a sini-que raito della strada che corre a sini-que raito della porta medesima, e precisamente procede case, tutte ugual in altezza tra concisea uno o più telai, che mossi in contiene uno o più telai, che mossi in contiene uno o più telai, che mossi in questi si trovino qui soltanto: esisteno questi si trovino qui soltanto: esisteno anche più numero in naltre contrade della città; ma io ho citato un tal lango, per-che essendo più frequentato della altri salta agli cochi il lutti, rangito tegli della colle solta e in telai sparai per la delle stoffe si fa in telai sparai per la delle stoffe si fa in telai sparai per la

città. In Fireuze dunque il labbricante ed il venditore di tessuti di esta del giorno il venditore di tessuti di esta del giorno d'oggi, non solo tiene il sao magazzino, come per lo passesto, in stratele per l'arte oblica, il fabbricante è una cosa affatto distituta dal tessitore. Più: il tessitore, o meglio la tessitore. Più: il tessitore, o meglio la tessitore, il calbricante non ha altre commette un iavoro, e l'altro che ilberamente lo esquisse dietro mercede convenuta. Questo stessor relazioni esistono fra la reinettitora, dimodotche il rarte dell'inma del lavoro isolato, che non impegna il fabbricante coll'operaio, e che lascia l'operato il sono del lavoro isolato, che non impegna il fabbricante coll'operaio, e che lascia l'operato ilbero e indipendente di se stesso per

fare o non fare a suo talento. È stato detto, e a buon diritto, che la fabbricazione delle sete lionesi è una continuazione dell'industria italiana. La tessitura dei drappi procede infatti colà nel tenore stesso che a Firenze; ed i rapporti fra fabbricatori e tessitori, sono quelli stessi che esistono a Firenze. L'operaia, tanto nell'una che nell'altra città, è la proprietaria d'uno o più telai, che spesso fa battere insieme col suo marito; e se ella invece di due ha otto o dieci telai, li affitta a quelle fra le tessitrici, che non avendo telajo in proprio lo vanno a cereare presso di altri. Di tal guisa l'industria non esce dalla famiglia e si fa in seno della famiglia: di tal guisa la donna concorre coll'opera propria ad una parte delle spese della medesima, e sotto i propri suoi occhi alleva ed educa la prole. La tessitura della seta trattata col mezzo del lavoro isolato, siccome si tratta in Firenze ed a Lione, ha un' influenza sulla condizione niorale dell'operaio, perchè lungi dall'alienarlo dalla vita di famiglia, ve lo interna, e per così dire lo ferma nel seuo della famiglia. Potrebbero fare eccezione ad una tale disposizione di cose quelle fra le tessitrici, che non avendo telaio in proprio, addimandano di esercitare il proprio me-sticre nel telaio altrui. Ma siccome queste lavorano sopra di se, e non hanno dal proprietario altra dipendenza che quella che passa fra padroue e locatario; così esse attender possono al loro mesticre, nè trascurare i doveri di madre, quando queste siano madri. Non possono far disperare nemmeno della sorte loro morale, quelle che si avviano all'arte, e che per apprenderla incominciano dagli umili uffici di servente, o garzona. Non essendo desse talvolta le figlie dell'operaia maestra, sono perciò costrette a trasferirsi ogni giorno dalla casa al telaio, dal telaio alla casa,

e vicers per molto ore buttane dagli occhi materni. Ma convivendo esse fra individui del medesimo sesso, in seno della famiglia quanttunque non propria, ma sempre famiglia, sono in una pozizione ben diversa da quiele altre sventurate, the spectate da quiel altre sventurate, the spectate da iltrorano proprio in halia di sè stesse: vivono e crescono tra buoti esempi, e per tempasimo si relacano a un contegnoso cost une, che lo pone it guardia contro del

Negli studi che come Giurato io far dovetti durante il tempo dell'Esposizione italiana del 1861, non mancai di tenere conferenze in proposito con gl'illustri mici colleghi. Il signor Leopoldo Maffei, fabbricatore sapientissimo, e quanti altri mai dotto sulla scienza economica e commerciale, mi ricordava con generosa commozione cittadina, i tempi, se non prosperi, almeno non tristi del setificio fiorentino: tempi ehe appellavano allo scorcio del secolo passato, quando circa 30 mila individui d'ambo i sessi, adulti e adolescenti, erano impegnati entro Firenze nella nobile industria della seta; e mi andava dicendo com' essi vivessero, se non lautamente, comodamente però. Usava egli la parola comodamente, perchè aveva notato che un'abile e solerte tessitrice, aiutata da una garzona, poteva lucrare, netto da ogni spesa, giorno per giorno da lire 1, 40 a lire 1, 68. Quindi con entusiasmo soggiungevami: ecco il perche tin quasi agli ultimi giorni del secolo XVIII, abbenchè l'arte avesse immensamente perduta dell'antica sua iuiportanza, quelle famiglie, che nel seno loro contavano una o più tessitrici, avevano la sala riccamente addobhata di rame, il sacco della farina pieno accanto alla madia, ed un gruzzolo d'una ventina di scudi nel cassettone per provvedere allo urgenze d'una malattia, o alle spese del mortorio. Ecco perchè le tessitrici e le figlie loro vedeausi corredate di monili di perle e di rubini; ecco finalmente il perchè, passando le feste dai Camaldoli, sentina in oggi di lordure, ed in allora specchio di proprietà e di nettezza, uno si sentiva aguzzare l'apnetito dall'odore del pollo in bastardella, del quarto nel tegame o dello stufato alla contadina.

Ma questo non è forse il carattere morale e la condizione economica degli operai lionesi? Osservateli una domenica al pubblico passeggio, e li verdere vestiti nel modo il più puitto el elegante: studiateli nel carattere loro psicologico, e li trorerete dotati d'un giudizio sano e retto e d'una coudotta riserhata e regolare. Ciascuno si conosce coll'altro, tutti si pragiano a vicenda, e tutti ambisosono alla

stima reriproca. Entrano volentieri nelle associazioni di mutuo soccorso, ma solo per un fino molto lodevole di risparmio, quanto ancora per procurarsi una forza, onde resistere contro i fabbricanti. A Lione esistono cento sessanta società di mutno soccorso, ed ogni qualvolta è stato tentato di riunirle in una sola società generale. pochissimi sono stati i proprietari dei teai, che si sono trovati concordi per mandare ad effetto questa fusione: tauta è in essi la tema di perdere la propria indipeudenza. La tessitura dunque delle stoffe, sia in Italia che in Francia, condotta con il lavoro isolato, ba spiegata la influenza la più benefica sulla sorte morale e su quella economica della classe operaia.

Dovrà dirsi altrettanto per il tecnico, e per quello manifatturiero e commerciale? Ecco intanto quali opinioni di fatto si hanno

sull' argomento.

Il relatore della terza Sezione (prodotti manifatturati delle sostanze inorganiche ed organiche) dell'Esposizione toscana del 1850, il celebre signor professore Antonio Targioni-Tozzetti, dupo di nvere nel suo rapporto annunciati i pregi delle sete tessute, che a quella Esposizione meritato avevano il premio, notava come fra quei pregi molto apprezzare si dovesse la mancanza di peluria in detti tessuti : giacchè questo era un difetto quasi generale di molte seterie toscane, da dovere esser preso in considera-zione dai fabbricanti nostri, per potersi mettere alla pari di ciò che si fabbrica a Lione, dove i tessuti serici hanno oggi giorno acquistato una gran superiorità, Superiorità, continuava egli a dire, che potrebbe essere anche da noi raggiunta, se maggiore uttenzione fosse posta dalle maestre nella tessitura; e se invece di dare il lavoro a farsi spicciolatamente alle loro case su rozzi telai, si procurasse di rinuire le dette maestre in adattati stubilimenti forniti di telai e di attrezzi d'una migliore e più perfetta costruzione.

Osserverò, quasi in conforto dell'opinione del relatore dottissimo, che in Italia sono poco conosciuti, tardi apprezzati e pigramente messi in uso i progressi tatti dalla scienza dell'arte. Mi si permetta di qui riportare una pagina eloqueute della dotta prolusione al terzo corso di setificio dato nel 1861-62 alla scuola di Milano dal professor Luigi Bossi, da quest'uomo che, per uno sforzo di volere mirabile, dal telaio su cui addestrò la prima sua giovinezza, è ora salito in cattedra a trattare con fama la parte scientifica dell'arte. « In Italia l'arte, diceva egli ai suoi discepoli, non progredisce come in Francia, perchè i miglioramenti che sono in questa introdotti o non vengono in tempo a nostra cognizione, o

passano il più delle volte seuza essere conoscinti. L'uso, per esempio, delle rimesse, ossia delle maglie così dette a colissa, dei pettini d'acciaio, del sistema di tensione a leviere o a bascule, e molti altri trovati ingegnosi, erano conosciuti in Francia da oltre un secolo, come si rileva dall'opera sul setificio del rinomato Paulet, che ne contiene la descrizione e i disegui. Qui da noi irvece non furono adottati che mezzo secolo dopo e soltanto da pochi. Nel 1840 eravi ancora presso alcuni fabbricanti l' uso dei licci a maglia semplice o struzzata : i pettini di canna; la tensione dell'ordito a caviglio, come con dispiacere vidi generalmente tuttora praticato nella gentile Firenze: tristi sistemi difettosi, incomodi ed anche dannosi. Nessuna idea si aveva dei rimettaggi composti o saltuari, cioè delle passature delle tavole delle arcate in più cerpi, che tanto concribuiscono ad ottenere tessuti perfetti, scevri d'inopportune rigature, o increspature, e talvolta da rendere possibile o no l'esecuzione d'uu dato tessuto, e molto più ai giorni nostri, in cui la seta si ridusse ad nu grado di finezza, e gli ordimenti in gran parte vengono disposti ad invergatura semplice e quindi molta più fino e delicato il tessuto. \* Il signor Michele Chevalier, eminente

pubblicista francese, osservava teste nell'introduzione ai lavori dei Giurati francesi sull' Esposizione internazionale di Londra del 1862, esser degno d'attenzione, come la fabbricazione dei tessuti di seta non abbia adottato per anco a Lione il sistema della manifattura. Potrà essa dispensarsene? — Egli crede di no; perché la industria della seta avendo da per tutto presa l'organizzazione della manifattura, vi sarà forzata dalla concorrenza straniera. Sarà desiderabile pertanto, che questa trasformazione avveuga realmente? Sarà dessa nu progresso per l'industria? Si avvantaggeranno le sorti del tabbricante? Il lavoro isolato in fatto di tessitura di seta dovrà essere fatalmente schiacciato dalla concorrenza, e perciò dalla manifattura ? Noi che conosciamo quale influenza abbia sulla condizione morale degli operai il lavoro isolato, a petto di quella della manifattura, non possiamo certo desiderare che questa sopraggiunga a trasformare la tessitura serica quale ora è trattata nella massima parte d'Italia ed a Lione. Dico nella massima parte d'Italia, perchè, eccetto Como che è rimasta ancora fedele al lavoro isolato, nel Piemonte ed a Milano la tessitura delle stoffe è esercitata col sistema della manifattura. Ma la fatalità degli eventi distrugge bene spesso i più onesti e generosi desiderii, e quando la necessità suprema del genere umano e

gl'imperiosi progressi dell'industria reclamassero questa trasformazione, converrebbe accoglierla come un bene, ad onta dei mali che trascinare seco potesse. Ma questa trasformazione surebbe poi per l'industria un reale progresso? — La fusione del bronzo. la ceramien, l'orificeria, la professione dell'argentiere, quella del legatore di gioie, la conmettitura delle pietre dure. la toreutica, la l'abbrica degli stipi, delle armi di lusso, il setificio, compongono quel genere di arti, che si dicono di decorazione; arti che si connettono con quelle del disegno, della pittura, della scultura; artiche traggono anzi di queste l'ispirazione e lo stile: arti nelle quali i tipi del bello prevaler debbono sulla greggia materia. Per raggiungere il fine loro, queste arti richieggono che il sentimento che anima ed infiamma l'artista, si trasfonda tutto quanto nell'opera sua manuale, e che da questa trasparisca nell'intera sua pienezza. Esse dunque hanno mestieri dell'uomo e dell'intelligenza sua; ed in massima respingono la precisione implacabile e senza vita della macchina. Perchè i tessuti serici dell'Asia, sorprendono tuttora per la floridezza dei loro colori, per la bella loro armonia, per la geometrica disposizione delle linee, per la grazia del disegno e per il concetto squisito dell'opera? Perche è l'uomo che gli ha latti, perchè sono state le intelligenti sue mani, perchè è stato quel convulsivo fremito nervoso, che agita l'artista quando crea l'opera sua, che intrecciarono quei fili; i quali, sebbene orditi e tessuti con ordegni i più semplici ed informi, pure hnuno in se un certo moto ed una certa tal quale vitalità, che quantunque sostanze inanimate, pure formano la disperazione uostra, quaudo vogliamo imitarli.

Si attribuisce infatti al lavoro isolato lo stato tra noi stazionario e scorretto dell'arte di tessere le sete : si attribuisce a questo l'ignoranza de'buoni metodi e la maucanza di attrezzi perfetti per esercitarla a dovere. Ma sono forse queste colpe inerenti alla natura del lavoro isolato, e si fattamente connturate con esso, che senza del tutto proscriverlo non potremo emendarla giammai, nè potremo aver giammai progresso? L'esempio pur troppo concludente dei tessuti serici dell'Asia, ci dovrebbe for credere l'opposto: pure studinmo meglio la cosa e ricerchiamo in altri fatti la risposta; gnardandoci in tale discussione da ogni speculazione astratta ed astrusa. Io ho teste riferito il gindizio, che il celebre signor professore Targioni-Tozzetti dava in genere sullo stato della tessitura serica, qual era nel 1850 in Toscana. Ho detto, come alla poca diligenza 111

delle tessitrici, al lavoro isolato ed agli attrezzi imperletti, egli attribnisse la peluria comunemente trovata nei tessuti serici della Toscana: peluria, che più volentieri altri riferirebbe alla qualità della seta greggia impiegata, ed all'indole dell'ordito e della trama. Tuttavia accettando qual è il gindizio di questo benemerito ingegno, considerinmo ciò che il relatore della Sezione V della successiva Esposizione to-scana del 1854, il signor Francesco Scoti, nomo rispettabile e degno d'ogni elogio. diceva sulla tessiturn serien d'allora. « I drappi presentati all' Esposizione del 1854 indicavano certamente un progresso in questa manifattura, se ponevunsi a conronto di ciò che si fuceva in addietro. » E ciò non lo diceva soltanto, ma lo dimostrava anche con un sistema di prove quanto ingegnoso, altrettanto persuadente.

A quella Esposizione erano stati inviati 283 tagli di tessuti serici di diverse qualità; o questi tessuti, per poterli con convenienza apprezzaro e gindicare. l'egregio relatore gli classò e gli dispose in cinque categorie distinte.

La prima di queste conteneva quei tagli che non meritavano riguardo di sorta, perchè al difetto di essero composti con sete ordinarie, univano quello d'una negligenza potente d'esecuzione. Il numero di essi sommavn a 55. La seconda comprendeva tessuti d'un'esecuzione accurata, ma che per essero stati composti con sete, le quali dovrebbero omai essere bundite dai nostri opifici, erano troppo inferiori ai tessuti forestieri, maneando di elasticità, di unitezza, di superficie levigata e di quella apparenza attraente, per cui sono tanto pregiati quelli che a noi vengono dall'estero. Il numero di questi era di 104. Alla terza categoria vennero nnnoverati i tessuti di buona composizione, nei quali però si desiderava qualche cosa per parte del-l'esecuzione, e questi erano 22. La quarta ern formatn da quei tessuti di buona ed accurata labbricazione, ma condotta secondo il vecchio stile, troppo lungamente e con troppa ostinazione seguito; al quale il relatore credo potersi attribuire il deplorato avvilimento della nobile industria nostra. Il numero di questi tagli fu di 58. Nella quinta poi furono raccolti e riuniti i tessuti che tanto per la composizione. che per la esecuziono loro non lasciavano nulla da desiderare; che messi anche al confronto con quanto si fa oggi giorno su questo articolo in Europa, avrebbero sempre degnamente figurato.

Sceveriamo ora da quelle categoric e da quelle citro la parte che spetta al fabbricante e quella che riguarda l'operaio, e giudichiamo. - Al fabbricante sta la scelta

e la compra della seta. Se questa è di qualità non conveniente al tessuto che vuole produrre, la colpa è sua e non del tessitore. Per conseguenza fra quei 283 tagli di tessuti in discorso, sominando i numeri della prima e della seconda categoria, noi troviamo che il l'abbricante mancò di scienza nell'arte sua 159 volte, ossin il fabbricante mostrò imperizia per più della metà nel numero di quei suoi prodotti. A carico del tessitore dobbiamo mettere la pertinacia nei metodi disusati e difettosi; e perció segniamo a suo debito la cifra della quarta entegoria, Istessamente facciamo di quella della terza categoria, ove l'esecuzione lasciò un qualche desiderio di sè; c questa e l'altra cifra riunita con quella della prima categoria, ove l'esecuzione fu affatto negletta, troviamo che fra quei 283 tagli, il tessitore fallo per 135 volte, e riuscì vittorioso 148. Ora, se in Toscana la tessitura delle sete ha progredito, nopo è il concludere che il lavoro isolato, rignardo a tale industria, non è per ingenita costituzione sua incapace di progresso, ma che invece per volontà dell'operaio e suscettibile d'immegliarsi e di avanzare.

Proverò adesso che il lavoro isolato è il solo capace di portare la perfezione nell'arte, e di spingere il progresso quanto più sia possibile e senza tregua alcuua. Busterebbe a persuadercelo la superiorità incontrastabile che hanno i tessuti serici dell' Asia, ma piacemi dimostrarlo altresi coll' autorità ragionata del prelodato siguor professor Bossi. Il quale, prima di salire in cattedra, fu operaio, ed imparò dalla pratica le teorie che ora protessa ed insegua. Il prof ssor Bossi ha con molta accuratezza studiata la tessitura a l'arigi, a Tours, ad Amiens, a Nimes ed a Lione. Il professor Bossi tiene dietro a Milano, con una sagacia particolare, all'influenza che la manifattura esercita sulle condizioni morali, economiche e tecniche dell'operaio. Il professor Bossi per tuttoció è un'autorità competentissima, per dare un giudizio valevole in materia. Ma più che questo, sono le ragioni sapienti colle quali egli corrobora la propria sua opinione. Conferendo quindi con esso lui su tale argomento, non solo cgli mostravami la predilezione sua assoluta per il lavoro isolato, ma dicevami altresi che a questo princi-palmente riferire dovevasi il primato che oggi giorno godono le seterie lionesi, e i perfezionamenti che l'arte tuttodi vi riceve. Tutti quegli operai lionesi, mi faceva osservare, e le stesse osservazioni presentava nella citata prolusione ai discepoli suoi, tutti quegli operai lionesi, liberi e

indipendenti, non trascurano l'istruzione pratica e quella delle regole teoriche, onde stare a la corrente delle scoperte e delle innovazioni che avvengono nell'industria. Se altrimenti essi facessero, non troverebbero chi affidasse loro lavoro; essendochè i fabbricanti che lo commettono, sono in quella manifatturicra città intelligentissimi tanto nell'arte pratica, che nella scientifica del setificio. Posti così al fatto della scienza dell'arte, quegli operai non solo la propagano fra quelli che si danno ad appreodere sotto di loro il mestiere, e così senza interruzione continuano la generazione degli intelligenti e bravi operai; ma i bravi muestri in quella picna libertà e indipendenza loro, sono in grado altresì di mandare ad effetto i propri concepimenti e le proprie invenzioni loro, tendenti tutte ad economizzare, perfezionare e facilitare l'esercizio del mestiere. Computando fra gli otto o i dieci mila i tessitori lionesi così istruiti, si può immaginare quale anininsso di utili cognizioni pullulare dovrà fra tanta intelligenza, che al tempo stesso tutte pensano e tutte studiano intorno un solo e medesimo intento e che le une a vicenda giovare si possono delle felici ispirazioni delle altre. Ed ecco a mio credere. conchindevami poi egli, le ragioni per cui dalle mani dei Lionesi sono uscite le macchine le più ingegnose ed i sistemi i più pregiati per accelerare e per facilitare l'arte loro prediletta. Citure De Lasalle, Vanconson, Jacquard, Brétou, Sckola. Revel, Bony, egli è parlare di celebrità enropee, è un rammentare delle glorie che Lione si pregia di fare sue proprie.

Lungi dunque dal nuocere al perfezionnmento della tessitura della seta, il lavoro isolato è il mezzo il più opportuno a progredire e prosperare. È di fatti, se la tessitura dei drappi è una delle tante maniere di rappresentazione del bello, non si potrà questo aver mai nè attuoso, nè va-riato dall' opera della macchina. Perchè tale esso riesca conviene che prorompa libero e schietto dall' anima e dalla mente dell' artista, e che le sue mani incarnino nel tessuto il suo pensiero ed il suo sentimento, - Non è men vero però, che la tessitura delle sete richiede istruzione artistica, istruzione chimica, istruzione meccanica in chi la ordina e la fa eseguire, come nell'operaio che l'esegnisce; nel primo, per sapere come l'industria dev'essere condotta e per giudicare del pregio del lavoro che ha commesso: nel secondo, per sapere eseguire ed adequatamente corrispoudere alle commissioni ricevute. A Lione e in fiore ed onoranza quest'arte appunto perchè la istruzione è uguale tauto nel fabbricante di stoffe che nell'operaio. A Firenze nel 1854 le cose non erano pari; e più d'una fiata il tessitore non potè fare tutto lo spicco della sua abilità, ner non avere avuti dal fabbricante tutti : mezzi necessari. All'istruzione dei fabbricanti ed operai lionesi conferisce uon poco la scuola della Martinière, che colla scienza che sparge, pone i germi nelle menti di questi; i quali poi, coll' esempio, collu diversità dei processi, colla discussione e coll'emulazione, crescono e si fecondano. Gli operai lombardi, conoscendo la potenza dell'istruzione per avanzare nella serica industria, si associarono per fondare la scuola che ora dirige il più volte encomiato signor professor Bossi, ed il Comune sovvenne per una parte al mantenimento di un istituto si utile. A Firenze mnnca questa scuola, per ragioni che nou si debbono tacere.

Pochi anni dopo la fondazione della Martinière, Fireuze si trovò largamente corredata di macchine le più utili ed importanti ner l'esercizio del setificio; macchine che con immenso loro dispendio tratto avevano d'oltremonti i signori fratelli Maffei. E tali ingenti spese essi avevano incontrato, per ravvivare in patria l'agonizzante industria, alla quale era stata ovunque aperta una concorrenza irrepugnabile e disastrosa. Era già ad essi toccato in sorte di attivure ed assicurare a Firenze il ricco lavoro dei così detti lustrini e dei fazzoletti neri di seta per l'America del Nord, lavoro che dal 1819 fino al 1844, per il corso cioè di 25 anui, non si sospese un momento giammai, e che avendo fatto già risalire a più che quattromila il numero dei telai, dava fondata speranza di vedere beu presto raddoppiato un tal numero. Con tale una previsione, i signori Maffei destinarono quelle macchine a erigere una fubbrica modello, nella quale educare e moltiplicare si potessero i buoni allievi al sctificio e ritornare celeremente l'industria patria alla storica sua prosperità. Le somme non ordinarie che dessi signori Maffei avevano dovuto erogare per quel copioso corredo di macchine, non permise loro di poterle da per se stessi attivare. Ricorsero per conseguente all'associazione, e nel 6 povembre del 1830 fu convenuto fra i signori Riva, Gueber e Gonin nna società per la lavoraziono delle sete, la cui direzione fu confidata al signor Leopoldo Maffei. Questa società appena nata, per obbedire alla doppia sua missione d'insegnante e di commerciante, non si arresto a specialità alcuna; ma incominciando dalla trattura del hozzolo e passando per la tor-citura e la tintura del filo serieo, si sianciò ardita sino alla tessitura dei drappi di maggior gusto e lavoro. Intauto che le sue

trame ed i suoi organzini riscuotevano nei principali mercati lodi per l'eccelleuza loro. e ad un paese che nou ne aveva l'arte dicevano quali erano i veri modi di prepararli, indistintamente fabbricava tessuti di ogni maniera, lisci od operate, tanto di seta, che di seta mista con lana o con filaticcio. I velluti, i rasi, i gros di Napoli, i gros di Tours, lo levautine, gli amoerri, gli spinoni, le stoffe per nhiti e per parati, i broccati d'oro e d'argento, le stoffe da carrozza, i corpetti, le cravatte, le sciarpe, i foulards e qualunque altro tessuto per toelette, che via via uscivano da questa fabbrica, sia per la solidità e perfezione con che erano stati fabbricati, sia per i discgni graziosi e squisiti, sia per i colori così pieni ed urmonizzanti che avevano, ricordavano i bei tempi dell'arte fiorentina. I tessuti neri in purticolar guisa avevano ripresa l'antica riputazione loro. Non prima dunque furono conosciuti i prodotti di questo stabilimento novello, che furono giudicati in parte uguali, ed in parte migliori di quelli che si ricevevano da Lione; talmenteché le domande si per l'interno che per l'esterno si affoliarono per modo, da poter bastare appena la so-cietà a soddisfarle. Dichiarava il signor Riva che sopra 10 milioni di lire di stoffe che lo stabilimento aveva in dieci anni smaltite, non era stato mai sollevato alcun reclamo a proposito della qualità loro, ma che invece gli erano venuti sempre degli elogi molto lusinganti ed onorevoli. Ma quando omai questa fabbrica mo-

dello aveva all'estero riconquistato al setificio fiorentino l'antica sua fama; quando cou una mano d'allievi, che educati aveva alle pratiche scientifiche dell'arte, pareva che avesse esteso e confermato fra gli operai il saper fare: quando alla fiue d'un decenuio ruccoglieva fra interessi, emolumenti ed utili la imponente somma di lire 426 mila, fu d'un tratto colpita dalla più fatale delle sciagure, dal fallimento della casa Gueber e Gonin, nel 1844 provocato dalle perdite enormi che per azzardose speculazioni commerciali sui cotoni aveva sofferte in America, Allora i signori Maffei, rimasti privi dei capitali necessari all'opera loro, furono costretti a sospendere l'attività delle macchine proprie. In altre piazze il commercio sarebbe volato a prestare aiuto ad una sciagura non meritata, ed a sostenere la pericolante fortuna d'un opificio, che decoro e vnntaggio infiniti recava al paese; ma sventuratamente a Firenze non fu così. Non inteso lo spirito di questo stabilimento, destinato a propagare le pratiche più utili della tessitura della seta senza ledere all'antica organizzazione del lavoro isolato, e dagli emuli invece considerato quale una specie di soperchieria a loro ingiuriosa e nocevole, fu lasciato che cadesse sotto il colpo che avevn ricevnto. Giovandosi questi dell'eterodossa dottrina del successo, ed attribuendo la riuscita sinistra, auzichè alle vere e naturali sue cagioni, alla detestabile e sovversiva mania d'innovare, fu posta in dileggio la sapienza, screditato il progresso, fatto il panegirico della vecchia ignoranza, nè si manco al tempo stesso di praticle abiette, perchè quello stabilimento si sfinisse sotto l'impotenza che lo aveva colpito. Così Firenze lasciò ignobilmente perire un istituto, entro il quale i fabbricanti di stoffe apprendere potevano le teorie pratiche dell'arte, e quello non meno importanti del commercio; un istituto che era un fertile semenzaio di perfetti operai: un istituto dal quale la città aver noteva quegli stessi vantaggi, che Lione ritrae oggi dalla Mantinière. Così il setificio, che per mezzo del lavoro isolato aveva sull'Arno acquistato gloria e ricchezze, privato dell'istruzione, allorche per mezzo dell'istruzione e coll'organamento medesimo si distingueva a Lione, declinò di giorno in giorno con danno incalcolabile della pubblica fortuna; nè a trattenerne l'occaso valse qualche sentore di progresso che qua e là germoglio. Con tutto ciò i signori Maffei fecero opera magnanima ed altamente nazionale: e se oggi essi espiano in una dignitosa miseria la colpa d'un generoso proposito, rimane e rimarrà sempre loro la gloria di essere stati riformatori coraggiosi e sapienti, mentre agli altri resta e resterà sempre il delitto di avere, ad uu privato interesse, sacrificato l'interesse pubblico, e con questo il decoro eziandio della patria.

È dinque provato che la trasformazione del lavoro isolato in manifattura, rapporto alla tessitura delle sete, non gioverebbe alle condizioni morali, economiche e tecniche dell'operaio, e sarebbe un disvantaggio per il progresso dell'arte. Miglioreranno però le sorti del fabbricante in forza di onesta trasformazione? - Ricordiamoci, e non per vanto nazionale, ma per pura verità storica, che l'arte lionese sotto tutte le sue forme, non è che la continuazione dell'arte italiana: ricordiamoci nucora che i setajuoli fiorentini per conservarsi nella classe propria e per continuare l'industria loro, aver dovevano sotto la Repubblica nel loro magazzino un capitale di 12 mila fiorini d'oro. Riflettinmo altresi, che per conservare intatto un tale deposito con merci, la di cui fattura è dipendente dalla variabile prodazione della anteria prima, che per es-sere esitate conviene ad esse affrontare e piacere al fantastico e volubile capriccio della moda, faceva d'uopo che il fabbricante fosse non solo artista nel senso rigoroso della parola, ma che fosse anche un negoziante molto solido e circospetto incimo pollo intravas ente.

insieme nelle intraprese sue. Ora, queste due qualità, un'estrema prudenza ed un'estrema solidità, sono i caratteri appunto che distinguono la piazza attuale di Lione. I negozianti di quella hanno fin qui resistito con forza alle tentazioni seducenti del credito. Essi comprano a sessanta giorni di tempo le sete e le comprano a condizione di pagare l'interesse del prezzo se il pagamento sia fino alla scadenza prolungato: di non pagare frutto alcuno, se il pagnmento venga fatto entro i dieci giorni dalla compra. È molto ben raro il caso però che con un pagamento anticipato non si liberino essi dai frutti; ed un negoziante, che entro dieci giorni dall'acquisto fatto non paga la merce comprata, reca una certa qual macchia al credito suo, Nell'istesso tenore poi si comportano essi con chi compra da loro le sete tessute. Pur troppo, dicono essi, traffico delle sete è sottoposto a tutte le vicende del ricolto e della moda, per non renderlo anche più incerto col sopraccaricarlo di quelle del credito. Negozianti di vecchia stampa, i setaiuoli lionesi, speculano a colpo sicuro quanto almeno permettere lo possa l'incertezza delle previsioni nmane: epperció la piazza di Lione conta appena un fallimento per anno.

Malgrado pero una tanto cautelata prodenza, le crisi procedono con celere prestezza e prendono le proporzioni più grandi, atteso il costo della materia prima che inppresenta la metà del valore dei tessuti. È per questo che i detti negozianti non fanno mai provvisioni che oltrepassino i bisogni presenti d'una stagione. Al minimo segno di diminuzione nella vendita, essi ristringono, so sono in tempo di farlo, le compre, ed in ogni caso sospendono le commissioni loro. Se i fabbricanti lionesi avessero, come gl'Inglesi, adottato il sistema della manifattura, si troverebbero continuamente a ridosso una schiera d'operai. un considerabile corr do di macchino e dei vasti terreni occupati, per cui anche nei momenti di crise, sarebbero ad ogni costo obbligati a fabbricare, per non lasciare improduttivo un capitale così grandioso. Per dissuaderli affatto da questa intrapresa onerosa, hanno i mercatanti lionesi innanzi agli occhi l'esempio degli stabili-nienti di Jujureux, di Tarare e di La-Séauve, che fondati per fornire scuole pratiche ed educazione morale ai giovani operai che si danno al setificio, hanno in Lione introdotto il sistema della manifattura. Quando tutti gli altri telai sono in riposo, perche manca l'esito dei prodotti, Jujureux la sempre treccuto operai da austries. Al contrario il fabbricante ilonese, che commette a ciascan tresifore una pezza alla volta, vedendo cho il mercato si assottiglia e si ristringe, non rimova altro commissioni, e tutto per lui è finito. In rouscemenza di che, le sorti del fabbricanto conseguenza di che, le sorti del fabbricanto giare, qualora avvenir duvesse la trasformazione del lacoro isolato in manifattura.

Ma il lavoro isolato, a proposito della tessitura delle sete, dovrà essere fatalmente schiacciato dalla concorrenza, e nerciò dalla manifattura? - Giusta il purere dell'illustre signor Chevalier, parrebbe che la bisogna dovesse finire così. Pure da quello che hanno fatto e da quel che finuo i Lionesi, trasparisce un qualche sintomo, che accenna prossima una trasformazione siffatta? - Le statistiche le più esatte non portano che a 5 mila i telai posti in azione dal motore meccanico, e questi si trovano tutti fuori di Lione e del dipartimento del Rodano. A Lione il motore meccanico non ha fin qui fatte delle conquiste importanti, che fra i soli teorici. Il commercio ha dunque saputo trovare il mezzo di affrontare e di sostenere la concorrenza straniera, senza mutare del suo organamento vetusto, Per riuscire in ciò, hanno forse i Lionesi dovuto fare un qualche sacrifizio: hanno, per esempio, dovuto rinuaziare alla fabbricazione delle stoffe lisce per concentrarsi unicamente sulle stoffe operate e di gusto? Mai no!

Fino ad ora, la superiorità della fabbrica lionese, non è stata minacciata per il lato dell'arte. Onesta superiorità che senza ingiustizia niuno conteuder potrebbe a quella industriosa città, tiene a più d'una causa: ai disegnatori, che certo sono abilissimi, al gusto raffinato dei fabbricanti, all'abilità senza confronti e scrupre progressiva degli operai. L'Inghilterra ha foudate delle scuole eccellenti di disegno, ma quasi diffidente delle sue attitudini, prende disegnatori e perfino i modelli da Lione. Nonostante, i prodotti lionesi conservano sempre un incontrastabile primato, e tutti gli sforzi degl' Inglesi e dei Tedeschi non hanno ad altro sortito che ad imitarli copiandoli. E con tutto che il diseguo, i colori e le sfumature stesse siano una riproduzione precisa dell'originale, pure la copia resta sempre al di sotto, perchè le manca quella certa tisonomia dell'originale cho non può essere data dalla macchina. Ai Lionesi resta dunque la supremazia per la produzione delle stoffe di alta fantasia e di gran lusso. Ma ciò non è che il fioro dell'arte; la forza del commercio sta nello stoffe correnti. Se i Francesi fossero su

questo punto battuti, la fabbricazione delle stoffe di lusso non diventerebbe che una parte molto insignificante della ricchezza unzionale; ne tampoco potrebbe sperare di mantenersi a lungo in condizioni sì fatte. Perchè un' industria possa perseverare in floridezza, fa d'uopo che sia condotta in graudi proporzioni e fa d'uopo che possa disporre d'una schiera eletta d'operai, che non può rinvenire che fra la massa degli operaj ordinari. Il fatto in sostanza è questo: che Liono non ha fin qui temuta la concorrenza straniera per le stoffe di lusso. nello quali va ora inuanzi a tutte le altre nazioni: che lotta e resiste per le stoffe correnti, ed anche per un tal genere non è seconda ad alcuna: che questa forza è ad essa comunicata dalla disseminazione che è invalsa, e che tutto di va crescendo, dei telai per lo campagne: la quale ha permesso a questa città di faro un notabile risparmio della mano d'opera, di farper conseguenza, col prezzo della vendita, testa al costo delle stoffe forastiere.

Il lavoro isolnto, rispetto alla fabbricazione dei drappi, ha dunquo raccolto il guanto che gli fu dalla manifattura gettato: ha senza tema incontrato il conflitto: ha sostenuto il cozzo senza retrocedere d'un passo, ed è nscito vincitoro da questa tenzone formidabile. La manifattura, in fatto di tessitura di sete, non sembrerebbe inevitabilmente destinata a schiacciare il lavoro isolato; al quale fino dalla sua origine, che fu nell' Asia, fino dal suo germogliamento in Europa, cho fu in Italia, fino dall'ampio suo sviluppo che ha ricevuto in Lione, fu sempre legata la stabilità e la fortuna commerciale del fabbricante, la istruzione non che la sorte morale ed economica degli operai, il progresso e la gloria artistica dell'industria. Accettiamo la manifattura, allorchè lo necessità supreme dell'umana famiglia inflessibilmente lo esigono: accettiamola, allorchò l'industria stessa non esce dagl'ingegni della semplice opera manuale, ed allorché si propone di produrre oggetti comunali e d'uso volgare: accettiamola, come un gran bene, senza dimenticare i muli gravissimi che l'accompagnano. Evitiamola poi laddove essa si può evitare: evitiamola negli oggetti di fantasia e di gusto, nelle arti di decorazione, che, destinate alla rappresentazione del bello, vogliono l'uomo ispirato dal genio e dotato d'un sentimento estetico corretto ed esquisito. Evitiamola in queste appunto, per non sopprimere in esso quelle portentose suo facoltà, per non sostituirgli con isfregio della nobile sua natura un'automata, qual è la macchina, per non furargli il mezzo il più acconcio ed il più splendido per esercitare la parte

migliore di sè, per moltiplicare e per raffinare le divine sue facoltà, per serbare intatta ed accrescere a sè medesimo la

morale sua dignità

In Italia, la terra feconda dei contrasti, la tessitura delle stoffe è attualmente condotta, secondo le diverse provincie, col sistema della manifattura e col lavoro isolato. Sarebbe stato desiderabile adunque, che a questo primo confronto delle industrie nazionali fossero venuti, come per le sete gregge e lavorate, in presenza gli uui degli altri i prodotti tanto del primo che del secondo sistema. Ma se a tale arringo fecero una comparsa magnifica; i tessuti di alto Insso del Piemonte e della Lombardia, i superbi velluti di Genova per maucanza di espositori e principalmente di quelli che a Londra ed a Parigi si erano valentemente distinti, non furono rappresentati come meritavano, nè i veli di Bologna, ne i rinomati lustrini di Firenze. ne i gros di Napoli: tessuti nei quali sta veramente la potenza dell'industria, e la forza da cui trar possono prosperità i tessuti di fantasia e di gusto. Pur tuttavia, l'Esposiziono riusci doviziosa e significantissima: e le sue particolarità con quei pregi, c con quei difetti che svelano il presente e l'avvenire della tessitura delle sete fra noi, sono stati con mano maestra tracciati, dal relatore della Commissione incaricata dell'esamo dei tessuti serici, nel Rapporto che qui ho il dovere di riferire.

### Signor Commendatore Presidente,

Signori Colleghi. Terminato l'esame di più che mille duecento tagli svariati di stoffe di tutta seta, ed unche di seta e cotone, che, grazie al patriottico zelo di 71 drappieri, abbelliscono e più magnifica rendono la prima Esposizione italiana. -- la Commissione, da voi incaricata di stimarne e di giudicarne accuratamente il merito, è ben lieta di po-tervi annunziare, che la ricca ed importantissima industria del setificio, la quale dall'alito del dispotismo, che tutto iste-rilisce ed ammorba, dal frastagliamento della penisola, dalla frequenza delle dogane sempre indiscrete ed avidissime, era pressoche annichilita; - fecondata oggi dall'aure vitali della libertà, torna a svilupparsi nelle provincie del Piemonte e della Lombardia così rigogliosa, da permetterci fiu d'ora la lusinghevole speranza di vederla risorgere, e ripigliare il suo scettro anche nel centro di questa classica terra, madre del genio, delle scienze e delle arti. Prova ne siano i bellissimi prodotti che

hanno esibiti i signori

1. GUILLIOT GIUSEPPE e C., di Torino. Genova e Zoagli e

2. Chichizzola Giacomo e C., di Torino e Zoagli, - in superbi velluti, rasi, gros uniti e operati e broccati per abiti e per sottovesti; ed iu gros imperiali ottenuti dai primi cou telai meccanici. Onei dei signori

3. Solei Bernardo, di Torino, 4. GHIGLIERI e C., di Milano,

5. OSNAGO INNOCENTE DI G. B., di Mi-

6. BRIVIO FERDINANDO, di Milano e 7. MARTINI LUIGI del fu GIUSEPPE, di Milano, - in istoffe per mobili,

chiesa, per abiti e per sottovesti. Gli altri dei signori 8. Costa o Siravegna, di Genova e To-

9. CATTANEO e PETITTI, di Torino,

10. CORTI GIO. BATTISTA QUONDAM BAT-TISTA, di Como, 11. RIVA FRANCESCO e C., di Como e

12. BRUN G. L. e FRATELLI, di Como, -in iscialli, stoffe unite, rasate, operate, broccate o vellutate per abiti. sottovesti e cravatte, fabbricate dai primi: e in

bellissime stoffe da carrozze fabbricate dall' ultimo. Prodotti tutti, che nulla lasciando a desiderare ne per vaghezza e disposizione di disegui, nè per vivacità di colori, nè per

diligenza di esecuzione, danno diritto alla Commissiono di domandarvi per i loro espositori l'onore della medaglia, come ricompeusa d'un merito superiore ad ogui eccezione.

Dopo di questi, la Commissione giudico meritevoli di considerazione e di premio i signori

13. De' Ferrari Fratelli, di Genova, e 14. Janin Giovanni, di Zoagli; - per i velluti esposti, e da essi molto bene tes-

15. ALIOTTA NATALE, di Palermo, 16. MORVILLO FRATELLI, di Palermo e

17. REGIA FABBRICA DI SAN LEUCIO. presso Caserta; - per le vaghe, vivaci e ben fabbricate stoffe per mobili, per carrozze e per abiti.

18. TURRI FELICE, di Como

19. TRAVELLA e CASELLA, di Como e 20. DE ROSSI LUIGI, di Como, - pei loro commendevoli tessuti uniti, spinati e ra-

21. GIUSSANI FILIPPO, di Milano; - per taluuo stoffe broccate in oro a più colori, da chiesa. 22. VERRI ed ORSENIGA, di Milano; -

per lo svariato e vago assortimento di cravatte e fazzoletti, e per un commendevole scialle ricamato, con fondo a imitazione del crespo della China.

23. ARVOTTI GIUSEPPE, di Roma; - per le

Greca da esso presentati. 24. GHERSI vedova di GIOVANNI c C., di

Torino; - per un broccatello cremisi maronuc.

 Cristofani Pietro, di Firenze; specialmente per due belle e buone stoffe da mobili, che perfettamente imitano quelle francesi.

26. BELLACOMBA FRATELLI, di Torino: per l'apparenza delle loro stoffe da

chiesa, di basso prezzo. 27. FRULLINI FRANCESCO, di Firenze; per due stoffe da mobili in duo colori. e per due telette d'oro e d'argento mezzo falso.

28. MELLONI e C., di Bologna; - per la loro copiosa collezione di tessuti per usi

29. FIORENTINO A. R., di Firenze; - specialmente per due stoffe rasate e rigate per ahiti.

30. BEVILACQUA MARIANO e FIGLIO, di Lucca; - per quattro stoffe da mobili e da chiesa.

31. LUNGHETTI GIUSEPPE e FIGLIO, di Siena; - in ispecial modo per taluni tessuti neri per abiti.

32. DONDI CARL' ANTONIO, di Bologna, 33. Regio Albergo de' Poveri di Palermo, e

34. LAZZARI ROSA, di Lucca; - per i loro commendevoli veli uniti, rigati e cre-

35. MELLONI ULISSE, di Bologna; - per tessuti di seta e lana.

36. Gallarini Carlo, di Milano, 37. GASPARONI PIETRO, di Vicenza e

38. RAMPOLDI DANIELE, di Como; - per tre difficoltosissime imitazioni d'incisione in rame rappresentanti un Ecce Homo, un ritrutto ed una Vergine, la prima delle quali è perfettissima.

39. Fabbrica privilegiata dei nastri. di Torino; - per i ritratti di S. M. il Re, e del conte di Cavour, imitauti l'incisione in rame.

40. TANTINI GIROLAMO, di Firenze, e 41. Graffelder Antonio, di Treviglio: per i buoni saggi di foulards stampati

per abiti e per tasca, i quali non la-sciano a desiderare che una maggiore vivacità di colori. 42. MAJORANA barone FILIPPO e FRA-TELLI, di Catania; - per la bella e ben

da letto, da essi esibita. Per ultimo la Commissione giudicherebbe che, a titolo d'eccitamento a proseguire in meglio, dovessero distinguersi con medaglia

i ripromettenti saggi esibiti dai siguori 43. PIATTI e C., di Piacenza e

bellissime sciarpe e per gli scialli alla : 44. PEYRANO AMBROGIO, di Chiavari. in velluti.

45. SARTI FRANCESCO, di Camerino, in tessuti lisci. 46. BACCHINI ROSSI LUISA, di Perugia,

- in scialli spinati 47. VIOLA ROSARIO e PATANÉ GREGORIO,

di Acireale e 48. AUTERI SALVADORE e FRATELLI, di Catania, - in istoffe per carrozze e per

49. MOTTA ORAZIO, di Catanin, - in

scialli, imitazione del crespo, Levis Andrea, di Vicenza. — in istoffe per chiese e per mobili

51. GHELLI ANTONIO, di Facnza, - in tessuti da carrozze. 52. CAMPANA ISIDORO e FERDINANDO.

fratelli, di Gandino (Bergamo), - in belle coperte di stracci

53. VARENNA GIUSEPPE, di Monza, 54. TACCINI e LERTORA, di Milnno,

55. NICOSIA GIO. BATTISTA, di Catania e 56. BINDA cav. AMBROGIO, di Milano, in stoffe commendevoli per carrozze, per

sottoveste, cravatte, tessuti di seta e cotone.

In quanto agli altri espositori, tuttoche lascino intravedere moltissimo zelo e disposizioni eccellenti, tuttavia la Commissione vostra non ha creduto che per ora pretendere potessero a premio. Perche poi rendere se ne possano meritevoli in un prossimo concorso, essa si permette di csortarli caldamente a dismettere affatto i vecchi e decrepiti sistemi, a studiare le moderne teorie, a rendersi familiare la pratica dei nuovi processi di fabbricazione, pnssando qualche mese in qualità di apprenditori in una delle più rinomate fabbriche dell' alta Italia o di Francia, a valersi di preferenza delle classiche sete nostre e soprattutto a corrednesi di macchine e d'nrnesi perfezionati, senza dei quali riuscirà sempre loro impossibile di raggiungere la immensa distanza che li separa dai subalpiui e dai Francesi.

Se per avventura potesse sembrare a voi, o signori, che la Commissione vostra avesse largheggiato in premi con soverchianza, vogliate penetrarvi, vi prego, della convenienza, e diremo anche dell' urgenza, di nulla porre in non cale per favorire il pieno e più rapido sviluppo di questa fabbricata stoffa da coperte e da parati ricca ed importantissima industria. eminentemente italiana, in ogni parte d'Italia e più in guisa speciale nello provincie del centro, ove non che agonizzante, come ora v'è, florida e vigorosa presentare si dovrebbe più e meglio che altrove. Infatti esse ebbero ed hanno una produzione di filo di seta fra i più pregiati pregiatisimo, ebbero

attitudine per addarvisi, il sentimento del hello ed i tipi per educarlo, gloriose tradiziuni eccitanti, posizione geografica per essere sicure da qualunque concorrenza serica e rujnosa.

Avvegnaché quelle provincie che potrebbero fare a queste concorrenza, sarebbero le provincie meridionali. Ma quando si consideri che stanno esse per addivenire l'emporio del commercio tra l'Europa, l'Africa e l'Asia; che là dovrà conseguentemente agitarsi e conchiudersi la immensa farraggine delle contrattazioni mercantili che saranno per emergere coll'avvenire, affollate com'esse si troveranno da un fanto mercato, non potranno al certo occuparsi d'industria manifatturiera. Quandocbè lo volessero, mancherebbero loro assolutamente le braccia: essendochè la marina mercantile, che dovrà prendere colà uno sviluppo estesissimo, prima aneora che avvenga la conginnzione del Me-diterraneo col Mar Rosso, e la coltivazione delle terre loro feraci, occuperà ogni braccio robusto e laborioso, ed alle manifatture non rimarranno che pochi impotenti e neghittosi.

Per queste ragioni. Ia Commissione vostra convinta che gl'interessi e il decoro della rinascente nazione imperiosamente reclamino, che il setificio con properità risorga e con rattozza si diati or esso pai omegio che altrove svimparasi, anche perche cessi tra noi l'amiliante bisogno di comme di commissione della dia decuno il sericio nodor o ricolto, ha sperato, largheggiando ne' premi, di contribuire a che

#### Un'emula virtù gli animi accenda »

di quanti sono gl' imbustinati seriei itania; mella fidanza altrasi che la nobile gara che fra essi dorrà suscitansi, promorrà, con mirablic ardore, lo incremento ed il perfezionamento dell' arte, seopo supermo de commi voti ustri, ed offirrà il modo ezinadio a quelle provincie, che mella rituale rassegna ebbero il rammario di rimanere dalle loro consorelle relissate, di rimanere dalle loro consorelle relissate, di properadera, agiorna di Italia, una splenida della potenza e valentia industriale della persisola.

A compinento del sso ufficio, la Commissione richiamar dere adesso l'attenzione vostra sulle medaglie da conferirsi agli operai. — Not tutti i flabbricanti di seterie, che essa vi ha segnalati come meritevoli di prenio, hanno a rero dire risposto all' nuvito che è stato loro trasmesso, d'indicare il nome di quei collaboratori o artigiani, la di cui opera valse ad essi per distinguersi in questa prima Esposizione italiana. Molti di essi però, ed è lodevole a dirsi, hanno con tutta premura soddisfatto all' invito e, costretti dal numero dei collaboratori loro d'eletta, nella proposta hanno oltrepassati i limiti che sono stati dal regolamento prescritti, nominando più di tre individui all' onore della medaglia. La loro proposta è accompagnata poi con tai parole d'encomio per questi collaboratori loro, che è meraviglia e compiacenza ad un tempo l'udirle. Taluni di essi hanno dichiarato persino, che quando la prescrizione del regolamento fosse affatto inesorabile, avrebbero essi rinunziato alla propria medaglia, perchè questa non mancasse ai loro direttori ed agli operai loro. Nelle condizioni presenti della tessitura serica in Italia, il numero degli eccellenti artigiani non è mai soverchio. La Commissione, fedele alle sue massime, è di parere che far si possa, senza prevarieazione, una dolce violenza alla legge, e che accogliendo le zelanti brame di quei fabbricanti, si premino, oltre il numero fissato, quei direttori ed operai che tanto si distinsero per abilità e per virtù nella tessitura delle sete. Essa quindi intercede da voi, signori. l'onore della medaglia per i sotto notati imlividui:

STACCIONI STEFANO, direttore a Torino, CARRÈ ANTONIO, direttore a Genova, FALCHERO PIETRO,

FALCHERO GIOVANNI, tessitori di velluti, GIILLIANI CARLO e

AMERIO GIUSEPPE, tessitori di stoffe, addetti agli stabilimenti serici dei signori Guitliot Giuseppe e C. di Torino e di

CHAPUIS GIOVANNI, direttore, BANCHIERO FRANCESCO, RUBHEMI BONIFACIO e GIBONE GIUNEPPE, tessitori di velluti, PIOVANO CARLO e SANGUINETTI GIOVANNI, tessitori di stoffe,

ANGUNETTI GIOVANNI, tessitori di Stone, addetti agli opifici serici di Genova e Zongli del signor Giacomo Chichizzola di Genova.

DAZIANO GIACOMO, direttore, ALBANO LUIGI, sotto-direttore, RUFFINO PIETRO e BASCH:O GIUSEPPE, tessitori di velluti,

PEIRETTI MICHELE e FANTINI NATALE, tessitori di stoffe, addetti allo stabilimento serico del signor

Bernardo Solei di Torino. Colombo Carlo, Surati Dionigi e

Genova.

LENTALI LUIGI, tessitori di drappi operati, e

BOULLIET FRANCESCO, direttore dei tessuti uniti.

GUERRA GIUSEPPE, per tessuti diversi, o BASILIO CARLO, direttore dello stabilimento dei signori Ghiglieri e C. di Mi-

SERRA-GROPPELLI FRANCESCO, capo fab-

Santambrogio Antonio e PIZZI CLEMENTE, tessitori di sete operate. MAZZOLA LUIGI e

Berago Ambrogio per tessuti diversi, addetti all'opificio serico del signor Inno-

cente Osnago di Milano. Perretti Gio. Battista.

RECALCAST DAVID SARONNI DOMENICO, addetti all'onificio del signor Ferdinando Brivio di Milano.

CORTI GIUSEPPE, direttore, ROTANDO AGOSTINO,

GIRAUD GIUSEPPE, addetti alla fabbrica dei signori Cattaneo e Petitti di Torino.

Tettamanti Abbondio, SERRA-GROPPELLI PIETRO,

AIANI LUIGI, addetti alla fabbrica del signor Giov. Battista Corti di Como. MASPERO GIUSEPPE.

PRADE GIUSEPPE. LAMPERTI GIOVANNI, addetti alla fabbrica del signor Francesco Riva di Como.

MAINA FRANCESCO, capo fabbrica, VIALE BIANCA, addetti alla fabbrica dei signori Fratelli De Ferrari di Genova.

BAFICO MADDALENA, addetta alla fabbrica del signor Giovanni Janin di Zoagli.

SCIORTINO RAFFAELE. D'ASDIA FRANCESCO, Maggio Paolo, addetti alla fabbrica del

signor Natale Aliotta di Palermo. BADALENCO SALVATORE.

LANCIA CORRADO, MARTINEZ AGOSTINO, addetti alla fab-

brica dei signori Fratelli Morvillo di Pa-

PASCAL LUIGI, direttore, CORSALE RAFFAELE. COUIRILLO AGOSTINO, addetti alla R. fab-

brica di San Leucio di Napoli. BORGHI GIUSEPPE.

BIANCHI PIETRO. VIMERCATI FRANCESCO, addetti alla fabbrica del signor Felice Turri di Como.

ZAPPA LUIGI, RIVA PAOLO, CATENA PIETRO, addetti alla fabbrica del

signor Luigi De Rossi di Como.

GIUSSANI LUIGI, direttore della fabbrica del signor Filippo Ginssani di Milano.

CASTANI SANTINO, directore, LURASCHI LUIGI.

Dionigi Carlo, addetti alla fabbrica dei signori Verri ed Orseniga di Milano. Rosati Adriano,

ROSATI ANNUNZIATA. BRUNONI SOFIA, addetti alla fabbrica del

signor Ginseppe Arvotti di Roma.

TERLIZZI ATTILIO, addetto alla fabbrica dei signori Pietro Cristofani e Figli di Firenze.

ROSSOTTO l'AOLO, direttore, SARTORI MICHELE

RUSCA LUCIA, addetti alla fabbrica dei signori Fratelli Bellacomba di Torino.

ORLANDINI FRANCESCO, ROMANELLI ASSUNTA,

DUPERRON CLAUDIO, addetti alla fabbrica del signor Francesco Frullini di Firenze.

MEDINI PIETRO, capo-fabbrica,

BALLESTRI ANNUNZIATA, GIROLAMI INNOCENTE, addetti alla fab-brica dei signori Melloni e C. di Bo-

BARACCHI PIETRO, ordinatore addetto alla fabbrica del signor A. R. Fiorentino di Firenze.

PAVIN BENVENUTO. Macili Rosalla, addetti alla fabbrica del R. Albergo dei Poveri di Palermo.

GABRIELLI GIUSEPPE, stampatore della fabbrica del signor Girolamo Tantini di Firenze.

SARTORI CHIARA, SARTORI MARIA, addetto alla fabbrica dei signori Piatti e C. di Piacenza.

NEROZZI GIUSEPPE, direttore, NEROZZI VINCENZO.

BENFENATI CARLOTTA, addetti alla fabbrica del signor Ulisse Melloni di Bo-

BORATI LUIGI, capo-fabbrica, dell'opificio del signor Giuseppe Varenna di Monza. Li 26 ottobre 1861.

> La Commissione. VINCENZO BORGOGNINI. Luigi Bossi. MARCO CASTIGLIONI. DUCKASE. GIOV. BATTISTA FOSSI. LUCIAN GIUSEPPE MAFFEI. GIORGIO PARADISI. BENEDETTO PIRONI.

LEOPOLDO MAFFEL, Relatore. 40

Furono all' Esposizione presentati dal siguor Benvenuto Maffei di Firenze diversi saggi di stoffe operate per parati. Essendo egli il figlio del relatore della Commissione preindicata, fu, per nu onesto riguardo, taciuto dal padre il nome del figlio e dei tessuti elie aveva esposti. Il Ginrato signor Benedetto Pironi, uno dei componenti la Commissione medesima, richiamò le considerazioni della Classe su quelle stoffe, che certo non potevano essere così impunemente condannate al sileuzio. Desse infatti, a fondo aperto uno bianco ed uno eeleste chiaro, offrivano una superficie regolarmente liscia e levigata, che più presto che un tessuto si sarebbero detti altrettanti strati bene uniti di lacido smalto. Nell'unitorme compattezza loro, quei tessuti serbavano tale e tanta flessibile elasticità, ed avevano tale e tanta morbidezza nella grana loro, che quantunque distesi, sembravano minutamente vibrare sotto le ondulazioni dell'etere luminoso che le percuoteva; e cotesto moto molecolare riflettevano poi con cangiamento di colori si dolce e si grato, da formare uno dei concerti i più vaghi ed attraenti che dar si possano giammai. Come fra mezzo un aere tepido e voluttuoso di primavera. quell' acre che infunde amore in ogni essere che vive, da quei tremoli e molli tes-suti spiecavansi dei ricchi mazzi di fiori. freschi e udoranti al paru della rosa e del giglio, che soavemente si disponevano in tralci sinuosi. Dinanzi cotesti tessuti, l'osservatore rimaneva non solo attratto dalla vivacità dei colori, dalla grazia delle liuce, dalla disposizione delle foglie, dalla leggerezza colla quale quelle frondi e que' fiori si movevano e si libravano fra quella pura e vanorosa atmosfera: ma restava sorpreso eziandio dall' accorgimento supiente col quale l'artista adoperando, sia nella pagina delle foglie sia nella corolla dei fiori, superfici ora rusate, ora vellutate, ora rigate, aveva preparato alla luce tanti mezzi per ritrangersi in tiute dolcemente sfumate, ehe la natura col magistero della vita sa solo produrre: tinte che abbagliano l'occhiu colla verità o col bello, ne lo illudono e l'affaticano giammai,

Considerate cot-se stoffe qual un'opera manifaturiera, cun quel tessulo lore condutto ora in modo fitto e serrato, ora aperto e soffice, ginsta il bioggio dei rifiessi della luce, rivelano una unano molto per tesserle perfette e corrispondenti alla destrezza di quella mano: rivelano una perizia non volprae, sintata da paparecchi opportuni in chi le rifini e dette lora qua insomma tutto quell'insereme di cose, che ricordano i più bei tessuti dell' Oriente. i soli elle sempre star dovrebbero innanzi gli occhi di quanti sono setainoli, che con antore e con fama trattar vogliono l'industria loro nobilissima. Considerate noi qua l uu' opera artistica, esse stoffe definire si possono un vero e graziosissimu idillio; una creazione poetica delle più convenienti per allietar l'animo di coloro che delibono passare le ore in una rieca sala con esse addobbata. L'artista, che ha così bene imitata la natura in ciò che ha di più ameno e di più grazioso, ha veramente in onesti tessuti trasfusa l'anima sua ed il suo ideale; e questo ideale, dominando la macchina ne essendo stato dalla macchina dominato, traspira da ogni loro miunta fibrilla. In conclusione, queste stoffe sono l'espressione di ció che esser dee la tessitura serica di fantasia e di gusto ; un'opera originale come le tele dei pittori, un'opera in eni predominar dee un concetto estetico corrispondente ad un uso pratico, un'opera ehe quantunque abbisogni della maechina perche l' nomo incidere possa sull'ordito e sulla trama il suo pensiero, pur nondimeno l'opera della macchina non dee essere elle secondaria e servile, per lasciare libera la ispirazione e la ereazione del genio. Altrimenti, quando in cotal genere di tessitura l'uomo esser dovesse sostituito dalla macchina, l'arte sarebbe ridotta ad un manuale processo, e, perduta ogni naturale vaghezza, si estinguerebbe in essa qualunque palpito e qualunque accento di vita. Per tai ragioni la Classe unanimemente decreto la medaglia al signor

MAFFEI BENVENUTO, di Firenze, ed in pari tempo volle che l'onore medesimo fosse conferito alla tessitrice

NANNELLI CAROLINA, addetta all'opificio di lui.

# § VI.

Conclusione. Dello stato presente del setificio in Italia.

lo non so se quelle leggi cosi sapientemente scoperte dal Maltins, che regolano e che limitano l'accrescimento indefinito della populazione, e quelle anora che gravitano salla preduzione industriale e ponrio della consultata della costa accessivata del pupp, usecano dall'esserza medesima della cosa, oppare siano alla cosa avventizie in modo, che col tempa e col somo possano dall'nono essere afiatto modifierate distrutte. So, perche questo di fatto di tatti zione è sottoposto a molti freni, e spesso e costretto a subire variazioni che ne ri-

tardano il moto e talvolta lo sospendono del tutto. So, altresi, che la produzione dell'industria trova in mezzo ngli stassi ecressi snoi più sorprendenti un freno a èmedesima, per cni conviene che si sospenda
e che diminuisca i prodotti snoi con danno
jumenso delle nonolazioni manifatturiere.

Con tutto ció io non posso a meno di non augurare, che la produzione serica nel centro e nella parte inferiore d'Italia si moltiplichi e si estenda, come si è multiplicata ed estesa nelle provincie superiori della renisola. Oltrechè questa produzione conferirebbe poi un valore più elevato a molte terre, che per l'alidore naturale del clima non sono appropriate alla cultura ilci foraggi ed all' esercizio ilella pastorizia, procurerebbe altresì occupazione lucrosa ed istruttiva nd un gran numero di braccia, per debilità ingenita le meno adatte alle faticose faccende dei campi. Auguro altresì questo moltinlicamento della produzione serica, se non losse altro per lare una concorrenza al cotone, il qualc, sebbene rechi al genere umano scrvigi inestimabili, pure la sua produzione in America essendo collegata alla schiavità dei neri, l'uso suo prezioso lascia sempre un rammarico profondo nell'animo di chi ben sente dell' mnana dignità. Molti degli usi a cni si presta il cotone, potrebbero essere ngualmente soddisfatti dalla seta; e tostoche la produzione di questa fosse raddoppiata e triplicata, ed il progresso suo venale scemato, potrebbe senza dubbio essere sostituita al cotone. L'antichità aristocratica tingeva in porpora e ricamava in oro il cotone, othonio, istessamente che la seta; l'età moderna, democratica per eccellenza, può volgere ad uso comune i tessuti di seta, come ha già fatto di quei di cotone, e per questo mezzo accelerare nell'America la distruzione della schiavitù criminosa dei neri.

Forse l'Italia del centro e l'Italia inferiore avrebbero presentato all'Esposizione italiana questo accrescimento raddoppiato della serica produzione loro, se l'atrofia del filugello non avesse travagliate e miseramente isterilite da dieci anni in qua le più ricche nostre bigattiere. Fu questa la ragione, come opportunamente l'ha divisata il chiarissimo relatore della prima Commissione, per cui nll Esposizione invece di troyare i bozzoli di Novi, i cinturini, quei di Bione, gli altri della Brianza, la pestellina toscana, qualità classiche e superiori da cni si traeva quel filo greggio sorprendente, che dava alle sete d'Italia una premiuenza incontrastabile; si ebbe all' opposto un' accozzaglia sgradevole di bozzoli ili tutte le forme le meno regolari, di tutte le qualità le niù proscritte, che

pur troppo denotavano la confusione delle razze e la necessità il una produzione trunsitoria qual è quella che è stuta dall'epizonzia provocata, qual è quella che è forza sostenere con semi senza libertà di scelta recati ed accettati dall'estero.

Ma, come a proposito dell'epizoozia equiun invalsa in Roma nel 1712. gindiziosamente osservava il celebre Gio. Maria Lancisi, è proprio delle calamità il renderci più canti e più diligenti per l'avvenire e di disporci a procedere con consulta migliore ai futuri nostri interessi. La distruggitrice malattia ilci bachi, che si avvicendo e corse contemporanea con quella delle viti, l'epizoozia altosa dei bovini, delle bestie launte, degli animali suini, nuella del pollame, la miliare ed il colera, che in un fascio tutte si mescolarono per contristare ed inlamare la storia lisica di questo decennio, ci hanno scoperto che noi, come l'industria nostra, in mezzo al successo il più spl-ndido della vita e dell'attività nostra, siamo inopinatamente il più spesso l'ulminati da certe cause, aucora non bene decifrate, che ascosamente si prepararono in grembo dei grandi agenti della natura. Umiliati da questa condizione nostra aleatoria, cercammo di trionfare in mezzo alla sconfitta; nè mancammo di ricerche scientifiche e d'intraprese protiche per difendere da questi invisibili e distruttori nemici i meditati divisamenti nostri. Per non nscire dal tema che ci occupa, basti il considerare, in quanto alle ricerche scientifiche, quale immenso profitto abbiano recato le indagini sapienti ilell'illustre professore signor Emilio Cornalia sulla cagione organica dell'atrofia ilei filngelli. Le quali indagini, mentre hanno scoperto che il processo organico di tal malattia è costituito da piccolissime produzioni globulari che s'ingenerano nei tessuti del baco, e che vivono e si alimentano a scapito della nutrizione di esso, hanno d'altronde, per così dire, fissato un punto di partenza e di confronto per illuminar l'indole ancora troppo oscura e troppo controversa dei contagi ed hanno somministrato un mezzo molto sicuro alla industria, perchè garantir possa le sue intraprese. Avvegnachè quei piccoli cor-piccioli eterologhi, che colle fasi loro vitali intisichiscono il baco da seta, non sempre lo rendono impotente ne sempre l'uccidono, ma, permettendogli di spiegare la sua operosità, trapassano nella semenza, e da questa nella generazione futura, che ne rimane sperperata ed anuichilita. Il professore prelodato, esaminando impertanto col soccorso del microscopio le varie qualità di seme, e ritrovando queste ora immuni, ora affette da tai corpiccinoli, con sicurezza di successo vi annunzia se quel dato seme corrisponderia o no alla fuducia del produttor. Scoperta miralife, che mentre ha procacciati plansi università il suo inventore, ha assicurato l'industria nelle suo intraprese fature, e l'ha affiraucata da tatti quei mezzi empirici, che sobbene dettati dall'intenzione più retta, possono non ostante servir sempre di naschera alla frode la più misileale.

Devonsi a questo stesso spirito di previdenza, le intraprese grandiose che si effettoano col fine di procacciarsi il seme di bachi nelle regioni ancor sane, o le meno gnaste da si fatta pestilenza micidiale. La gloria di intraprese cotali è per intero devolota alle provincie dell'alta Italia. Colà la perdita del genere sarebbe stata una ruma irreparabile a motivo dei grandi capitali immobilizzati nella cultura del gelso, a motivo di quelli già erogati in vasti stabilimenti serici ed in corredi costosissimi di macchine. Da esse provincie adonque, col principiare della primavera, si partono ogni anno alla volta dei confini orientali dell'Europa, per internarsi all'uopo anche nell'Asia, i fattori delle grandi case commerciali, coll'incarico di ricercare e comperare le partite sane di seta per cavarne sementa sana e ben fecondata, che riportata poi in patria viene divisa coll'altre provincie della penisola. Ho dovuto altra volta citare il carattere e lo spirito intrapres-dente dei grandi produttori dell'alta Italia, come niente inferiore a quello degl'inglesi; i quali, percossi da qualunque disastro, anziche smarrirsi ed anuegliittirsi, spiegano un ardore ostinato ed affrontano il male per dominarlo. Si confrontino infatti le compagnie cotonarie che, nell'attuale crisi americana, si sono costituite nel Regno-Unito per rinvenire cotone, per piantarlo e propagarlo fuori del Nuovo-Mondo, onde impedire che per inazione muoiano le manilatture loro ricchissime; si confrontino, diceva, queste in-traprese industriali colle spedizioni dei filatori di sete lombardi e piemontesi in cerca di buona semenza di bachi, e si vedrà che il paragone è lo stesso, e che fra gli uni e gli altri ferve quella costanza indomita, che fa trionfar l'uumo di tutte le avversità; virtù che non è il carattere esclusivo di razza, ma che è propria e comune a tutti quei popoli che fanno uso della loro ragione, e che scutendo la capacità propria la sanno adoperare al bi-

Si deplora che per questa mercantil pressa di procacciarsi in contrade straniere la semente dei bozzoli, sia rimasta più d'una volta ingannata e più d'una volta s'inganni tuttora l'altrui buona fede: si deplora che per quella pressa medesima, l'Italia si ritrovi ora inondata dalle più svariate e dalle più ignobili qualità di sete; ma è questa forse tutta colpa dell'nomo? come fare altrimenti nella perdita quasi totale delle razze nostre più pregiate? Di fronte ai mali di coi l'cpizoozia è stata la causa, dovrà sempre riputarsi un gran bene, se tuttora ei è permesso di ricavare un qualche frutto dalle copiose piantagioni di gelso che in addietro furono fatte: se in qualche modo si possono tenere attive le nostre filande ed filatoi nostri. Oltrediche è d'uopo il considerare, che la moria dei filugelli nostrani ci assali, e che noi fummo allagati da bozzoli forestieri, quando già le teorie fisiologiche e patologiche sulla generazione e sulla eredità naturale degli esseri viventi, ci avevano data la cluave degl'incrociamenti, della creazione e del conservamento delle razze: teorie, che applicate con quei genitori, o con quelle coppie che promette di dare sane l'allevamento dei bachi all'aria aperta, possono rendere utile questa deplorata confusione di bozzoli vili, e rigeucrare le qualità ammorbate ed in procinto di estingucrsi; e con un tal mezzo creare altresi delle razze nuove, uguali se non migliori delle perdute.

Benché dunque l'Esposizione italiana dei hozzoli ablua nel 1861 indicato colla confusione delle qualità e colla reale sua novertà, mal celata invero da una certa apparenza di starzo, lo stato infelice c lagrimevole della produzione agrirola no-stra in fatto di hozzoli, pure mostrava quella lotta sempre sublime fra l'uomo e la natura, fra la conservazione e la distruzione che non manca giammai di coronare d'un trionfale successo la invitta costanza nostra. Il che prova altresì che la industria serica in Italia, considerata nella semplice produzione agraria, malgrado la contrarictà dei fisici agenti, è curata con molto interesse e progredisce con maschia energia

con instant energia.

Con instant energia.

In the properties of timer it file of leazedo, e sel conditionare le sete gregge in organie din trame. Tanto nell'una specialità che nell'altra. In penisola ha acquistata un'importanza indostriale, che ai tempi più l'eici del setticio intiano non obbe stato preggio e conditionato, en artratto dall'estreo per alimentare i numerosi telai celisseminati el attivi si trovavano per le città staliane. Oggi invece tanto il hio greggio che il livorato costituice un ricco titolo di esportazione pel commercio nestro, tributari i cital dell'artraichi dell'inchia-tributari i cital dell'artraichi dell'inchia-tributari i cital dell'artraichi dell'inchia-

terra, della Svizzera e della Germania. Le provincie dell'alta Italia sono quelle che in guisa eminente si distinguono nel condizionare le sete per la tessitura : le altre sono arrestate ancora alla semplice trattura del bozzolo. Con due modi diversi, a seconda della copia della produzione agraria, ò trattata quest'industria fra noi. Nell'alta Italia, ove abbondantissima è la raccolta del bozzolo, la trattura della seta procede col sistema della manifattura, ossia della grande industria: nell'Italia media, dovo questo ricolto ancora scarseggia, va con il sistema della piccola industria: nelle altre provincie tiene un mezzo fra la grande e la piccola industria, e si direbbe un modo di transizione tra la fabbrica e la manifattura. Non disturbato da regolamenti improvvidi il corso naturale delle cose, e lasciato per conseguenza libero e spontaneo a sè stesso, abbiamo vednto che a misura che il prodotto del bozzolo si va annentando, si trasforma pure il sistema di lavorarlo, e spontaneamente dalla piccola industria passa alla grande.

Si eleva pure nell'alta Italia al grado di manifattura, la carminatura e la filatura de'cascami serici. Una grande spinta a eotale impresa ha data la mancanza presente del bozzolo; per la quale abbiam visto i produttori ingernarsi a trarro profitto dalle parti le più ignobili del bozzolo stesso, e intendere a perfezionare la filatura dei donni. Nelle altre parti d'Italia si estende tuttodi l'accuratezza medesima nel filare più degnamente che sia possibile il bozzolo doppio, e si cura nel tempo stesso quella del bozzolo mezzano. In quanto ai cascami serici, si scardassano e si filano a mano, e l'industria va tuttora col carattere del lavoro isolato, non con quello della manifattura.

Progredisce ancora il setificio in Italia rapporto alla tintura. Industria più propria dei popoli del continente Africano che di quello Asiatico, dall' Oriente passò in Europa per fermarsi fra i Galli, ove ebbe successi prosperi e splendidi. Gli eredi di questi, i Francesi, hanno continuate le tradizioni avite, e, fattone argomento d'industria scientifica, sono pervenuti ad essere i primi, che nell'arte tintoria si conoscano. L'Italia sembra voler diventare un'emula della Francia, giacche all'Esposizione si notarono dei campioni di sete tinte pertinenti a tintori, per lo più dello provincie superiori, i quali omai hanno acquistata fama all'estero, e che tuttodi spingono l'arte per mezzo della scienza a competere con quella francese e perfezionarsi.

Se fatto confronto tra quello che è e quello che fu la tessitura delle stoffe in Italia, si dicesse che questa e ora in regresso, diremmo cosa che non anderebbe soggetta ad esserc emcudata. Ma se poi si gindica da quello che è attualmente, e da onel che era venti anni indictro, per parlare con giustizia convien dire, ohe anche su questo punto l'industria ha pro-gredito fra noi. — Molte sono le cause che infiniscono sulla prosperità della tessitura delle stoffe: la cultura intellettuale dei popoli, il sentimento estetico svilup-pato fra essi, la floridezza delle arti del bello, l'emulazione, la potenza loro marittima e commerciale, la libertà soprattutto. Ogni qualvolta tutte questo cause agir poterono fra quelli, il setificio prospero ricco e glorioso. La dominazione straniera togliendole la libertà, assopi, non ispense il genio in Italia. Come le cave d'un vulcano, che ricuoprono e velano all'occhio, senza snaturarla, una data formazione geologica, tale fu la signoria dei forestieri in Italia: il geologo appena ha rimosso quelle scorie, ritrova sempre nell'intera sua fazione la giacitura degli strati; così, respinta cotesta signoria, i popoli italiani si sono ripresentati colle loro tendenze, colle prische e stupende loro attitudini. Fino da quando essi compresero il bisogno di costituirsi in nazione, di collegarsi e di stringersi insieme per combattere cotesta dominazione intellerabile, si sentirono richiamati a vita novella, e nel proprio sentimento scoperscro la propria potenza e la propria virtà. Le scienze, le lettere e le arti arrossendo risorsero dalla loro abiezione; e ad emenda d'un turpe passato, rappresentarono la vita d'un popolo assorto in un gran pensiero, ed affrettarono il giorno del riscatto. L'industrie corrisposero al concetto magnanimo delle menti ed alla situazione palpitante degli animi: il setificio ridestossi esso pare, e tanto più ridestossi come manifattura che dipende e si collega col movimento artistico d'una data età. Quantunque nel risvegliarsi quest'arte industriale ritrovasse l'antica organizzazione sua, per la quale tanto si era distinta nei tempi antichi e medio evali, e per la quale giustamente ora primeggia a Lione, non ostante due gran fatti si crano maturati in seno e faori di quell'organizzazione: gli antichi metodi e gli antichi stromenti del processo manuale si erano perfezionati, e sollevati omai a dottrina scientifica: la manifattura, specialmente in Inghilterra, era stata presa invece del lavoro isolato.

Non bastava dunque cho il setificio italiano si risvegliasse dal lungo sun sonno: per riprendere una vita onorevole gli faceva d'uopo mettersi alla corrente delle teorie dell'arte, che già contavano prodigi

iu Francia, contrastare col lavoro isolato con i prodotti della manifattura, oppure abbandonare il lavoro isolato e costituirsi sul sistema della manifattura. Col sistema della mamfattura, unito all'insegnamento leorico-pratico, ha il setificio esordita la vita nuova nell'Italia superiore. Nel centro c nell'Italia inferiore seguita col lavoro isolnto, ma senza riforma e senza insegnamento scientifico. La nalma è oggi per i setainoli dell'Italia superiore, quantunque all'Esposizione, nelle stoffe del signor Benvenuto Maffei, abbiamo potuto vedere a qual grado di perfezione stupenda pervenir possa il lavoro isolato, quando sia ispirato dal genio, sia condotto con regola e trattato con macchine e con apparecchi convenienti. Il fermento della vita è dunque di nuovo sceso a scuotere il setificio in Italia, e metterlo in quel trambusto che plusma e che ta redivivere le cosc. Esso ha di giù spiccato il suo volo, lo seconda ndesso la libertà, lo può nelle sue intraprese invorire l'associazione col capitale: trova in casa tradizioni gloriose e sentimenta artistico per distinguersi e prosperare, trova già costituita una liturgia scientifica, che col mezzo di pratici processi, assicura di bene esprimere i concetti del pensiero; mari e relazioni continentali che promettono esito certo ai suoi prodotti. Giudicando dunque dallo stato presente, e onale all'Esposizione comparve, ciò che sarà per essere la tessitura dei drappi in Italia, convien concludere che se tale industria priseguirà nelle vie che lia riprese, riconquisterà ben presto gli nutichi vanti e l'antica ricchezza, e tornerà ad essere una sorgente incsnuribile di prosperità economica per la nazione che si consolida.

Mn non è questa la sola conclusione confortante che da quei dati ci sia permesso tirare. La prosperità del setulicio in Italia, ci fa attendere il più gran bene morale per la classe operaja. Il setificio, industria complicatissima com'è, porta all'infinito In divisione del lavorn, e la maggior parte delle manovali operazioni sue essendo tutte, al paro della materia che tratta, delicate e gentili, reclamano più l'impiego della donna che quello dell'uomo. Si possono calcolare oltre i 600 mila gli operaj che nella penisola trovano pane sul lavoro della seta. Dato anche che di questi la metà appartengnuo nl sesso femminile, resta sempre una gran cifra di donne in tale industria occupate. Per l'attuale condizione economica delle famiglie operaie, è indispensabile che la donna concorra per mezzo del suo lavoro al mantenimento della famiglia coll'uomo. Finchè il lavoro resta attorno il focolare domestico, è questo un prezioso riuculzo all'economia ed all'educazione della famiglia. Ma quando al Invoro domestico o alla piccola industria prevale la grande; quando la donna è distrutta dalla sua casa per dover passare le intere giornate nella manifattura, la fumiglin è sconquassata e distrutta dalle fondamenta. L'operaio che eresce isolato nel mondo, e che vive senza legami di famiglia, non ha punto fisso ove fermnrsi, non ha avvenire, non ha patria: ristretto ne'soli bisogni suoi fisici, non ha altro pensiero che quello di menare una vita materiale, che, non frenata dalla ragione, lo conduce al bagordo, dal bagordo gradatamente lo spinge nlla miseria, dalla miseria nl delitto, e dal delitto alla carcere. Non è così del lavoro isolato. Questo inscua l'operaio nel enore della famiglia, gli permette di sorvegliare al crescimento ed nll'educazione di essa; intanto che gli dà i mezzi per sostentarla: gli ispira il sentimento della proprietà, lo spirito di parsimonia e di previdenza che lo fanno associare in fratellevoli consorzi di mutuo soccorso, gli conferisce un carattere onesto e dignitoso, gli dà una posizione stabile in mezzo alla società, lo accende di amore di patria, gli scuopre la necessità del progresso, lo porta a coltivare le facoltà dell'intelletto. lo tiene in guardia contro le insinuazioni demagogiche e contro i tentativi turbolenti e riottosi.

La munifattura, si è resa indispensabile al disbrigo delle operazioni primarie del setificio, come sarebbero la truttura del bozzolo, în torcitura delle sete gregge. I grandi produttori italiani, nell'accoglierla, ne hanno conosciuti i beni ed i mali: hanno favorito i primi, col consacrare capitali imponenti alla fondazione di vasti opitici, ed al corredo di macchine perfettissime; ne hanno attenuati i mali, disseminando i loro opifici per le campagne lungi dagl'incentivi di corruzione, favorendo la libertà del lavoro, retribuendolo con giustizia, separando i sessi, ospitando nei propri stabilimenti le operaie lontane, aprendo anche sale d'asilo dove la prole possa crescere ed essere custodita ed educata sotto la vigilnaza materna. È stata pure adottata la manifattura per la tessitura delle scte, ma questa pon è uscita dall'alta Italia, e non per ogni città dell'alta Italia è dessa invalsa, giacchè a Como procede col lavoro isolato. La storia, ossia la lunga esperienza dei secoli, sta in tavore di questo tanto per il lato estetico dell'arte, quanto per la fortuna commerciale dell'industria. Comunque sia, il setificio non solo crea una buona condizione ceonomica all'opernio, ma spiega altresi gl'influssi migliori sulla sorte sua morale. Industria che rileva dalle arti del bello, il suo escreizio sviluppa, in chi la tratta, tutte le facoltà le più pregvodi della mente e dell'anime, ci allera una p-polazione conesta el escepulare. La vedenno dal novero delle medaglic che la Classe conferi aggi opera indette talia melesiame, col quale ribo della considerata di melesiame, col quale ribo tecnico certo, premiava altresi una conducta morale virtuosa, che ascendo dall'indole stessa del lavoro è di giovamento e di decoro alla nazione.

Dacchè Aristotile defini la democrazia. quel governo in cui prevale l'interesse dei poveri a differenza dell'aristocrazia, e della moaarchia, in eni prevale o quello dei ricchi o quello d'un solo. - la democrazia non fu giammai di huon occhio guardata nè dai fautori del goverao aristocratico, no dai fantori del governo monarchico. Di qui le antiche lotte di Sparta e di Atene, di qui le fazioni interne di Roma, di qui le discordie terapestose del medio evo, di qui la riforma, di qui la rivoluzione del 1789, di qui le reazioni contro l'impero Napoleonico, contro la restaurazione francese del 1815, contro la monarchia di luglio, di qui tutte le opposizioni che sono state e che saranno contro le dominazioni straniere ed oligarchiche sulle nazioni della terra. Quelli ancora che al di d'oggi con intendimenti filantropici hanno studiata nelle sue potenze psicologiche la democrazia per giovarle, questi stessi, come nn Alessio di Tocqueville, non haano potuto a meno di non ritrovare, fra le tante ottimo qualità che la fanno amare, degl'inconvementi e dei vizi per farla temere. Secondo il parere di quest'illustre scrittore, aè quell'attività portentosa, nè quel movimento incessante che agita le società democratiche e che sparge lavoro, istruzioac e ben essere fra la massa degl' individui; ne. quella dolcezza di costuari, ne quel progresso sulla benevolenza fra i figli d'una stessa famiglia; nè quella simpatia per le miserie umane e per tutto ciò che riguarda l'umanità, come la compassione per le razze lontane oppresse e perseguitate, l'orrore per tutto ciò che inutilmente fa soffrire l'nomo, come lo scrupolo nella scelta e nella misura delle pene; valgono a compeusare i danni che nascoao dalla instabilità delle leggi, dalla noca sapienza amministrativa dei governanti, dall'abuso del-'uniformità, dalla mancanza di caratteri dignitosi e indipendenti, dalla servità del pensiero all'opiaione del maggior numero. la peggiore di tutte le tiraanidi conosciute che par troppo prevalgono fra le società democratiche.

Malgrado ciò, e malgrado tutti gli ostacoli violenti che le sono stati opposti, la democrazia ha proceduto e procede trionfaate, e nuò dirsi che abbia rigenerato affatto la società nostra attuale. È questa l'evoluzione necessaria delle potenze razionali e morali dell'umanità, le quali tanto più si moltiplicano, si affinano e si perlezioaano, quanto più esse versano fra i contrasti. È la legge fatale del progresso, contro di cui non vi ha diga che vagha per arrestarne il passo. La democrazia e anzi così indispensabile al procedimento vitale dell'umana famiglia, che dove essa è incerta ed ignara di se medesima, uao stato di languore pesa sul corpa politico; e gli amatori veraci del pubblico bene, fanno appello alla di lei vitalità per senoterlo e per rinfrancarlo. Con tale un divisamento, vari anni indietro, uno dei principi i più illumiaati e riveriti della Germania, il granduca di Saxe-Conburgo-Gotha, reclamava in certa guisa dalla penna illustre di Gustavo Freytag la glorificazione della democrazia, da esso lui considerata come la sola capace coll'energia sua di rieccitare la vita nell' Alemagna, scuorata omai dagli avvenimenti del 1849. Ad un tale suggerimento regale, la letteratura europea deve il bellissimo ronanzo del dare ed avere, il romanzo del lavoro, il romanzo della Germania onesta e laboriosa che nel silenzio e nell'ombra accumula il rieco tesoro de' suoi antichi costumi. Laddove la democrazia non esiste. il corpo politico si mostra tronco e mutilato, tantochè per meglio disporlo a condi-zione vitale, si cerca di erearla, come ha tentato di fare il ezar delle Russie, col disciogliere i ceppi del servaggio che lungamente avvinsero i paesani di quelle contrade. Laddove essa, come ia Francia, per invida malevolenza è caduta ia un certo discredito, s'incontra non un Vittor Hugo. noa un Ledru-Rollin, beache per me siano questi nomi onorevolissimi, ma ua Carlo Remusat, profondo filosofo, ministro illustre di Stato sotto la monarchia di luglio. celebre oratore parlamentare, letterato, d'ua merito sommo, membro dell'Aceademia delle Scienze, prenderne oggi la difesa e sostenerla con calde e dignitose parole. La causa della deiaocrazia è patrocinata altresi da Stuardo Mill, fra i pubblicisti eclebre quanto Humboldt fra i naturalisti. e da lui patrocinata uell'Iughilterra, nel paese dell'aristocrazia e fra un'aristocrazia che assegna ai snoi poveri, quantinque non sovrani, una lista civile di 200 mi-

Quando anche fosse vera la definizione della democrazia data da Aristotile, sarebbe dunque sempre opera di carità misericordevole il favorirae lo sviluppo; ma veramente cottesto non ò il carattere della democrazia, o almeno della democrazia.

moderna. Essa, a propriamente parlare, non fa questione di forme di governo, ne contende per la esistenza o non esistenza delle classi sociali; riconosce gradazioni di merito personale, l'onora o se ne serve, da qualunque ordine civile esso provenga. La democrazia ripone un cotal merito nella virtù che ha l'individuo, di produrre ut.lmente in vantaggio dell' umana famiglia e di educarla a scutimenti ideali, che dalla terra sollevino al cielo i suoi membri e li facciano superiori a tutte le contingenze volgari. Essa vuole che cotesto merito pullular possa dovunque; e tanto più seco stessa si compiace, quanto più fra l'umana famiglia trova cotesto merito esteso. Epperció essa vuole e reclama la liberta, affinchè ogni individuo, fra gli attriti del corpo sociale, spiegar possa quelle virtii attive ed utili, che gli furono da natura compartite, e fra il consorzio degli uomini valere far possa la potenza che per proprio volere seppe a sè stesso conquistare. lu tale concetto, la democrazia non è più un governo che mira all' interesse dei puveri, ma è il governo che mira agl'interessi di tutti: la democrazia allora non è più un ainto che l'animo impietosito porge alla miseria, una è l'escreizio d'un diritto che viene all' nomo restituito, all' nomo, la creatura la niù privilegiata di Dio: allora essa non è più ne carità, ne miscricordia che s'usa, ma è giustizia che rigorosamente s' adempie.

Sia pure che la democrazia per i suoi istinti, per la sua tendenza al materiale ben essere e per la mancanza di cultura. abbia ora tutti quei difetti che, forse troppo copiando la società americana, e troppo attenendosi alle dottrine del Montesquieu, le la attribuiti il signor di Tocqueville. Finche, libera di sè medesima, resterà entro i limiti del lavoro, dell'ordine e dell'economia, sentirà svilupparsi in se tutte le doti le più egregie della mente e dell'animo, le quali cancelleranno affatto da essa ogni resto di difetto e di vizio; ed in essa tornerà a rivivere, nella piena sua pos-sanza, quel sentimento del hello e del grande che ebbe uei tempi di mezzo, come ce lo attestano i monumenti immortali che ci circondano. Rallegriamoci danque, se in questo iucalzante moto della democrazia,

sima industria nazionale, che non solo urricchisce le uostre campagne, che non solo sparge lavoro fra una popolazione operaia foltissima, che non solo ci lega per mezzo di doviziosi commerci colle nazioni civilizzate le più lontane; ma di più, che col nobile suo magistero e causa efficace d'educazione e di perfezione delle facoltà intellettuali e morali dell'operaio e nel corpo sociale assicura quell' ordine, da cui la libertà solo può prosperare. Rallegriamoci di aver fatto una tale scoperta nella città ove ebbe vita quell' Antologia, che con sapienza civile affrettò questi giorni fortunati, in cui dalle Alpi al Lilibeo salutiamo i popoli d'Italia stretti a un patto, e che intese a conseguire quest'intento, proclamando di prim' importanza tutto ciò che giova a perfezionaro le umane facoltà, ad eccitare e mantenere quello spirito di fratellanza che infonde ne' cuori nua vita poteute e che capaci gli rende di opere generose, industriandosi acció le sue dottrine prevalessero nel seno della famiglia, ed inculcando ad ogni passo, che la felicità di tutti sta nell'essere ciascuno buon figlio. buon marito, buon padre e buon cittadino. Rallegriamoci infine d'una tale scoperta. allorquando questi popoli, riconosciuto che nell' unione e nella libertà stanno le sorti del lavoro e quelle della patria, spontanei si raccolsero, come sopra un punto di riposo o d'appoggio, attorno il trono costituzionale del RE VITTORIO EMANUELE II: e Vittorio Emanuele II, magnanimamente rinnnziando alle attrattive abbaghanti d'uno scettro assoluto, tavori i loro voti, e, dischiusa per essi l'èra della libertà, si ristrinse nell' arido e spinoso cerchio dello Statuto. Attalche, quest' atto memorabile del senno della nazione, della fiducia e della grazia sovrana sarà, come l'Esposi-

se fra le fortunose vicende d'Italia, noi

abhiamo nel setificio ritrovata una vastis-

pata tornerà la grandezza e la gloria al popolo d'Italia. Modigliana, ottobre 1863.

zione con esempi magnifici lo ha siguifica-

to, eternato da fatti che un'altra volta proveranno, come dall'industria emanci-

> Dott. Lorenzo Fabroni. Relatore.

#### DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI.

A conforto delle cose dette nel rapporto delle sete greggie e delle sete filate, si aggiungono i seguenti dati numerici. Essi sono incomplet, perche siamo mancanti di notizie adeguate sulla produzione serica italiana. La statistica possiede insegnamenti estesi sulla produzione del bozzolo e sulla trattura del medesimo nella penisola. Ma a misura che uno si avanza nelle altre operazioni preliminari del setificio, quei ragguagli vengono a mancare, perche le dette operazioni si ristringono

e si rendono insignificanti nelle varie regioni d'Italia. La trocitura delle sete greggio prevale nell'atta Italia, e inforno adche la presiona dell'atta Italia, e inforno adche lan presionale. Quest'imbatria prevalepiù nella Lombardia che nel Piemoote, end Veneto e enl'Irrolo; e di Lombardia le ricerche statistiche in sulla torvitara del veneto e enl'Irrolo; e di Lombardia le ricerche statistiche in sulla torvitara del prince de l'acceptatione dell'arrolo; siccome poi nelle altre regioni tanto transappennine che cisappennine è que d'industria condotta in properzioni ben limitate, la punto della medesima.

Non ostante, i dati che si presentano possono essere considerati come un punto di partenza per far meglio nel seguito: possono esser riguardati come un embrione di statistica del setificio italiano.

A ben conoscere quest'industria ne'suoi particolari, avrebbero immensamente giovato le risposte ai quesiti che la Comnissione reule dell'Esposizione italiana aveva diretti ai singoli espositori. Ma quelle riaposte o non furono date, o se lo furono, lo farono per un gran numero in guisa affatto parraile. Tuttaria si è creduto bene di aggiungere anche queste. La imperfezione loro è sempre una qualche cosa. Quei manilattori el industrisati che si precenteranno all'Esposizioni future, comprenendo la necessità di far conocerve al cando della consecuta di aggiungere dendo la necessità di far conocerve al estambato più precisi une dare i ragguagli opportuni sulle industrie loro.

"Nella compilazione delle tavole sinottiche che si sisticciono, si e manteunta la divisione dell' Italia per regioni, sicrome in adottati al Consiglio del Ciurati della Classa XIII per lo statio, il confronto e il rigidizio stati dispositi all'ordine che chebero nella premiazione. E ciò perche al lettore riccasi aggiori all'ordine che chebero nella premiazione. E ciò perche al lettore riccasi aggiori dell'ordine che chebero nella masserio di modivo al confirmazioni e lo prove che desidera, sulle cose generali che medaglie, e su ciascano dell'epopolita di distina servini di modivo al confirmation dell'emolita di ciù di carino dell'epopolita di chia servini di taliana tenuta in Firenzo nel 1861.

T.

TAVOLA indicativa la produzione del bozzolo e la trattura del medesimo in Italia.

|                  | PRODU<br>DEL BO    |             | TRATTU                    | RA DEL BO        | ZZOLO.  |                   |
|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|------------------|---------|-------------------|
| REGIONE.         | QUANTITÀ.<br>Chil. | VALORE.     | FILO<br>GREGGIO.<br>Chil. | VALONE.<br>Lire. | OPERAI. | ESPOR-<br>TAZIONE |
| Lombardia        | 14,112,000         | 70,560,000  | 1,568,000                 | 94,080,000       | 79,500  | 142,000           |
| Piemonte         | 12,110,580         | 60,592,900  | 1,345,555                 | 80,733,300       | 57,000  | 350,000           |
| Veneto           | 10,920,000         | 54,600,000  | 1,213,333                 | 72,799,980       | 48,000  | 215,000           |
| Tirolo Italiano. | 1,792,000          | 8,950,000   | 199,111                   | 11,946,660       | 13,000  | 19,000            |
| Emilia           | 3,000,000          | 15,000,000  | 333,333                   | 19,999,960       | 30,000  | 320,000           |
| Marche           | 1,000,000          | 5,000,000   | 111,111                   | 6,666,660        | 10,000  | 111,111           |
| Umbria           | 500,000            | 2,500,000   | 55,555                    | 3,333,300        | 2,000   | 555,000           |
| Napoli           | 5,120,000          | 25,600,000  | 558,888                   | 33,533,280       | 50,000  | 400,000           |
| Sicilia          | 2,200,000          | 11,000,000  | 244,444                   | 14,666,640       | 16,000  | 140,000           |
| Toscana          | 1,875,000          | 9,375,000   | 199,111                   | 11,946,660       | 14,000  | 169,111           |
| Totale           | 52,629,580         | 263,177,900 | 5,828,441                 | 349,706,460      | 319,500 | 2,421,222         |

II. TAVOLA indicativa la filatura della seta greggia in Italia.

|                  |         | QUANTITÀ<br>PE<br>MATERI | QUANTITÀ E VALORE DELLA MATERIA PRIMA. | DEI                | QUANTITY<br>L PRODO | QUANTITÀ E VALORE<br>DEL PRODOTTO OTTENUTO. | RE<br>NUTO.           | 0       | OPERAI IMPIEGATI. | MPIEGA   | E.      | ROCCHETTO |
|------------------|---------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------|-------------------|----------|---------|-----------|
| REGIONE.         | PILATOI | BOZZOLI.<br>Chil.        | VALORE.<br>Lire.                       | ORGANZINI<br>Chil. | TRAME.              | TOTALE.                                     | VALORE.<br>Lire.      | лизеенг | PENNINE.          | BAGAZZI. | .334101 | лимено.   |
| Lombardia        | 551     | 1,263,360                | 75,801,600                             | 666,232            | 554,288             | 1,220,520                                   | 92,119,584            | 4,400   | 36,800            | 2,100    | 43,300  | 1,241,500 |
| Piemonte         | 185     | 260,000                  | 33,600,000                             |                    |                     | 430,000                                     | 38,700,000            |         |                   |          | 12,000  |           |
| Veneto           |         | 565,000                  | 33,900,000                             | ٠                  |                     | 434,000                                     | 39,060,000            |         |                   |          | 20,000  |           |
| Tirolo Italiano. | 22      | 129,584                  | 7,775,040                              | •                  |                     | 123,424                                     | 11,008,160            | 200     | 1,900             |          | 2,400   | 125,470   |
| Emilia           |         |                          |                                        |                    |                     |                                             |                       | •       |                   |          |         |           |
| Marche           |         |                          |                                        |                    |                     |                                             |                       | *       |                   |          |         |           |
| Umbria           |         |                          |                                        |                    |                     |                                             |                       | •       |                   |          |         |           |
| Napoli           | ٨       |                          |                                        |                    |                     |                                             |                       |         | *                 |          | *       |           |
| Sicilia          | *       |                          |                                        |                    |                     |                                             | •                     |         |                   | *        | •       | ٠         |
| Toscana          | *       | 30,000                   | 1,800,000                              | ٠                  |                     | 28,000                                      | 2,520,000             |         |                   | *        |         |           |
| Totale           |         | 2,547,944                | 2,547,944 152,876,640                  |                    |                     | 2,235,944                                   | 2,235,944 183,407,744 |         |                   |          | 77,700  |           |

## III.

TAVOLA degli espositori di filo greggio e relative dichiarazioni.

| D ORDINE. | COGNOME E NOME                             |                        |                   |                     |                 | E VAL<br>MATERIA |                 |
|-----------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|           | DELL.                                      | DOMICILIO.             | PROVINCIA.        | GREG                | GIA.            | LAVO             | RATA.           |
| NEMERO    | ESPOSITORE.                                |                        |                   | BOZZOLO<br>Chilogr. | VALORE<br>Lire. | Fito<br>Chilogr. | VALORE<br>Lire. |
| 1         | Ceriana Fratelli                           | Torino.                | Torino.           | 300,000             |                 | 25,000           | 39              |
| 2         | Casissa Francesco e F.                     | Novi.                  | Alessandria.      | 80,000              | 20              | 8,000            |                 |
| 3         | Bravo Michele e Figli.                     | Pinerolo.              | Torino.           | 100,000             |                 |                  |                 |
| 5         | De Negri Giov. Batt.                       | Novi.                  | Alessandria.      | 75,000              | 300,000         |                  | 340,00          |
| 6         | Bavassano Giov. Batt.<br>Dumontel Gilberto | Alessandria.           | Idem.<br>Cuneo.   | 50,000              |                 |                  | *               |
| 7         | Vagnone Fratelli                           | Pinerolo.              | Torino.           | 50,000<br>35,000    |                 |                  | 220,00          |
| 8         | Gaddum F. B                                | Torre Pellice.         | ldem.             | 80,000              |                 |                  | 220,00          |
| 9         | Costa Fratelli                             | Breo.                  | Cuneo.            | 15,000              |                 |                  | 20              |
| 10        | Colombo Francesco                          | Ceva.                  | Idem.             | 80,000              | -               | 2,500            | 20              |
| 11        | Bellino Fratelli                           | Rivoli.                | Torino.           | 25,000              |                 | 2,000            |                 |
| 12        | Filippi Dott, Lnigi                        | Clavesana.             | Cuneo.            | 10,000              |                 |                  | 20              |
| 13<br>14  | Treves Samuele                             | Vercelli.              | Novara.           | 20,000              | 120,000         | 1,350            |                 |
| 15        | Moschetti Gius, Maria.<br>Segrè Sausone    | Verznolo.<br>Vercelli. | Cuneo.<br>Novara. | 20.000              | 120,000         | 1,350            |                 |
| 16        | Siccardi Fratelli                          | Ceva.                  | Cunco.            | 20,000              | 120,000         | 2,500            | - (             |
| 17        | Mazza Fratelli                             | Oleggio,               | Novara.           | 35,000              |                 | 3,000            | 220.00          |
| 18        | Levi Elia ed Emanuel.                      | Vercelli.              | Idem.             | 50,000              |                 |                  | 30              |
| 19        | Assom Fratelli                             | Villastellone.         | Torino.           | 10,000              | 60,000          | 850              | 70,0            |
| 20        | Tarditi Filippo e C                        | Brà.                   | Cuneo.            | 25.000              | 175,000         | 1,060            | 195,00          |
| 21        | Segrè Isach                                | Saluzzo.               | Idem.             | 25,000              |                 | 2,000            | 160.00          |
| 22        | Picena Francesco                           | Cannelli.              | Alessandria.      | 17,000              |                 | 5.000            |                 |
| 28        | Del Prino Michele<br>Moschetti Angiolo     | Vesime.<br>Boyes.      | Idem.             | 70,000<br>50,000    |                 | 5,000<br>4,170   | 375,00          |
| 25        | Menada Giacomo                             | Valenza.               | Alessandria.      | 20,000              | 023,tAR         | 1,500            | 010,00          |
| 26        |                                            | Chiavari.              | Genova.           | 12,000              |                 | 1.000            |                 |
| 27        | Pizzorni Ant. Maria .                      | Rossiglione,           | Idem.             | 34,000              | 200,000         |                  |                 |
| 28        | Bancalari Giovanni                         | Chiavari.              | Idem.             | 8,000               |                 | 800              |                 |
| 29        | Piccaluga Emanuele                         | Gavi.                  | Alessandria.      | 8,0(k)              | 45,000          |                  | 30              |
| 30        |                                            | Cairo.                 | Genova.           | 10,000              |                 | 850              | 63,73           |
| 31        | Parodi Pietro                              | Savona.                | Idem.             | 10,000              |                 | 10,000           |                 |
| 32        |                                            | Canzo.<br>Desio.       | Como.<br>Milano.  | 140,000             |                 | 10,000           |                 |
| 34        |                                            | Sala.                  | Bergamo.          | 120,000             | -               | 10,000           |                 |
| 35        | Porro Pietro                               | Villa Albese.          | Como.             | 60,000              |                 | 20,000           |                 |
| 36        | Tallacchini Fratelli                       | Varese.                | Idem.             |                     |                 | 16,000           | 1,200,0         |
| 37        | Gnecchi Fratelli                           | Tarro.                 | Milano.           | 38,000              | 270.000         | 3,000            | 281,0           |
| 38        | Mondelli Giuseppe                          | Como.                  | Como.             | 50,000              |                 |                  |                 |
| 39        | Ronchetti Fratelli                         | Gabbiate.              | Milano.           | 90,000              | 540,000         | 13,000           | 1,040,0         |
| 40        | Zuppinger, Siber e C.                      | Bergamo.               | Bergamo.          | 70,000              |                 | *                |                 |
| 42        |                                            | Mignarda.<br>Castano.  | Milano.           | 70,000              | 1               | 1 1              |                 |
| 43        | Bozzotti Cesare e C.                       | Castano.               | Idem.             | 60,000              | 330,000         | 5,000            | 400.00          |
| 44        | Rossi Fratelli                             | Sondrio.               | Sondrio.          | 38,000              |                 | 5,500            | 220.00          |
| 45        | Piazzoni Fratelli                          | Villa d' Adda.         | Bergamo.          | 40,000              |                 | 3,000            |                 |
| 46        | Gnecchi Fratelli                           | Garlate.               | Como.             |                     | 20              |                  |                 |
| 47        | Bertarelli Costantino .                    | Cremona.               | Cremona.          | 20,000              |                 |                  |                 |
| 48        |                                            | Codogno.               | Milano.           | 20,000              |                 | 1,200            |                 |
| 49<br>50  |                                            | Como.                  | Como.             | B 000               | 150,000         | 0.000            | 0000            |
| 50        | Bonacina Fratelli                          | Bernareggio.           | Milano.           | 30,000              | 100,000         | 3,000            | 200,00          |
|           |                                            | Somma                  | ı e segue         | 2,050,000           | 5,456,04K       | 154,880          | 4,984           |

|         |          |          | OPER       | ΛI.     |          |          |       |          |       |    |            |
|---------|----------|----------|------------|---------|----------|----------|-------|----------|-------|----|------------|
|         | NU       | MERO.    |            |         |          | 8        | ΑL    | A R      | I.    |    |            |
| MASCHI. | FEMMINE. | RAGAZZI. | TOTALE     | MASCHI. | Lire.    | FEMMINE. | Lire. | BAGAZZI. | Lire. | ME | DIA<br>re, |
| 20      |          |          | 1,400      |         |          |          |       |          |       |    | ,          |
| 20      | 200      |          | 220        | 2       | _        | 1        | _     |          |       | 1  | 50         |
|         | 500      | 20       | 500        |         | -        |          | 2     |          |       |    | 20         |
| 29      | 150      |          | 150        | -       | 1 1      | -        | 20    | 20       |       | 1  | 66         |
| 2       | 180      | - 2      | 180        | -       | >        | -        | 2     |          |       | 1  | -          |
| 8       | 140      | 30       | 178        | 2       | $\vdash$ | 1        | -     | -        | 70    | 1  | 8          |
| 10      | 110      |          | 110        | 2       |          |          | 20    |          |       |    | 10         |
| 20      | 300      | 2        | 300        |         | 10       | 7        | 20    |          |       | 1  | -          |
| 39      | 40       |          | 40         | 2       |          | -        | 2     |          | *     | -  | 7          |
| 30      | 100      | 2        | 100        | 2       |          | - 20     | 29    | 20       |       | 1  | -          |
|         | 80<br>54 |          | 80         | 2       | 2        | 20       |       |          | 2     | -  | 60         |
|         | 34       |          | 54         |         | 20       |          |       | D        |       | 1  | -          |
| 2       |          |          | 120        |         | 2        | 2        |       |          | 2     | 1  | -          |
|         |          |          | 300        |         | 2        | 29       | 2     |          |       | -  | 20         |
|         |          |          | 70         |         |          |          |       |          | 2     |    | 10         |
|         |          |          | 20         | 2       |          | .0       | 2     | *        | 2     | 1  | -          |
| 2       |          |          | 200        | 2       | -        | *        | 29    | 2        | 9     |    |            |
| 2       |          | 2        | 200        |         |          |          | *     | 20       | ъ     | 1  | -          |
| -       |          |          | 60         | 3       |          | 9        | 2     | ъ        |       | 29 |            |
|         |          | 1        | 123<br>130 |         |          | 2        |       | 29       | *     |    |            |
|         |          | 1:       | 62         | 3       |          |          |       |          |       | 1  | H          |
|         |          |          | 300        |         | 1        | b        |       | 2        |       | 29 | 1          |
|         |          |          | 64         | 2       | 1        | Ľ        |       |          | 2     |    | 2          |
|         |          | 1 .      | 100        | 1       | 1.       | ı,       | 1     | Ľ        | ı,    | 1  | 1          |
|         |          | 1 .      | 50         | 1.      |          | Ľ        | 1     | 10       | 1     | 1  | -          |
| 20      |          |          | 150        | II.     | 10       | ľ        | Mã I  | Ľ        | ш     | i  | -          |
|         |          |          | 20         | 1       | 10       | 1.       | 1.    | U)       | П     | i  | -          |
| 2       |          |          | 50         | 13      | 10       | H.       | 101   | 10       | U.    | i  | -          |
|         |          |          | 34         | 10      |          | 1        | L.    | 10       | II.   | i  | 1          |
| 20      | -        |          | 24         | 1.      |          | l,       |       | 10       | 1     | li | 1          |
| 70      | 600      | 20       | 690        | lí      | 50       | Ľ.       | 65    | Ľ        | 45    | i  | 1          |
| 90      | 1,150    | 1,050    | 2,290      | II û    |          |          | 9     | ١.       |       | 1  | 1          |
| 20      |          | 2,000    | 250        | 1.      |          |          |       | 10       |       |    | 1          |
| 9       |          |          | 490        | I,      |          | ı,       | 1     | L,       | I,    | 1  | 1.         |
| 20      | 2        |          | 470        | 1       |          |          |       |          |       | i  | Г          |
| 4       | 114      | 3        | 121        | 2       | ш        | Ĺ        | 84    | Ĺ        | 60    | li |            |
| 20      | 140      |          | 140        | 1.      | 2        |          | ,     |          |       | i  |            |
| 70      | 250      | 400      | 720        | 1       | 50       | Н        | 80    | 1        | 40    | i  | Ε          |
| 20      | 20       | 2        | 800        | 2       | 4        | 2        | B     |          | 9     | î  | С          |
| 10      | 160      | 160      | 330        | 1       | 75       | 1        | -     | Ĺ        | 50    | i  |            |
| 50      | 400      | 200      | 650        | li      | 50       | î        | ш     | _        | 30    | i  | Е          |
| 100     | 600      | 700      | 2,400      | 2       | 80       | -        | 80    | _        | 40    | î  |            |
| 10      | 90       | 25       | 125        | 1       | 40       | 1        | 30    | _        | 60    | i  |            |
| 9       |          | - 10     | 300        |         | 2        |          | 20    | 2        |       | i  | Œ          |
| 20      |          |          | -          |         | 10       |          | 1.1   |          | 10    | 1  |            |

| l | OSSERVAZIONI,                                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                         |
|   | Motori idraulici.<br>A vapore.                                                                          |
|   | A vapore.                                                                                               |
|   | A vapore.                                                                                               |
|   | Forza animale. Aspi 80 chiusi in cassoni.<br>Motore idraulico.<br>Idem.                                 |
|   | A vapore.                                                                                               |
|   | Motore idraulico e riscaldamento a vapore<br>Motore animale. Riscaldamento a vapore.<br>Motore animale. |
|   | Idem.                                                                                                   |
|   | A vapore.                                                                                               |
|   |                                                                                                         |
|   | A vapore.                                                                                               |
|   |                                                                                                         |
|   |                                                                                                         |
|   | Motore idraulico.                                                                                       |
|   | A vapore,<br>Motore idraulico.                                                                          |
|   |                                                                                                         |
|   | A vapore.<br>Idem.                                                                                      |
|   | Motore idraulico e riscaldamento a vapore                                                               |
|   |                                                                                                         |
|   |                                                                                                         |
|   |                                                                                                         |
|   | Motori idraulici. Riscaldamento a vapore.<br>Motori idraulici a vapore.                                 |
|   | Motors Rivaulies a vapore.                                                                              |
|   | A vapore.                                                                                               |
|   | Motori idraulici. Riscaldamento a vapore.<br>A vapore.                                                  |
|   | Idem.                                                                                                   |
|   | Motore idraulico. Riscaldamento a vapore                                                                |
|   |                                                                                                         |
|   | A                                                                                                       |
|   | A vapore.<br>Motore idraulico.                                                                          |
|   | mover minutes.                                                                                          |
|   |                                                                                                         |
|   |                                                                                                         |

| COGNOME E N BELL ESPOSITORE  Zamara Frances Ze Ferrari | o. Botticino Sera c. Cologno. C. Cologno. C. Cologno. C. Cologno. S. Bartelom. Vigevano. Cal venzano. Cal venzano. Cal venzano. Cal venzano. Cal venzano. Cal venzano. Cologno. Cologno. Telgado. Belgiciono. Belgiciono. | Mila no. Brescia. Bergamo. Brescia. Pavia. Bergamo. Idem. Brescia. Idem. Idem. Idem. Milano. Sondrio. Bergamo. Como. Como. Pavia.                          | BOZZOŁO<br>Chilogr.                                                                          | VALORE<br>Lire.                       | 154,880<br>1,800<br>1,500<br>1,700<br>1,900<br>650<br>875<br>7,000<br>700<br>1,150<br>2,500 | RATA.<br>VALORE<br>Lire.<br>4,984,77<br>115,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Zamara Frances 22 Ferrari Frances 23 Ferrari Frances 24 Ferrari Frances 25 Ferrari Frances 26 Ferrari Frances 26 Ferrari Frances 27 Ferrari Frances 28 Ferrari 29 Ferrari 20 Ferrari 21 Ferrari 22 Ferrari 23 Ferrari 24 Ferrari 25 Ferrari 26 Ferrari 27 Ferrari 27 Ferrari 28 Ferrari 29 Ferrari 20 Ferrari 21 Ferrari 22 Ferrari 23 Ferrari 24 Ferrari 25 Ferrari 26 Ferrari 27 Ferrari 27 Ferrari 28 Ferrari 28 Ferrari 29 Ferrari 29 Ferrari 20 Fer | o. Botticino Sera c. Cologno. C. Cologno. C. Cologno. C. Cologno. S. Bartelom. Vigevano. Cal venzano. Cal venzano. Cal venzano. Cal venzano. Cal venzano. Cal venzano. Cologno. Cologno. Telgado. Belgiciono. Belgiciono. | Brescia. Mila no. Brescia. Bergamo. Bergamo. Bergamo. Idem. Bescia. Idem. Bescia. Idem. Brescia. Idem. Bergamo. Gomo. Sondrio. Bergamo. Como. Como. Pavia. | 2,050,000 24,000 20,000 25,000 32,000 6,500 20,000 7,000 16,000 7,000 20,000                 | Lire. 5,456,000 100,000 62,000 45,000 | Chilogr.  154,880  1.800 1,500 1,700 1,900 650 875 7,000 700 1,150 2,500                    | 115,00<br>115,00<br>15,00<br>105,00<br>105,00  |
| 22 Ferrari Francess Scola Metano.  14 Padorani Fratell Francess George Frances George Frances George Frances George Frances George Fratell Ge | o. Codogno. Villa d'Adda. Cologno. S. Bartolom. Vigevano. Calvenzano. Urgnano. Padeughe. Limone. Chiari. Sartirana. Milano. Soudrio. Telgate. Tremezzo. Belgiojoso.                                                       | Brescia. Mila no. Brescia. Bergamo. Bergamo. Bergamo. Idem. Bescia. Idem. Bescia. Idem. Brescia. Idem. Bergamo. Gomo. Sondrio. Bergamo. Como. Como. Pavia. | 24,000<br>20,000<br>25,000<br>32,000<br>6,500<br>2,000<br>7,000<br>16,000<br>7,000<br>20,000 | 100,000<br>5,000<br>45,000            | 1,800<br>1,500<br>1,700<br>1,900<br>650<br>875<br>7,000<br>700<br>1,150<br>2,500            | 115,00<br>                                     |
| 22 Ferrari Francess Scola Metano.  14 Padorani Fratell Francess George Frances George Frances George Frances George Frances George Fratell Ge | o. Codogno. Villa d'Adda. Cologno. S. Bartolom. Vigevano. Calvenzano. Urgnano. Padeughe. Limone. Chiari. Sartirana. Milano. Soudrio. Telgate. Tremezzo. Belgiojoso.                                                       | Mila no. Brescia. Bergamo. Brescia. Pavia. Bergamo. Idem. Brescia. Idem. Idem. Idem. Milano. Sondrio. Bergamo. Como. Como. Pavia.                          | 20,000<br>25,000<br>32,000<br>6,500<br>5<br>12,650<br>90,000<br>7,000<br>16,000<br>20,000    | 62,000                                | 1,500<br>1,700<br>1,900<br>650<br>875<br>7,000<br>700<br>1,150<br>2,500                     | 65,66<br>530,00                                |
| 35 Scola Guetano. 36 Scola Guetano. 47 Padovani Fratell 5 Franchi Fratell 6 Franchi Fratell 6 Franchi Fratell 6 Franchi Fratell 7 Bitgone Vincenzo. 8 Albani Luigi. 8 Albani Luigi. 9 Beretta Fratelli 10 Comboni Fratell 10 Componi Fratell 10 Comboni Fratell 10 Pattl Francesco 10 Lega Michele 10 Comboni Fratell 10 Comboni Fratell 10 Comboni Frances 10 Comboni Frances 10 Comboni Frances 10 Comboni Frances 10 Comboni Fratell 10 Comboni Fratell 10 Comboni Fratell 10 Comboni 10  | Villa d'Adda. Cologno. S. Bartolom. Vigerano. Calvenzano. Urgnano. Padenghe. Limone. Chiari. Sartirana. Milano. Soudrio. Sopp. Teviglio. Como. Telgate. Tremezzo. Belgiosog.                                              | Brescia. Bergamo. Brescia. Pavia. Bergamo. Idem. Brescia. Idem. Idem. Jalem. Avia. Milano. Sondrio. Bergamo. Como. Como. Como. Pavia.                      | 20,000<br>25,000<br>32,000<br>6,500<br>5<br>12,650<br>90,000<br>7,000<br>16,000<br>20,000    | 62,000                                | 1,500<br>1,700<br>1,900<br>650<br>875<br>7,000<br>700<br>1,150<br>2,500                     | 65,66<br>530,00                                |
| 149 Padovani Fratelli Franchi Fratelli Franchi Fratelli G Bigone Vincenso. G Bigone Vincenso. S Albani Luigi. 90 Bereta Fratelli Comboul C | i. Colegno. S. Bartolom. Vigevano. Calvenzano. Urgnano. Padeughe. Limone. Chiari. Sartirana. Milano. Soudrio. Como. Telgate. Tremezzo. Belgioioso.                                                                        | Bergamo. Berscia. Pavia. Bergamo. Idem. Brescia. Idem. Idem. Pavia. Milano. Sondrio. Bergamo. Como. Bergamo. Como. Pavia.                                  | 25,000<br>32,000<br>6,500<br>2<br>12,650<br>90,000<br>7,000<br>16,000<br>20,900              | 62,000<br>45,000                      | 1,700<br>1,900<br>650<br>875<br>7,000<br>700<br>1,150<br>2,500                              | 530,00                                         |
| is Franchi Fratelli.  Gligone Vincenzo.  Missina Ligi.  Beretta Fratelli.  Comboni Fratelli.  Rota Antonio.  Rota Tratelli.  Rota Antonio.  Samin Fratelli.  Georgeo Giovano.  Sealni Fratelli.  Fra | S. Bartolom. Vigevano. Calvenzano. Urgnano. I'rgnano. I'radenghe. Limone. Chiari. Sartirana. Milano. Soudrio. Poppe. Treviglio. Como. Telgate. Tremezzo. Belgiosog.                                                       | Brescia. Pavia. Bergamo. Idem. Brescia. Idem. Idem. Pavia. Milano. Sondrio. Bergamo. Como. Bergamo. Como. Pavia.                                           | 32,000<br>6,500<br>2<br>12,650<br>90,000<br>7,000<br>16,000<br>20,900                        | 45,000                                | 1,900<br>650<br>875<br>7,000<br>1,150<br>2,500                                              | 530,0                                          |
| 66 liigone Vincenzo, Massina Luigi .  8 Albani Luigi .  9 Beretta Fratelli .  10 Ilitari .  10 Ili | Vigevano. Calvenzano. Urgnano. Padenghe. Limone. Chiari. Sartirana. Milano. Soudrio. Como. Telgate. Tremezzo. Belgiosog.                                                                                                  | Pavia. Bergamo. Idem. Brescia. Idem. Idem. Jam. Allano. Sondrio. Bergamo. Como. Bergamo. Como. Pavia.                                                      | 32,000<br>6,500<br>2<br>12,650<br>90,000<br>7,000<br>16,000<br>20,900                        | 45,000                                | 1,900<br>650<br>875<br>7,000<br>1,150<br>2,500                                              | 530,0                                          |
| 74 Massina Luigi. 75 Massina Luigi. 76 Beretta Fratelli. 76 Beretta Fratelli. 77 Beretta Fratelli. 78 Massina Luigi. 78 Massina Luigi. 78 Massina Luigi. 78 Marcual Guido. 78 Marcual Fetro. 78 Massina Luigi. 79 Massina Luigi. 79 Massina Luigi. 70 Massina Luigi. 71  | Calvenzano. Urgnano. Padenghe. Limone. Chiari, Sartirana. Milano, Sondrio. Eppe. Crosso. Telgate. Tremezzo. Belgiojoso. Belgiojoso.                                                                                       | Bergamo. Idem. Brescia. Idem. Idem. Aldem. Milano. Sondrio. Bergamo. Como. Bergamo. Como. Pavia.                                                           | 6,500<br>12,650<br>90,000<br>7,000<br>16,000<br>20,900                                       | 45,000                                | 875<br>7,000<br>700<br>1,150<br>2,500                                                       | 530,0                                          |
| 88 Albani Lujii. 99 Beretta Fratelii. 90 Comboul Fratelii. 90 Comboul Fratelii. 90 Comboul Fratelii. 91 Nigra Glisseppe. 93 Conti Fermo. 94 Conti Fermo. 95 Per Gregori Gius. 96 Per Gregori Gius. 97 Massa Frances. 97 Massa Frances. 97 Massa Frances. 98 Marzi Marianna. 98 Gregori Gius. 98 Gregori Gius. 98 Gregori Gius. 99 Gregori Gius. 99 Gregori Gius. 99 Gregori Gius. 90 Gregori Gius. 90 Gregori Gius. 91 Per Gregori Gius. 92 Per Gregori Gius. 92 Per Gregori Gius. 93 Per Gregori Gius. 94 Per Gregori Gius. 95 Per Gregori Gius. 95 Per Gregori Gius. 96 Per Gregori Gius. 97 P | Urgnano. Padenghe. Limone. Chiari. Sartirana. Milano. Soudrio. eppe. Treviglio. Como. Telgate. Tremezzo. Belgiojoso. Belgiojoso.                                                                                          | Idem. Brescia. Idem. Idem. Idem. Pavia. Milano. Sondrio. Bergamo. Como. Bergamo. Como. Pavia.                                                              | 12,650<br>90,000<br>7,000<br>16,000<br>7,000<br>20,900                                       | 45,000                                | 875<br>7,000<br>700<br>1,150<br>2,500                                                       | 530,0                                          |
| 99 Beretta Fratelli 90 Beretta Fratelli 11 Rota Antonio. 21 Nigar Uinserpe. 22 Nigar Uinserpe. 41 Cao Cesare. 42 Cao Cesare. 43 Cao Cesare. 43 Cao Cesare. 44 Cao Cesare. 45 Cao Cesare. 46 Cao Cesare. 46 Cao Cesare. 47 Marenz Guido. 48 Triuliz Autonio. 49 Patti Francesco 40 Diena M. G. 40 Montara Laigi. 41 Montaraa Laigi. 42 Montaraa Laigi. 43 Cao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Padenghe. Limone. Chiari. Sartirana. Milano. Sondrio. Spepe. Como. Telgate. Tremezzo. Belgiojoso. Belgiojoso.                                                                                                             | Brescia. Idem. Idem. Pavia. Milano. Sondrio. Bergamo. Como. Bergamo. Pavia.                                                                                | 12,650<br>90,000<br>7,000<br>16,000<br>7,000<br>20,900                                       | 45,000                                | 7,000<br>700<br>1,150<br>2,500                                                              | 530,00                                         |
| 00 Comboni Fratelli   Rota Antonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Limone. Chiari. Sartirana. Milano. Soudrio. Pepe. Treviglio. Como. Telgate. Tremezzo. Belgiojoso.                                                                                                                         | Idem. Idem. Pavia. Milano. Sondrio. Bergamo. Como. Bergamo. Como. Pavia.                                                                                   | 90,000<br>7,000<br>16,000<br>7,000<br>20,900                                                 | 45,000                                | 7,000<br>700<br>1,150<br>2,500                                                              | 530,0                                          |
| 1 Bota Antonio. 2 Nigra Giuseppe. 3 Conti Fermo. 4 Cao Cesare. 5 De Gregori Giuse 6 Scalini Fratelli. 6 Marcari Giulio. 7 Marcari Giulio. 7 Marcari Giulio. 8 Dizzio Giovanni. 9 Piatti Francesco. 1 Dicina M. G. 2 Abbati Fietro. 1 Lega Michele. 4 Montagna Luigi. 5 Oppi Giuseppe. 6 Liverani Pietro. 7 Massa Frances. M. 8 Michele. 8 Michele. 9 Massa Frances. 8 Michele. 9 Missa Frances. 8 Missa Giunio Marcari Missa Giunio Marianna. 8 Missa Giunio Marcari Missa Giunio Marianna. 8 Missa Giunio Missa M | Chiari. Sartirana. Milano. Sondrio. Pope. Treviglio. Como. Telgate. Tremezzo. Belgiojoso.                                                                                                                                 | Idem. Pavia. Milano. Sondrio. Bergamo. Como. Bergamo. Como. Pavia.                                                                                         | 90,000<br>7,000<br>16,000<br>7,000<br>20,900                                                 | 45,000                                | 7,000<br>700<br>1,150<br>2,500                                                              | 530,0                                          |
| 22 Nigra Giuseppe.  32 Conti Fermo.  43 Conto Gesare.  44 Cao Cesare.  54 Cao Cesare.  54 Cao Cesare.  56 Gregori Giuse.  57 Cadimi Fratello.  58 Triulzi Antonio.  59 Dozzio Giovanni.  59 Dozzio Giovanni.  50 Pratti Frances.  50 Carteriani Pietro.  50 Cadimi Ciri.  50 Cadimi | Sartirana. Milano. Soudrio. Treviglio. Como. Telgate. Tremezzo. Belgiojoso.                                                                                                                                               | Pavia.<br>Milano.<br>Sondrio.<br>Bergamo.<br>Como.<br>Bergamo.<br>Como.<br>Pavia.                                                                          | 90,000<br>7,000<br>16,000<br>7,000<br>20,900                                                 | 45,000                                | 7,000<br>700<br>1,150<br>2,500                                                              | 530,0                                          |
| 30 Conti Fermo 41 Cao Cesare. 51 De Gregori Guilo. 62 National Fratelli 63 Marcuai Guilo. 64 Marcuai Guilo. 65 Marcuai Guilo. 66 Marcuai Guilo. 67 Marcuai Frances. 68 Marcuai Guilo. 68 Marcuai Guilo. 69 Marcuai Frances. 60 Marcuai Guilo. 61 Marcu | Milano, Soudrio, Peppe. Treviglio, Como. Telgate, Tremezzo, Belgiojoso,                                                                                                                                                   | Sondrio. Bergamo. Como. Bergamo. Como. Pavia.                                                                                                              | 7,000<br>16,000<br>7,000<br>20,900                                                           |                                       | 700<br>1,150<br>2,500                                                                       |                                                |
| 55 De Gregori Gius 6 Scalini Fratelli 77 Mareuzi Giulio. 8 Triulzi Antonio. 99 Dozzio Giovanni. 10 Piatti Francesco 11 Diena M. G. 12 Abbati Fietro 13 Lega Michele. 14 Montagma Luigi. 15 Oppi Giuseppe. 14 Liverani Fietro 17 Massa Frances. 18 Mazzi Marianna. 19 Sinigaglia Samue 19 Genocchi Giov. B 16 Gardini Luigi. 21 Ronchi Giro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pppe. Treviglio. Como. Telgate. Tremezzo. Belgiojoso.                                                                                                                                                                     | Bergamo.<br>Como.<br>Bergamo.<br>Como.<br>Pavia.                                                                                                           | 7,000<br>20,900                                                                              | :                                     | 1,150<br>2,500                                                                              | :                                              |
| 68 Scalini Fratelli 77 Marenzi Giulio. 88 Triulzi Antonio. 90 Piatti Francesco 10 Piena M. 10 Piatti Francesco 11 Piena M. 11 Montagna Luigi. 12 Montagna Luigi. 13 Oppi Giuseppe. 14 Mazzi Marianna. 18 Mazzi Marianna. 19 Sinigaglia Samue 19 Genocchi Giov. Bi 16 Gardini Luigi. 21 Ronchi Giro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Como. Telgate. Tremezzo. Belgiojoso.                                                                                                                                                                                      | Como.<br>Bergamo.<br>Como.<br>Pavia.                                                                                                                       | 7,000<br>20,900                                                                              |                                       | 2,500                                                                                       |                                                |
| 7 Marenzi Giulio. 8 Dozzio Giovanni. 9 Dozzio Giovanni. 1 Diena M. G. 2 Abbati Pietro 2 Abbati Pietro 3 Lega Michele. 4 Montagna Luigi. 5 Oppi Giuseppe. 6 Liverani Pietro 7 Massa Frances. 8 Mazzi Marianna. 9 Sinigaglia Samue 6 Genocchi Giov. B. 9 Genocchi Giov. B. 9 Gardini Luigi. 9 Ronchi Giro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Telgate.<br>Tremezzo.<br>Belgiojoso,                                                                                                                                                                                      | Bergamo.<br>Como.<br>Pavia.                                                                                                                                | 20,900                                                                                       |                                       |                                                                                             |                                                |
| 88 Triulzi Antonio. 9 Piatti Francesco. 10 Pianti Francesco. 2 Abbati Fietro. 3 Lega Michele. 4 Montagna Luigi. 5 Oppi Giuseppe. 6 Laverani Pietro. 7 Massa Frances. Mes Mazzi Marianna. 9 Sinigaglia Samue 6 Genocch Giov. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tremezzo.<br>Belgiojoso.                                                                                                                                                                                                  | Como.<br>Pavia.                                                                                                                                            | 20,900                                                                                       | 150,000                               | 1,420                                                                                       |                                                |
| 9 Dozzio Giovanni. 0 Piatti Francesco 1 Diena M. G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Belgiojoso.                                                                                                                                                                                                               | Pavia.                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                       |                                                                                             |                                                |
| 0 Piatti Francesco 1 Diena M. G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Deigioloso.                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                              |                                       | .,                                                                                          |                                                |
| 1 Diena M. G. 2 Abhati Pietro 3 Lega Michele. 4 Montagna Luigi. 5 Oppi Giuseppe. 6 Liverani Pietro 7 Massa Frances. 8 Mazzi Marianna. 8 Genocchi Giov. B. 9 Genocchi Giov. B. 9 Genocchi Giov. B. 9 Genocchi Giov. B. 9 Genocchi Giov. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | e C. Piacenza.                                                                                                                                                                                                            | Piacenza.                                                                                                                                                  | 16,000                                                                                       | ,                                     | 1,400                                                                                       |                                                |
| Jega Michele. Montagna Luigi. Oppi Giuseppe. Liverani Pietro. Massa Frances. M. Mazzi Marianna. Genocchi Giov. B. Genocchi Giov. B. Gardini Luigi. Bardini Luigi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           | Modens.                                                                                                                                                    | 20,000                                                                                       |                                       |                                                                                             |                                                |
| 44 Montagna Luigi. Oppi Giuseppe. 166 Liverani Pietro 177 Massa Frances. M 188 Mazzi Marianna. 198 Genocchi Giov. Bi 189 Gardini Luigi 182 Ronchi Ciro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Parms.                                                                                                                                                                                                                    | Parma.                                                                                                                                                     | 30,000                                                                                       |                                       | -                                                                                           | 160,0                                          |
| Oppi Giuseppe<br>Liverani Pietro .<br>Massa Frances M<br>8 Mazzi Marianna .<br>Sinigaglia Samue<br>Genocchi Giov. B<br>Gardini Luigi .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Brisighella.                                                                                                                                                                                                              | Ravenna.                                                                                                                                                   | 12,000                                                                                       |                                       |                                                                                             |                                                |
| Líverani Pietro Massa Frances. M Mazzi Marianna. Sinigaglia Samue Genocchi Giov. Gardini Luigi Ronchi Ciro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Parma.                                                                                                                                                                                                                    | Parma.                                                                                                                                                     | 4,500                                                                                        |                                       | 380                                                                                         |                                                |
| Massa Frances. M<br>Mazzi Marianna.<br>Sinigaglia Samue<br>Genocchi Giov. B<br>Gardini Luigi .<br>32 Ronchi Ciro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bologna.                                                                                                                                                                                                                  | Bologna.                                                                                                                                                   | 17,000                                                                                       | CT 000                                | 1.000                                                                                       |                                                |
| 8 Mazzi Marianna.<br>9 Sinigaglia Samue<br>80 Genocchi Giov. B<br>81 Gardini Luigi<br>82 Ronchi Ciro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · Faenza.                                                                                                                                                                                                                 | Ravenna.                                                                                                                                                   | 10,000                                                                                       | 65,000<br>33,000                      |                                                                                             | 42.0                                           |
| 9 Sinigaglia Samue<br>80 Genocchi Giov. B<br>81 Gardini Luigi<br>82 Ronchi Ciro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           | Bologna.<br>Forli                                                                                                                                          | 6,000<br>23,000                                                                              | 33,000                                | 330                                                                                         | 42,0                                           |
| 60 Genocchi Giov. B<br>61 Gardini Luigi<br>62 Ronchi Ciro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           | Rayenna.                                                                                                                                                   | 13,000                                                                                       |                                       | 1,040                                                                                       |                                                |
| Gardini Luigi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           | Piacenza.                                                                                                                                                  | 10,000                                                                                       |                                       | .,0                                                                                         |                                                |
| 2 Ronchi Ciro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           | Forli.                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                       | -                                                                                           |                                                |
| 3 Zanoli Luigi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Meldola.                                                                                                                                                                                                                  | Idem.                                                                                                                                                      | 16,000                                                                                       | 80,000                                |                                                                                             | 129,0                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cesena.                                                                                                                                                                                                                   | Idem.                                                                                                                                                      | 34,000                                                                                       | -                                     | -                                                                                           | 4                                              |
| Manzini Pietro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           | Modena.                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                       | 0.000                                                                                       | *                                              |
| 5 Ditta Abram Mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           | Reggio Emil.                                                                                                                                               | 35.000                                                                                       | :                                     | 3,000<br>1,100                                                                              |                                                |
| 6 Padoa Pellegrino<br>7 Perinetti Carlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           | Ferrara.<br>Piacenza.                                                                                                                                      | 12,000                                                                                       |                                       | 1,100                                                                                       |                                                |
| Govoni Fratelli .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            | 11,000                                                                                       |                                       | 1,000                                                                                       |                                                |
| 9 Rizzoli Giovanni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           | Idem.                                                                                                                                                      | 8,000                                                                                        |                                       | 760                                                                                         |                                                |
| Ragonesi e Pazzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           | Forli.                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                       | 450                                                                                         |                                                |
| 1 Beretta Daniele .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aucona.                                                                                                                                                                                                                   | Ancona.                                                                                                                                                    | 40,000                                                                                       | 240,000                               | 3,333                                                                                       | 275,3                                          |
| 2 Hoz Corrado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fossombrone.                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                              |                                       |                                                                                             | 200,00                                         |
| 3 Giovannelli Coni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           | Idem.                                                                                                                                                      | 1 .                                                                                          | 3                                     | 2 000                                                                                       |                                                |
| 4 Lardinelli Benede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           | Ancona.                                                                                                                                                    | 30,000                                                                                       | 150,000                               |                                                                                             |                                                |
| 5 Giardinieri Frate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lli Idem.                                                                                                                                                                                                                 | Idem.                                                                                                                                                      | 7,000                                                                                        | 42,000                                | 645                                                                                         |                                                |
| 6 Masetti Coningi .<br>Venerandi Gaetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           | Pesaro e Urb.                                                                                                                                              | 1 .                                                                                          |                                       |                                                                                             | 159,0                                          |
| 8 Valazzi Luigi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           | Idem.                                                                                                                                                      | 33,000                                                                                       |                                       | 2,000                                                                                       | 1.937,00                                       |
| June Dangle Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | auc.uli                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            | 30,000                                                                                       |                                       |                                                                                             |                                                |

|           |          |          |                                         |         |       |          |       | OE.     | ıır   | ICI                                     | 0.   | 01                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|----------|-----------------------------------------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asres and |          |          | OPER                                    | A I.    |       |          |       |         |       |                                         |      |                                                                                                                                                                                        |
|           | NUM      | IERO.    |                                         |         |       |          | AL    |         | 1.    |                                         |      | OSSERVAZIONI.                                                                                                                                                                          |
| MASCIII,  | FEMMINE. | RAGAZZI. | TOTALE.                                 | MISCHI. | Lire. | PENMINE. | Lire. | BAGAZZI | Lire. | ME                                      | IVA. |                                                                                                                                                                                        |
|           |          |          | 15,582                                  |         |       |          |       |         |       |                                         | П    |                                                                                                                                                                                        |
| 5         | 100      | 145      | 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 |         |       |          | 20    |         | 50    | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 80   | Idem.  Motore a acqua. Riscaldamento a vapore.  A vapore lifem.  A vapore. Riscaldamento a vapore Motore idraulico. Idem.  A vapore. Idem.  A vapore.  A vapore.  A vapore.  A vapore. |
| 2         | 3        | ,        | 190                                     | >       | 2     | ,        | 2     | >       | 3     | -                                       | 80   | A vapore.                                                                                                                                                                              |
| 2         | 20       | -        | 18,950                                  |         |       |          |       | 2       | 2     |                                         | 2    |                                                                                                                                                                                        |

| 99<br>100<br>101 | ESPOSITORE.                           | DOMICILIO.               | PROVINCIA               | GREG                |                 |                  |                 |
|------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 99               | ESPOSITURE.                           |                          |                         | -                   | GIA.            | LAVO             | RATA.           |
| 100              |                                       |                          |                         | Brzzelo<br>Chilogr. | VALORE<br>Lire, | FILO<br>Chilogr. | VALORE<br>Lire. |
| 100              |                                       |                          | Riporto                 | 2,676,650           | 6,423,000       | 195,733          | 6,651,63        |
|                  | Del Monte Vedaste                     | Montebaroce.             | Pesaro e Urb.           | 20.000              |                 | 1.870            |                 |
|                  | Tommasoni Giuseppe.                   | lesi.                    | Ancona.                 | 20,000              |                 | 1,700            | 150.00          |
|                  | Carradori Giuseppe                    | Osimo.                   | Idem.                   | 13,000              |                 |                  | 30,00           |
| 102              | Dittajuti Ginseppe                    | Idem.                    | Idem.                   |                     | 2               |                  |                 |
| 103              | Briganti Bellini Frat.                | Idem.                    | Idem.                   | 11,000              | 55,000          |                  |                 |
| 105              | Conti A. e Comp Guidi Domenico        | Fossombrone.<br>Urbania. | Pesaro e Urb.           |                     | 2               | -                |                 |
| 106              | Malpeli Luigi                         | Camerino.                | Idem.<br>Macerata.      | 1.000               |                 | 100              |                 |
| 107              | Silvestri e Trangnilli.               | Ascoli.                  | Ascoli Piceno.          | 1,200               |                 | 100              |                 |
| 108              | Simonetti Fratelli                    | Osimo.                   | Ancona.                 | 13.000              |                 | 1.200            |                 |
| 109              | Fradelloni Guglielmo.                 | Idem.                    | Idem.                   | 6,000               |                 | 2,200            |                 |
| 110              | Roccetti Dumenico                     | Filottrano.              | Idem.                   | 8,000               |                 | 700              |                 |
| 111              | Biondi e Ferretti                     | Camerata.                | Idem.                   | 11,000              | 81,000          | 1,100            |                 |
| 112              | Fenili Carlo                          | Grottamare.              | Macerata.               | - 1                 | -               |                  | 20              |
| 113              | Cecchi Fratelli Brunelli Alessandro.  | Urbisaglia.              | Idem.                   | 5,000               |                 | 500              |                 |
| 115              | Vermigli Raffaello                    | Idem.<br>Falerone.       | Idem.<br>Ascoli Piceno. | 6.000               |                 | 800              |                 |
| 116              | Mori Cesare                           | Fermo.                   | Ascoli l'iceno.         | 2,000               |                 | 200<br>600       |                 |
| 117              | Conti Unorato                         | Grottazolina.            | Idem.                   | 6,000<br>20,000     |                 | 2,000            |                 |
| 118              | Maucini Gaetano                       | Osimo.                   | Ancons.                 | 10,000              |                 | 2,000            |                 |
| 119              | Baldini Luigi                         | Perugia.                 | Perugia.                | 20,000              |                 |                  | -               |
| 120              | Salari Domenico                       | Fuligno.                 | Idem.                   | 10,000              | 60,000          | 833              | 66,00           |
| 121              | Palazzeschi Giosuè                    | Citta di Cast.           | Idem.                   | 3                   | p               | >                | 30,0            |
| 122              | Toni Francesco                        | Spoleto.                 | Idem.                   |                     |                 |                  |                 |
| 123              | Ascoli Abram                          | Terni.                   | Idem.                   | 24.000              |                 | 2,000            |                 |
| 124              | Faraglia Mario<br>Rossini Giovanni    | ldem.<br>Idem.           | Idem.                   | 3,000               | 18,000          | 271              | 19,00           |
|                  | Cozza Giovanni                        | Orvieto.                 | Idem.                   | 1,000               | 6,000           | 100              | 6,00            |
| 127              | Dabbene Francesco.                    | Poggio Catino.           |                         | 2,000               |                 |                  |                 |
|                  | Fabri Leopoldo                        | Roma.                    | Roma.                   | ,                   |                 |                  |                 |
| 1291             | Fabbrica di S. Leucio.                | Caserta.                 | Terra di Lay.           | 1 .                 |                 |                  |                 |
| 130              | Ottaviani Fratelli                    | Cosenza,                 | Calabr. Citra.          | 42,000              | 216,000         | 3.200            | 247,0           |
| 131              | Campagna Fratelli                     | Idem.                    | Idem.                   | 22,000              | 3               |                  |                 |
| 132              | Maiera Fratelli                       | Cerzeto.                 | Idem.                   |                     | - 1             |                  |                 |
| 133              | Granozio Domenico                     | Salerno.                 | Princip. Citra.         | >                   |                 | >                |                 |
|                  | Ferrara Domenico                      | Nocera Infer.            | Idem.                   |                     |                 |                  |                 |
|                  | Marincola Fratelli<br>Primicero Luigi | Catanzaro.<br>Idem.      | Calab. ultra 2          | 28 000              | - 1             | 2.000            |                 |
| 37               | Zupi Fratelli                         | Cerisano.                | Idem.<br>Calabr, Citra. | 42,000              |                 | 4,000            |                 |
|                  | Acquaviva Carlo                       | Giulianova.              | Abruz ultra 14          | 40,000              | - 1             | 3,600            |                 |
| 39               | Bianchi Danielo                       | Catanzaro.               | Calab, ultra 2          | 16.000              | :               | 1,500            |                 |
| 40 7             | Ritotti Antonio                       | Caserta                  | Terra di Lav            | 400                 | - 1             | 100              |                 |
| 41 .             | Jacquer e C.                          | Messina.                 | Messina.                | 140,000             |                 | 12,000           |                 |
| 42               | L. Albergo de l'overl.                | Palerino.                | Palermo.                | 500                 | . 1             | 150              | ,               |
| 43               | Galatti Giacomo                       | Messina.                 | Messina.                | 3                   |                 |                  |                 |
| 44               | Motta e Zuccarelli                    | Catania.                 | Catania.                |                     |                 |                  | 29              |
| 45               | Sciacca Emanuele                      | Patti.                   | Messina.                | 4,000               | -               | 400              |                 |
| 46               | Galotti Artale                        | Idem.                    | Idem.                   | 14,000              | -               | 1,400            | 30              |

|                                  |             |                 |       |         |          |       | ΑI.      | OPER     |          |          |         |
|----------------------------------|-------------|-----------------|-------|---------|----------|-------|----------|----------|----------|----------|---------|
| OSSERVAZIONI.                    |             |                 | RI.   | LAI     | SAI      |       |          |          | ERO.     | NUM      |         |
|                                  |             | MEDIA.<br>Lire. | Lire. | BAGAZZI | FEMBINE. | Lire. | MASCIII. | TOTALE.  | RAGAZZI. | FEMMINE. | MASCHI. |
|                                  |             |                 |       |         |          |       |          | 18,950   |          |          |         |
|                                  | A vapore.   | - 80<br>1 -     |       |         |          |       | ٠        | 135      |          |          |         |
|                                  | Idem.       | 1 -             | 1:    |         | : 1:     | *     | :        | 110      |          |          | *       |
|                                  | Idem.       | 1 .             | 1     | Τ,      |          |       | 1        |          |          |          | : 1     |
|                                  | A vapore    | 1               |       |         |          |       |          | 70       |          |          | -       |
|                                  |             |                 |       |         |          | -     |          | 140      |          |          |         |
|                                  |             | î -             |       |         |          | :     | :        | 400      | ,        |          | :       |
| tira in un sol giorno i suoi boz | Questo esp. | : .             | 1.    |         |          |       |          | 200      |          |          |         |
|                                  |             | 1 -             | 10    |         |          |       |          | 118      |          |          |         |
|                                  |             | 1               | 1     |         |          |       | *        | 72       |          |          | .       |
|                                  |             | i               |       |         |          | :     | :        | 42<br>77 | ,        | 67       | 10      |
|                                  | A vapore.   |                 |       |         |          |       |          | 167      |          | 2        |         |
|                                  | A vapore.   | 1 -             | 1.    |         |          |       |          | 60       |          |          |         |
|                                  |             | 1 -             |       |         |          |       |          | 58       |          |          |         |
|                                  |             | 1 -             |       |         |          | *     |          | 35       |          |          | *       |
|                                  | A vapore.   | 1 =             | 1.    |         | : :      |       | ,        | 106      | :        | -        | :       |
|                                  |             | i -             |       |         | : 13     |       | ľ.       | 75       | - 1      |          |         |
|                                  |             |                 |       |         |          |       | ,        |          |          |          |         |
|                                  |             | 1 -             |       | 4.      |          |       |          | 110      |          |          |         |
|                                  |             |                 |       | ı.      |          | :     |          |          |          | *        |         |
|                                  |             | i -             |       |         | : :      |       | *        | 100      |          | . 1      |         |
|                                  |             | $i \square$     |       | ١.      |          | l,    |          | 30       |          |          | .       |
|                                  |             | 1 -             |       | ٠.      |          |       |          | 15       |          |          |         |
|                                  |             | 1 -             |       |         |          |       |          | 24       |          |          | + 1     |
|                                  |             |                 |       | ı.      |          | *     |          |          |          | *        |         |
|                                  |             | : :             |       |         | : :      | :     |          | :        |          |          | 2       |
|                                  |             | 1 50            |       |         |          |       | ,        | 180      |          | .        |         |
|                                  |             |                 |       |         |          |       |          |          |          |          |         |
|                                  |             | 2 1             |       |         |          |       |          |          |          | -        | *       |
|                                  | A vapore.   | : :             | :     |         | : :      |       |          | 1        |          |          | 2       |
|                                  | A vapore.   | - 80            | 1     |         |          | 18    | :        | 80       |          |          |         |
|                                  | Idem.       | - 80            |       | 1.      |          |       | ,        | 88       |          |          |         |
|                                  |             |                 |       |         |          | >     |          |          |          |          | >       |
|                                  |             | i -             | 1     |         | : 1:     |       |          | 100      |          | -        | *       |
|                                  |             | il              |       |         | : 1      |       | :        | 34       |          | -        | :       |
|                                  | A vapore.   | il              |       |         |          |       |          | 300      |          |          | .       |
|                                  |             | - 60            |       |         |          |       | ,        | 50       |          | >        |         |
| La prima filanda in Sicilia      | A vapore.   | : :             |       | 1.      |          |       | *        | 60       |          | -        | - 1     |
|                                  |             | 95              |       |         | : :      |       | *        | 24       |          | *        | -       |
|                                  | A vapore.   | - 95<br>- 95    |       |         | : 1      |       | :        | 47       |          | -        | :       |
|                                  |             |                 | 1.    | 1.      |          |       |          | 22,075   |          |          | -       |

| p ORDINE.  | COGNOME E NOME                            |                        |                     |                     |                 | E VAI            |                 |
|------------|-------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|            | DELL'                                     | DOMICILIO,             | PROVINCIA.          | GREG                | GIA.            | LAVO             | RATA.           |
| NUMERO     | ESPOSITORE.                               |                        |                     | BOZZOLO<br>Chilogr. | VALORE<br>Lire. | PILO<br>Chilogr. | VALORE<br>Lire. |
|            |                                           |                        | Riporto             | 3,195,750           | 7,044,000       | 239,957          | 7,139,63        |
| 147        | Natoli Domenico                           | Patti.                 | Messina.            |                     |                 |                  |                 |
| 148        | Scoti, Mejan e C                          | Pescia.                | Lucca.              | 70,000              |                 |                  |                 |
| 149        | Cantini.Borgognini eC.                    | Firenze.               | Firenze.            | >                   |                 | 2,000            |                 |
| 150        |                                           | Idem.                  | Idem.               | 17,000              |                 | 1,600            |                 |
| 151        | Zavagli Pietro e F11 .                    | Palaz. di Rom.         | Idem.               | 5.000               |                 | 430,             |                 |
| 153        | Tani Filippo                              | Viesca.                | Idem.               | 17,000              |                 | 1,600            |                 |
| 154        | R. Filanda di                             | Rigutino.<br>Pistoia.  | Arezzo.<br>Firenze. |                     | ,0              | -                |                 |
| 155        | Pieri Pecci Giovanni.                     | Pistora.<br>Trequanda. | Siena.              | 4,000               |                 | 400              |                 |
| 156        | Mancini Antonio                           | S. Anastasio.          | Arezzo.             | 10,000              |                 |                  |                 |
| 157        | Luzzi Assunta                             | Bad. Capelona          |                     | 10,000              |                 |                  |                 |
| 158        | Lombezzi Filippo                          | S. Sepolero.           | Idem.               | 4.000               |                 | 400              |                 |
| 159        | Massi Domenico                            | Monterchi              | Idem.               | 4.000               |                 | 400              |                 |
| 160        | Sanleolini Gabriello                      | Bucine.                | Idem.               | 20,000              |                 | 2,000            |                 |
| 161        | Magnani Giorgio e F.                      | Pescia.                | Lucca.              | 35,000              |                 | 3,500            |                 |
| 162        | Magnani Giorgio                           | Idem.                  | ldem.               | 10.000              |                 | 900              |                 |
| 163        | Magnani Ernesto                           | Idem.                  | Idem.               | 2.000               | ,               | 200              |                 |
| 164        | Forti Francesco                           | Idem.                  | Idem.               | 4.000               |                 | 400              |                 |
| 165        | Masi Olivo                                | Capannoli.             | Pisa.               | 3,000               |                 | 300              |                 |
| 166<br>167 | Della Croce Benjamino.                    | Pisa.                  | Idem.               | 6,000               |                 | 600              |                 |
| 168        | Achiardi Giuseppe                         | Idem.                  | Idem.               |                     |                 | -                |                 |
| 169        | Roncioni Francesco<br>Ferri Fratelli      | Idem.<br>Grosseto.     | Idem.<br>Grosseto.  | 13,000              |                 | 1,300            |                 |
| 170        | Bati Enrico                               | Luco.                  | Firenze.            | 900                 |                 | - 1              |                 |
| 171        | Formigli Pellegrino                       | Vicehio.               | Idem.               | 3,840<br>2,350      | 23,100          |                  | 26,00           |
| 72         | Bruschi Pietro e C.                       | Borgo S. Lor.          | ldem.               | 4 000               | 24.000          |                  | 15.20           |
| 173        | Monti Lorenzo                             | Idem.                  | Idem.               | 3.800               | 23.000          |                  | 27,00<br>26,00  |
| 174        | Casini Antonio                            | Rufins.                | Idem.               | 3,0170              | 20,000          | 330              | 20,00           |
| 175        | Rossi Fratelli                            | Pontassiere,           | Idem.               | 4.500               | 25,000          | 363              |                 |
| 176        | Сараппі Ініді                             | Pian di Cascia.        | Idem.               | 4.000               | 24.000          |                  | 28.00           |
| 177        | Giovannoni Giuseppe .                     | Firenze.               | Idem.               | 10,000              | 60,000          | 800              |                 |
| 178        | Romani Baldassarre .                      | Borgo a Bugg.          | Lucea.              | 2,350               | 13,800          | 200              | 15,00           |
| 179        | Sari Baldassarre                          | Idem.                  | Idem.               | -                   |                 | -                | 20              |
| 180        | Nieri e Lenci                             | Lucea.                 | Idem.               | -                   |                 | -                |                 |
| 182        | Giomignani e C                            | Idem.                  | Idem.<br>Firenze.   |                     |                 | -                |                 |
| 183        | Cecconi Angiolo<br>Pasqui Zanubi          | Jolo.                  | Idem.               | 14,000              |                 | 1,100            | 10              |
| 84         | Arcangioli Agostino.                      | Impruneta.<br>Pistoia, | Idem.               | 3,000               | 14,300          |                  | *               |
| 85         | Vannucci Giuseppe                         | Idem.                  | Idem.               | 4,000<br>2,166      | 22,000          | 350              | 24,00           |
| 86         | Gori Augusto                              | Sinalunga.             | Siena.              | 2,166               | 13,000          | 212              | 15,00           |
| 87         | Sandrucci Fratelli                        | San Casciano.          |                     | 4.414               |                 | 340              |                 |
| 88         | Mughini e Ravagli                         | Marradi.               | Idem.               | 5,000               |                 | 450              |                 |
| 89         | Bassani Giovanni                          | Idem.                  | Idem.               | 5,000               | . 1             | 450              |                 |
| 90         | Piani e Ravagli                           | Idem.                  | Idem.               | 3,500               | 20,000          | 340              | 22.00           |
| 91         | Bandini Fratelli                          | Idem.                  | Idem.               | 3,500               | 20,000          | 340              | 22,00           |
| 92         | Baldesi Fratelli                          | Idem.                  | Idem.               | 20                  | 2               | 500              | 20,000          |
| 93         | Mazzotti Francesco                        | Modigliana.            | Idem.               | 8,000               | 42,000          | 600              | 46,00           |
| 94         | Bedronici Francesco                       | Idem.                  | Idem.               | 2                   |                 | >                |                 |
| 93         | Mazzotti Francesco<br>Bedronici Francesco | Idem.                  | Idem. Idem.         | 2                   |                 | *                | 7,4             |

| 91    |                                 | 10.                                                                                      |   | 1.30     |       | _                   | _     | _       |                                                                                                                                                  |          |          |         |
|-------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|---------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|
|       |                                 |                                                                                          |   |          |       |                     |       | ΛI.     | OPER                                                                                                                                             |          |          |         |
| 0.81  | OSSERVAZIONI                    | SALARI.                                                                                  |   |          |       |                     |       |         | NUMERO.                                                                                                                                          |          |          |         |
| 0,11. | 0.0.0E V 8210.XI                | EDIA.                                                                                    |   | RAGAZZI. | Lire. | PEMMINE.            | Lire. | MASCHI, | TOTALE                                                                                                                                           | RAGAZZI. | FEMMINE. | MASCHI, |
|       |                                 | 1                                                                                        | 1 |          |       |                     |       |         | 22,075                                                                                                                                           |          |          |         |
|       | A vapore.  A vapore.  A vapore. | 84<br>84<br>84<br>84<br>80<br>120<br>120<br>20<br>12<br>20<br>12<br>20<br>12<br>20<br>12 |   |          |       | ******************* |       |         | 36<br>550<br>400<br>80<br>90<br>11<br>119<br>20<br>34<br>60<br>130<br>42<br>14<br>32<br>28<br>25<br>25<br>24<br>24<br>24<br>24<br>30<br>50<br>18 |          |          |         |
|       |                                 |                                                                                          |   |          |       |                     | 2     |         | 50<br>19                                                                                                                                         | *        |          | :       |
|       |                                 | - 90<br>- 90                                                                             |   | :        |       |                     | 2     |         | 19<br>10                                                                                                                                         |          |          |         |
|       |                                 | 12                                                                                       |   | :        | 2     |                     | 20 20 |         | 20<br>48<br>32                                                                                                                                   |          |          | 2 2     |
|       |                                 | -                                                                                        |   |          | 0 0   |                     | *     | * * *   | 30<br>25<br>42<br>48                                                                                                                             |          | :        |         |
|       |                                 |                                                                                          |   | •        |       |                     |       |         |                                                                                                                                                  |          |          |         |
|       |                                 | 1.                                                                                       |   |          |       |                     | 20    |         | 24.449                                                                                                                                           |          |          |         |

| NUMERO D'ORDINE. | COGNOME E NOME  DELL'  ESPOSITORE. |                | PROVINCIA.    | QUANTITÀ E VALORE<br>DELLA MATERIA |                 |                  |                 |  |
|------------------|------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--|
|                  |                                    | DOMICILIO.     |               | GREG                               | GIA             | LAVORATA.        |                 |  |
|                  |                                    |                |               | Chilogr.                           | Vilone<br>Lire. | FIL0<br>Chilogr. | vilone<br>Lire, |  |
|                  |                                    |                | Riporto       | 3,512,070                          | 7,382,200       | 263,682          | 7,405,830       |  |
| 195              | Ronconi Fratelli                   | Modigliana.    | Firenze.      | 4,000                              | 26,000          | 400              | 29.000          |  |
| 196              | Pazzi Tito                         | Rocca S. Casc. |               | 1,500                              | 9.000           |                  | 19,500          |  |
| 197              | Tassinari Fiorentini               | Dovadola.      | Idem.         | 8,487                              |                 | 700              | * 5,000         |  |
| 198              | Campi Giuseppe                     | ldem.          | Idem.         | -                                  |                 |                  |                 |  |
| 199              | Ronconi Luigi Manro.               | Modiglians.    | ldem.         | 2,700                              | 16,200          | 257              | 19.27           |  |
| 200              | Fautini Sebastiano                 | Tredozio.      | ldem.         | 3,000                              |                 |                  | 20.000          |  |
| 102              | Giannelli Francesco                | Rocca S. Case. | Idem.         | 2,000                              | 12,000          | 180              | 14.00           |  |
| 202              | Grassi Valentino                   | Pistoia.       | Idem.         | 2,000                              |                 | 160              | 14.00           |  |
| 203              | Tesi Leopoldo                      | Idem.          | Idem.         | 8.800                              | 50,000          |                  | 56,00           |  |
| 204              | Bartoli Michele e C                | Idem.          | Idem.         | 5,000                              | 36,000          | 520              | 37.00           |  |
| 205              | Pastacaldi Federigo                | Idem.          | Idem.         | 5,000                              | 30,000          | 410              | 30,75           |  |
| 206              | Bellini Sebastiano                 | Idem.          | Idem.         |                                    |                 |                  | 20,10           |  |
| 207              | Giannetti Giustino                 | Idem.          | Idem.         | 2.500                              | 15,000          | 212              | 15,90           |  |
| 805              | Bolognini Rimediotti.              | Idem.          | Idem.         | 6,000                              | 36,000          | 530              | 39.50           |  |
| 209              | Grassi Franc. e Luigi.             | Idem.          | Idem.         | 2,800                              |                 | 237              | 15.96           |  |
| 510              | Querci Michelangiolo.              | Idem.          | Idem.         | 1,700                              | 9,492           | 160              | 12,34           |  |
| 211              | Gherardi Gherardo                  | Barga.         | Lucca.        | 10,000                             |                 | 860              | 75,00           |  |
| 212              | Gentilini Agostino                 | Pescia.        | Idem.         | 6,451                              | 38,400          | 580              | 20,000          |  |
| 13               | Taruffi Luigi                      | Idem.          | Idem.         |                                    |                 |                  |                 |  |
| 14               | Petrucci Celso                     | Siena.         | Siena.        |                                    |                 |                  |                 |  |
| 215              | Ruschi Fratelli                    | Calci.         | Pisa.         | - 1                                |                 |                  |                 |  |
| 216              | Guiducci Giovanni                  | l'atrignone.   | Arezzo.       | 7,000                              | - 1             |                  |                 |  |
| 217              | Lucchesi e Marinelli.              | Rassina.       | Idem.         | 400                                | -               |                  |                 |  |
| 218              |                                    | Idem.          | ldem.         | 3                                  |                 |                  | 70              |  |
| 219              | Crestini Fratelli                  | Sinalunga.     | Siena.        |                                    |                 |                  |                 |  |
| 220              | Nefetti Angiolo                    | Santa Sofia.   | Firenze.      | 4,000                              |                 | 400              |                 |  |
| 21               | Cardosi Carrara Ant.               | Barga.         | Lucea.        | 13,000                             | 80,000          | 1,300            | 100,00          |  |
| 12               | Niccolai Luigi                     | Rassina.       | Arezzo.       |                                    | 2               |                  |                 |  |
| 23               | Coiari Paolo e Nipote.             | Saliera.       | Massa e Carr. | 14,666                             | 88,000          | 1,196            |                 |  |
| 24               | Vittoni Antonio                    | Garfignana.    | Idem.         |                                    |                 |                  |                 |  |
| 25               | Lunghetti Giuseppe                 | Siena.         | Siena.        | 10,000                             | - 1             | 1,000            |                 |  |
| 26               | Turchini Coningi                   |                | Firenze.      | 20.000                             | 110,000         | 1,200            |                 |  |
|                  | Toti Gaetauo                       | Moutaltuzzo.   | Arezzo.       | 8,000                              |                 | 270              | 21.00           |  |

# RIEPILOGO.

| Bozzolo                          | 3,656,074 |
|----------------------------------|-----------|
| Valore del Bozzolo medesimo Lire | 8,042,572 |
| Filo Greggio Chil.               | 275,494   |
| Valore del detto Filo Lire       | 7,916,061 |
| Operai                           | 25,404    |

| T                                       |                                         |          | OPER                                                     | ΑI.     |               |         |           |          |       |         |          |                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|---------|---------------|---------|-----------|----------|-------|---------|----------|-------------------------------------------------------------|
|                                         | NUM                                     | ERO      |                                                          |         |               | S       | A L       | AR       | I.    |         |          | OSSERVAZIONI.                                               |
| MASCHI.                                 | FEMMINE                                 | RAGAZZI. | TOTALE.                                                  | MASCHI. | Lire.         | PEMMINE | Lire.     | RAGAZZI. | Line. | MEI     |          |                                                             |
|                                         |                                         |          | 24,449                                                   |         |               |         |           |          |       |         |          |                                                             |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |          | 22<br>24<br>50<br>22<br>24<br>21<br>10<br>30<br>70<br>33 |         |               |         |           |          |       |         |          | Motore idraulico (non corre).<br>Motore idraulico.          |
| »<br>»<br>»<br>»                        |                                         | 2 2 2    | 14<br>36<br>22<br>10<br>68<br>26                         |         |               |         |           |          |       | 1 1 - 1 | 90 90 60 |                                                             |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |                                         |          | 34<br>*<br>*<br>58<br>70                                 |         | * * * * * * * |         |           |          |       | 1       | 90       |                                                             |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |                                         |          | 86<br>100<br>96<br>19                                    |         |               |         | 2 0 0 0 0 |          |       | 1       | 90       | A vapore.  Motore idraulico (non corre).  Motore idraulico. |
|                                         |                                         |          | 25,404                                                   |         |               |         |           |          | a     |         |          |                                                             |

Segue la IV TAVOLA degli espositori di filo di seta torto e relative dichiarazioni.

| D' ORDINE | COGNOME E NOME           |                |            |               | NTITÀ<br>DELLA  |        |                 |
|-----------|--------------------------|----------------|------------|---------------|-----------------|--------|-----------------|
| RO D'     | DELL'                    | DOMICILIO.     | PROVINCIA. | GRE           | GGIA.           | LAVO   | BATA,           |
| NUMERO    | ESPOSITORE.              |                |            | FILO<br>Chil. | VALORE<br>Lire. | ORGAN. | VALORE<br>Lire. |
| 1         | Keller Cav. Alberto      | Villanovetta   | Cuneo.     | 24,000        |                 |        | 2,000,00        |
| 2         | Ceriana Fratelli         | Torino.        | Torino.    | 50,000        | - 1             | 48,000 |                 |
| 3         | Bravo Michele e Figli .  | Pinerolo.      | Idem.      | -             |                 | 15,000 | 1,200,000       |
| 4         | Sinigaglia Salomone e C. | Busca.         | Cuneo.     | - 1           |                 | -      |                 |
| 5         | Moschetti Giov. Augiolo. | Boves.         | Idem.      | -             | -               | 4,040  | 100,000         |
| 6         | Pizzorni Antou Maria     | Rossiglione.   | Genova.    | - 1           | - 1             | 5,000  |                 |
| 7         | Verza Fratelli           | Canzo.         | Como.      | 15,000        | - 1             |        |                 |
| 8         | Gavazzi Piero            | Bellano.       | ldem.      | -             | - 1             |        |                 |
| 9         | Steiner Gio. e Figli     | Sala.          | Bergamo.   | -             | -               |        |                 |
| 10        | Porro Pietro             | Villa Albese.  | Como.      | -             | - 1             | 16,000 |                 |
| 11        | Tallacchiui Fratelli     | Varese.        | Idem.      | -             | -               | 34,000 | 2,916,000       |
| 12        | Maudelli Giuseppe        | Como.          | Idem.      | -             | -               | 6,000  |                 |
| 13        | Ronchetti Fratelli       | Sala.          | Idem.      | -             |                 | 20,000 | 1,845,000       |
| 14        | Zuppinger, Siber e C     | Bergamo.       | Bergamo.   | 50,000        | - 1             | 46,500 |                 |
| 15        | Berizzi Stefano          | Idem.          | Idem.      | -             |                 | 30,000 |                 |
| 16        | Sessa Fratelli           | Milano.        | Milano.    |               | . 1             | 15,000 |                 |
| 17        | Corti Fratelli           | Galbiate.      | Como.      | -             | . ]             |        |                 |
| 18        | Bozzotti Cesare e C      | Treviglio.     | Bergamo.   | 35,000        | 2,100,000       | 32,000 | 2,500,000       |
| 19        | Coduri Serafina          | Como.          | Como.      | -             |                 |        |                 |
| 20        | Piazzoui Fratelli        | Bergamo.       | Bergamo.   | -             |                 |        |                 |
| 21        | Conti Fermo              | Cassanod'Adda. | Milauo.    | 18,000        | 1,050,000       | 15,300 | 1,120,00€       |
| 22        | Franchi Attilio          | S. Bartolomm.  | Brescia.   | 5,000         |                 | 5,000  |                 |
| 23        | Aducci Giuseppe          | Rimini.        | Forli.     | -             | 160,000         |        |                 |
| 24        | Vecchi Todi              | Reggio-Emilia. | RegEmilia  | -             |                 | . 1    |                 |
| 25        | Baldini Pietro           | Perugia.       | Umbria.    |               |                 |        |                 |
| 26        | R. Albergo de' Poveri    | Palermo.       | Palermo.   |               |                 |        |                 |
| 27        | Mangano Antonino         | Messina.       | Messina.   | 1,000         | . 1             |        |                 |
| 28        | Scoti, Mejean e C        | Pescia.        | Lucca.     |               |                 | 12,000 | 1,200,000       |
| 29        | Cantini, Borgogniui e C. | Firenze.       | Firenze.   |               |                 | 7,000  | 500,000         |

OPERAL

|        | NUM      | ERO.     |         |         | SAL      | ARI.     | _   | _   | OSSERVAZIONI.                 |
|--------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|-----|-----|-------------------------------|
| NASCHL | FEMNINE. | RAGAZZI. | TOTALE. | MASCHI. | FEMMINE. | RAGAZZI. | MED | IA. |                               |
|        |          |          | 500     |         |          |          | 1   | 50  | Motori idraulici.             |
|        |          |          | 1,400   |         | -        | -        |     | -   | Idem.                         |
|        | >        |          | 200     |         | -        | -        |     | -   | Idem.                         |
|        |          |          | 338     |         | -        |          |     |     | Idem.                         |
|        |          |          | 73      |         |          |          | 1   | 50  | ldem.                         |
|        |          |          | 80      |         |          |          | 1   | Н   | Idem.                         |
|        |          |          | 690     |         |          |          | 1   | Н   | Idem.                         |
|        |          |          | 2,220   |         |          |          |     | -   | Idem.                         |
|        |          |          |         |         |          |          |     |     |                               |
|        |          |          | 490     |         |          |          | 0   | 99  | Vapore e forza animale.       |
|        |          |          | 1,055   |         |          |          | 0   | 99  | Motori idraulici, vapore, ec. |
|        |          |          |         |         |          |          |     |     | Motore idraulico.             |
|        |          |          | 720     |         |          |          | 0   | 99  | Idem.                         |
|        |          |          | 500     |         | -        |          | 0   | 90  | Idem.                         |
| 50     | 800      |          | 850     | 2       | 100      | 50 .     | 1   | 50  | Idem.                         |
|        |          |          | 294     | -       |          |          | 1   | H   | Idem.                         |
|        |          |          | - a     |         |          |          |     | -   |                               |
|        | -        | - 1      | 2,400   |         |          | -        | 1   | 50  | Motori idraulici.             |
|        |          |          |         |         |          | -        |     |     |                               |
|        | -        | -        |         |         |          | -        |     | -   |                               |
|        |          |          | 590     |         |          | -        | 1   | -   |                               |
| 15     | 70       |          | 85      |         |          | -        | 1   | -   | Motore idraulico.             |
|        |          |          |         |         |          | -        |     |     |                               |
|        |          |          |         |         |          |          |     | -   |                               |
|        |          |          |         |         |          | -        |     |     |                               |
|        |          |          |         |         |          |          |     |     |                               |
| >      |          |          | 60      | -       |          |          | 1   | -   |                               |
|        |          |          | 550     |         |          |          | 1   | -   | Motore idraulico.             |
|        |          | -        | 1,100   |         |          |          | 1   | -   | Idem.                         |
| -      |          |          | 14,195  |         |          |          | 1   | 1.  |                               |

TAVOLA comparativa della produzione in bozzolo, filo greggio e filo torto in Italia, con il prodotto impiegato dagli Espositori che si presentarono all' Esposizione Italiana.

|                                                                      | BOZZe      | BOZZOLO E TRATTURA DEL MEDESIMO ARTICOLO.                                                                         | TURA DE                   | L MEDESIM       | O ARTIC           | 010       |                           | TORCITURA DEL FILO DI SETA. | DEL FILO   | DI SETA.          |                |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|----------------|
|                                                                      | BOZZOLO.   | VALORE<br>Lire.                                                                                                   | FILA<br>GINSGOO<br>Chall. | VALORE<br>Lire. | OPERA!<br>Numero. | CFIT CFIT | FILO<br>GREGGIO<br>CPAIL. | VALORE<br>Láre,             | FILO TORTO | valone<br>Láre.   | openat<br>Num. |
| Produzione<br>italiana.                                              | 52,629,580 | 52,029,080 203,177,090 5,828,411 349,700,400 319,000 2,421,222 2,547,944 102,670,640 2,225,944 188,407,744 77,700 | 5,828,441                 | 349,706,460     | 819,500           | 2,421,222 | 2,547,944                 | 152,876,640                 | 2,235,944  | 183.407,744       | 77,700         |
| Produzione<br>impiegata da-<br>gli Esposito-<br>ri dell'anno<br>1861 | 3,656,074  | 8,042,672                                                                                                         | 275,494                   | 7,916,061       | 25,404            | A         | 198,000                   | 3,310,000                   | 310,840    | 13,381,000 14,195 | 14,195         |

TAVOLA indicativa dello stato della tessitura della seta in Italia.'

|                                     | SE         |            |                 |                                          |                  |        |                   |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------------------------------------|------------------|--------|-------------------|
| VALORE<br>Lâre.                     | 22,820,040 | 16,000,000 | 14,500,000      | 4                                        | 16,370,600       |        | 69,690,640        |
| Metri.<br>Grandi scialli            |            | 10,000     |                 |                                          | *                | ٠      | 10,000            |
| STOFFE DI SETA MISTA                |            | 30,000     | *               | 4                                        |                  |        | 30,000            |
| STOFFE DIVERSE.                     |            | 1,500,000  |                 |                                          | A                |        | 310,000 1,500,000 |
| Methy<br>DAMASCHI<br>Methy<br>Methy |            | 310,000    | •               |                                          |                  |        | 310,000           |
| OPERAI<br>Numero.                   | 7,919      | 10,000     | 7,919           | 10,000                                   | 12,000           | 2,500  | 53,338            |
| TKLM OFFRM                          | 5,447      | 4,600      | 5,447           | 2,000                                    | 000'9            | 4 262  | 30,756            |
| VALORE<br>Lifre.                    | 18,490,040 | 12,150,000 | ٠               |                                          | 12,054,600       |        | 42,694,640        |
| FILO DI SETA<br>Chil.               | 205,456    | 135,000    | ٠               |                                          | 133,840          |        | 474,296           |
| FABBRICHE<br>Mumero.                | 35         | 6          |                 |                                          |                  | 7      | 差                 |
| REGIONE.                            | Lombardia  | Piemonte   | Veneto e Tirolo | Emilia, Marche, Umbria e Stati<br>Romani | Napoli e Sicilis | Tocana | Totale            |

Le overraion de coorero nel presente i Quabi Laniado Feduio alle Institue del barolo e territoro della reta, concepçon alla Losda cha della concepción della reta, concepçon alla tenda retaligad di quella. Consegnentement una viè secritori di eletrari parche per ginalifecto, man petember del rede che el e della apposito delle prima.

III.

13

# II. — TAVOLA indicativa i fabbricanti di stoff

| NUMERO D' ORDANE. | COGNOME E NOME  DELL'  ESPOSITORE. | RESIDENZA.        | PROVINCIA.       | OPERAI<br>Num. | SAL<br>Li | ARI | TELA; |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------|-----|-------|
| 1                 | Guillot Giuseppe e Comp            | Torino.           | Torino.          | 450            | ÷         | 1.  | -     |
| 2                 | Chichizzola Giacomo e Comp.        | Idem.             | Idem.            |                |           |     | ı,    |
| 3                 | Solei Bernardo                     | Idem.             | Idem.            |                |           |     |       |
| 4                 | Ghiglieri e Comp                   | Milano.           | Milano.          | 300            | 3         | _   |       |
| 5                 | Osnago Innocente                   | Idem.             | Idem.            | 500            |           | 1.  | 23G   |
| 6                 | Brivio Ferdinando                  | Idem.             | Idem.            | 120            | 3         |     | 176   |
| 7                 | Martini Luigi                      | Idem.             | Idem.            | 120            |           |     |       |
| 8                 | Costa e Siravegna                  | Torino.           | Torino.          | 80             | 2         |     |       |
| 9                 | Cattaneo e Petitti                 | Idem.             | Idem.            | 150            |           |     | 1     |
| 10                | Corti Giovan Battista              | Como.             | Como.            | 200            | ,         |     |       |
| 11                | Riva Francesco e Comp              | Idem.             | Idem.            | 400            | 2         |     |       |
| 12                | Brun G. L. e Fratelli              | Torino.           | Torino.          | 400            |           |     |       |
| 13                | De Ferrari Fratelli.               | Genova.           | Genova.          |                |           |     |       |
| 14                | Janin Giovanni                     | Zoagli.           | Idem.            | 10             |           |     | 10    |
| 15                | Aliotta Natale                     | Palermo.          | Palermo.         | 40             |           |     |       |
| 16                | Morvillo, Fratelli                 | Idem.             | Idem.            | 25             |           |     |       |
| 17                | Regia Fabbrica di S. Leucio.       | Caserta.          | Terra di Lavoro. | 400            |           |     | 120   |
| 18                | Turri Felice                       | Como.             | Como.            | 200            |           |     |       |
| 19                | Travella e Casella                 | Idem.             | Idem.            | 100            | ,         | 1   |       |
| 20                | De Rossi Luigi                     | Idem.             | Idem.            | 70             |           |     |       |
| 21                | Giussani Filippo                   | Milano.           | Milano           | 150            |           |     |       |
| 22                | Verri e Orseniga                   | Idem.             | Idem.            | 110            | 2         | Ш   |       |
| 23                | Arvotti Giuseppe                   | Roma.             | Roma.            |                |           |     |       |
| 24                | Ghersi vedova e Comp               | Torino.           | Torino.          | 50             |           |     |       |
| 25                | Cristofani Pietro e Figli          | Firenze.          | Firenze.         |                |           |     |       |
| 26                | Bellacomba fratelli                | Settimo Torinese. | Torino.          | 125            | 2         | Ĺ   |       |
| 27                | Frullini Francesco                 | Firenze.          | Firenze.         | 110            | -         |     |       |
| 28                | Melloni e Comp                     | Bologna.          | Bologna.         | 60             | 2         |     |       |
| 29                | Fiorentino A. R                    | Firenze.          | Firenze.         |                |           |     |       |
| 30                | Bevilacqua Fratelli                | Lucca.            | Lucca.           |                |           |     |       |
| 31                | Lnnghetti Ginseppe                 | Siena.            | Siena.           | 100            | 0         | 84  |       |
| 32                | Dondi Carl' Antonio                | Bologna.          | Bologna.         | 100            | 1         | 50  |       |
| 33                | Regio Albergo de' Poveri           | Palermo.          | Palermo.         |                |           |     |       |
| 34                | Lazzari Rosa                       | Lucca.            | Lucca            |                |           | 1.  |       |

li seta che si presentarono all' Esposizione Italiana.

| MAT           | ERL          |       |                 | VALORE    | QUALITÀ<br>186                     | VALORE    | SISTEMA<br>bi<br>FABBRICAZIONE. | MACCHINE  K MOTORI. |
|---------------|--------------|-------|-----------------|-----------|------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------|
| SETE<br>Chil. | ORO<br>Chil. | Chil. | COTONE<br>Chil. | Lire.     | PRODOTTI.                          | Lire.     | FABBRI                          | MAG                 |
| 5,200         | ,            |       | 1,000           |           | Velluti e stoffe.                  | 700,450   | Jacquard.                       | Turbine.            |
|               |              | -     |                 |           |                                    |           |                                 |                     |
|               |              | -     |                 |           |                                    |           |                                 |                     |
|               |              |       | >               | 500,000   | Stoffe operate e lisce.            | 800,000   | Francese.                       | Jacquard.           |
|               |              |       | -               |           | Velluti, stoffe, broccati.         |           | ,                               | Idem.               |
|               |              |       |                 | 250,000   | Stoffe di seta e miste.            |           | Francese.                       | Idem.               |
| 270           | 75           | 75    | •               | 110,000   | Stoffe per chiesa, per mobili.     |           |                                 | Idem.               |
|               |              | - 1   |                 |           | ,                                  |           |                                 | Idem.               |
|               |              |       |                 |           | Stoffe.                            |           |                                 |                     |
| 3,500         |              | - 1   | 500             | 450,000   | Stoffe lisce ed operate.           |           |                                 |                     |
| 4.000         |              | - 1   |                 | 360,000   | Stoffe lisce.                      | 650,000   |                                 |                     |
|               |              |       |                 |           |                                    |           |                                 | Jacquard.           |
|               |              |       |                 |           | Velluti.                           |           |                                 |                     |
|               |              |       |                 |           | Idem.                              |           |                                 | Jacquard.           |
| 1,300         | 7            | 75    | 900             |           | Stoffe differenti.                 |           | Francese.                       | Idem.               |
| .,            | Ш.           |       |                 | ,         | Idem.                              | ,         | Idem.                           | Idem.               |
| 4,000         |              |       | ٠               | 226,000   | Tessuti vari.                      | 388,000   |                                 | Motore idraul.      |
| 3,000         |              |       |                 | 300,000   | Stoffe di seta.                    | 380,000   |                                 |                     |
| 3.000         | ١.           |       |                 | 300,000   | Idem.                              |           |                                 |                     |
| 1,500         |              |       |                 | 150,000   | Idem.                              | 200,000   |                                 |                     |
| ,             |              |       |                 |           | Stoffe diverse.                    |           | Francese.                       | Jacquard.           |
|               |              |       |                 | 400,000   | Stoffe miste.                      | 500,000   | Idem.                           | Idem.               |
|               | ١.           |       |                 |           |                                    |           |                                 |                     |
|               | -            |       |                 | 100,000   | Stoffe per mobili e per<br>chiesa. | 200,000   | Francese.                       | Jacquard.           |
|               |              |       |                 |           |                                    |           | ,                               |                     |
|               |              |       |                 |           | Stoffe di seta e miste.            | 90,000    |                                 | Jacquard.           |
| 1.400         |              |       |                 |           | Stoffe, velluti.                   |           | ,                               | Idem.               |
| 1,000         | -            |       | 400             | 140,000   | Stoffe lisce e operate.            | 220,000   |                                 | Idem.               |
|               |              |       |                 |           |                                    |           |                                 |                     |
|               |              |       | -               |           | ,                                  |           |                                 |                     |
| 1,000         |              |       |                 | 66,000    | Ermisini, levantine ec.            | 95,600    |                                 |                     |
| 600           | -            |       | -               | 50,000    | Veli, crespi ec.                   | 100,000   |                                 | Motori idraul       |
|               |              |       | -               |           |                                    |           |                                 |                     |
|               | -            | -     | -               |           |                                    | .,        |                                 |                     |
| 29,770        | 82           | 150   | 2.800           | 3,402,900 |                                    | 4.324.050 |                                 |                     |

## Segue la TAVOLA indicativa i fabbricanti di stof

| NUMERO D' ORDINE, | COGNOME E NOME  DELL'  ESPOSITORE.         | RESIDENZA. | PROVINCIA.        | OPERAI<br>Num. | SAL |     | Nun |
|-------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|----------------|-----|-----|-----|
| -                 |                                            |            | Riporto           | 3,970          |     | T   | 545 |
| 35                | Melloni Ulisse                             | Bologna.   | Bologna.          | 100            | 2   | Н   |     |
| 36                | Gallarini Carlo                            | Milano.    | Milano.           |                |     |     |     |
| 37                | Gasparoni Pietro                           | Vicenza    | Vicenza.          |                |     |     |     |
| 38                | Rampoldi Daniele                           | Como.      | Como              |                |     |     |     |
| 39                | Manifattura privilegiata di                | Como.      | Como.             |                |     |     |     |
| 35                | nastri                                     | Torino.    | Torino.           | 300            | 1   | 50  |     |
| 40                | Tantini Girolamo                           | Firenze.   | Firenze.          |                |     |     |     |
| 41                | Graffelder Antonio                         | Treviglio. | Bergamo.          | 50             | 1   | 50  | 1.  |
| 43                | Majorana Filippo e Fratelli.               | Catania.   | Catania.          |                |     |     |     |
| 43                | Piatti e Comp                              | Piacenza.  | Piacenza.         | 6              |     |     |     |
| 44                | Peyrano Ambrogio                           | Chiavari.  | Genova.           |                |     | ۵   |     |
| 15                | Sarti Francesco                            | Camerino.  | Macerata.         | 18             | 0   | 65  |     |
| 46                | Bacchini Rossi Luisa                       | Perugia.   | Perugia.          |                |     |     |     |
| 17                | Viola e Patané                             | Acircale.  | Catania.          | 6              |     |     |     |
| 48                | Auteri Salvadore e Fratelli.               | Catania.   | Idem.             |                |     |     |     |
| 19                | Motta Orazio                               | Idem.      | Idem.             |                |     |     |     |
| 50                | Levis Andrea                               | Vicenza.   | Vicenza.          |                |     |     |     |
| 51                | Ghelli Antonio                             | Rayenna.   | Rayenna.          |                |     |     |     |
| 52                | Campana Fratelli                           | Gandino.   | Bergamo.          | 100            | 1   | 50  |     |
| 53                | Varenna Ginseppe                           | Monza      | Milano.           | 100            |     |     | ١.  |
| 54                | Nicosia Giovan Battista                    | Catania    | Catania.          |                |     |     | ١,  |
| 55                | Taccini, Lertora e Comp                    | Milano.    | Milano.           |                |     |     |     |
| 56                | Binda cavalier Ambrogio                    | Idem.      | Idem.             | 90             | 1   | 50  |     |
| 56                | Pieri Agostino                             | Firenze.   | Firenze.          | 60             |     |     |     |
| 58                | Sabatini Giulio                            | Bologna.   | Bologna,          | 200            | 1   | 50  |     |
| 58<br>59          |                                            | Portici.   | Napoli.           | 120            |     | .00 |     |
| 59                | Valvo Pasquale                             | Catanzaro. | Calabria Ultra 2a | 64             |     |     |     |
|                   |                                            | Messina.   | Messina           | 50             | l i | 50  | _   |
| 61                | De Meo Francesco                           | Acircale.  | Catania.          | 6              | 1.  | 30  | ١.  |
| 52                | Pappalardo Raffaele                        | Idem.      | Idem              | 5              | 1   |     |     |
| 63                | Paradiso Giuseppe                          | Idem.      | Idem.             | 3              | 1.  |     | ١.  |
| 64                | Pennisi Tommaso                            | Idem.      | Idem.             | 3              | 1   | 1-  | 1   |
| 65                | Regio Conservatorio delle Ab-<br>bandonate | Pistoia.   | Firenze.          | 16             |     |     |     |
| 66                | Musumeci Indelicato France-<br>sco         | Acireale.  | Catania.          | 4              |     |     |     |
|                   |                                            |            | Totale            | 5.168          |     | 1   | 5-  |

li seta che si presentarono all' Esposizione Italiana.

|               | DEC<br>ERI   | QUA<br>A PR<br>GAT | IMA             | VALORE    | QUALITÀ                              | VALORE     | SISTEMA<br>IN<br>FABBRICAZIONE | MACCHINE R MOTORI. |
|---------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------|
| sere<br>Chil. | ORO<br>Chil. | ARCENTO<br>Chil.   | COTONE<br>Chil. | Lire.     | PRODOTTI.                            | Lire.      | FABBRI                         | MACC<br>NO:        |
| 29,770        | 82           | 150                | 2,800           | 3,402,000 |                                      | 4,324,050  |                                |                    |
| 724           |              |                    | 4.200           | 163,000   | Tessuti misti.                       | 211,230    |                                | Jacquard,          |
|               |              |                    |                 |           |                                      |            |                                |                    |
|               |              |                    |                 |           |                                      |            |                                |                    |
|               |              |                    |                 |           |                                      |            |                                |                    |
|               |              |                    |                 |           | Nastri di varie qualità.             | 9,000,000  |                                | Motori idraul.     |
| *             |              |                    |                 |           | Mastri di varie quanta.              | 3,000,000  |                                | Motori idraul.     |
| 330           |              |                    |                 | 1         | Fazzoletti di seta.                  |            |                                | Motore idraul.     |
| 330           | ,            |                    |                 |           | a nametti di seta.                   |            |                                | Motore idraul.     |
|               |              |                    |                 |           | ,                                    |            |                                |                    |
|               |              |                    |                 |           |                                      |            |                                |                    |
| 110           |              |                    |                 |           | Tessuti vari.                        | 13,000     |                                |                    |
|               |              |                    |                 |           |                                      |            |                                |                    |
|               |              |                    |                 |           | Tessuti vari.                        |            |                                |                    |
|               |              |                    |                 |           |                                      |            |                                |                    |
|               |              |                    |                 |           | ,                                    |            |                                |                    |
|               |              |                    |                 |           |                                      |            |                                |                    |
|               |              |                    |                 |           |                                      |            |                                |                    |
|               |              |                    |                 |           | Tessuti misti.                       |            |                                | Ruota idraul.      |
|               |              |                    |                 |           |                                      |            |                                |                    |
|               |              |                    |                 | *         |                                      |            |                                |                    |
|               |              |                    |                 |           |                                      |            |                                |                    |
| 1.500         | :            |                    | :               | 150,000   | Tessuti misti, passamani.<br>Drappi. | 500,000    | :                              | Jacquard.          |
| 2,000         | ĺ,           |                    | · ·             | 150,000   | a appa                               |            |                                |                    |
|               |              |                    | 1               | 100,000   | ,                                    |            |                                |                    |
| 1.300         |              |                    |                 |           |                                      |            |                                | Jacquard.          |
| 300           |              |                    |                 |           |                                      |            |                                | Idem.              |
|               |              |                    |                 |           |                                      |            |                                |                    |
|               |              |                    |                 |           |                                      | ,          |                                |                    |
|               |              |                    |                 |           |                                      |            |                                |                    |
|               |              |                    |                 |           | Tessuti seta e bavella.              |            |                                |                    |
|               |              |                    |                 |           | Idem.                                |            |                                |                    |
| 34,034        | 82           | 150                | 7,000           | 3.865,000 |                                      | 14,048,280 |                                |                    |

III.

TAVOLA comparativa della produzione della tessitura serica in Italia con quella dei fabbricanti che si presentarono all' Esposizione del 1861.

|                              | FABBRICHE<br>Num. | FILO DI SETA<br>IMPIEGATO,<br>Chil. | VALORE<br>Lire. | TELAI<br>Num. | OPERAI<br>Num. | PRODOTTO   |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|------------|
| Produzione Italiana          | 184               | 474,296                             | 42,694,640      | 30,756        | 53,338         | 69,690,640 |
| Produzione degli Espositori. | 66                | 34,034                              | 3,865,000       | 542           | 5,168          | 14,048,280 |
|                              |                   |                                     |                 |               |                |            |

### CLASSE XIV.

## Lanificio.

#### COMMISSIONE DEI GIURATI.

Salla Car Gregoriu, di Torlin, Presidente,
Pona Cav Boavxverua, Indenente Generale Milliary, Vice Presidente,
dente,
Oscillaria, Dodolini, di Firenze, Septiario e Relatere,
Aldriandray Davin, di Firenze,
Carezzonia Caud, di Firenze (Ispettore della Classe)
Collacomioni Car Gio: Barristra, di San Sepolero
Fanco Pasoniale, di Firenze.
Fanco Pasoniale, di Firenze.

FAUCCI PASQUALE, di Firenze. LAULAIRE CAV GIO PAOLO, di Torino. ODETTI GIUSEPPE, di Genova. PRIOTTI CAV GIOVANNI, di Torino.

Chi non avrebbe rivolto particolare atnezione ai essetti di lana, che ornavano tutta una parete ed una fila di tavola nel tutta una parete ed una fila di tavola nel Come articoli di prima necessità, di caleso consumo e perciò di massima importanza, essi formano parte della basefondamentale della ninstiria manifattiniudatrie, il lanificio, pei capitali che richiede, le manipolazioni che subisce la materia prima e l'educazione tecnica del unateria prima e l'educazione tecnica del percipato del proposito di proposito di posto primarche del proposito di proposito primarche del posto primarchero e distinto

L'Espositione mostro all'evidenza, che l'industria dei pannilani in Italia a nessun'altra è inferiore. I fabbricatori premuresi portarono la loro parte degli elementi onde dovea comporsi l'edifizio nazionale, convegno di popolazioni animate dal desiderio arlente di conoscersi appieno, di togliere illusioni, apprezzare e perfezionare quello che esiste e di dare impulso ad intraprisee nuovo e necessario.

Ma l'Italia è risorta da ieri. Oggi sta unita nna famiglia di 22 milioni di consumatori. E diciamolo toto: piccoli Stati. anzi piccole provincie regolate da leggi e tariffe daziarie che si opponevano al loro contatto ed ai mutui scambi, formavano per lo addietro non lieve ostacolo all'incremento e progresso industriale, e sovra-tutto all'adozione della regola madre, la divisione del lavoro, Quindi, la necessità di fare un poco di tutto per alimentare gli opinci e servire un mercato interno ristrettissimo, sperpero il più delle volte di capitali, di forze utili e di lodevoli consti-Ció malgrado, chi osservó ed esaminò i prodotti esposti, argomentandone dal numero e dalla qualità, naturalmente dovette acquistare la convinzione che molto si fece. che una tale fabbricazione è sulla via del progresso e che, allargatosi il mercato in-terno, il lanificio italiano raggiungcrà quel punto supremo, al quale pervennero altre nazioni, che cominciarono prima degl' Ita-liani. È quella meta sara raggiunta appunto, perché sarà permesso agli industriali di produrre molto in poche varietà d'articolì, e di limitare la loro fabbricazione a quelle opere che a ciascuno sono più proprie e confacenti. Non diversamente altri popoli arrivarono là ove sono giunti a distinguersi per opere perfette e con economia di produzione.

Intanto ci piace dichiarare, che formavano ricco assortimento i tessuti lisci e operati, esposti nelle varie loro tinte con toni e gradazioni e simultaneo contrasto di colori, oltre la collezione di scialli, tappeti, flanelle e lana filata.

Se invero non furono numerosi i saggi esposti delle lane filate, ese provenirano però da stabilimenti importanti, sia per la qualità dei prodotti che per l'abbondanza del lavoro di ciascuno di essi. Il Consiglio dei Giurati ravviso la perfetta ugnaglianza dei filati e la nitidezza di qualli bianchi, come ravvisò ni e colorati la splendidezza e ricchezza delle tinte, dalle più leggiere e delicate in scala ascendentale sino a quelle

di fondo carico od incupito. La buona prova di cotali stabilimeuti sarà, non v'ha dubbio, eccitamento ad altri, giacche l'industria corre ove trova

il suo conto e profitto.

Le qualità medie dei panuilani lisci per inverno de setate, erano generalmente ben rappresentate, e da un attento esame risulto che i fabhircatori sroppero vincere le maggiori difficoltà nell'arte della filatura e tessitura, nell'apparecchio e sorratutto nella tintura; ramo, quest'ultimo, importantissimo, che richiede speciali cognizioni attatissimo, che richiede speciali cognizioni

chimiche è lunga pratica.

Il Consiglio peraltro commetterebbe grave fallo nell' adempiere all'onorifico su officio, se volesse nascondere ciò che lo slancio della fabbricazione dei panni nell' rilutimo decennic lascia a desiderare. Nei prezzi segnati da alcuni espositori, evidenmente si scorpere la troppo foro elevatemente si scorpere la troppo foro elevatemente si scorpere la troppo foro elevatemente si scorpere la troppo memo mon solo delle fabbriche estere, ma nemmeno di alcune altre nazionali.

In secondo luogo, fatte le debite eccecioni di alcune case primarie, stabilite da lungo tempo e col corredo dei più recenti e migliori neccasimi, non abbondo l'Esposizione in qualità fini e sopraffini; ne cio vicione degli arcitori ini e naturalmente limitata nel minore suo spaccio, e perche rippresenta l'ultimo stadio degli stabilimenti che raggiunsero il maggior grado di perfezione.

Lunga è l'operazione per arrivare, nel passaggio graduale, dalla fabbricazione degli articoli ordinari e mezzani a quella dei

generi di gran valore. Felicissimo è peraltro il risultato della fabbricazione delle stoffe operate, che il Consiglio paragonò con soddisfazione a quelle

delle fabliricho del Belgio e della Francia. Basta l'esame di quelle copiose specie di tesonti da inverno e da mezza stagione, variati in colori e dissegni, per convincersi che ogni ceto vi trova quel che gli occorre. e che la convorrenza estera trarrebbe minor vanto dalle sue operazioni se le forze produttive dell' Italia fossero meggiori. La fabbricazione dei tappeti da terra, non esitiamo a dirlo, è insufficiente ai bisogni del paese, per cui sarebbe a desiderarsi che prendesse nno sviluppo maggiore. Le fianelle esposte averano in parte il

pregio di nna liuona esecuzione, ma furono trovate di prezzo troppo elevato.

La fabbricazione degli scialli lasciava a desiderare: i pochi saggi di qualità ordinarie, non possono soddisfare alle domande, e speriamo che tale ramo d'industria, interessante per gli abitatori di campagna, progredisca d'ora innanzi.

Le mostre di altri tessuti di lana di quahità bassa, facevano testimonianza di attività non comune; rimane però a porre maggiore studio alla perfetta finitezza, per ottenere quell' apparenza necessaria a conseguire uno smercio facile ed esteso.

Ben volentieri avrenimo aggiuuto al pre-sente rapporto la storia del lanificio in Italia, illustrata con dati statistici; ma è facile per altro scorgere la impossibilità di soddistare a cotal desiderio, si per la brcvità del tempo accordato per la relazione stessa, che per le difficoltà di procurarsi le uozioni indispensabili dalle varie provincie di recente unite e per lo addietro sorrette da sistemi differenti. Pur nonostaute, considerata l' importanza delle notizie che gli espositori di questa Classe furono solleciti di somministrare replicando ai quesiti formulati sui relativi bollettini, abbiamo creduto conveniente di compilare alcuni quadri, (che produciamo in fine della presente relazione) i quali, sebbene limitati alle sole fabbriche che presero parte all' Esposizione, offriranno nondimeno agli studiosi della economia industriale, largo campo di utili considerazioni, che non è del nostro cómpito il far qui rilevare.

Premesse queste generali considerazioni, passiamo ad cuumerare gli stabilimenti, che il Giuri della Classe XIV stimò degni della distinzione della medaglia.

#### PILATI DI LASA.

 Antongini Fratelli, di Milano, con stabilimento in Aranco, presso Borgosesia Circondario di Varallo.

La copiosa varietà dei loro prodotti, dalle qualità ordinarie alle superiori, e sopratutto le bellissime tinte e relative gradazioni, non lasciarono in dubbio il Consiglio nel conferire ad essi la medaglia come merito di primo grado.

I signori Antongini posero in attività il loro opificio nell'anno 1851, epoca in cui in nessun' altra parte d'Italia esisteva una simile filatura. E non lievi difficoltà si frapposero alla loro intrapresa, perocchè i trattati di commercio del governo Sardo con alcuni Stati esteri, ebbero per conseguenza un cambiamento della tariffa doganale, in cui il dazio preesistente dei fili di lana bianchi da lire 1. 10, fu ridotto a centesimi 60 e quello dei fili di lana tinti da lire 1. 60 a centesimi 80.

Questa filanda si occupa specialmente di 3 qualità di filati, cioè:

Filati per tessere,

per lavori a maglia. per ricamo (sephyr);

che si distinguono in commercio dal nº 12 al nº 60 inclusive.

2. VANZINA, SALA E C. di Lesa, Circondario di Pallanza.

Esposero un bello assortimento di filati bianchi e colorati, semplici ed accopniati, ed anche di quelli detti zephyr, di cui parecchi con lane di Toscana e di Napoli. Il Consiglio, valutando la grande uguaglianza di filo e la vivacità dei colori, aggiudicò loro la medaglia come merito di primo grado. Le lane di uu solo filo per tessere, quelle di due fili per passamanteria e le così dette sephyr di la 23 e 32 qualità, si tingono in qualsiasi colore sn tutta la scnla.

come si fa del filo semplice detto fantasia. Il filo semplice per maglie, si produce dal nº 6 al nº 40 dn ogni qualità di lana si fine che ordinaria; quello per calze in-vece è distinto dal nº 12 al nº 40.

3. BURDIAT FRANCESCO E C. di Carnello, Circondario di Sora (Terra di Lavoro).

Gli articoli esposti si limitarono a pochi pacchi di filati bianchi ad un filo ed accoppiati, ottennti da lana pettinata e da lana cardata nello stesso stabilimento; il quale, sebbene conti la breve vita di soli tre anni, pur nonostante si distinse per la eccellente lavorazione e per la grande uguaglianza del filo.

I filati pettinati s' impiegano col cotone ed anche colla seta per formarne barragants scozzesi; s'impiegano per fare dei merinos per abiti da donne, come pure si destinano per maglie, calze, sottocalze, cravatte, mussole, passamani di ogni sorta, ricami ec.

#### PANNILANI.

Il Consiglio dei Giurati avrebbe conferito ad unanimità la medaglia, come merito di primo grado, alla fabbrica dei signori fratelli Sella di Torino, se il suo rappresentante, cav. Gregorio Sella, non avesse meritamente presieduto al Cousiglio stesso.

Essi avevano esposto articoli lisci, cioè: panni, peruvienne, cachemire, pilot, sattt

tin, ec., dalle qualità medie di lire 7, 80 sino alle sopraffiui di lire 17, 50, Nell'esame di tutti questi articoli, fu riconosciuto che per la bontà delle lane, per la bella lavorazione, nonche per la vivacità tanto degli scarlatti che degli altri colori, i prodotti di questo stabilimento (situato a Croce Mosso nel circondario di Biella), non temono confronto alcuno con quelli delle più rinomate fabbriche estere.

Anche il signor Gio, Paolo Laclaire, di Torino, Giurato di questa stessa Classe, rinunzio al couseguimento della medaglia. Il Consiglio per nltro, radunatosi nella di lui assenza, esaminò il ricchissimo assortimento di svariati tessuti di qualità media e fine da lui esposti, e riconobbe in essi tale una perfezione di lavoro, da dichiarare ad unanimità che lo stabilimento sarebbe stato degno di un premio distintis-

Premesse queste dichiarazioni, ecco ora l'elenco degli espositori di pannilani, ec., che meritamente ottennero dal Consiglio dei Giurati la distinzione della medaglia.

4. Rossi Francesco, di Schio, provincia di Vicenza.

Espose un copioso assortimento soprattutto di stoffe operate e vellutate, nelle quali la Commissione ravvisò il merito essenziale di nna grande lucidezza e bellezza di colori, la ricercatezza del loro contrasto e combinazione, nonché la perfetta fabbricazione. Questa casa ha pure vinta una grande difficoltà, cioè quella d'essere riuscita a produrre dei fondi chiari di grande nettezza. Per questi motivi le venne aggiudicata la medaglia, come merito di primo grado.

Tanti sono i pregi che distinguono i prodotti della fabbrica di Schio, che ad onta del dazio cui sono soggetti, sono ricercatissimi in tutte le altre parti d'Italia.

5. VERCELLONE GIO. BATTISTA e FIGLI, di Torino, il cui lanificio è situato a Sordevolo, circondario di Biella

I panni di questa fabbrica erano di un lanaggio eccellente, forti e lavorati con tutta perfezione. Fecero eziaudio bella mostra pochi tagli di stoffe operate, nelle quali si ravvisò una grande esattezza di filaturn e tessitura.

6. GALOPPO FRATELLI, di Torino, con lanificio in Valle Mosso presso Biella.

Il numerosissimo assortimento dei velluti in lana, stoffe di novità, orsoni e ni lot da essi esposto, aveva, oltre la modicità dei prezzi, il pregio incontrastabile di diligente lavorazione e molto gusto nei di-

44

Sella Maurizio, di Biella.

Bella e assortita era la mostra fatta da questo espositore, consistente in panni ordinari e di qualità media, in panni d'estate, detti peruvienne, in velours, stoffe operate e castori. La Commissione riconobbe in complesso la buona fabbricazione dei suddetti articoli e la convenienza dei prezzi loro assegnati.

8. COLONGO BORGNANA FRATELLI, di Torino (Stabilimento in Valle Mosso).

I loro panni turchini e neri e i sutin. presentavano grande solidità e quindi elementi di buonissimo uso. Belli pure erano gli articoli di uovità da essi esposti. Oltre alla gravezza dei panni lisci e dei satin, la Commissione riconobbe in essi un apparecchio molto accurato e modicità uei prezzi.

9. SAVA RAFFAELLO, di Napoli.

Negli articoli di questa fabbrica, cioè panni lisci e operati, casimirre e pilot, la Commissione ravvisò l'impiego di buona materia prima; cui si aggiungeva il pregio della gravezza e la vivacità dei colori scarlatto e turchino col prussiato di petassa.

10. MANNA V. e CAGIANO FRATELLI, dell' Isola di Sora (Terra di Lavoro).

Nei pauni lisci e satin fabbricati con lana di mezzana qualità, fu constatato buon metodo di lavorazione e impiego di buoni filati. Un panno turchino presentò una grande ricchezza e vivacità di tinta.

11. Polsinelli Giuseppe ed Angiolo. dell' Isola di Sora (Terra di Lavoro).

Non grande fu l'assortimento esposto da questa fabbrica, e consisteva in panni gravi, leggieri ed operati. Questi tessuti evidentemente formati, come usano i signori Polsinelli, di lane eccellenti e di buoni filati. soddisfanno alle esigenze del consumatore.

12. Manservisi Filippo e Compagni, di Bologna.

Esposero una numerosa collezione di tessuti, in gran parte fabbricati con lana romana; figuravano specialmente gli articoli di novita per inverno ed estate, nonché i cassinet di lana e cotone, e questi ultimi ben lavorati e vantaggiosi per il basso prezzo. Nei tessuti operati si rinvenne precisione di lavoro e molta solidità per l'abbondanza della materia prinis.

13. LANIFICIO DI STIA, Casentino (To-

La fabbricazione di questo lanificio si presento con tessuti ordinari e mezzani. articoli di novità e lisci. Distinguevansi | esposte da questo fabbricante, mostrarono

sopra tutti i panni per uso militare, o negli altri si rimarcava la modicità dei prezzi e l'avviamento alla perfezione del lavoro.

14. SELLA GIOVAN DOMENICO, di Valle-Mosso (Biella).

Pregevoli erano i tessuti di novità per inverno ed estate, presentati da questo fabbrieante. La cimatura apparve condotta con diligenza, e molta accuratezza si riscontrò nella operazione della filatura.

15. PASQUINI LUIGI QUONDAM GIUSEPPE, di Bologna.

Di buona apparenza erano le sue stoffe operate, sia dal lato della filatura che della tessitura. Di qualche pregio erano pure i suoi panni lisci e di prezzi assai convenieuti.

16. PACCHIANI ALESSANDRO, di Prato (Toscaua). Questa fabbrica assai importante, espose

una coniosa collezione di pannilaui lisci e perati, in qualità ordinarie e mezzane. Molti fra questi articoli erano pregevoli per qualità e convenienza di prezzo.

17. ZINO LORENZO e FIGLIO, di Carnello (Terra di Lavoro),

Esposero na assortimento di panni colorati e saggi di stoffe operate, fra le quali alcune di buona riuscita; distinguevansi sopra tutte quelle vellutate.

18. ANDRETTA ANDREA di Castelfranco (Treviso). Espose panni a quadri e a righe, casi-

mirre e tappeti da terra. Questi ultimi erano pregevoli per la vivacità di colori e la bellezza dei disegni.

19. TEMPINI e Soci, di Sale Marasino (Brescia).

Le coperte di lana presentate da questa fabbrica, offrivano solidità di lavoro, abbondanza di materia prima e convenienza di prezzo.

#### TESSETI MISTS.

20. EREDI DELLA VEDOVA PARENTI, di Firenze.

La collezione di tappeti delle diverse qualità che si fabbricano in questo opificio, e che fu presentata alla nostra Esposizione, si raccomandava per la buona esecazione e felice combinazione di colori,

uonche per la convenieuza dei prezzi. 21. Federigo Wagnière, di Firenze.

Le sottano di lana e cotone a righe

una perfetta disposizione di colori, vivacità di tinte e bnona tessitura.

22. CAVACIOCCHI ANNUNZIATA, di Prato (Toscana).

Le sue stoffe basse a quadrettini, rigate e miste, vennero apprezzate per la lodevole fabbricazione e per il loro basso prezzo.

Seguendo le norme trucciate dal regolanicato, il Consiglio credè meritevoli della distuzione della medaglia i seguenti operai, che calla loro intelligenza ed operostia contribuirono non peco a produrre quei felici risultamenti, di cui la prima Esposizione italiana dicle si splendida prova.

- 1. Hubner Francesco, enpo tintore,
- ORMEZZANO GIUSEPPE, capo cimatore, e
   GIRODETTI BARTOLOMMEO, capo filatore, addetti al lanificio dei signori fratelli Sclla di Torino.
- 4. Sues Giuseppe, direttore di fabbrica, 5. Meunier Michele, capo tessitore, e 6. Del Prà Domenico, capo meccanico,
- addetti al lanificio del signor Fraucesco Rossi di Schio nel Veneto.

  7. FRIGNOCCA GIO. BATTISTA, cimatore.
- 8. Canale Luigi, tessitore,
- PANIZZA ANTONIO, soppressatore, addetti al lauticio del signor Maurizio Sella, di Biella.
- 10. GALEPPI CARLO, tintore,
- MAGIONCADA GIUSEPPE, filatore,
   BONO FRANCESCO, fabbro meccanico, addetti al lanificio dei signori Fratelli Antongini di Milano.
- 13. BEANO EMILIO, e
- PIANA ESCONDO, capi tessitori, addetti al lanificio dei signori Fratelli Galoppo di Torino.

- 15. MONACO LUIGI.
  - BORGIA FRANCESCO,
     PASSARINI RAFFAELLO, addetti al lanificio del signor Raffaello Sava di Na-
  - Vergeat Claudio, capo tessitore,
     Trombetti Ilario, capo filatore,
  - MAZZETTI CAMMILLO, capo apparecchiatore, addetti al lanificio del signor Luigi quondam Giuseppe Pasquini. di Bologna.
  - Bertollo Pietro Antonio, capo pressatore,
  - pressatore, 22. Cartotto Costantino, capo follatore, 23. Reda Gregorio, capo assortitore delle
  - lane, addetti al lamificio dei signori Fratelli Colongo Borgnana e C., di Torino. 24. ROSSI GIOVANNI, capo tintore, nddetto
    - al lanificio dei signori Vanzina Sala e C., di Lesa (Lago Maggiore).
  - ENRIOTTI LORENZO, direttore,
     GABUTTI GASPARE, capo filatore.
  - BAUCH AUGUSTO, capo tintore, addetti al lanificio dei signori G. B. Vercellone e Figli, di Torino.
  - 28. VALLA GADANO, tessitore,
  - COLETTI TOMMASO, filatore,
     CANTELLI SERAFINO, tintore, addetti
  - al lanificio dei signori Filippo Manservisi e C., di Bologna.

    31. LONGO LORENZO.
  - 32. VENDITTI GIOVANNI,
  - 33. REVERCHON PASQUALE, addetti al la-
  - nificio dei signori Lorenzo Zino e Figli, di Carnello (Provincia di Napoli).

Firense, 14 febbraio 1862

Rodolfo Osterwald. Segretario-Relatore.

| NOME, COGNOME<br>E DOMICILIO                                        |                                             | OPERAI.                                               | MACCHINE OPERATRICI.                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEGLI ESPOSITORI.                                                   | NUMERO.                                     | SALARIO.                                              |                                                                                                                         |
| FRATELLI ANTONGINI, Aran-<br>co presso Borgo Sesia (Pie-<br>monte). | Uomini 35,<br>Donne 75,<br>Ragazze 40.      | da L. 1,50 a L. 2, 25 0,70 . 0, 85 0,40 . 0,60.       | Tutte le macchine necessarie<br>dalle prime operazioni fino alla<br>più raffinata filatura.                             |
| VANZINA, SALA E C., Lesa,<br>presso Pallanza (Piemonte).            | 70                                          |                                                       | Idem.                                                                                                                   |
| MARCO GHIRARDELLI, Gain-<br>dino (Bergamo).                         | 180                                         | da L. 0, 40 a L. 3, 00                                | Macchine per cardare, filare,<br>gnalcare, garzare, cimare, ec.<br>Telai a mano.                                        |
| TEMPINI E SOCI, Sale Mara-<br>sino (Brescia).                       | 200                                         | da L. 0, 50 a L. 2, 50.                               | Macchine per cardare e filare<br>Telai a mano,                                                                          |
| CARLO CASTELLI, Milano.                                             | 2                                           | 2                                                     | Telai Jacquard N 6.                                                                                                     |
| GIULIO TENCHINI, Pralboino (Brescia).                               | •                                           |                                                       | Telai Jacquard N* 103.<br>semplici al dom* 300.                                                                         |
| GIUSEPPE VARENNA, Monza<br>(Milano).                                | Uomini 387.<br>Donne e 189.<br>Ragasze 189. | da L. 1, 50 a L. 2, 00<br>da L 0, 50 a L 0, 80.       | Telai Jacquard N* 25  a regolat. • 12.  semplici = 360.                                                                 |
| OSCULATI, PIROVANO E C.,<br>Monza (Milano).                         | 600                                         | da L. 0, 35 a L. 2, 00                                | Telni Jacquard, a regolatore e semplici.                                                                                |
| Francesco Rossi, Schio (Vi-<br>cenza).                              | Uomini 500,<br>Donne 150,<br>Ragazze 70.    | da L. 1, 50 a L. I, 75.<br>a L. 0, 75.<br>a L. 0, 50. | Completo assortimento di mac-<br>chine per tutte le operazioni<br>telai meccanici e semplici; in<br>tutte macchine 327. |
| ANDREA ANDRETTA, Castel-<br>franco (Treviso).                       | Da 250 a 300.                               | da L. 0, 50 a L 3,00                                  | Macchine per cardare, filare<br>garzare, cc. Telai a mano                                                               |
| BAFFICO E C., Voltri (Genova).                                      | 100                                         | L. 2 in media                                         | Carde, filatoi e telai meccanici                                                                                        |
| BRUN PADRE E FIGLI, Pine-<br>rolo (Piemonte).                       | Uomini 70.<br>Donne 50.<br>Ragazzi 10       | da L. 1, 00 a L 2, 50.  0, 50 - 0, 75  0, 40 - 0, 60  | Macchine per cardare, filare<br>garzare, ec. Telai a mano.                                                              |
| FRATELLI COLOGNO - BOR-<br>GNANA, Vallo Mosso (Pie-<br>monte).      | Da 400 a 500                                | da L. 0, 60 a L. 3, 00                                | Idem                                                                                                                    |
| Fratelli Galoppo, Valle<br>Mosso e Biella (Piemonte).               | 610                                         |                                                       | Idem.                                                                                                                   |
| FRATELLI SELLA, Croce Mos-<br>so (Piemonte).                        | 380                                         |                                                       | Idem,                                                                                                                   |

| _       |                      |         |                      |                                                                             |                                |                                                                   |                              |
|---------|----------------------|---------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|         | мот                  | ORI     |                      | MATERIE PI                                                                  | RIME.                          | PRODOTT                                                           | ٥.                           |
| A VA    | PORE                 | IDRA    | ULICI                |                                                                             |                                |                                                                   |                              |
| NUMBRO. | FORZA<br>IN CAVALLI. | NUMERO. | FORZA<br>IN CAVALLI. | QUANTITÀ.                                                                   | VALORE.                        | QUANTITÀ,                                                         | VALORE.                      |
| ٠       |                      | 1       | 30                   | Lana greggia chilo-<br>grammi 150,000.                                      |                                | Filati per tesenti, ma-<br>glie e ricami chi-<br>logrammi 55,000. |                              |
| ٠       |                      | 1       | 20                   | Laus greggia chilo-<br>grammi 90,000.                                       |                                | Filati come sopra chi-<br>logrammi 50,000.                        |                              |
| ٠       |                      | 3       | 36                   |                                                                             |                                | Pannilani, Scialli, Spa-<br>guolette, ec.                         |                              |
| ٠       |                      | 2       | 32                   | Lana greggia chilo-<br>grammi 80,000                                        | L. 200,000.                    | Coperte da letto chi-<br>logrammi 64,000.                         | L. 290,000.                  |
| ٠       |                      |         | -                    | Lana, cotone, lino e<br>canape filate.                                      | L 6,000.                       | Coperte e tappeti,                                                | L. 8,000.                    |
| •       |                      |         |                      |                                                                             |                                | Tessuti vari di lana,<br>di cotone, e di lino.                    |                              |
| ٠       |                      |         |                      | Laus e seta filata.<br>Cotone greggio.                                      | L. 305,000                     | Tessuti vari.                                                     | L. 705,000                   |
|         |                      | ٠       |                      | Lana, lino e cotone chi-<br>logrammi 82,000.                                | L. 206,000.                    | Tessuti vari pezze<br>180,000                                     | L. 403,000                   |
| 2       | 66                   | 2       | 82                   | Lana greggia chilo-<br>grammi 500,000.                                      | L. 1,500,000.                  | Tessuti vari.                                                     | L. 2,250,000.                |
| •       |                      | 3       | 30                   | Lana greggia da 50<br>a 70,000 chilogr.                                     | da L. 2 a L. 10<br>il chilogr, | Panni e tappeti da 70<br>a 120,000 metri,                         | da L. 4 a L. 15<br>il metro. |
| •       |                      | 2       | 20                   | Lana greggia chilogr.<br>40,000.<br>Droghe ed altrioggetti<br>chil. 10,000. | L 80,000.<br>L 20,000.         | Scialli, dozzine 2,800.<br>Panti, metri 24,000.                   | L. 115,000.<br>L. 108,000.   |
| ٠       |                      | 2       | 60                   |                                                                             | da L. 70,000.<br>a L. 75,000.  | Articoli dinovità e pan-<br>ni d'ogni genere,                     | da L 4 a L 20<br>il metro.   |
| ٠       |                      | 1       | 50                   | Lane sudicie e lava-<br>te da chil. 180,000<br>a chil. 220,000,             | da L. 2 a L. 15<br>il chilogr. | Panni diversi da 150<br>a 180,000 metri.                          | da L 3 a L 20<br>il metro.   |
|         |                      | 4       | 55                   | Lana greggia da 150<br>a 160,000 chilogr                                    |                                | Panni diversi da 150<br>a 160,000 metri.                          |                              |
| ٠       | •                    | 3       | 50                   | Lana lavata chilogram-<br>mi 96,000.                                        | L. 500,000.                    | Panni diversi pesze<br>5,400.                                     | L. 1,200,000.                |

| NOME, COGNOME<br>E DOMICILIO                                      |               | OPERAL                                                                     | MACCHINE OPERATRICI.                                                        |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| DEGLI ESPOSITORI.                                                 | NUMERO.       | SALARIO.                                                                   | MACOHINE OFERTRIC                                                           |  |  |  |
| GIO, DOMENICO SELLA, Valle<br>inferiore Mosso (Piemonte).         | 80            | da L 0,50 a L 3,00                                                         | Macchine per cordare, filare<br>garzare, ce Telai a mano.                   |  |  |  |
| MAURIZIO SELLA, Biella (Piemonte).                                | 250           | L. 1, 50 in media                                                          | Idem.                                                                       |  |  |  |
| GIO. PAOLO LACLAIRE, To-                                          | 400           |                                                                            | Idem.                                                                       |  |  |  |
| FRATELLI REY, Torino.                                             | 210           |                                                                            |                                                                             |  |  |  |
| GIO. BATTISTA VERCELLO-<br>NE E FIGLI, Sordevolo (Pie-<br>monte). | 400           | da L 0, 50 a L 4, 00                                                       | Macchine per cardare, filare<br>garzare, ce Telai a mane.                   |  |  |  |
| FILIPPO MANSERVISI E C.,<br>Bologna.                              | da 500 a 600  | da L. 1, 50 a L 2, 00 Uomini L 3 a 4. Donne L 1,00 Ragazzi L 0,30          | Idem,                                                                       |  |  |  |
| GIO. MARIA MATTEUZZI, Bologua.                                    | da 100 a 120. | L 1, 50 in media<br>a cottono.<br>Uemini L 3, 50<br>Ragazzi = 0, 50.       | Idem                                                                        |  |  |  |
| LUIGI QUONDAM G. PASQUI-<br>NI, Bologua.                          | da 150 a 120, | L. 1, 50 in media. a cotumo. Uemini L 3 a 5 Donne L. 0,80. Ragazzi L. 0,50 | Idem.                                                                       |  |  |  |
| TESSITORIA MECCANICA FEL-<br>SINEA, Bologna.                      | 52            | L. 26,500 all'anne                                                         | Maechine per tutte le opera-<br>zioni cempresa la tessitura.                |  |  |  |
| FRATELLI CAI, Prato (Toscana).                                    | 300           | L. 8,200.                                                                  |                                                                             |  |  |  |
| ANNUNZIATA CAVACIOCCHI, Prato (Toscana).                          | 80            | L 350 per settimana,                                                       | Idem.                                                                       |  |  |  |
| LUIGI CECCONI, Prato (To-<br>scana).                              | 150           | da L. 5,00 a L 20,00 per settimana.                                        | Macehine per cardare, filare<br>garzare, ec. Telai a mano.                  |  |  |  |
| ALESSANDRO PACCHIANI, Pra-<br>to (Toscana).                       | 180           | L 1,500 per settimana.                                                     | Idean.                                                                      |  |  |  |
| GIUSEPPE VIVIANI, Prato (To-<br>scana).                           | 80            | L. 650 per settimana                                                       | Macchine varie. Telal a mano                                                |  |  |  |
| EREDI DI LUISA PARENTI,<br>Firenze.                               | 150           | da L 2, 00 a L 20, 00<br>per settimana                                     | Macchine per cardare e fila<br>re, e tintoria a vapore. Tela<br>Jacquard 28 |  |  |  |

LANIFICIO. 111

| MOTORI  |                      |         |                      | MATERIE P                                               | RIME.                        | PRODOTTO.                                                                                        |                              |  |  |  |  |  |
|---------|----------------------|---------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|
| ΛVA     | PORE.                | IDRA    | ULICI.               | - AATLAND II                                            |                              |                                                                                                  |                              |  |  |  |  |  |
| NUMERO. | FORZA<br>IN CAVALLI. | NUMERO. | FORZA<br>IN CAVALLI, | QUANTITÀ.                                               | VALORE.                      | QUANTITÀ.                                                                                        | VALORE.                      |  |  |  |  |  |
|         |                      | 1       | 28                   | Lane diverse chilo-<br>grammi 33,600                    | da L 2 a L 10<br>il chilogr. | Panni diversi pezze<br>1,000.                                                                    | da L. 5 a L. 12<br>il metro. |  |  |  |  |  |
| ٠       |                      | 2       | 36                   | Lana greggia e la-<br>vata chil, 100,000,               | L 4, 50 il chil              | Psnni diversi pezze<br>4,000.                                                                    | L. 720,000.                  |  |  |  |  |  |
|         |                      | 3       | 52                   | Lana, greggia chilo-<br>grammi 125,000.                 |                              | Panni diversi pezze<br>1,200.                                                                    |                              |  |  |  |  |  |
|         | ,                    | 1       | 20                   |                                                         |                              | Tessuti misti di lana e<br>cotone, di cotone, cc.                                                | L 350,000                    |  |  |  |  |  |
|         |                      | 3       | 80                   | Lana balle 800                                          | -                            | Pauni diversi pesze<br>3,000.                                                                    |                              |  |  |  |  |  |
| 2       | 30                   | 2       | 30                   | Lana chil. 130,000.<br>Cotone filato, droghe ec         | L 430,000.<br>L 150,000      | Tessnti misti metri<br>200,000,<br>Panni lani m. 80,000                                          | L 300,000<br>L 800,000       |  |  |  |  |  |
| 1       | 18                   | 2       | 16                   | Lans ehilogr. 30,000<br>Droghe ee                       | L. 130,000.<br>L. 35,000.    | Panni, flanelle, coper-<br>te, ec. m. 25,000.                                                    | L. 230,000.                  |  |  |  |  |  |
|         |                      | 3       | 28                   | Lana, chil. 60,000.                                     | L. 210,000.                  | Panni, flanelle, coper-<br>te, ec. metri 45,000.                                                 | L. 450,000.                  |  |  |  |  |  |
|         |                      | 3       | 20                   | Lana ehil. 22,000                                       | L 95,700.                    | Panni, essimirre ec.<br>metri 17,700.                                                            | L 136,500                    |  |  |  |  |  |
|         |                      | 1       | 13                   | Lana e cotone chilo-<br>grammi 66,720.                  |                              | Panni lani e misti.                                                                              |                              |  |  |  |  |  |
|         |                      |         |                      | Lana chilogr. 6,500<br>Cotone filato chilogr.<br>7,000, | L 22,035<br>L 20,186.        | Tessati di lana e<br>misti pezze 1,500.                                                          |                              |  |  |  |  |  |
| ٠       |                      | 3       | 20                   | Lane in pelo e filate<br>cotone e lino filate.          | L 150,000                    | Casimirre, panni lani<br>e misti, ec.                                                            | L 250,000                    |  |  |  |  |  |
|         |                      |         | 3)                   | Lana chil, 60, 00,                                      | L 200,000                    | Casimirre, pauni la-<br>ni, novità, co. pez-<br>ze 1,700.                                        | -                            |  |  |  |  |  |
| ٠       |                      |         |                      | Lana chil. 12,000<br>Cotone filato chilogr.<br>1,800    | L. 40,680.<br>L. 5,148       | Panni diversi pezze 600.<br>Panni mistl pez. 700.<br>Filato di lana di ma-<br>glia chil, 23,000. |                              |  |  |  |  |  |
| ٠       |                      | 1       | 4                    |                                                         | . 0                          | Tappeti di vavia qualità<br>metri 35,000, coperte<br>da letto e da cavalli.                      |                              |  |  |  |  |  |

| NOME, COGNOME<br>E DOMICILIO                                            |                                            | OPERAI.                                    | MACCHINE OPERATRICI                                                   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|
| DEGLI ESPOSITORI.                                                       | NUMERO.                                    | SALARIO.                                   |                                                                       |  |  |
| LANIFICIO DI STIA, Casentino<br>(Toscana)                               | 140                                        | da L 1,00 a L 1,50.                        | Macchine per cardare, filare<br>garzare, cimare, ec.<br>Telai a mano. |  |  |
| Calamini, Modigliani e C.<br>Pisa.                                      | In fabbrica 250,<br>a domicilio 300.       | L 1,200 per settimana                      | Macchine per cardare e filare<br>Telai a mano,                        |  |  |
| DOBERTI, NIERI e C., Lucca.                                             | 90                                         |                                            |                                                                       |  |  |
| SUCCESSORI DI B. DOMENI-<br>CHELLI, Pergola (Pesaro).                   | Uomini 6<br>Donne 40.                      | da L. 1, 06 a L. 1, 33.<br>a L 0, 53       | Telai Jacquard.                                                       |  |  |
| ZUCCARELLI e C., Spoleto.                                               | 150                                        |                                            | Macchine per cardare. filar<br>garrare, cc. Telai a mano.             |  |  |
| ANTONIO e FRATELLI BAR-<br>BARUTA, Capriglia (Salerno).                 | Uomini 40.<br>Donne 60                     | da L 0, 76 a L 1, 70. 0, 34 - 0, 51.       | Idem.                                                                 |  |  |
| FRANCESCO BURDIAT E C.,<br>Carnello di Sora (Terra di<br>Lavoro).       | 45                                         | da L. 0, 50 a L. 2, 12.                    | Macchine per cardare, pettinas<br>e filare.                           |  |  |
| GIUSEPPE GIANNATTASIO, S. Cipriano (Salerno).                           | Uomini 180.<br>Donne 280.                  | a L. 1, 06.<br>• 0, 42.                    |                                                                       |  |  |
| V. MANNA e FRATELLI CA-<br>GIANO, Isola di Sora (Terra<br>di Lavoro).   | 400                                        | da L. 0, 50 a L. 5, 00                     | Macchine per cardare, filar<br>cimare, gazzare, ec.<br>Telai a mano.  |  |  |
| GIUSEPPE ed ANGELO POL-<br>SINELLI, Isola di Sora (Terra<br>di Lavoro). | Uemini 240,<br>Donne 60.                   | L 2 in media<br>= 0,60.                    | ldem.                                                                 |  |  |
| RAFFAELE SAVA, S. Caterina<br>a Formello (Napoli).                      | 600                                        | da L. 0, 30 a L. 2, 55                     | Idem                                                                  |  |  |
| ACHILLE SIMONCELLI, Isola<br>di Sora (Terra di Lavoro).                 | 120                                        | da L. 0, 45 a L. 2, 70.                    | Idem.                                                                 |  |  |
| Francescantonio Siniscal-<br>chi, Baronissi (Salerno).                  | Uomini 150.<br>Donne 120                   | da L. 0, 76 a L 1, 70<br>• 0, 34 a • 0, 51 | Idem.                                                                 |  |  |
| LORENZO ZINO E FIGLIO, Car-<br>nello (Terra di Lavoro).                 | 600                                        |                                            | Idem                                                                  |  |  |
| GIAMBATTISTA NICOSIA, Catania.                                          | 2,000<br>la maggior par-<br>te a domicilio |                                            | Macchine per cardare e fila:<br>Telai Jacquard e semplici,            |  |  |

LANIFICIO. 113

| MOTORI. |                      | MATERIE P           | RIMI   |                                                                         | PRODOTTO. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                        |  |                                     |  |  |  |  |
|---------|----------------------|---------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|--|
| A VA    | PORE.                | IDRAU               | JLICI. | mainte r                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TRODUTT                                                                                     |                                        |  |                                     |  |  |  |  |
| NUMERO. | FORZA<br>IN CAVALLE. | VA KIITKAUD CNALLI. |        | QUANTITÀ VALORE.                                                        |           | OUNTER OF THE PROPERTY OF THE |                                                                                             |                                        |  | O V VIII QUANTITÀ VALORE. QUANTITÀ. |  |  |  |  |
| ٠       |                      | 7                   | 20     | Lana greggia chilo-<br>grammi 50,000.                                   | L.        | 200,000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pauni e casimirre me-<br>tri 40,000.                                                        | L 400,000                              |  |                                     |  |  |  |  |
|         |                      | 1                   | 8      | Lana greggia line e<br>cotone filato.                                   | L.        | 250,000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tessuti di lana e misti,<br>Scialli di lana, tessuti<br>di cotone, di linu ec.              | L 300,000.                             |  |                                     |  |  |  |  |
|         |                      | 1                   | 20     |                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pauni, flauelle e cu-                                                                       |                                        |  |                                     |  |  |  |  |
| •       |                      |                     | ٠      | Lana, peln di buc e<br>di capra, cotone c<br>canapa, chil. 10,000.      |           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tappeti diversi fini e<br>urdinari m 8,400.                                                 | da L. 1, 33<br>a L. 4, 25<br>il metra. |  |                                     |  |  |  |  |
|         |                      | 2                   |        | Lana greggia                                                            | L.        | 133,000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pauni diversi,                                                                              |                                        |  |                                     |  |  |  |  |
| 1       | 12                   |                     | ٠      | Lana, olio, indaco, ec.                                                 | L         | 14,600.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tessuti di laua di-<br>versi.                                                               | L. 25,400                              |  |                                     |  |  |  |  |
|         |                      | 1                   | 25     | Lana chil. 24,000                                                       | L         | 100,000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Filato di lana petti-<br>nata chilogr. 6,525.<br>Filato di lana car-<br>data chilogr. 6,525 | L 95,000<br>L 45,000                   |  |                                     |  |  |  |  |
| •       |                      |                     | ٠      | Lana                                                                    | L.        | 235,000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Coperte da letto per<br>uno civile e militare                                               | L. 383,000                             |  |                                     |  |  |  |  |
|         |                      | 1                   | 40     | Lane, droghe ec                                                         | L.        | 300,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Panui diversi.                                                                              | L. 400,000                             |  |                                     |  |  |  |  |
|         |                      | 4                   |        | Lana merina chilogr.<br>20,000.<br>Lana d' innesto chi-<br>logr. 30,000 | L.<br>L   | 120,000.<br>150,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Panni diversi pezze<br>2,500.                                                               |                                        |  |                                     |  |  |  |  |
| 2       | 72                   |                     |        | •                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Panni diversi pezze<br>8,000.                                                               | L. 1 600,000                           |  |                                     |  |  |  |  |
|         |                      | 2                   | 66     | Lana, chil. 22 321                                                      | L.        | 92,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Panni diversi pezze<br>1,200.                                                               | L. 175,000                             |  |                                     |  |  |  |  |
| 1       | 20                   |                     | ٠      | Lana, olio, indaco ec.                                                  | L.        | 175,000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tessuti diversi metri<br>42,000.                                                            |                                        |  |                                     |  |  |  |  |
|         |                      | diverse.            | 180    | Lana, chil 133,000                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tessuti diversi pezze<br>6,000                                                              | •                                      |  |                                     |  |  |  |  |
| :       |                      | -                   | ٠      |                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tessuti a velo di seta<br>e laua.<br>Tessuti misti per pau-<br>taloni.                      |                                        |  |                                     |  |  |  |  |

# CLASSE XV.

# Cotonificio.

### COMMISSIONE DEI GIURATI.

De Paussa Luni, di Firenze, Presidente,
VONNILERE CA, GOVANNI, di Napoli, Vice-Presidente,
FILIPPI (Dei Distor Romerto, di Firenze (Ispettore della Classe),
BASANTA ALSESSADIO, di Firenze,
BOMB DATIO, di Liverno,
CORINCORI CA: LORDESO, d'Illiare,
CORINCTE CAV. CARLO, d'I FEREN.

Avanti di procedere all'esame degli articoli esposti in questa Classe, furnon dal Consiglio dei Giurati tenute varie adunaze, all'oggetto di formarsi un basato criterio del sistema progressivo da tencrsi uell'emissione di tanto solenne giudicato, e coucordi si fissarono le seguenti preventive massime.

Fu tenuto fermo doversi fare l'esame, prendendo prima di mira le macchine e dipoi distinguendo la cotoneria, a seconda della sua lavorazione, nelle seguenti categorie, coè:

Cotone sodo o cardato.

Filato greggio, bianco e colorato.

Cotone ritorto greggio, bianco e colorato. Cotone rosso, detto Adrianopoli.

Cotoni da cucire ed altri manifatturati. Tessuti di cotone lisci, greggi, bianchi e colorati.

Tessnti di cotone operati, greggi, bianchi c tinti. Stoffc di cotone tessute con fili di cotone.

Fustagni.

Articoli di cotone a maglia.

Il cotone primitivo, o di prima produzione, non figura nelle suddette categorie, essendo stato sottoposto all'esame ed al giudizio della Classe III (Prodotti agrari e forestali).

Fu creduto opportuno di fissare, che si

doresse rignardare il merito speciale di ciascuno espositore, senza stabilire confronti, giacche in questa prima Esposizione, nella quale figuravano i prodotti delle varie provincie italiane state rette finora con diversi statemi economici, non si poteva ragionevolmente pretendere, che la industria del cotonificio avesse raggiunto lo stesso grado di

perfezione in ogui parte d'Italia.

Ad onta che mine fosse la medaglia designata dal regolamento a premio dei migiori espositori, fu stiamato opportuno di questi distinguere in tre gradi, e questa distinzione fu accettata d'appresso il concetto di formarsi un criterio del progresso uni o meno ragguardevole da essi otte-

nuto fino al presente giorno.

Finalmente fu convenuto, che l'esame degli articoli, abbenche di molteplice e svariata lavorazione, si dovesse eseguira dai componenti il Consiglio, senza bisogno

di dividersi in Sotto-commissioni. In coerenza di questi principii e seguitando l'ordine delle categorie superiormente indicate, il Consiglio dei Giurati spese vari e e ripetuli giorni nell'esame solerte el accurato dei prodotti che facevano mostra nella propria Classe, ed il risultato del suo ponderato giudizio fu reso di pubblica ragione il 26 ottobre 1861.

L'articolo 25 del regolamento per il Consiglio dei Giurati, volendo che al relatore di ogni Classe fosse affidata la compilazione di un rapporto circostanziato dell'operato di ciascun Consiglio; quindi, premessa la detta narrativa, è adesso che si procede a render conto dei nomi degli espositori più distinti che figurarono in questa Classe, uno che delle riflessioni che preoccuparono il Consiglio nel suo progressiro esame.<sup>4</sup>

Per speciali ragioni, non avendo potuto effettuare il progetto di dividere i moltiplici prodotti in distinte collezioni, fa cercato, per quanto era possibile, che per provincie almeno avvenisse la mostra dei oggetti, ond'è che con quest'ordine crediamo tener di essi ragionamento.

Tutti gli espositori della Classe XV ascescro al numero di 117, così ripartiti:

| Sicilia e Na | aр | oli |   |    |    |    |  |  |  | 18 |  |
|--------------|----|-----|---|----|----|----|--|--|--|----|--|
| Toscana      | ÷  |     |   |    |    |    |  |  |  | 41 |  |
| Emilia, Ma   |    |     |   |    |    |    |  |  |  |    |  |
| Piemonte .   |    |     |   |    |    |    |  |  |  | 29 |  |
| Lombardia    | e  | 1.6 | n | ez | ia | ١. |  |  |  | 16 |  |

Da informazioni particolari attinte dai commissari di alcune delle provincie italiane, ci è dato far rilevare, che quantunque la cotoneria facesse bella mostra in questa prima Esposizione nazionale e più di quello che forse era dato presagire, molti filatori e fabbricanti non comparvero alla solenne riunione, talehe non e stato possibile, come cra nostro desiderio, compilare nna statistica, dalla quale poter rilevare lo stato di questa importantissima industria. Ne vuolsi tacere che la ragione di tale mancanza sı ritenne attribuibile all'incertezza nella quale molti erano, che la Esposizione potesse veramente attuarsi nell'epoca prestabilita e alla precipitazione colla quale fu di fatto eseguita.

In ultimo è da avvertirsi, che il relatore uon ha trasevato di sollecitare persone intelligenti nelle varie provincie, affin di ottemere della noitus statistiche sulla cosituazione della industria cotonifera nelle provincie melesime, ecosì preliminarmente, nella speciale designazione degli espositori, di ognuna farne parola; ma alle sue premure non fu corrisposto che da pochi.

Giò premesso, scendiamo a parlare degli sepositori e degli oggetti ceposti sequendo l'ordine come sopra stabilito; tralasciando però quelli che la Commissione non crede meritevoli di considerazione ne per importanza di produzione ne per bontà di prodotto.

#### Sicilia e Napoli.

L'espositore signor Gio. Battista Nicosia. di Catania, fino dall'anno 1854, con grande utilità del proprio paese, stabili una fabbrica, la quale, come viene asserito, fa oggi lavorare 40 telai a macchina montati alla Jacquard, e 400 piecoli telai ad uso siculo.

Jacquard, e 400 piccoli telai ad uso siculo. Prima della tariffa doganale, che ribassò il dazio dei tessuti esteri, questa fabbrica prosperara e produceva:

| Coltre                                           | num | 3,600             |
|--------------------------------------------------|-----|-------------------|
| tone                                             |     | 7,200             |
| liane 1                                          |     | 12,000            |
| Tricò di lana e cotone, canno<br>Baracane, canne |     | 60,000            |
| Tricò di cotone                                  | :   | 120,000<br>40,000 |
| Dock, canne                                      | :   | 10,000            |
| Abiti a velo                                     | 20  | 4,000             |
| Gilets di tessuto composto .                     |     | 2,000             |

Il numero dei tessitori, filatori. dipanatrici, orditrici ed impiegati nelle diverse officine ascende al complessivo numero di 200.

Il signor Nicosia esibi nella prima Esposizione italiana scialli misti di lana e cotone, stoffe miste lana e cotone, stoffe per materasse di cotone, coltri bianche a trapunto, dock filo e cotone, cassinet misto lana e cotone, tricot misti lana e cotone a gilete.

e gilets. Il Consiglio dei Giurati riscontrò: che le stoffe per materasse, Jacquard, erano di buona fabbricazione; che gli scialli mentre crano di buona fabbricazione e di buoni colori non erano di conveniente prezzo; che le stoffe per pantaloni erano di qualità buona, ma che per il gusto non troverebbero amatori fuori di Catania o della Sicilia; che il dock di filo e cotone per pantaloni era di buona fabbricazione e di non earo prezzo; che le coperte da letto, Jacquard, erano bene tessute, convenienti per il loro prezzo, e che per la qualità c per il prezzo si avvicinavano a quelle inglesi; finalmente che i gilets misti con seta, erano di buona fabbricazione e di mite prezzo.

Ciò ritenuto, il Consiglio dei Giurati scose a conferire la medaglia in secondo grada di merito al suddetto signor Nicosia, attesa la buona lavorazione in generale, cd attesa la pregievolezza delli scialli e delle coperte.

Il signor Michelangiolo D'Amico, di Catania, espose dei tessuti di cotone, dei drills e dock.

Il Consiglio ritrovo che i drills e i tralicci, Jacquard, per materasse erano di buona fabbricazione, e i primi anche di un ragionevole prezzo, talche per questi articoli

<sup>1</sup> Il Consiglio affidanto l'officio di relatore al suo orgentario, aggiunes a questo il Giarata signer Gialio fueri.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Una canna siciliana corrisponde approximativamente a 4 braccia toscane, egasti a metri 2,336.

credè meritevole lo stesso signor D'Amico della medaglia in terzo grado.

L'espositore Francesco Lihra, di Catania, inviò del cotone filato, di produzione del suolo siculo. Il Giuri trovò buona la materia prima, e preciso e resistente il filato stesso e mentevole di lode il detto fabbricante.

La ditta Ignazio e Vincenzo Florio, di Palermo, ha stabilita una filanda, nella quale si muovono, con macchino a vapore della forza di 24 cavalli, 3277 fini; si lavorano annualmente cantara 1600, ossia chilogramni 125,000 cotono greggio indigeno del valore di lire 230,000; e con questo si producono cantura 1450, ossiano chilogrammi 116,000 cotono filato che vale lire 233,750, o mantiene 150 operai.

Questa fahhrica fu distinta alla Esposi-

zione di Sicilia con medinglia d'oro.
Alla nostra Esposizione i signori Florio
presentariono il processo della filatura,
principiando dal cotono raccolto dalla semente, ed ascendendo per gradazioni fina
filato di num. 60, cd al cotone ritorto

a dne capi di num. 40. Il Consiglio dei Giurati verificando che In materia impiegata dai siguori Florio nella filatura era buona, e che la filatura stessa era eseguita con intelligenza, conferì ad essi la mednglia di terzo grado.

L'espositore signor Rosario Viola, di Acireale, presentò dei tagli di tessuto di cotone da materasse, eseguiti a telaio, meccanismo francese, che furono trovati di disereta fabbricazione.

Il signor Gaetano Ainis, di Messina, stabili fino dall'amno 1837 sulla riviera del Biugo, a un chilometro circa dulla città, una piccola filanda, ed una fabbirca per la stampa dei tessuti di cotone; questa labbrica dipoi egli estese, e nel 1835 formo un grandioso stabilimento. Nel 1858 vi nggiunso la tessitura mercanica.

Questo fabbricante si vale per la stamperin di tre macchine a vapore con cinque caldais della forza complessiva di 75 cavalli, che alimentano pure 102 telai, ce tutte le altre macchine necessarie alla completa lavorazione da esso attivata cousumando 1200 tonnellate di carbone.

Si Invorano in questo stabilimento: balle 500 cotone filato in quintal 3200, ottre diverse droghe per la stamperia in chilo-grammi 250 circa, producendo 22,000 pezze di tessuti greggi e stampando annualmente 60000 pezze di tessuti diversi. Vi prestano l'opera loro 1600 tessitrici, 50 scolare, chilati, 4 incisori, 3 custofie, e si paga per salario da tari uno a onzo una, cioè da lire 0, 42 a lire 12, 75.

Il signor Ainis non avendo presentato

che dei suggi di stamperia, e soltanto dei campioni di tele gregge e stampate, il Consiglio dei Giurati fu dolente di non patere emettere un fondato giudizio.

Il signor Francesco Musumeci, di Acireale, espose del tessuto di cotone alla Jacquard, e del tessuto di cotone misto a filo di lino, che il Consiglio dei Ginrati trovò di discreta lavorazione.

Questo l'abbricante usa telai a meccani-

smo francese.

La ditta David Vouwiller e C., di Napoli, ha da gran tempo stabilite tre grundiose filande di cotone, nella Valle dell'Imo presso Salerno.

Sono 36,286 i fusi che lavorano in queste filande, consumando anunalmente cotone stoppa chilog. 1,573,983 del valore di seppa chilog. 1,573,983 del valore di cono chilog. 1,750,000 di filato di vari numeri, del valore di irre 4,250,000 circa. Un operari che i sono addetti somanno a 1350, la cui mercedo varin da lire 0, 45 a lire ocue forza notivici: una ruola ilivalilera di 90 cavalli, due turbine di 170 cavalli, Que-ta ditta fu premiata con medaglia e tre mascchine a vapore di 90 cavalli. Que-ta ditta fu premiata con medaglia. 1855, 1858, 1842, 1842, 1844 e 1853.

Alla nostra Esposizione i signori Vouwiller e C. presentarmo i prodotti delle loro filande, cioè filati greggi dei numeri 3 a 60 e filati binnchi dei numeri 16 n 24. Questa ricca collezione di filati fi riscontrata dal Consiglio dei Giurati di perfetta qualità, e particolarmente fermo l'attenzione del Consiglio la unitezza e stabilità del filo specialmente per le trume. Anche

il prezzo fu riconosciuto convenieute. Il car. Giovanni Vossiller, rapproseinante la ditta espositrice, facendo parte del Consiglio dei Giurati, si asteune dal prender parte nell'esame dei suddetti predotti. — È debito però di giustizia il dichiarme che, ore non si fosse opposta la ricordata qualità di Giurato, il Consiglio avrebbe conferito a questa fabbrea la me-

daglia in primo grado.

En ditth Schlespfer, Wenner C. di Napoli, è proprietaria di un grandico stabiimento per la tessitura meccanica, situato a Angri (Principato Citeriory) ove sono occupati 1296 operai fra uomini, donne e a lire 4. 50, che lavorano cirra. 340,000 chilogrammi di cotoni filati inglesi el indigeni del valore di lire 1,700,000, circa; per cui la fishirica mette ogni anno in commercio 160,000 pezze di tela greggia in commercio 160,000 pezze di tela greggia ria lazplezza, el valore di lire, 2,100,000. Deu macchine a rapore della forza di 70 Deu macchine a rapore della forza di 70

tutte le altre macchine preparatorie.

I signori Schlaepfer, Wenuer e C. sono anche proprietari di un altro grandioso stabilimento per la stampatura meccanica dei tessuti, situata a Salerno, proviucia suddetta, ove lavorano 401 operai fra uomini, ragazzi e donne, col salario giornaliero da lire 0, 30 a lire 4, 25. La robbia o gli altri colori e prodotti chimici che si consumano annualmente in questo opificio. ascendono ad oltre chilogrammi 750,000 e il suo prodotto è rappresentato da 90,000 pezze di tessuti stampati iu varia foggia del valore approssimativo di lire 2.550,000, l motori che danno vita alle molte e svariate macchine esistenti in questa fabbrica sono: due macchine a vapore della forza riunita di 28 cavalli, e due ruote idrauliche a turbina ed una a palette della forza complessiva di 55 cavalli.

Per i prodotti di ambedue le ricordate industrie, questa ditta riportò la medaglia d'oro alle Esposizioni napoletane degli anni 1836, 1838, 1844 e 1853,

I prodotti stessi avendo fatta bella mostra nella Esposizione di che ora ci occupiamo, il Consiglio dei Giurati conferi ai suddetti signori Schlaepfer. Wenner e C. la medaglia in primo grado, per la buona fabbricazione dei tessuti greggi, nonchè per il buon gusto dei disegni e precisione

degli stampati. La ditta G. G. Egg, di Napoli, che mantiene a Piedimonte d'Alife (Terra di Lavoro) un grande opificio per la filatura e tessitura meccanica del cotone, inviò all'Esposizione italiana dei filati, dei madapolam e dei tessuti greggi, nonchè dei tessuti damascati per tovaglie.

Il Consiglio dei Giurati, esaminati i suddetti oggetti, conferi alla medesima la medaglia di primo grado, per la precisa esccuzione dei suoi damascati da tovaglie e per la resistenza dei suoi filati.

Questo stabilimento industriale, fondato verso il 1835 dal fu cav. Gio. Giacomo Egg, tiene occupati 916 operai d'ambo i sessi, con salari che variano da lire 0, 25 a lire 5 al giorno; lavora annualmente chilogrammi 540,000 cotone stoppa, del quale cinque sesti di Castellammare e nn sesto d'America, del valore complessivo di circa lire 900,000; e produce chilogrammi 450,000 di filati dal num. 3 al 40 inclusive per un valore di liro 1,300,000. Con norzione di questi filati si fabbricano annualmente 1,700,000 metri di tessuti diversi, del valore approssimativo di un milione di lite. Sessanta macchine filatrici di diversi sistemi con 15,000 fusi, e 250 telai, e tutte le altre macchine accessorie

cavalli ad alta pressione ed espansione, sono poste in azione da quattro turbine danno movimento ai numerosi telai e a della forza complessiva di 110 cavalli.

L'espositore Giuseppe Beuchy di Sarno (Salerno), presentò dei tessuti di orgaudis. Questo unico espositore di tale articolo, fu distinto dal Consiglio dei Ginrati colla medaglia in secondo grado, attesa la bonta ed apparecchio dei tessuti prodotti.

I Fratelli Giordano di Faiano, presso Salerno, hanno una fabbrica nella quale lavorano 90 operai, diretta da tre maestri. Questi operai godono del salario da 75 centesimi a lire 4, 00 al giorno. Si lavorano cautara 350, ossiano chilogrammi 27,700 di cotone inglese, del valore di ducati 26,000 uguali a it. lire 110,500 circa, fabbricando 8000 pezze di tessuti greggi (dei quali furono presentati alcuni saggi) all'anno, del valore di ducati 36,000 eguali a lire 153,000. Una turbina della forza di 10 cavalli, serve di motore ai telai meccanici usati in questa fabbrica.

Il Consiglio dei Ginrati trovò mediocre la lavorazione, e quindi poco meritevole di attenzione.

L'Orfanotrofio di Santa Filomena a Lecce. fece pervenire alla Esposizione dei tessuti di cotone, un tessuto bianco damascato. delle fascie e dei tralicci di lino e cotone in colori, che i Giurati riscontrarono esser bene confezionati.

La Toscana, fino dalla metà del secolo passato principio ad occuparsi della industria del cotoue, ma il prodotto che se ne otteneva, potè dirsi piuttosto lavoro domestico che prodotto di fabbrica; o veramente quei pochi telai che si contavano non ad altro erano destinati che ai bisogni delle proprie famiglie.

Il granduca Pietro Leopoldo procnrò di dare sviluppo a quest' industria, istituendo in Toscana scuole normali di tessitura per le povere fanciulle. Però l'industria non prese maggior consistenza che nel 1826, quando il signor Giovanni Dumas introdusse a Pisa i telai perfezionati per la lavorazione dei tessuti di cotone, conosciuti sotto nome di scozzesi, scozzesini, caroline e tele del Nord. Questi telai, in progresso di tempo, si estesero nella stessa l'isa, nei villaggi e nelle campagne circonvicine, per cui in breve l'industria cotonifera fu di qualche solliero alla Toscana, dove nel 1854 era stata per fino istituita la filatura e la tessitura meccanica.1

Il signor Carlo Berchielli di Firenze, è un fabbricante di oratte di cotone e di stoppa di seta, bianche e nere, tanto a rotolo che a libretto.

1 Yeds L'industria del cotone fa Toycona, Natirie atariche di F. Natturn; Rocca S. Gisciano, 1857, in 8,

Con 12 operai e col soccorso di due macchine, ne produce circa 9800 dozzine all'anno.

Egli esibì diverse delle suddette ovatte ed una macchina, la quale, col permesso della Commissione reale, figurò tra gli og-

getti della Classe XV.

La macchina esposta per uso della cardutra, è copita da quelle di sistema inglese e belga. Essendo stata costruita soprativa del cardina del cardina del cardina del che non è destinata che a fare le ovatte a mano. Essa però è che neseguita, e menta incorragiamento il fabbricante, cui si raccocessario, solle sesa produra con meno attriti una maggior quantità di lavore e la prezzo capace di fare concorrenza all'is-stero.

Il Consiglio dei Giurati ritenne che il signor Berchielli deve molto occuparsi ancora per il miglioramento della sua industria. La signora Costante Baccigalupo nei Caroni, di Firenze, che esercita la propria industria con 10 lavoranti, espose diverse

dustria con 10 lavoranti, espose diverse ovatte bianche e colorate. Il Consiglio dei tiurati, avendo rilevato che la manifattura da essa presentata cra di buona materia e di sodisfacente lavorazione, la giudico pertanto meritevole della medaglia di secondo arado.

Il signor Federigo Wagnière espose alcuni tessuti di cotone e lana, e di cotone e lino della sua fabbrica, recentemente attivata fnori di porta alla Croce presso Firenze. Il Consiglio dei Giurati si persuase, che

questo intelligente fabbricante migliorerà in progresso questa sua fabbricazione, che trovò discreta, e che questa industria avrà un felice e prospero successo mentre i

un felice e prospero suc prezzi sono convenicati.

L'espositore signor Pietro Bessi di Prato, inviò alla Esposizone italiana poche stoffe di cotone e lana da pantaloni col prezzo designato di lire 1, 10 il metro. Essendo resultato essere il genere ordinario, ma di ragionerole lavorazione, il Consiglio ritenue che la conosciuta inteligenza del fabbricante gioverà a migliorare la sua industria in progresso di tempo.

Il signor Fortunato Carignani di Lucca, offri dei cotoni da cucire, colorati e incerati a similitudine degli inglesi. Il Consiglio apprezzò la introduzione di questa industria nelle provincie toscane, ed il signor Carignani proseguendo a perfezionare la industria stessa potria essere utile al pro-

prio paese.

Il signor M. I. Forti di Lucca, mantiene una lavorazione di cotoni torti bianchi e colorati da cneire, con 50 operai che godono di un salario da centesimi 76 a centesimi 84 il giorno. Questa lavorazione viene escruita a mano, e si consumano iu essa 1000 chilogrammi di cotono all'anno. Il Consiglio dei Giurati mentre apprezzò i prodotti di questa industria, non li reputò meritevoli di sueciale distinzione.

La ditta Huber e Keller, con domicilio a Rigoli, nel comune dei Bagni di San Giuliano presso Pisa, presentò alcuni pacchi di cotone in filo tiuto rosso con la

robbia di Tripoli

Il Consiglio dei Giurati trovò la tintura di detti cotoni così perfetta, per cui dichiarò gli espositori meritevoli della medaglia di

primo grado.

Il signor Giovanni Dumas è un benerito fabbricante dell'industria toccana incerto fabbricante dell'industria toccana in estabili in Fisa verso il 1840 e che corredò dipoi ancie della tintoria. Nel 1842 gif fi dal granulca di Toccana in Rei 1840 e che corredò dipoi ancie della tintoria. Nel 1842 gif fi dal granulca di Toccana indexa un lato era l'effigio del concedente, e dall'al-tro l'inscriziono a Giovanni Putana che con industre opera in Pisa promose e nell'aspro Pisano felicemente si propagio.

Attnalmente questo stabilimento, conosciuto sotto la ditta «Giovanni Dumas padre e figlio » mantiene 500 operai d'ogni età e d'ogni sesso. Le donne sono occupate nella tessitura, gli uomini nella tintoria.

Figuravano all' Esposizione italiana, come prodotti di questa fabbrica, vari tessuti di cotone e di cotone c lino, e un pacco di cotone tinto in rosso colla robbia della maremma toscana. Il Consiglio dei Giurati, fra i moltiplici

oggetti esposti, fermò la sua attenzione sopra il colore del filato, ottemto con detarobbia, e sopra alcuni tessuti, e trovò tauto i primi che i secondi di pregievole lavorazione, e conseguentemente conferi alla ditta espositrice la medaglia in secondo grado. Il signor Giacomo Nissim, alimenta in

Pisa una fabbrica di tessuti di cotone, che conta la sua vita dal 1842, e due tintoric che rimontano al 1847. La fabbrica di tessuti preseuta un insieme di 756 telai, compresi quelli a do-

micilio, ed offre lavoro a 1274 operai, fra nomini e donne, compresevi 370 scolare che vengono istrinite e pagate.

Nell'anno 1860 la produzione di questa fabbrica fu la seguente:

 Bordati
 24,100
 843,500

 Stoffe da pantaloni
 6,100
 140,300

 Tessuti diversi
 1,000
 35,000

 Totale
 31,200
 1,018,800

<sup>1</sup> Vedi Messern, op. eil.

Una delle tintorie, nell' anno medesimo, produsse pacchi 5729 di cotone rosso (Adrianopoli) con l'opera di 20 lavoranti. La tiutoria a colori diversi, impiegò 40 lavoranti e produsse:

Pacchi . . . . . 12,915 turchino di vagello 9,419 colori diversi

In tutto pacchi 22,334

Il signor Nissim espose vari e moltiplici articoli, o specialmente stoffe da pantaloni, tralicci, bordati e cotoni colorati.

Il Consiglio dei Giurati trovo grandi varietà nelle stoffe da pantaloni o nei hordati, huona disposizione nei disegni e nella lavorazione e vivaci colori nei filiali. Però avrado questo espositore consegnato alla Classe XXI (Galleria comomica) una gran parte dei soni hordati, si astenne dal conferigli alcuna distinzione, per essergli stata aggiudicata dalla suddetta Classe.

Il signor Francesco Padreddii di Pisa è pure benemerito dell'industria cotonifera, per essere stato il primo a introdurre in Toscaua la filatura e la tessitura meccanica.

Nel 1831 ei si dette ad esercitare la industria con un solo telaio, e colla sua assidutà giunos ad essere uno dei più interessanti fabbricatori di questa provincia, layorando annualmente non meno di 120,000 chilogrammi di cotone greggio.

Il flio che se ne ottiene, è impiegato parte uella tessitura meccanica che ragguaglia a circa 30,000 perze di cultese gregoi, orgin trampette è tuto in rosso, e di questo se imminente monte in ton rosso, e di questo se setterno non meno di 5000 pacchi. La robin impiegata nella lintura raggiunge quasi i diliogramma 30,000. Le macchine filatrici, cono formi di di 100 fasti, chi sono formi chi cono formi di 4000 fasti, chi sono i citali meccanici. La forza motrice è somministrata da vam macchina a vapore di 30 cavalili. Lo sichilimento pessiele pure 100 cavalili. Lo sichilimento pessiele pure 100 operzi d'ambi ci sevsi.

Il signor Padreddii ottenne la medaglia di prima classa all'Esposizione toscana del 1850; e nella successiva del 1854; fli confernata e dichiarato benemerito del l'industria toscana.—Riportò alla Esposizione di Londra del 1851 la menzione ouorevole, e finalmente gli fii conferita la medaglia all'Esposizione di Parigii del 1855.

Alla prima l'sposizione italiana el preeutò dei pacchi di cotone filato greggio, dei parchi di cotone tinto in meso, un parco di filo ritorto per uso di licci, varie perze di calicos greggio ed altrettante per fodere. Il Consiglio dei Giurati fermò più specialmente la proprin attenzione sui tresuti greggi e sul cotone rosso, che riscontrò di pregievole fabbricazione e trovò meritevole di special menzione la cordellina ad uso di licci; per cui scese a conferire al medesimo siguor l'adreddii la medaglia in primo grado.

in primo grado.

La ditta Calamini e Modigliani di Pisa, invio all' Esposizione molti articoli, e più particolarmente stoffe di cotone operate, tessuti di lana e cotone, e filato di cotone totte al tessuti di lana e cotone, e filato di cotone totte al tessuti di larona più di discreta lavorazione di di cotone si recomblere di mediore la lavorazione di recomblere di mediore la lavorazione rossi lasciavano a desiderare per il loro colore.

Il Giuri, stante la gran varietà dei prodotti di questa fabbrica, non tralascio di encomiare la ditta espositrice.

Il signor Giuseppo Barsacchi di Pisa, espose vari pacchi di colone greggio ridotto a tre capi, del num. 8 a lire 6, 30 il pacco, e del num. 16 a lire 7, 36 il pacco. Il Giuri credè meritevolre di lode l'espositore per questa sua industria, da esso per il primo attivata fino dal decroso anno 1860.

l signori Roberto Fozzolini e Compagni, di San Castano di Fisa presso Navacchio, hanno da qualche tempo stabilità una fabrica di tessui di cotone, nella quale si contano St telui a spola volante, e sono occupati gioranlamente da 100 a 120 operal, più otto nomini nella timoria, di uniona compagnio di consistenti di consistenti di annualmente 1300 chilogrammi di cotone, producendo circa metri 40,000 di tele diverse, liscie ed operate.

Questi espositori presentarono diversi tessuti di cotone e più distintamente dei fustagni, bordati, tralicci e del cotone colorato. Il Consiglio dei Giurati si trovò concorde nel ritenere che la lavorazione dei tessuti lasciava molto da desdierare, e che la tintura non meritava distintzione alcuna.

Il signor Pietro Remaggi di Navacchio presso Pisa, inviò molti e svariati tessuti che formavano una delle più complete collezioni presentate alla Classe del cotoni-

Il Consiglio dei Giurati porto la sua atteuzione sopra i suddetti prodotti, es ipersanse che i tessuti a spina e operati greggi e bianchi erano di conune havorazione; che i tessuti in colore erano assai ben lavoce i tessuti in colore erano assai ben lavoce i tessuti in colore erano assai ben lavoce i tessuti in colore en assai ben lavoce colore en accionato del colore e la contra inisti di colore e la na erano di ercellente fabbricazione, talche il Consiglio del Giurati accordò a detto signor Remaggi la medaglia in secondo grado.

I signori Fratelli Manetti di Navacchio presso Pisa, sono i proprietari e fondatori di una fabbrica attivata in detto luogo fino dall'auno 1824, e a grado a grado talmente ampliata, per cui oggi figura fra i migliori stabilimenti di cotoneria delle

rovincio tasonimenti di cotoneria delle provincio toscane. Nell'occasione della Esposizione toscana del 1854 la Commissione confermò loro la

del 1854, la Commissione confermò loro la medaglia d'oro di prima classe che già ottennero nel 1850.

Molti e variati sono i tessuti che sor-

tono da questa fiabbria, cioè tessati di cotono, tessui di lino e cotone, tessui di scla e cotone per mobilia, ce, e di tutti no fu da essi fatta copiosa e bella mostra in questa soleune occissione. Il Consiglio dei Giuria, tiates la hioma barozzione e seculi disegni delle softle melesiane, or seculi disegni delle softle melesiane, di filo e cotono per pantaloni, concorde dellberò di conferire agli espositori la medaglia in secondo grado.

Il signor Andrea Bellincioni, di Pontedera, è proprietario di una fabbrica nella quale prestano la loro opera 300 operai. Il salario delle tessitrici e di crettesimi ottanta il giorno, delle incannatrici di centesimi cinquanta, dei tintori di irei 1,70. Si lavorano annualmente chilog. 22,000 di cotone filato del valore approssimativo di lire 65,000, o si producono metri 19,000 tessuti diversi valntati lire 122,000.

Il signor Bellincioni concorse alla Esposizione, inviando diverse pezze di tessuti, che il Consiglio trovò di mediocre lavorazione. Il siguor Fraucesco Zeppini ha in Cascina, presso Pisa, una fabbrica riuuita

per la tessitura alla Jacquard e per la tinteria, e distribuisce anco il lavoro al domicilio.

Ei diè vita nel 1834 alla sua fabbricazione coll'adottare il sistema del telaio a domicilio, come il più economico. Cominciò l'impresa con 4 tclai cd al giorno presente ne ha in movimento 340 che offrono lavoro a 740 operai. Il felice progresso verificatosi nell'esercizio della sua industria, fece sì che nol 1854 riuni in apposito locale una fabbrica spendendo l'ingente somma di lire 112,560. In questo suo nuovo stabilimeuto, riuni lo Zeppini 200 telai compresi 30 alla Jacquard, conservando li altri al domicilio, o ne dette la direzione a Francesco Morelli, e la sua industria progredi nei vari tessuti operati, ed in ispecie nella lavoraziono delle coperte tutte di un pezzo alla Jacquard. Nel 1859 tale opificio fu ridotto alla sola lavorazione dei telai alla Jacquard, per la ragione che difettarono gli operai, ond'ei torno ad estendere il sistema di lavoro al domicilio. Esaminati li oggetti esposti dal signor

Zeppini, i Giurati lo ritennero meritevole della medaglia in secondo grado per le sue coperte. .....

Il Piemonte, avanti di questa prima testa nazionale, feve più volte mostra delle proprie industrie in ispeciali Espesizioni, sia a Torino, sia a Genova. Le prime ebbero vita allorchie lo sue provincie crano incorporate nell'impero Francese, cioè nel 1935, nel 1811 e nel 1812. Elipristinata nei suoi dominii l'augusta Casa di Savoia, si succelettero recolarmente fino al 1858.

Del primo periodo francese, come accenta l'ergrejo signo avvorato cax. Perreto nella sua Ilelatione dei guivatt e giudizio della sua Ilelatione dei guivatt e giudizio della reale Camera di agricultura e commercio reale Camera di agricultura e commercio si hanno ragguaggi ni e cumi statistici. Del secondo periodo non si faria parola, inviando il anatori a leggere le relativo relazioni, e solo si notersi in succinito quello che uzi un trata. Per alementa del presenta del

In questa parziale Esposizione dell'anno 1558, il Ginri del cotounicio distinse la filatura dalla tessifara, e l'onorevole relatore, a pag. CXXI, riporta una distinta di vari produtti di importazione consunati nelle epoche delle Esposizioni degli anni 1844, 1850, 1853 e 1857.

Questa dimostrazione conclude, che nel = 1857 il cotoue in filo presentava il seguente interessante risultato;

Si legge inoltre in detta relazione, che consumo del cotone in fiocco, materia prima della filatura e quindi della produzione delle manifatture, progredì a seconda dei dati nella detta dimostrazione enunciati, come appresso:

Dal 1842 al 1849 del 26,769 per cento 1849 al 1853 = 59,129 = 1853 al 1857 = 23,098 =

Aumento dal 1842 a tutto il 1857 comprensivamente del 148,630 per cento.

Significante pertanto può dirsi il progresso della filatura del cotone, e questo progresso viene specialmente attribuito alle : macchine ivi introdotte.

No le manifatture rimascro indictro, poiche riscontrasi nelle relazioni delle precitate Esposizioni, che nel 1844 si attribuiva ai tessuti fabbricati nelle maniatture piemontesi il valore di 15 milioni, mentre nel 1857 fu ritenuto ascendere a 24 milioni il valore creato ogni anno nel puese dallo filature e tessiture meccaniche. Questo interessantissimo progressivo svi-

Quiesd morressantesiano progressor sa attupo della cotomiria in l'emonte, si attupo della cotomiria in l'emonte, si atperfizionamento del lavoro, al procurardi produrre unboto da hom mercato merce la separazione del lavoro, alla introduzione delle migliori macchine, alla scelta di buoni operat, al determinare le ore del atoro in modo di conservare la forza degli operni stessi e procurrado loro instragil operni stessi e procurrado loro instranore. 219. 100 mercato del morti. (Eduzione cit. 100 mercato del morti. (Eduzione cit. 100 mercato)

Premesse queste notizie, fa di mestieri di portare adesso la nostra attenzione sui concorrenti pi montesi alla nostra Esposizione, e sulle manifatture dai medesimi esposte.

La ditta A. Costamagna e figlio di Torino, esercita la sua industria con brevetto, come si asserisce. Nella sua fabbrica lavorano 35 a 40 operai.

I filondents presentati da quest' unico espositore, furono riscoutrati per parte del Consiglio dei Giurati meritevoli di speciale menzone, per essere di una esecuzione precisa, perinchè il Consiglio stesso conferi ai signori A. Costamagna e figlio la medaglia in secondo grado.

La ditta Felice Basio e C., ha una tintoria nel castello di Lucento presso Torino, e vi lavorano da 30 a 35 operni col salario da lire 1, 50 a lire 2, 50 al giorao, e ben fornita di macchine idrauliche e macinatori.

Questo stabilimento si occupa della tinta dei cottoni a vari colori e più specialmente della tinta ni tarchino, e a questi almente della tinta ni tarchino, e a questi anno mone mell'anno di 6,000 pacchi di cottone finto, tarchino, dal prezzo di lire 2,00 a lire 8,00 Appliera la tinta a caldo con paro induce, che produce un ammento con paro induce, che produce un ammento mante, a più con paro induce, con con la prima, una caldo paro induce coi tini, che, come la prima unuenta di peso, ma presenta pero marchino di controli delle sue tinte in qualtimpte lavatura di bacto.

Questa ditta fu premiata con medaglia d'argento alla Esposizione di Torino del 1858.

Alla nrima Esposizione italiana, i signori Felice Bosio e C. hanno presentato dei cotoni filati tinti in diverse gradazioni di turbino, e dei fustigni. I Giurati avendo verificato che la tiutara dei filati in turchino era solida e di conveniente prezzo, delibero di conferire at ricorlati signori Felice Bosio e C. la medaglia in secondo grado. La ditta Fratelli Mazzonis e C. di Torino, ha il sno opifirio a San Germano presso Pinerolo.

Lo stabilimento di questa casa commerraide è recente, e somministra larora a 400 operati con salario da cest. Si a francibi 3,00,1 am mebra prima livrorata (Seria), bie si valuta approssimativamente 1,800,0091 inte, e produre 200,000 pacchi di cotone filato dal num. 4 al num. 24 del peso di chilogramui 4,0 per cisceno pacco, del valore di circa lire 2,040,000 Albograso di valore di Caroli in escandi con di contra 120 cavalli e macchine inglesi 85 df Action,

Da questa filanda si esposero dei parciu di filato greggio dal num. 164 lunn. 24. al prezzo di lire 12 e 13 il pacco, e il Consiglio riconoscinta la huona qualità dei filati medesimi, cooferi ai ridetti signori Fratelli Mazzonis e C. la medaglia in secondo grado, nonostante che il prezzo dichiarato uno sembrasse al Consiglio conveniente.

La ditta fratelli Pasero di Cunco, alimenta una fabbrica nella quale lavorano da 100 operai colla mercede di centesimi 85 per ciascano al giorno. Essa fa uso dei telai meccanici, messi in movimento da una turbina della furza di 30 cavalli.

Espose alla nostra mostra mazionale un variato assortimento di tessuti, cioè: bordati, prenlaniers, tartanelle, russien, cassinet, ev. da ceutesimi 65 a lire 1, 20 il metro. Il Consiglio dei Giurati trovò i boriotti assai ordinari edi cassinet di mediorre lavorazione, ed i prezzi in genere pococonvenienti.

La ditta Fratelli Challier e Bonssard maggiore di Frarelo, è proprietaria di una fabbrica per la lavorazione dei talli di cotone bianchi entri, porvenitat di ruste cotone bianchi entri, provvenitat di ruste sommiustra lavoro a 60 operai fra momini, donne e razazzi. Essa fui l'univa espositrice di siffatta manifattara, offrendo belissimi talli sexza apparecchio, chi l'Conissimi talli sexza apparectio, chi l'Conissimi talli sexta apparection, chi l'originate contratta con l'acceptation della contratta della contratta contratta della contratta contr

I signori Malan e Ceriani, di Pinerolo, mantengono a Torre Pellice una fabbrica nella quale sono occupati 480 operaj.

Si havorano in questa fabbrica circa 2000 balle di cotone di America e Surat per filato e tessuto. Le macchine destinate a siffatta lavorazione, sono alimentate da una turbina e da varie ruote idranileche della forza complessira di 260 cavalli. Una caldaia a vapore viene adoperata per la tutura. Il sistema di falbiricazione è di speciale invezzione del sizzor Cerimi.

Questo stabilimento alla Esposizione di Tormo del 1850 riportò la medaglia d'oro,

Alla nostra Esposizione figurarono dei satuè, dei canton, dei rasati ritorti e dei canton rigati, e dei rasati scater. Il bello assortimento di tali tessuti termò l'attenzione dei Ginrati per la loro buona lavorazione, perf zione nelle tinte e convenienza nel prezzo, talché concordo conferi ai suddetti signori Malan e Ceriani la medaglia di primo grado.

Lo stabilimento dei signori Fratelli Rey, con domicilio a Vinovo presso Torino, è destinato alla fabbricazione di svariati tessuti di cotone e di tappeti di cotone e lana, al quale è pure unita la tintoria.

Nella filatura prestono l'opera 80 individui, nella tessitura 120, nella tintoria 10.

Totale 210 operai.

La moteria prima che si adopera nella fabbrica, consiste in cotone di America e Surat che importa nell'anno lire 100,000 e produce nella filatura per un valore di lire 150,000, nella manifattura per lire 180,000, nella tintura per lire 20,000, e così per un totale di lire 350,000. Il motore delle macchine di questo opificio è una turhina della forza di 20 cavalli.

I prodotti di questa falibrica ottennero la medaglia d'argento nell'Esposizione del 1838, quella d'oro nella Esposizione del 1841, quella di rame a Londra nel 1851, quella di argento dorato a Genova nel 1856 quella di argento a Torino nel 1858.

Di questa fabbrica vedevansi alla prima Esposizione italiana vari generi distinti in foyer, tappeti listre, pedane e reets, o stoffe da vetture damascate.

Il Consiglio dei Giurati esaminò primieramente i tessuti ch'erano di sna esclusiva competenza, e quiudi passo all'esame di quelli che abbisognavano del concorso dei Ginrati della Classe XIV per essere misti a lana. e da questi studi resultò: che le stoffe damascate per carrozze, presentavano un buon gusto ed una perfetta esecuzione di lavoro; che le stoffe ad uso di Scozia per coperte da cavalli, erauo ottime per il gusto e disegno, e che la colleziono dei tappeti era di buona fabbricazione e di bei disegni

Quindi il Consiglio stesso unanime conferi ai Fratelli Rey la medaglia di primo

Il signor Matteo Turin, di Torino, concorse a questa Esposizione inviando del cotone filato e una collezione di tessuti a maglia che incontrarono l'approvazione dei Ginrati per la perfetta loro lavorazione; in conseguenza di che gli fu aggiudicata la medaglia in primo grado.

Questa fabbrica è provvista di macchine filatrici corredate di 2000 fusi, e di 30 macchine circolari per la tessitura, cui dà movimento una turbina della forza di 15 cavalli. Si lavorano annualmente circa 75 000 chilogrammi di cotone d' America, che viene quindi ridotto in ninglie. Sono addetti all'opificio 80 operai retribuiti da lire 0.50 a lire 4 al giorno, niù 200 encitrici di maglie a domicilio.

La ditta Reynero o C., proprietaria di nna fabbrica di tessuti a maglia a Torino, da lavoro a 50 operai con la mercede complessiva di lire 8400 nll'anno, e più un

capo-fabbrica con lire 1320.

Impiega questo stabilimento, chilogrammi 12.000 nll'anno di cotone filato e chilogrammi 500 lana filata di diverse qualità e numeri; funzionano sette telui a mano sistema Motte e Berstelet.

Questo stabilimento fu distinto con modaglia di bronzo alla Esposizione nazio-

nale del 1858.

L'esame dei tessuti a maglia di questa manifattura, fu eseguito col concorso di nna Commissione di Ginrati della predetta Classe XIV, e concordemente fu risoluto che mentre le maglie presentate avevano qualche pregio, nonostante non erano giunte a perfezione tale da meritare una distin-

Il signor Raimondo Chiolerio, di Rivarola Canavese (Ivrea), mediante una macchina di propria invenzione, attivo una fabbricazione di cotone lucido per cucire tessere di numero 20,

Il Consiglio dei Giurati, convinto che la lucidezza ed apparerchio della tintura dei cotoni esibiti meritava special menzione, unanime gli conferì la medaglia in terzo

grado. Il Penitenziario di Alessandria, inviò moltissimi e svariati tessuti alla nostra Esposizione italiana.

La lavorazione di questi tessuti ebbo vita nel 1845 con 11 telai, nel 1850 fu porinta a 20, ed in seguito di tempo fu molto accresciuta; viene eseguita dai detenuti che

si fauno ascendere a 225.

La materia prima che si adopra per tali manifatture, cioè cotone puro e misto a filo e a filo d'oro e d'argento falso, ammouta a chilogrammi 33,000, del valore di lire 101,000, che presenta un annuo prodotto di lire 138,405. Cento trentotto sono i telai, dei quali 17 alla Jacquard. Nel 1850 il Penitenziario riporto la men-

zione onorevole alla Esposizione di Torino, alla E-posizione di Genova del 1854 la medaglia d'argento, ed a quella di Torino del 1855, altra menzione onorevole,

Invio a questa Esposizione più e va-

riate stoffe, che furono riunito ed esposte tutte in questa Classe AV, aderendo al desiderio della direzione di questo stabilimento, giacche divise nelle diverse classi. nelle quali veramente avrebbero dovuto

figurare, la mostra, conforme la stessa direzione si esprimeva, sarebbe stata impercettibile

Il Consiglio dei Giaruti principalmente so occupò di quelli pertinenti alla propria Classe, e si persanse che i morens e i damaschi di cottono bianco e rosso licativano a desiderare per la loro confezione; che il raso di cottone en ben fabbricato e biano, a desiderare per la loro confezione; che il raso di cottone en ben fabbricato e biano, loro, e quelle alla Jacquard erano bene tessate; e che il dassino di cottone greggio e il traliccito da materasse, meritavano specialmente menzione. Al seguito di ciò, il Consiglio concordemente conferi la materia ficario.

La manifattura di Voltri e Scravalle, di Genova, è una delle più importanti fabbriche italinne. In essa trovano occupazione 1300 operni con salario variabile da centesimi 60 a lire 8 al giorno.

Ingente è la materia prima (cetone) cho vi si lavora, caleolandosi a un milione di chilogrammi del valore di lire 1,500,000, da cni si rilevano filati e tessuti di varia qualiti e valore. La lavorazione è tutta fatta per mezzo di macchine, per uso delle quali vi sono rotto i drantiche, turbine e uncchine a vapore della forza complessiva di 400 cavalli.

A questo stabilimento fu conferita la medaglia d'oro mella Esposizione di Genova del 1854, ed alla Esposizione di Genova del 1854, ed alla Esposizione di Torino il Giuri gli avrebbe conferita la medaglin d'argento, se il signor Demetrio Castelli, uno dei principali soci e direttore di detto opificio, non avesse appartento ai Giurati. La detta manifattura inviò alla Esposi-

La detta maniatura invio ana Esposizione italiana vari filati e tessuti di cotone, non che una macchinetta per la misurazione e pesatura del cotone, e un campionario dal quale rilevavasi tutto il processo della filatura.

Il Consiglio dei Giurati, riscontrò nell'ingenere della produzioni intelligenza e prfetta lavorazione e somma convenienza nei prezzi; ritenno meritare speciale menzione t tessuti greggi e spinati eseguiti en cotone di America, nei quali appariva molta solidità di filo el ottimia tessutura, uno che i cantons greggi, da tingersi, per la perfetta loro lavorazione.

Quindi il Giuri, tenuta la distinzione fra itessuti diversi e i cotoni filati dipendenti da due distinte manifatture, conferi alla Mauifattura di Voltri o Serravalle la medaglia in primo grado per l'ottima lavorazione dei primi, e nitra medaglia in primo grado per i cotoni filati essi pure di ottima lavorazione.

Merita poi lode speciale il detto stabilimento, per avere introdotto un particolare processo, d'invenzione de snoi direttori, mediante il quale si ottiene da un solo getto e da un solo filo, dei cotoni filotta d'use e che si devono impregare nella fabbricazione delle stoffe miste di cui è considerazione delle stoffe miste di cui è considerazione delle stoffe miste di cui è considerato di l'oussimo, Quella invenzione ha procontrol i constano, Quella invenzione ha procontrol del miste del propositione del propositione del propositione del protenta del miste del propositione del filo medicamo. La maggiore resistenza del filo medicamo.

Il Consiglio dei Giurati si astenne dall'esaminare la tela alona da vele, esposta dai signori Fratelli Noberasco di Savona, atteso l'essero stata premiata dalla Classe XVI, ove egli presentò altri suoi prodotti.

Il signor Isacco Lennana di Voghera, mantiene la sua fabbrica impiegando 150 operai, la maggior parte donne, col salario di lire 1, 00 al giorno, i ragazzi da centesimi 60 a centesimi 80. Come materia prima, annualmente lavora 14,500 chilogrammi di cotone, che danno la produzione di pezze 3500 di tessuti di varie qualità, di metri 39 ciascuna.

Da questa fabbrica furono esposte varie pezze di tessuti di cotone a colori, giudicnti buoni per la loro qualità e per la vivacità dei colori; il perchè il Consiglio dei Giurati la rimeritò colla medaglia in

secondo grado.

Il Giuri accordò una medaglia in primo grado ai signori Crivelli e Airoldi e C. di Novnra, per la bontà dol tessuto e del colore dei cantous operati e tinti da essi esposti.

espost:
La signora vedova Sormanno e Figli di Sordevolo, presso Biella, fa nso nella sua fabbrica di telai semplici e alla Jacquard, e dà lavoro a 20 operai, col salario in media di lire 2, 50 al giorno.

I prodotti esposti da questa ditta consistevano in coperte da letto di cotone, biancho e in colore damascate, che il Giuri ritenne di tessitura discreta.

La ditta Giacomo Oetiker e Compagni. di Intra, ha stabilito il suo opificio da poco tempo, con quattro tela alla Jacquard; adopra del cotone ritorto a due fili, e confeziona delle operte imbiancate a vari disegni, delle quali alcuni saggi esposti ap-

parvero di discreta lavorazione.
I signoni Fratelli Taglioni, d' Intra, tengone aperta la loro filanda con 160 operai fra unmini, donne ragazzi, corrispondendo loro un salario in media di emetsimi 35 al giorno. Lavorano cotone di America per una quantità cnicolnta in chilogramnii 240,000 nll'anno, col quale producono, col sistema ordinario del cordaggio semplice, dei filati dal numero 12 al numero 24 per chilogrammi 200,000 circa. Danno movimento alle svarinte macchine due turbine della forza complessiva di 70 cavalli, cui supplisce in ogni emergeute una macchina a vapore di 20 cavalli.

Questi fabbricanti esibirono un pacco di filato numero 20 water, e un pacco di

filato per trama.

Il Giuri, riconoscinta la bontà del filato water, numero 20, dal into della materia o della lavornzione, conferi ai signori fratelli Inglioni in medaglia in secondo grado.

La ditta Bartolommeo e fratelli Franzosini, la sede a San Bernardino presso Intra. Nella sua fabbrica Invorano 60 operai fra uomini, donue e ragazzi, col salario iu

mcdia di lire 1, 50 al giorno. La materia da essi adoprata consiste

nel cotono di America di più quultit, e u consumano chilogrammi 40,000 circa, dal quate, col sistema del cordaggio dopjo, rilevano una produzione di filato dei unueri 28 o 30 per circa 33,500 chilogrammi. Una ruota idraulica della chiora di 20 cavalli muove le diverse macchiue occorrenti alla filanda.

Meritevoli di attenzione furono riconosciuti per parto del Giuri i filati di numero 30, 40 e 50 esposti da questi filan-

dieri.
Merita ora speciale considerazione la falbrica dei signori Pietro e Figlio Cobianchi, d' Intra, oggetto della quale ò la filatura e la tessitura meccanica, che fornisce giornalmente occupazione a un numero non minore di 650 a 700 operat, collu mercede

varinbilo da centesimi 50 a lire sci. La materia prima adoprata in questo opificio, varia da balle 2,600 a balle 2,800 di cotone in fiocco di chilogrammi 150 a 220 cinscuna, del valore di lire 1, 50 a lire 2, 50 il chilogrammo, più una ragguardevole quantità di droghe per la tintoria. In couseguenza, la produzione dei filati ragguaglia de pacchi 95 a 100 mila, di 4 e 5 chilogramiui cinscuno, del valore di lire 9 a 15 il pacco, e quella dei tessuti ascende a 15,000 pezze circa di tele crude binnche e colornte, tralicci ec. da centesimi 45 a 90 il metro. Il motore delle numerose macchine dello stabilimento è rappresentato da vario turbine della complessivn forza di 200 cavalli.

La ditta Cobianchi ottenne una menzione onorerole all' Esposizione del 1829, una unedaglia d'argento iu quelle del 1832 e del 1838, e finalmente una medaglia d'nrgento dornta in quella del 1850.

Questo stabilimento, diretto du intelligente fabbricante, va ogni di più prosperaudo per la estensione che intendono dare i proprietari alla filatura di Posaccio, sta-

bilendo due turbine, sistema Girard, con 46 metri di cuduta d'acqua della forza di oltre 500 cavalli (massima) e di 250 cavalli (minima), la quale forza permetterà di necrescere di un terzo le macchine e portare a circa 1000 il numero degli operni.

a traca 1990 il unincio teggi operni, la hella mostra dei filiati che compurvero alla nostra Esposizione, tanto in zua-Pre-catem, quanto in zuale (trama) farono di ottima materia e di unitezza e stabilità di ottima materia e di unitezza e stabilità di filitura; per cui uno gli sarebbe mancata la mediglia in primo grado, se il signor cavalier Lorenzo Cobianchi, rappresentante la ditta espositrice, non avesseanpartenuto in diurnti di questa (Lasse-

#### Emilia, Embria e Marche. La ditta Luigi Romagnoli e Compagui.

ha la sua residenza a Sassuolo presso Modena. Il suo stibilimento di minifitture di cotone e tintoria, si nlimenta del lavoro di circa 50 operai retributti colla mercede da centesimi 50 a lire 2, 50 il giorno.

Il valore delle materie prime impiegate in questa fabbrica è il seguente: Cotone, chil. 6197. . . . . I. 18,200. — Lana cotonizzata, chil. 680. — 1,506. —

### La fabbrica Romngnoli produco in

Bordati, metri 28,485, a centesimi 66 il metro. . . . L. 18,800. 10 Stoffe, metri 13,293 a l. 1,10. \* 14,622. 30 Stoffe cou lana, metri 4431 a lire l., 50. . . . . . . 6,645, 50

Totale L. 40,067, 90

Si usano in questa fabbrica i telai a mano ed uno alla Jacquard. All' Esposizione agrarin industriale della

provincia di Bologna del 1852, la precitata ditta riportò la medaglia d'argento per tintura in seta cdi u cotone, ed ottenie nel 1851 il privilegio di privativa per anni cinque.

All' Esposiziono italiana presentò delle

stoffe di cotone alla Jacquard, dei trulicci di cotone bianchi e turchini, e delle stoffe in cotone e lana cotonizzata. Il Cousigho dei Giurati, esaminate le precitate munifatture, le riscontrò di discreta contexione e suscettibili di migliornmento.

Il signor Angiolo Dicci. di Sassuolo, presso Modena, tiene vivo uno stabilimento di manifatture di cotone col Invoro di 205 operai fra uomini, donne, ragazzi ed altri impiegati; alimenta 33 telai in fahhrica e altri 170 nel paese e nella campagna.

Il signor Dieci espose diversi bordati e dei tessuti di cotone in colori da pantaloni. Il Consiglio trovò queste manifatture di buon gusto e di non comune lavorazione e quindi meritevoli di lo le.

Il signor Antonio Speranza, di Sassnolo presso Modena, dà lavoro a 68 operni. Produsse alla Esposizione di Firenze delle stoffe in cotone e dei bordati, che il Consiglio dei Giurati stimò di discreta lavurarione

La Casa di lavoro esistente in Parma, presentò alla Esposizione italiana alcuni tessuti greggi, dei bordati e due lenzuoli lino e cotone. I Ginrati ritennero la tessitura dei detti lenzuoli essere di una perfetta lavorazione e di una straordinaria larghezza, ma però, a senso loro, non doversi riscontrare tutta la convenienza necessitando di speciali lavoranti; di discreta Invorazione giudicarono pure gli altri tessnti; il perchò dichiararono nueritevole di lode questa manifattura

La ditta Piatti e Compagni, è proprietaria di una fabbrica posta in Piacenza. Sono addetti a questa fabbrica 140 operai fra donne e nomini colla mercede, da centesimi 60 a lire 2 il giornu per le donne, e da lire 2 a 3 rer gli uomini; si lavorano chilogr. 43,000 circa di cotone all'anno, che producono dalle otto alle diecimila pezze di varia manifattura; si usano telai mezzo-meccanici, dei onnli se ne contano 120 mossi da una macchina ad acqua della forza di 12 cavalli, e da altra a vapore della forza di 10. Il sistema introdotto in questo opificio è quello delle macchine inglesi.

Fra i vari tessuti esposti dalla ditta surricordata, il Giuri riconolibo che i basini e i fustagni bianchi e tinti erano di buona fabbricazione, ed in particolare primi, telchè conferi ai signori Piatti e C. la medaglia di secondo grado.

Il signor Gustavo Müller, ha stabilita una fabbrica a Sau Giovanui in Persiceto presso Bologna, dove lavorano 110 operai fra uonimi e donne, con il complessivo assegno mensile di lire 3190. Di materia prima vi si consumano filati di cotone greggi per un valore di lire 100.000, e si produce del cotone tinto rossa (Adrianopoli) e delle tele gregge, di cui inviò vari saggi.

Si usano due torcitoi, uno di 600 ed uno di 1000 fusi e 66 telai inglesi. I Giurati ritennero che i tessuti greggi

erano di buona lavorazione, e che i cotoni tutti rossi lasciavano molto a desiderare.

La ditta Hoz e Fonzoli di Terni (Umbria).

tiene a lavoro da 800 a 1030 operai, con salario da soldi 25 a soldi 30 al giorno. La materia prima che si consuma in questa manifattura è di chilog. 118.674 e

pruduce metri 700,000 di tessuti all'anno. La forza motrice dei telai meccanici, viene alimentata da una caduta d'acqua da 5 a 7 metri, della forza di circa 200 cavalli e dal vapore. Ha pure molti telai a mano,

alcuni dei quali ulla Jucquard. All' Esposizione italiana inviò dei tessuti di cotone e misti di cotone e lana. Il Consiglio dei Giurati concorde trovò che lo stoffe da pantaloni o i tessuti misti

crano di buona e precisa lavorazione, e di bnon gusto, perlochè accordo a questa ditta la medaglia di secondo grado. Lo stabilimento della Pia Casa del Redentore, di Montesanto presso Macerata, concorse col presentare dei tessuti di cotone alla Jacquard, e delle telo operate per tovaglie, che furono riconoscinte me-

diocri e suscettibili di miglioramento. L'Orfanotrofio di Santa Cecilia di Macerata, e per esso la signora marchesa Auretti, consegnio a questa Esposizione delle tovaglie e degli asciugamani di cotone, verificati di buona lavorazione.

### Lombardia e Venezia.

Il signor Giuseppe Varenna è proprietario di uno stabilimento di manifatture, situato a Mopza, provincia di Milano,

Prestano il loro lavoro a questa fabbrica 576 operai, dei quali 387 (uomini) percepiscono giornalmente il salario da lire 1, 50 a lire 2. il rimanente (donne e ragazzi) godono della mercede da centesimi 50 a centesimi 80 al giorno.

La materia prima che questo interessante stabilimento consuma, consiste in halle 306 di cotone greggio e rosso, del valore circa di . . . . . . Lire 227,000 Vigogna, ossia cotone e lana

filati insieme . . . . . . . . 30,000 48,000 Seta, lana o lino . . . . . . . .

Totale lire 305,000

E produce: Stoffe di cotone in svariati tes-

suti . . . . . . . . . . . . Pezze 12 000 Stoffe con vigogna, seta, ec. Totale pezze 15,500

del complessivo valore di lire 705,000.

Sono in movimento in questa fabbrica: Telsi alla Jacquard . . . . . Num. 25

a regolatore..... 360 » nsnali. . . . . . . . . . . . . . . .

Totale Num. 395

Il signor Varenna ottenne una medaglia d'argento nell'Esposizione tenuta in Milano dal Regio Istituto di Scienze ed Arti.

Alla nostra Esposizione italiana. egli consegio una moltripice cellezione di stoffe di cotone e scia raissond, di stoffe hianche ci quelle alla despuerta non che di quelle ci quelle di dagenari non che di quelle esaminali tutti i suddetti prodotti. Iravò che meritaxano speciale attenzione le stoffe di cotone operate con rovessio a pelo econ di riottori, non che la crimolina per sottane di i resunti misti di lana e cotone, per esrere il tutto di previsa lavorazione, di buon errele menti conferi al signer tarcuna la medagli di escondo grado.

Il signor Achille Thomas di Milano, ha aduttato nella sua fabbrica il sistema inglese. Larorano al suo opificio 80 operai; consuna come materia prima dei filati di cotone e produce tele e fili lucidi. Fa uso di una macchima a vapore di 15 cavalli, e

dei telai meccanici.

A questo fabbricante fu conferita la medaglia d'argento dall'Istituto lombardo. A questa Esposizione italiame sibili vari tessuti di cotone greggi e bianchi, dei tessuti misti con lana e dei filati di cotone in diversi colori.

L'atteozione dei Giurati si fermò sopra i filati ritorti bianchi e colorati e sopra il tessuto di cotone, che apparvero di buona lavorazione, e quindi meritevoli della medaglia di secondo grado.

La ditta Verri e Orseniga, di Milano, concorse pure presentando degli articoli da gileta misti di cotone e lana, e di cotone reseta, trovati di buona lavorazione e lo-devoli per la disposizione dei coluri.

Il signor J. A. Steinnuer di Chiavenna, fece parte degli espositori inviando delle ovatte bianche e colorate riconosciute dai Ginrati di perfetta lavorazione, e più specialmente le bianche, talchè gli fu conferita la medaglia di prime grado.

Lo stabilimento nazionale Archinto, di Milano, In la sun falibrica a Vaprio in detta provincia. Sono in essa occupati 580 operai fra uonoioi, donne e ragazzi colla mercede da centesimi 50 a lire 2 ai giorno. La materia prima che vi si lavorn ascende a balle 1300 di cotoni sodi, che si valutano lire 460,000. La promo e se ne ritra è la seguente:

Velluti. . . Pezze 8500 Fustagni. . . . 5000 Tele. . . . 8000 Filati. . . Balle 500

per un valore complessivo di L. 1.150.000. Il sistema che questo interessante stabimeuto pratica, è quello automatico e ne

sono motori nna macchina idraulica della forza di 80 eavalli, ed una macchina a vapore di egual lorza.

Due medaglie d'oro furono nd esso conferite. la prima dall'Istituto lombardo di scieoze, lettere ed arti, la seconda dalla Società d'Incoraggiamento d'arti e me-

stieri.

I velluti, i fustagni, le tele e i filati di colone di questo stabilimento facevaco bella nostra cel convegno delle iadustrio nazionali.

Il Consiglio dei Giurati trovò, in primo luogo, meritevole di attenzione lo svariato assortimento di velluti, perchè perfettamente tessuti, di colori vivaci e di eccellente apparecchio, in particolare modo quelli a uso seta cusi detti Velret-patent, e conseguentemente gli aggindicò la medaglia in primo grado. In secondo luogo, avendo verificato che i filati di cotono semplici e ritorti andavano distioti per la loro pregevole lavorazione, unitezza e resistenza, deliberò cancordemente di conferire aoche per questo titolo allo stabilimento nazionale Archinto una medaglia di secondo arado. La ditta Osculati, Pirovano e C. di Mon-

za protincia di Milano, ebbe vita nel 1860. Gli opera iche lavorao a questa fabbrica ascendano a 600 circa. Ia mercede dei quali varia da centessumi 35 a lire 2,00 Si consumano in questo opidico come prima marcha chiera con contra co

con telai Jacquard

to the Laterpara training questa ditu presenti un variato assortimento di stoffe di cotone, di cotone e lino, di cotone e lano, e di cotone e vingono. Tra questa collezione, parve al Cunsiglio dei Giurati meritare speciale considerazione le stoffe di alla considerazione di alla consi

La ditta Pasquale e Fratelli Borghi, pruprietaria di un opisicio per la filatura e tessitura mecvanica, situato a Varnoo, provincia di Como, concorse col presentari dei filati di cotone bianchi, che il Giuri trovò di diserrea l'avorazione, e di folo assai unitu e resistente, e col presentare altresi dei tessati damascati che lo stesso Giuri trovò suscettibili di perfezionamento.

Questo opificio occupa circa 600 operai d'ogni età e sesso, retribuiti da centesimi 40 a lire 3 al giorno, lavora ebilogrammi 210,000 eotone greggio del valore di circa lire 368,000, e produce chilogram-mi 170,000 di filati dal numero 16 al 30 del valore di lire 425,000; metà dei quali sono destinati alla tessitura meccanica nell'opificio, e si ottengono metri 1,300,000 di svariati tessuti del valore di lire 734,000. Le macchine filatrici sono provvedute di 9,000 fusi, c 260 sono i telai meecanici: la forza motrice è rappresentata da una turbina di 45 cavalli e da nua macchina a vapore di 40. L'opificio è infine provveduto degli apparecchi necessari all' imbiancamento e tintura dei eotoni filati e tessnti.

La ditta Foletti, Weiss e C. di Milano, ha il suo stabilimento a Gorla, in detta provincia, destinato esclusivamente alla tintura del eotone in rosso d'Adrianopoli. Cinquanta operai fra uomini, doune e ragazzi vi trovano occupazione, retribuiti da centesimi 70 a lire 1, 75 il giorno. Il filo greggio che annualmente entra in questo opificio ascende a pacchi 8.000, di chilo-grammi 4 e mezzo l'uno del valore di lire 120,000, per uscirvi tinto, come sonra si è detto, in rosso Adrianopoli, del valoro di lire 300,000.

La tintura e le altre occorrenti operazioni si fanno alcune a mano altre a macchina, ed a quest'uso sono destinati: un macinatojo mosso da cavallo, una macchina asciugatrice a forza centrifuga, caldaie a vapore cc.

Fu accordata a questa ditta una medaglia d'argento di prima classo alla Espo-

siziono del Trentino del 1857.

Esaminati dal Consiglio dei Giurati i prodotti che inviò questo opificio, furono riscontrati di buona tintura e meritevoli della medaglia in secondo arado.

Il signor Costanzo Cantoni di Castellanza, provincia di Milano, eresse in detto luogo una fabbrica principale di filatura, tessitura e tintoria, ed altre fabbriehe di tessuti a Gallarate, Sacconago, Canegrate e Parabiago, in detta provincia, e fra tutte occupano giornalmente 1650 operai fra uomini, donne e ragazzi, colla mercede da centesimi 50 a lire una. I cotoni sodi di America, che come materia prima vengono impiegati in questa manifattura, ascendono a balle 2,000 ossiano chilogrammi 400,000 del valore di lire 750,000 e producono filati e tessuti vari per l'ingente somma di lire 2,500,000. Ruote idrauliche, turbine e macchine a vapore della complessiva forza di 120 cavalli, danno movimento alle molte e svariate macchine esistenti nei vari centri di lavorazione.

L'esposizione del signor Cantoni era rappresentata da filati diversi, da tele gregge, da fustagui bianchi e colorati, dobletti, tovagliati, fazzoletti stampati, molettoni colorati, hasini, perpiguane ec.

Il Consiglio dei Giurati trovò i tessuti spinati e operati con e scuza pelo, imbianeati c tinti, di eccellente lavorazione, di una perfetta bianchezza e di conveniente prezzo; trovò inoltre i rasati e i basini di cccellente confezione e di buona tintura e buoni discgni, e finalmente molto pregevoli i filati. Quindi il Cousiglio conterì al signor Cantoni la medaglia in primo grado.

I signori Fratelli Finadri, di Brescia, forniscono lavoro a 120 tessitori che risiedono in diverse borgato, pagati in ragione del lavoro medesimo, ossia a fattura. 1 fustagni bianchie colorati presentati alla Esposizione apparvero di comune lavorazione.

Il signor Francesco Berardi di Brescia, esercita da poco tempo l' industria, daudo lavoro alle donne del contado. Fa intesserc esclusivamente i fustagni, valendosi del filato di cotone di America di lire 2, 80 il chilogrammo. I fustagni rasati bianchi e colorati da esso esposti apparvero di me-

diocre lavorazione.

Il signor Giulio Tenchini, ha il suo stabilimento a Pralboino presso Brescia, Egli fabbrica tessuti di lana, di lino e di coto-ne, valendosi di telai comuni ed alla Jacquard. Dei quali 103 sono nella fabbrica e circa 300 a domicilio. Ha pure una fabbrica di refe bianco di più numeri a 1 e 3 capi.

Alla Classe XV egli espose dei tessuti di cotone bianchi lisci ed operati, dei dobletti c dei piquets, che il Consiglio dei Giurati trovò meritevoli di considerazione per la buona e precisa lavorazione, e degni della medaglia in terzo grado.

I signori Giovan Giacomo Zuppinger e Compagai di Bergamo, hanno quivi stabilita una fabbrica per la filatura e tessitura meccanica, nella quale lavorano 380 operai con salario da centesimi 80 a lire 4 al giorno. I cotoni di America e Surat che vi sono consumati, ascendono a circa chilogrammi 270,000 del valore medio di lire 500,000. La produzione ragguaglia a circa chilogrammi 240,000 di filati del valore di lire 600,000, dei quali circa chilogrammi 150,000 si riducono a tessuto del valore di lire 500,000. Motore dello stabilimento è l'acqua mediante macchine della forza di 40 cavalli.

Questa ditta ottenne alla Esposizione di Bergamo del 1857 la medaglia d'oro. Essa esibi alla nostra Esposizione dei filati diversi, e dei tessuti greggi e bianchi. Il Consiglio trovò i tessuti in genere di mediocre Invornzione, mentre quelli bianelii lasciavaoo nnehe a desiderare per la loro confezione e per la loro imbianentura.

na loro conezione e per la loro imbilanentura.

Meritevole di nttenzione trovò poi i cotoni filati, nei quali verificò unitezza, bontà o resistenza, talchè per questo titolo il Cun-

toni hiati, nei quni verineo unitezza, bonta o resistenza, talché per questo titolo il Consiglio credè dover conferire a detti signori Zuppinger e C. la medaglia in secondo grado. 1 filati greggi e colorati della fabbrica

I man greggi e constat tenta inomea privilegiata di Pordenone (Venebo, secendo stati presentati pressochè al chiudersi del Esposizione e quando il Consiglio dei Giurati erasi disciolto, non poterono esser presi in esame, ed ici oi siamo dolenti, perché, secondo tutte le apparenze, rerebbero per certo riportato li encomi del Giuri.

Da onanto si è superiormente riferito.

ne emerge, che i distinti coo mednglia nelle varie provincie nscescro n N° 39, e repnrtiti come appresso:

In primo grado N\* 14
In secondo = 20
In terzo = 5

Totale N\* 39

Essavita per tal modo l'analisi delle unnisture rigundanti il cotonicio, resta adesso a presentare la risoluzione del Consiglio di questa estassa Classe a riguardo degli operai che, sulla proposta dei respettivi fabbricanti, si riserio di distinguere per avere coli pero ne o e od languere per avere coli per ne lo conparte poso. Per avere coli per la contra di periodi di periodi di periodi di l'indistria nei un'in stabilimenti cui apparteugono. Di essi è stato compilato un cleno, che terri dietro a quello ul quale sono per ordine allabetto riepiogati tutti l'albitrocati come sopra distinti con melable con conse sopra distinti con me-

#### RIEPILOGO

DEGLI ESPOSITORI DISTINTI CON MEDAGLIA-

### In primo grado.

 CANTONI COSTANZO, di Milano; — per i suoi pregevoli filati e per i tessuti spinati e operati, con pelo e senza, imbiaueati e tinti, di eccellente tessitura e bianebezza perfetta, nonché per la buona tiotura dei basini.

 CHALLIER FRATELLI e BOUSSARD MAG-GIORE, di Pinerolo; — per diversi tulli in pezza, greggi, bianchi e neri, di perfetta fabbricazione. Unici espositori.
 CRIVELLI, AIROLDI e C, di Novara: —

per i cotoni tinti, buonissimi per tessuto.

4. Ego G. G., di Napoli; — per la precisa esecuzione dei suoi damascati da

tovaglie, c per la resistenza dei loro

 HUBER e KELLER, di Pisa; — per i eotoni filati, perfettamente tinti in rosso.
 MALAN e CERIANI, di Pinerolo; — per la perfetta lavorazione e tiotura dei snoi tessuti.

 MANIFATTURA DI VOLTRI e SERRA-VALLE, di Genova; — per tessuti diversi di ottima lavorazione.

8. DETTA; -- per i cotoni filati di ottima lavorazione.

 PADREDDH FRANCESCO, di Pisa; per la fabbricazione pregevole di tessuti greggi, e più particolarmente per il cotone rosso, come per la cordellina ad uso di licci.

 REY FRATELLI, di Torino; — per la perfetta esecuzione e buon gusto dei damascati da carrozze e dei tappeti.

 SCHLAEPFER, WENNER o U., di Napoli; — per la buona fabbricazione dei tessuti greggi, e per il buon gusto e precisione degli stampati, specialmente delle indinne e mussoline.

 STABILIMENTO NAZIONALE ARCIINTO, di Milmo; — per la perfezione del tessuto e vivacità dei colori dei diversi velluti, e segnatamente per l'eccellente apparecchio di quelli a nso seta, così detti Velvel-patent.

 STEINAUER I. A., di Chiavenna; per le ovatte bianche o colorate di perfetta lavorazione, in ispecie le bianche.
 TURIN MATTEO, di Torino; — per la perfetta lavorazione delle regglia dei

perfetta lavorazione delle maglie e dei filati.

# In secondo grado. 15. Baccigalupo Costante, di Firenze:

 per le ovatte diverse di buona fabbricazione.
 BEUCHY GIUSEPPE, di Napoli; — per

 BEUCHY GIUSEPPE, di Napoli; — per li organdis diversi di buon tessuto e apparecchio. Unico espositore.
 BOSIO FELICE e C., di Torino; — ner

i cotoni filati tinti nella scala del turchino tanto a caldo che a freddo, nonchè per la solidità del colore couginnta al buon mercato.

 Costamagna A. F., di Torino; — per i filondenti diversi di buoua e precisa fabbricazione. Unico espositore.
 Dumas Giovanni padre e Figlio, di Pisa; — per il cotone rosso pregevole e di

bel colore, ottenuto con robbia coltivata in Toscana, nonchè per vari tessuti. 20. FOLETTI, WEIS e C., di Milano; per i filati di cotone tinti in rosso di bel colore.

 Hoz e Fonzoli, di Terni (Umbria); per diversi tessuti misti, e di tutto cotone: precisione di lavoro e buon gusto. 22. Leumann Isacco, di Voghera: — per 1 38. Penitenziario di Alessandria: i bordati e caroline a colori; lavorazione eseguita con gusto e intelligenza.

23. MANETTI FRATELLI, di Navacchio: per le stoffe di cotone, di lino e cotone, e di seta e cotone per carrozze, e roscendok di lino e cotoue, di buona fabbricazione e lodevole precisione, in ispecie uei tessuti di filo e cotone per pantaloni.

24. MAZZONIS FRATELLI e C., di Torino: - per cotoni filati, trovati buoni per essere di cotone Surat.

25. NICOSIA GIO. BATTISTA, di Catania;

 per tessuti diversi di cotone e lino, e cotone e seta; scialli di cotone e lana, e coperte da letto, di buona lavorazione in generale, ma pregevole per gli scialli e coperte.

26. OSCULATI, PIROVANO e C., di Monza: - per le stoffe di cotone, e cotone e laua da pantaloni; damascati di cotone di lana e cotone per mobilia e per carrozze di buona fabbricazione, non che per il gusto dei discgni e per la vivacità dei

 Piatti e C., di Piacenza; — per i ba-sini e fustagni bianchi e colorati di buona fabbricazione

28. REMAGGI PIETRO, di Navacchio; per i vari tessuti di cotone, bordati, e tessuti di cotone e lana di buona fabbricazione. 29. STABILIMENTO NAZIONALE ARCHINTO,

di Milano; - per la unitezza e resistenza dei filati, e per la lavorazione pregevolo dei tessuti greggi. 30. Taglioni Fratelli, di Intra; - per

i cotoni filati di buona lavorazione. 31. Thomas Achille, di Milano; — per i tessuti di cotone di buona lavorazione.

32. VARENNA GIUSEPPE, di Monza; - per le stoffe di cotone operate a filoritorto e con rovescio di pelo, crinoline per sottaue e diversi tessuti di laua e cotone di buona lavorazione.

33. ZEPPINI FRANCESCO, di Pontedera; per le coperto alla Jacquard di buona labbricazione.

34. ZUPPINGER GIACOMO e C., di Bergamo; - per i cotoni filati, buoni, uniti e resistenti.

### In terzo grado.

35. Chiolerio Raimondo, di Rivarolo: -per i cotoni filati tinti lucidi, di eccellente tintura ed apparecchio.

36. D' AMICO MICHELANGELO, di Catania: - per i drills, o coutils da materasse di buona lavorazione.

37. FLORIO IGNAZIO e VINCENZO di Palermo: - per i cotoni indigeni, cardati e filati di buona lavorazione.

per i tessuti di cotono con argento e oro falso alla Jacquard, satin di cotone, e tralicci da materasse, bene eseguiti.

39. Tenchini Giulio, di Brescia; - per le stoffe di cotone bianche, unite e operate, di buona e precisa fabbricazione.

# OPERAI DISTINTI CON MEDAGLIA.

1. Blasio Gaetano, caporalo delle tin-

2. Piccolo Antonio, stampatore a rouleaux. 3. CAROTENUTO GIOACHINO, tessitore,

nello stabilimento d'Angri, dei signori Schlaepfer Wenner e C. 4. Steiger Enrico, direttore tecnico.

5. Anastasio Pasquale, filatore, e 6. QUARANTA SABATO ANTONIO, filatore,

nello stabilimento della Vallo di Tino presso Salerno, dei signori David Vonwiller e Compagni.

7. CONTI MARCO, lavoratore nella fabbrica Malan e Ceriani a Torre Pellice (Piemonte).

8. VIVIANT PIETRO, e

9. DAVID GIOVANNI, addetti al cotonificio dei Fratelli Challier a Boussard maggiore di Pinerolo.

10. CIVITELLI MICHELE,

11. CAPONE FRANCESCO, filatori, e 12. LOMBRA MARIA MICHELA, tessitora. nel cotonificio Egg in Piedimonte di Alife (Napoli).

13. BERGAMINO GIROLAMO, 14. CANEPA CARLO, addetti alla manifattura di Voltri e Serravalle di Genova.

15. BOLLATI PAOLO, apparecchiatore, 16. COMMELLI CARLO, tintore, o

17. SAUCHI AMOS, tagliatore, nello stabilimento nazionale Archinto, in Vaprio (Milauo).

18. Morelli Francesco, addetto al cotonificio Zeppini di Pontedera (Toscana).

19. DURANDO MAURIZIO, operaio, e 20. BOLLEJA GIOVANNA, prima lavorante nella fabbrica Costamagna e Figlio di Torino.

21. FERRERO GIACOMO, maestro delle tinte a caldo nel cotonificio Bosio di Torino. 22. CHIANALE GIOVANNI, capo d'arte nel cotonificio del Penitenziario di Ales-

sandria Firense, febbraio 1862.

R. DE FILIPPI Segretario-Relatore.

# CLASSE XVI.

# Industria del Lino, della Canapa e della Paglia.

## COMMISSIONE DEI GIURATI.

Scoti Cav. Francesco, di Pescia, Presidente.

Maragliano Giuseppe, di Firenze, Vice-Presidente.

Kubly Alfonso, di Firenze (Ispettore della Classo), Segretario e
Relatore.

BARGIONI GIACOMO, di Firenze.
CASTAGNOLI GIUSEPPE, di Firenze,
CECCHI ADOLFO, di Campi (Toscana).
GONIN ANTONIO, di Firenze.
HENZZANN BERNARDO, di Firenze.
KOTZIAN AGOSTINO, di LIVOTRO.
LESSI VINGENZO, di Firenze.

Il Consiglio dei Giurati della Classe XVI. soddista con piacere all'obbligo che gli correva, di riferire sui prodotti compresi in detta Classe, non tanto per alcune loro specialità, quanto e più ancora perchè ha trovato alcune delle relative industrie in via di notevolissimo progresso, da presagire che in un altro convegno, fatto pro degli utili ammaestramenti ricevuti da questa prima Esposizione italiana, compariranno degne della nazione risorta, e mostreranno che, tolti i vincoli e le barriere che le inceppavano, esse pure sanno pro-fittare delle libere istituzioni e dei vautaggi che offre loro una popolazione riunita non per forza, ma per volonta propria. procurando di offrirle lavoro bene eseguito ed a poco prezzo; due mezzi potentissimi per giunger là dove sono arrivate altre nazioni, uua volta nostre tributarie ma che oggi ci sono maestre.

Cio premesso, scendiamo senz'altro a discorrere nel miglior modo che per noi si possa, dei ricordati prodotti, secondo l'ordine dato dal Sistema di classificazione.

# SEZIONE PRIMA. INDUSTRIA DEL LINO E DELLA CANAPA.

§ 1. — Considerazioni generali.

Molto antica è in Italia la cultura del lino e della campa; vnois però, cd a ragione, che il primo precelesse la seconda e che fosse gia molto estesa la sua cultura anteriormente all'èra cristiana, nel qual tempo la campa era appena conosciuta. Oggi però queste due piante sono generalmente coltivate in Italia, na poche sono le provincie in cul l'industria faccia pro della foro produzione.

della foro produzione.

Fino a tutto il scolepali produtt della Fino a tutto il scolepali produtt della Lambardia, ed in specie dell'agro loligiazione, especiale della grandia della bassa Bresciana. Ma dacche il Nuoro Manda invase il Europa colle sue copiose spedizioni di cofone a lasso prezzo, la parte meno agatta di quello popolazioni, alletche divetti per conseguenza scadere dalla originaria sui importanza, comolerato co-originaria sui importanza, considerato co-originaria sui importanza, considerato co-

me materia prima. Gundaguó per altro sotto i rapporti della industria manifatturiera, giacchè i paesi hinfert, sentendo lineuri de la compania de la compania de menti di tessitura, di avere fisit di linoriotti a titoli determinati da giuste misure, tentarono di sostituire, alla unisciplinata ed inecrta filiatura a mano, unremo in paprosa. Nonestante le cue avvertite, la produziono del lino greggio è piùtroto sensibile, e stundo alle cirle notato nell'. Amonario italiano di Stotistica (18-10, 101 anno.

Altre provincie dove è piuttosto estesa una tale cultura, sono le napoletane, ma niù particolarmente la Basilicata, la Calabria Ultra II e la Terra di Lavoro, In Arzano (Napoli) e in Acerra (Terra di Lavora), si coltivano i lini marzuoli, detti gentili, che per forza di fibre e bel colorito vincono quelli di Lombardia. I quali, se dimostrano avere un' apparenza più fina, pure, a causa della loro fiacchezza, non possono destinarsi a formar fili di numeri elevati come i gentili del Napoletauo, la cui coltivazione non è tanto estesa, ricavandosi dal citato Annuario che non supe-rano annualmente più di 700,000 chilogrammi. Però le provincie meridionali hanno un'altra coltivazione, quella dei liui d'inverno, detti rustici, il cui prodotto è più che quintuplo di quello dei gentili. e, salva la sottigliczza delle fibre, in tutt' altro li uguagliano e di più sono la meta più lunghi. Cosicchè, per ragion di prezzo, quando il fabbricante non ha da fare fili di numeri alti, preferisce i lini d'inverno a quelli marzuoli o gentili. Coi lini rustici del Napoletano, si prov-

Coi lini rastici del Napoletano, si provvede la Sicilia per i bisogni della filatura a mano nell'interno dell'isola; la qual filatura è pur molto estesa nelle provincie e nelle campagne lontane da Napoli, ed è

<sup>1</sup> La sola provincia di Calabria Ultra II, ne produrg anaualmente libbre 630,000, cona rilevasi da una memoria mas, del alguor Luigi Grimaldi, segretario della alimentata uella massima parte dai lini ruvuli e grossolani che nelle Calabria, nella Ilasilicata, negli Abruzzi ec., non che in Sicilia si coltivano col solo fine della raccolta del seme per la fabbricazione digeli olii, pel cui oggetto grande è la esportazione di questo seme all'estro, oltre l'impiego che se ne fia nelle fabbriche del Dasse.

janes.

janes de la agricoltori che alimentano que se commercio, el libro in tiglico, o filaccia che vogliam dire, non è che un produtci secondario, della cui qualità punto si bri-gano, percihè, secondo cesì, il pensare a ciò agno, percihè, secondo cesì, il pensare a ciò en controlle del controlle del controlle del controlle con controlle con controlle con con percipirarde lo tutto i semi. Tornia que-pianta non produce bono seme serna il cocororo di ina bonon cuttura, e l'agri-coltore arveduto de conocerre quando che sia serrificata si semi, nel questi quella.

Auche nelle altre provincie si coltiva il lino, ma in limitate proporzioni, ed è quasi tutto destinato agh usi delle proprie famiglie.

Nelle stesse condizioni del lino si trova la canapa, perchè mentre velesi generalmente coltivata in tutte le provincie italiane, poche sono quelle che ne famou um speciale commercio. Si distinguono in priticrondari di Cesen nel Polivese e di Fiuale nel Modenese, cui tengono dietro le provincie di Napoli e di Ferra di Lavoro nel mezzogiorno d'Italia. Vengono appresso la group del propositi del propositi di sociale i Agro di Spedeto, di Orrieto, di Ascoli e la di Sociale di Cesen del propositi di sociale ultimo in qualche località in Lombardia e la Toseana.

La produzione annua del Bolognese, è in media la seguente;

La canapa di Bologna tiene su tutte il primo posto, per la sua bianchezza, fiuezza e picglevolezza, per il lustro e per la divisibità della fibra: qualità tutte che la fanno distinguere sulla ferrarese, la quale cossendo più lunga e più resistente, è me-glio appropriata per i cordaggi, mentre la prima si presta benissimo ad esser filiato e intessuta, e ben preparata che sia, rivaleggia accanto al lino.

La produzione del Ferrarese è superiore a quella di Bologna, e si fa ascendere ad oltre 10 milioni di chilogrammi, con speranza di sempre progressivo aumento.

Queste canape sono ricercatissime al di fuori per le loro speciali qualità, per cui

south the off tiples tong terraneously.

I true il line de a file nelle previoire e table il confidence de la confidence de l

negozianti esteri accorrono nei mesi di oltobre o novembre in quelle piazze farne grandissimi acquisti, come pure commissionati indigeni ne inevetano in ragguardevole quantità per conto di case inglesi, francesi, olandesi, tetlesche, svizzere, spagmole e portophesi. Le spedizioni sono dirette ai porti di Venezia, Trieste, Genova e Livorno ner la loro destinazione.

Relativamente alla produzione, poca è la quantità che nel Ferrarese si assegna alla lavorazione. In un solo circondario della provincia, nel Centese, si esercita con alacrità, intelligenza e profitto economico di quella popolazione l'arte del gargiolaio, la filatura, la tessitura di tele mezzane e grosse ed in fine la fabbricazione dei cordami. Ad alimentare tutte codeste lavorazioni, si calcola vengano consumati non più di 3 milioni di chilogrammi di tiglio. per cui ogni rimanente di produzione, forma soggetto di commercio estero. Non così procede nella provincia di Bologna, dove l'industria è molto più avvivata e dove dalle prime operazioni scendendo alla gargioleria, ai cordaggi, alla filatura e tessitara, che sono tante suddivisioni dell'industria stessa, trovano annualmente lavoro non meno di 20 mila operai. Anzi diro che sorprende, come tante e sì costanti operazioni pon abbiano fatto sorgere che pochissimi opifici, da non uguagliare mai quello della filatura meccanica di cui sara tra

breve discorso.

Molto apprezzate sono pure le canape
celle provincie meridionali, na sogra tutte
celle provincie meridionali, na sogra tutte
celle provincie meridionali, na sogra tutte
di Arzano ne contorui di Napoli, e quelle
di Saviano presso Nola. In questa ultima
contini, i "estessione e il nigifioramento
di Saviano presso Nola. In questa ultima
di Saviano presso Nola. In questa ultima
della fistatra meccanica attivata in Sarno
della fistatra meccanica attivata in Sarno
dalla Società industrane Partenopea, la
quale valendosi di dette canape, ha su di
turi e destili argraviolori, none
di proprieturi e destili argraviolori, none
di proprie-

La produzione del Napoletano si fa ascendere a 7 milioni di chilogrammi.

E qui giova avvertire, che la cultura del lino e della canapa nel mezzogiorno d'Italia auderà incontro a molti felici resultati, quando e strade ferrate, e strade provincial e comunali, e porti, ravvicinando le distanze e porgendo mezzi di facilitazioni pei trasporti, vi richiameranno l'attenzione dell'industria manifatturiera e commerciale si nazionale che straniera.

Delle altre provincie accenneremo solo la produzione, che si fa ascendere a chilogrammi 12,000,000, cioè quasi uu quarto della totalità, calcolata a cifre tonde quaranta milioni di chilogrammi.

La coltivazione della canapa è assai di-

spendiosa, lunga e laboriosa, però il coltrature trora un compesso assai nicle e lusinghiero nel prezzo della derrata, come quello che si ottenne negli ultimi tre anni, in cui le canape bolognesi e ferraresi si venderono dai 90 ai 95 frauchi ogni cento chilogrammi.

Må di ciò hasta, non essendo chianatta questa Classe a referire sui particolari dettagli della cultura del lino e della campa, riservanti alla Classe III. cui rimandinan notizie trovera nella lelazione della Classe IV, che prese in esame la monografia della campi-cultura e del campificio pressata dall'argino cavalier professor Laugi better di Bolozna, insieme ad un quadro temete comenciato.

# § 2. - Filati e tessuti meccanici.

L'industria del lino, una delle più antiche della umana società, fu la meno progressiva, o dirò meglio, fu l'ultima a valersi del soccorso delle macchine non solo in Italia ma auco all'estero. Infatti si deve al primo Napoleone, se essa possiede oggi macchine da filare il lino in modo da poter servire all' ordito e alla trama dei più fiui tessuti. Volendo egli opporre all'industria inglese del cotone, che già signoreggiava in tutta Europa, un argine potentissimo di altra industria che con quella potesse rivaleggiare, propose, con decreto del 7 maggio 1810, il premio di un milione all'inventore della macchina da filare il lino, La macchina fu inventata, ma vi vollero meglio che 20 anni prima che comineiasse ad essere limitatamente applicata. Più tardi, conosciutaue l'importanza. si estese in Francia, in Inghilterra, iu Germania e nel Belgio, ed oggi si contauo in Europa più di due milioni di fusi.1

<sup>1</sup> Nousetante la larda applicazione della filotura meccanica, che ha portalo la revoluzione nel lavoro di mai massi scorme di popolizioni operate, e monostante gli sforza che dovunque si famo per rellentarne il suo prograssio salloppo, si riturne che l'Europa prossego appi uno zenso di 2,000,000 fini per la filotura del lino, così distribuiti.

|         | 1 |    |    |   |   |    |  | ٠. |  |  |   |  |   | 1,400,000 |
|---------|---|----|----|---|---|----|--|----|--|--|---|--|---|-----------|
|         |   |    |    |   |   |    |  |    |  |  |   |  |   |           |
| Francis |   |    |    |   |   |    |  |    |  |  |   |  |   | 500,000   |
| Belgio, |   |    |    |   |   |    |  |    |  |  |   |  |   | 150.000   |
| Austria |   |    |    |   |   |    |  |    |  |  |   |  |   | 120 600   |
| Prussia | · |    |    |   |   |    |  |    |  |  |   |  |   | N0,090    |
| Bussia. |   |    |    |   |   | ı  |  |    |  |  | ÷ |  | ÷ | 60,000    |
| Diversi |   | le | ri | 5 | d | di |  |    |  |  |   |  |   | 90,000    |

Tutale 2, 100,000

che valutati al prezzo minimo di 150 franchi l'uno, rappreventano ne capitale namodile di 300 milioni di franchi. Quaste cifre offenno di aignos Sevare, filatore e fabbricante francese, ultre considerazioni, the vaglioni qui registrale per ucoreggarei i nostri equilabile i rolgree le lara mire verso codi importante rano d'industria minifattariera, che pude serre orgente di presudi guadagni.

Le prime macchine per la filatura del lino, estese poi anche alla filatura della canapa, che vennero in Italia, furono quelle che agivano verso il 1830 nel monastero di Santa Caterina di Chiaia, ed in appresso quelle importate in Napoli nel 1839 dal principe Carlo Filaagieri. Di queste maechine oggi non si fa più parola, e si ricordano soltauto quelle appartenenti alla società industriale Partenopea di Sarno (Salerno), di cui volle in quel torno arricchito il suo grandioso stabilimento, primo di tal genere, che sia stato fondato in Italia; il quale, per la novità e per la estensione data alla sua lavorazione, gode di una privativa fino al 1868 pel continente dell'antico regno: 1º per la filatura delle canape e dei hui taghati; 2º per la petti-natura meccanica di quelle fibre; 3º per la cardatura meccanica delle stoppe.

Lo stabilimento si compone di due vasti opifici, destinato l' nno alle ricordate lavorazioni, alla tessitura l'altro.

Nel primo si pratica anche, mediante macchine, la torcitura dei fili greggi e bianchi a due, tre, quattro e cinque fili ridotti poi a matasse o gomitoli per nso delle varie industric.

Nel secondo è intesse il lino e la canapa, minejando filati divesi gragei i mibaneati a vari gradi, non che in colori, per un vanore di circa 20,000 line. La quantità ed il valore del prodotto sono in proporzione del prodotto sono in proporzione del prodotto sono in proporzione del avera, secondoche è o critianzio o fino, liscio o operato. La testitura offre lavoro a 500 e qualche volta anche a 500 donne, occupate parte nell'opificio e parie lavorando a domicibi con telai somministrati dalla società, ricevendo una giornaliera morevole, che varia dalla mezzo lira alla della società, ricevendo una giornaliera necreste, che varia dalla mezzo. Ha alla cartina dalla società, ricevendo una giornaliera trata dalla mezzo. Ha alla cartina dalla società, ricevendo una giornaliera strata dalla mezzo.

Un copioso assortimento di ogni genere di produzione di questi opifici, faceva di sè bella mostra all' Esposizione italiana, cominciando dalle prime operazioni che subiscono il lino e la canapa usciti dalle mani dell' agricoltore; i filati is tutte lo loro gradaziosi di numeri, tra cui quelli della filatura detta del lini tagliati, la quale della filatura detta del lini tagliati, la quale della filatura detta del lini compositi per la considera della compositi per la considera della consi

La Commissione, riconosciuta la bontà dei saggi esposti, nonchè i loro modici prezzi (sebbene avesse desiderato maggior perfezione in alcune specialità di tessuti), pur nonostante, attesa anche la grande estensione di questi opifici, accordo la distinzione della medaglia alla rammeutata società industriale Parteaopca, non senza aggiungere parole di lode per gli attuali rappresentanti dell'ammiaistrazione sociale. signori commendator Antonio Spinelli dei principi di Scalea, presidente, cavalier Domenico Laviano dei marchesi del Tito, vicepresidente, e Augusto Sideri, segretario generale; i quali, affinchè lo stabilimento si tenga al corrente dei progressi e delle scoperte che si fanno al di fuori, quasi ogni anno invisao in quelle contrade qualche individuo e de'nuovi ne fa da esse venire in Sarno. Il che offri ragione al Consiglio dei Giurati di sperare, che in un'altra mostra i prodotti di questa fabbrica compariranno degni del progresso cui mirano i loro rappresentanti.

Proseguendo a parlare degli stabilimenti dove la filatara nuccania e il principale elemento, ci rivolgeremo alla Lombardia. Il asconda, per ordine di tempo, dove è collesti stabilimenti: il primo fondato nei 1840 a Cassono d'Adan, nel Minasee, dal signor Battaglia, cui è succeduta la società sesso anno, in Villa d'Alma, nel Bergamaco, dalla società Sperati e Bazzoni, ora Butis e Soci; il terzo finalment fondato nel 1854 a Melegamao, pur nel Minela del Minela del Minela del Minela del Minela del Minela del ditta Trombia e C.

Sebbene codesti stabilimenti tengano in continuo movimento da 16,000 fusi, non hanno però impedito che tuttora in Lombardia 300,000 donne continuino la filatura a rocca per lo tele di uso più comuuc, guadagnando la meschiaa mercede di 16

centesimi al giorno. Se da un lato la filatura meccanica giovò d'assai all'industria linifera, d'altra parte recò un grave dauno all'industria del refe, tanto estesamente esercitata nel circondario di Salò, da importargil 1,300,000 lire

non maneando la materia prima necessaria ad alimen-

torks. Bail desaper pour per principie, che spat finn perlegi desaper pour per principie, che spat finn percurenza fa securiere in productive atmus della filtare del line dia somma di filt mittora, le quale siame pol del line dia somma di filt mittora, le quale siame pol per la presenta della filtare a missa, consu produssiriere il i princisi della filtare a missa, consu produssiriere il li princisi della filtare a missa, consu produssiriere il princisi della filtare a missa, consultata della l'Europa, consulta le surrevinte rendermazioni in tercati, l'Europa, consulta le surrevinte tranformazioni la filtare presentata della filtare a consultata della filtare a l'anni per surrevinte della filtare a consultata della filtare la consultata della filtare a consultata della filtare di l'anni della filtare di consultata della filtare di l'anni di consultata di consultata di consultata di consultata di l'anni di consultata di consultata di consultata di consultata di l'anni di consultata di consultata di consultata di consultata di l'anni di consultata di consultata di consultata di consultata di l'anni di consultata di consultata di consultata di consultata di l'anni di consultata di consultata di consultata di consultata di l'anni di consultata di consultata di consultata di consultata di l'anni di consultata di consultata di consultata di consultata di consultata di l'anni di consultata di consultata di consultata di consultata di consultata di consultata di l'anni di consultata di consult

all'auno dall'inticra Italia, dalla Turchia, dall' Affrica, dalla Spagna, nonchè dalla stessa Inghilterra, dov'era ricercatissimo. Ora di tale industria non è rimasta a Salò

che la sola imbiancatura.

Dei ricordati stabilmenti, comparereo all'Esposizione soltanto i primi due, esponendo: — i signori Cusam e C. un bello assortimento di lini e canape nazionali greggo e pettinate; di filati dell'una e dell'altra materia; di refi torti e di tele lisce o operate; — edi e signori Butti e Soci i filati di lino e stoppe, nonche refi a 2 e 3 cani.

Esaminati attentamente tutti questi prodotti, la Commissione trovo bellissimi i filati di ambedue gli espositori, ed auche superiori a quelli di Sarno; se non che alcuni apparvero un po' sostenuti no prezzi di fronte agl'inglesi; ma di ciò non fu fatto carico ai fabbricanti in vista della boutà del filo. - I tessuti meccanici dei signori Cusani e C., esegniti coi propri filati, erano tele gregge, che se non giungevano fino ad un grado finissimo, erano però molto lodevoli per un uso più esteso. Buone pure e forti le tele per tende militari, come tutti gli altri tessuti, che si raccomaudavano per una perfetta esecuzione nonchè per i loro modici prezzi. l'er tutte queste considerazioni come per la grande estensione delle respettive lavorazioni, la Commissione distinse con medaglia ambedue lo società espositrici.

Continuando nell'ordine crouologico cle ci siamo imposti per notare la introduzione delle macchine filatrici, occurre ora teuer ragionamento sopra tu altro grandioso opificio per la filatura meccanica della canapa, surto fino dal 1851 in Casalecchio di Reno, in luogo detto la Cononica, distante quattro chiometri da Bologna, per opera di una società colla ditta Rizzofi e C., di cni è gerente il signo

Raffaello Rizzoli.

Uno dei principali elementi per la bonan rimesta di cosifiatti opifici, e la secita di probi el intelligenti direttori tecnici e mefronte a tutte le esigenze della lavorazione. Ed in ciò fu ben previdente e fortunata la società bologoses, la quale, oltre alta gerenza affidata al signor fizzoli, delconsigni ricevuti dal belga signor Eugenio consigni ricevuti dal belga signor Eugenio Wennacle, già direttore della filanda di di diretto conocerta i processi e dei mecanismi relattivi di subsposizioni opportune e canismi relattivi di subsposizioni opportune il modo di regolarne l'a nadamento. Ne certamente s'ingannarono i soci chiamando a quell'unicio il signor Giovanni Sutton di Lecks (Inglittera), che per dodici anni apprese la meccanica pratica uelle officine dei signori P. Fairrhairin e C. di detta cittic, cui appartengono le macchine esistenti direttore della filattra meccanica sa Cassano d'Adda e per altrettanto tempo a quella di Sarno.

Una riprova della valevole cooperazione del signor Statto, otenno subito a società nell' anno 1860, darante il quale, coll'impiego di 540,000 ciluogrammi di canapa greggia con soli 2084 fusi, in 257 giorni di avava, farmo prodotti 450,000 ciliogrammi di canapa greggia con soli 2084 fusi, in 257 giorni di avava, farmo prodotti 450,000 ciliogrammi prosperazione di avava, farmo prodotti 450,000 nin e gia arrivato, a larce agrire 4000 fusi, consumando anualmente 200,000 ciliogrammi di materia prima. Ne ciò sara mai truppo, per le richieste. Le richieste le cump o a sodifisica e tutte le richieste.

Resta ora a desiderare che si bello esempio venga da altri imitato, e mostri sempre più la necessita delle associazioni non solo, ma anche dell'applicazione di macchine di ultimo perfezionamento.

La Commissione fu lieta che i prodotti di questa industria non mancassero al di lei esame, e ritenuta la bontà e perfezione dei medesimi nouché i loro prezzi grati, li volle distinti colla medaglia,

La filatura meccanica della canapa, mentre ha giovato a migliorare le condizioni economiche e rurali del paese, mantenendo annualmente più di 300 operai, accreditando sempre più all'estero questo suo originario prodotto e importando di fuori somme considerevoli, non ha in generalo recato alcun dauno, perchè continua tuttora la filatura a fuso e rocca che si fa dagli uomini e dalle donne del contado nella stagione invernale, producendo una ingente quantità di filo, che s'intesse nelle stesse famiglie coloniche e in quelle dei proletari, d'onde si hanno tele che, sotto il nome di pannicelle, di montanare da vele e da usi domestici, vengono giornalmente spedite per ogni provincia e per ogni porto di mare.

Finalmente a completare la storia delle marchine filatrici del lino e della canapa, non deve omettersi di ricordar quelle recentemente importate iu Atripalda, presso Arellino, per la filatura della canapa, Questo stabilimento, che presentò dei sagri della sua incipiente lavorazione, è dovuto alla solerzia dei signori Eugenio Wemnelsi e Giuseppe Turner, già direttori tennici della filatura di Sarno, per cui è a speraro.

<sup>1</sup> Zansonia Greserve, Lettere nulla Esposizione Bresciona; Milano, 1857, in-80, pag. 156 e seg.

che la loro intelligente operosità non sarà per mancare alle concepite speranze.

E qui sarebbe stato nostro desiderio decrivere, anche sommarimente, le tante e scrivere, anche sommarimente, le tante e svariate operazioni che costituiscono il processo della filatura meccannica, ma poichè molto chiaramente e dettagliatamente sono stato in ciò prevenuto, può, chi desideri averne contezza, rivolgersi a quella pubblicazione.<sup>1</sup>

Dalle cose fin qui esposte essendo renuto chiaramente a resultare, che tutte le ricordate filature meccaniche sono state o sono dirette dai più volte rammentati sigoori Giovanni Sutton, Eagenio Weemades e Giuseppe Turner, la Commissione non piò, per i felici resultati che ne hanno ottenuti, astenersi di indirizzare ni medesimi parole di ben meritata lode

Rimanc ora a dire alcun che della tessitura meccanica del lino, che sebbene assai limitata, pure offri bellissimi saggi, ed auche il poco bastà per dimostrare che anco questo ramo d'industria alligna sulendidamente tra noi. Senza tornare sui prodotti della fabbrica Cusani e Compagni già esaminati con quelli della filatura, ci rivolgeremo alla mostra fatta dalla ditta G. G. Egg di Piedimonte d'Alife presso Napoli, la quale inviò all' Esposizione un copioso assortimento di tessuti meccanici di rotone e di lino. Si occupo dei primi la Classe XV, la XVI dei secondi, consistenti in tele liscie dal num. 40 fino al num. 100, in fazzoletti ed in serviti da tavola da 6 a 24 persone. Sebbene la più importante lavorazione di questa fabbrica consista nei tessuti di cotone, pure la Commissione rimase soprammodo soddisfatta rilevando, come questa fabbrica nou solo si distingna sopra tutte le altre congeneri esisteuti nella penisola, ma gareggi in modo assai eloquente nell'imitare i prodotti dell'industria forestiera. Se belle e hen condotte apparvero le tele lisce, bellissime sopra tutte si offrirono agli occhi dei visitatori le tele operate da tavola, sia per la huona qualità, sia per la perfetta esecuzione e buon gusto nei disegni, sia infine perchè non mancavano di quel certo apparecchio che distingue le manifatture francesi, inglesi e tedesche, colle quali potevano stare in certa concorrenza anco per la mitezza dei prezzi. Tenuto conto de' notati pregi, la Commissione di nuanime consentimento accordò alla fabbrica Egg la distinzione della medaglia.

Le tele inviate dal signor Giuseppe Roi di Vicenza, lasciavano a desiderare una maggior perfezione di lavoro, alla quale è sperabile possa ben presto arrivare, per lo zelo dimostrato verso così importante industria, erigendosi a fondatore di nuo stabilimento meccanico.

Finalmente come saggio di una incipiente tessitura meccanica, non fecer difetto le tele di lino per uso di pantaloni, che inviarono da Pisa i signori Isac Gentilomo e C.

Nel chiudere la rassegna delle industrie comprese in questa Sezione, ci sia permesso di fare osservare, come dalla rassegna medesima sia venuto a resultare: le che fino ad oggi l'Italia non possiede per la filatura meccanica del lino e della canana che 23,800 fusi, numero assai limitato per la sua fahbricazione, e per la quale, oltre al filato a mano pei tessuti ordinari. è co-stretta a provvedersi di circa due milioni di chilogrammi di filato meccanico di estera provenienza; 2º e che la tessitura meccanica del lino vi è appena conosciuta; mentre ambedue tali industrie vi potrebbero signoreggiare al pari di altre nazioni, per la copia e bontà delle materie prime, nonchè per l'aiuto potente che potrebbero somministrargli i corsi d'acqua di cui sono ricche tutte le sue provincie. Il perchè jo credo che rivolgere il pensiero alle industrie medesime, sia presentemente cosa di molta opportunità e di sicura rinscita attesa la scarsità dei cotoni. Fino nd ora i tessuti di cotone, pel loro mite prezzo, crano preferiti a quelli di lino; oggi la non è così, perchè questi gareggiano su quelli a motivo del loro straordiuario rincaro. A condizioni ngnali, il lino sarà sempre preferito per la sua maggior durata.

Ma qui forse si potrebbe obiettare, che il movente di tutto questo trae la sna origine da cause di circostanza, e che una volta riottenuto il cotone americano o assicurata la produzione di quello indigeno, le cose ritornerebbero nel pristino stato, ed il vantaggio che per il momento potrebbe ottenersi estendendo la filatura e la tessitura meccanica del lino, tornerebbe poi a carico di chi a quelle avesse rivolti suoi capitali. Così veramente non la neusiamo noi; e ammesso anche, come nutriamo fiducia, che il cotone dell'una o dell'altra provenienza torni o venga a inondare il mercato europeo, i prodotti del lino saranno sempre i beue accetti. E finalmeute, ammesso pure che i manufatti di cotone riprendano il loro antico consumo, nn'altra via resta pur sempre a seguire, quella cioè del commercio di esportazione dei nostri tessuti di lino.

Le mutate condizioni politiche dell'Italia impougono il dovere di farla fiorente cou dar mano a nuove industrie o ad estendere le già esisteuti, e così non limitare

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le industrie tombarde illustrate dal prof. Less Masaint: Milano, 1357, in-169, pag. 329.

in tutto o in parte il lavoro ai nostri bisogni, ma andare più avanti lavorando anco per gli altri, ed importare invece di manifatture il danaro forestiero.

Come avrcm luogo di rilevare nella scguente categoria, i tessuti eseguiti con telai a mano, comunque bellissimi per le loro qualità da aoa iavidiare a quelli foresticri, pur non la vincono sui medesimi per il loro prezzo, d'onde avviene che nolte volte i nostri sono a quelli posposti. Perciò crediamo d'insistere, raccomandando la naggior possibile estensione della filatura e tessitura meccanica del lino, come industrio dalle quali possono ottenersi immensi vantaggi per il nostro paese. Finalmente, meatre antriamo fiducia che i nostri voti saranno esanditi, aon possiamo asteaerci dal raccomaadare come siffatte lavorazioni debbano essere attivate in niczzo ai centri di produzione della materia prima, dove è appunto che può aver luogo tutto lo incremento di cho è suscettibile l'industria in discorso. I vantaggi che possono ottenersi da tale avvicinamento non che da siffatto sistema di fabbricazione areceanica, sono inealcolabili : riassamendo però si presentano sotto due

punti di vista, cioè:

1º per la materia greggia, aella separazione completa del lavoro agrario e del lavoro manifatturiero, destinando le operazioni della macerazione, della gramolsatta, ra, ec., all'industria propriamente detta:

1. 2º per la filatara e per la tessitura, nella sostituzione progressia del lavron uneccanico al lavoro manuale; essendo orazoia teria prima, polendo el olro mezzo otteuere da na lino ordinario fili molto fini, ci alla stopa, nedesiama fili dei aguauentano la produzione, perchie coi filiati meccanici si ottiene un quarto più di lavoro che col filato a mana, di onde avviene dei prezzo della produzione.

A persuadersi di ciò, basta volgere una occhiata ai tessuti a damasco, dei quali fino a questi ultimi tempi pareva riserbata la superiorità alla sola Sassonia. Ma da qualche anno noa è così, perchè quei damaschi si fabbricano con una perfezione più grande in Francia, in Inghilterra e nci diversi paesi della Germania. Nè questo è tutto, perchè la maggior conquista otteanta, e verso la quale nessuaa iadustria ha caaminato d'un passo più rapido, è il buon mercato acquistato noa a speso dei salari o di altre economie qualunque, ma dall' impiego delle macchine più perfezionate applicate alla filatura e alla tessitura, progresso che ora è peaetrato ia tutti i paesi e ha posto al medesimo livello i

prezzi dei loro prodotti.

Il quadro seguente, compilato sulle notizie somainistrate dai respettivi espositori o iu altro modo raccolte, da ragione
della esteusione dell'industria di cni ci
siamo fin qui occupati.

Napoli, e di cui si side per la macerazione della canapa destinuta alla fabbricazione dei cardonii, intorno al quale sarà discurso nel  $\S$  4

A riprova di questa separazione di Invoco, dublianu a nome dei prated esprimere un voto, che ciova introdotto in Raha il metodo di macerazione a vapiere, adottato con ottimi risultati in Irlanda; metodo da non ronfondersi con quello del vigno Eserico Qualei di

| NATURA                                                      | COGNOME, NOME                                                          | OPE                                                       | RAI.                                               | MACCHINE                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LAVORAZIONE.                                                | E DOMICILIO DEL PROPRIETARIO.                                          | NUMERO.                                                   | SALARIO.                                           | OPERATRICI.                                                                                       |
| Filatura meccanica del<br>lino e della canapa.              | SOCIETÀ INDUSTRIALE<br>PARTENOPEA, in Sarno<br>(Salerno).              | circa 1000.                                               | da L 0, 33                                         | Completo sesor-<br>timentodi mac-<br>chine con 6000<br>fuzi,                                      |
| Torcitura meccanica.                                        | Idem.                                                                  | da 40 a 50 ra-<br>gazze.                                  | da L. 0, 33 } = 2 & 2                              | Mucchine da torcere.                                                                              |
| Filatura e tessitura mec-<br>canica di lino e di<br>canapa. | CUSANI E C., di Cassano<br>d' Adda (Milano).                           | 700                                                       | L. 174,000 al-<br>Panno.                           | Complete assor-<br>timente di mac-<br>chine filatrici<br>con 6000 fusi<br>e telai mecca-<br>nici. |
| Filatura meccanica del<br>line.                             | BUTTI E SOCI, di Villa<br>d'Almè (Bergamo).                            | Uomini . 100<br>Ragazzi . 62<br>Donne 36<br>Ragazze . 180 | Lire 1, 35   8   9   9   9   9   9   9   9   9   9 | Completo assor<br>timento di mac-<br>chine con 5000<br>fusi.                                      |
| Filatura meccanica del<br>lino.                             | TROMBINI E C., di Mele-<br>gnano (Milano).                             |                                                           |                                                    | 2000 fuei,                                                                                        |
| Filatura meccanica del-<br>la canapa,                       | RIZZOLI E C., di Bologna.                                              | 300                                                       |                                                    | Completo assor-<br>timento di ma c-<br>chine con 2800<br>fusi.                                    |
| Filatura meccanica del-<br>la causpa.                       | WEEMAELS EUGENIO e<br>TURNER GIUSEPPE, A-<br>tripalda presso Avellino. |                                                           |                                                    | 2000 fusi.                                                                                        |
| Tessitura meccanica del<br>lino,                            | ROI GIUSEPPE, di Vicenza.                                              | 60                                                        |                                                    | 35 telai e mac-<br>chine relative.                                                                |
| Tessitura meccanica di<br>lino e cotone.                    | ISAC GENTILOMO E C., di<br>Pisa.                                       |                                                           |                                                    | 22 telai.                                                                                         |

|         | мот                    | ORI     |                        | MATERI                                                  | E PRIME.                          | PRODUZIONE.                                                                                                  |                                  |  |  |  |
|---------|------------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| A V     | PORE.                  | IDRA    | ULICI.                 |                                                         |                                   | -                                                                                                            | 1                                |  |  |  |
| NUMERO. | PORZA<br>IN<br>CAVALLI | NUMERO. | FORZA<br>IN<br>CAVALLE | QUANTITÀ.                                               | VALORE.                           | QUANTITÀ.                                                                                                    | VALORE.                          |  |  |  |
|         |                        | 3       | 240                    | Lino e canapa da<br>12 a lő mila quin-<br>tali metrici. | Da 1,000,000 a<br>1,300,000 lire. | Filati dell' una e<br>dell' altra mate-<br>ria per un quinto<br>meuo.                                        |                                  |  |  |  |
| ٠       |                        | Id.     | Id.                    | Filati di lino e di<br>canapa.                          |                                   | Fili ritorti greggi<br>e bianchi a 2, 3,<br>4 e 5 capi.                                                      |                                  |  |  |  |
| ٠       |                        | 4       | 180                    | Lino 6 canapa<br>chil. 1,200,000.                       | Lire 1,000,000.                   | Filati e refi greg-<br>gi chil. 800,000.<br>Tele greggie e<br>bianche, lisce e<br>operate, metri<br>250,000. | Lire 1,500,000.<br>Lire 250,000. |  |  |  |
|         |                        | 2       | 105                    | Line chilogram.<br>490,000.                             | Lire 600,000.                     | Filati e refi chil.<br>400,000.                                                                              | Lire 1,400,000.                  |  |  |  |
|         |                        | 1       |                        |                                                         |                                   |                                                                                                              |                                  |  |  |  |
| 1       | 35                     | 2       | 110                    | Canapa e stoppa<br>chil, 600,000.                       | Lire 480,000,                     | Filati diversi chil.<br>500,000,                                                                             |                                  |  |  |  |
|         |                        | 1       |                        |                                                         |                                   |                                                                                                              |                                  |  |  |  |
|         |                        |         |                        | Filati di lino.                                         |                                   | Metri 100,000,                                                                                               | Lire 100,000.                    |  |  |  |
| 1       | 4                      |         |                        |                                                         |                                   |                                                                                                              |                                  |  |  |  |

#### § 3. - Filati e tessuti a mano.

Ad eccezioue dei filatti meccanici, nessum ne comprere all'Espessione che fosse opera della mano, repure dulle provincicionbarde, delle quali si videro sottanto alter pettini conosciuti in commercio, il prino col nome di sotto-monachino ed il secondo con quello di monachino, presontati da signori Fratelli Amelini di Cremona. Lo stesso diessi degli altri saggi di lino specie dall'Unibrina e dalla Forcana.

Una belln mostra di canapa pettinata inviò la ditta Fratelli Facchini e C. di Bologna, meritevole di ogni elogio per le cure che da lunghi anni spende intorno a questa Invorazione, avendo ottenuto quella maggiore raffinatezza che potevasi desiderare: per cui la Commissione pinudendo ullo zelo di questi intaticalalli industriali, gli neconiò di buon grado in distinzione

della medaglia.

Fra gli altri saggi di canapa pettinata e ben piegata, distinguevansi in modo particolare quelli invinti dal signor Orso Or-sini d'Imola (Bologna). Ma considerato lo sforzo col quale era condotto il lavoro del campionario esposto, fu ritenuto che il prezzo della mano d'opera doveva crescer d'assai quello della materia, e per conseguenza non conveniente per il commercio. D'altra parte la perfezione del lavoro lasciava in dubbio, se invece di essere una lavorazione ordinaria fosse piuttosto un saggio di raffinata pettinntura, per mostrare fino a qual grado poteva esser condotto un tal lavoro. In talo stato di cose, in difetto di qualunque schiarimento che potesse risolvere quel dubbio, la Commissione si a-tenne dal pronunziare alcun gindizio.

Per ciò che attiene alla tessitura del lino, sebbene molto estesa in Italia, pure non molti sono i telai che in appositi stabilimenti o distribuiti al donuccho si occupino a fabbricare tele finissime lisee e operate, limitandosi pressochè tutto il lavoro alle tele nadanti, come si usa della canapa. generalmente più ricereate per il loro basso prezzo. Ciò nondimeno la Commissione, nel portare il suo esame su tali manifatture, fu lieta trovarne nlcune di merito assai di- tinto per la loro imitazione alla manifattura estera. - Ed infatti bellissimn parve ad ognuno, per la buona scelta del lino e per la perfetta esecuzione, la mostra che fece il signor Ginlio Tenchini di Pralboino (Brescia). dei molti e svariati prodotti della sua fabbrica, consistenti: in telo liscie di varia larchezza per eamicie e per lenzuola; in serviti da tavola a opere semplici e a damasco

con tovaglie larghe bracela 4 e di più lomplezze in tessati detti contille per busti da donna; e in rochendeck a raso per pantonia, Ai tessiti erano aggiunti altri protanto di refi n 2 capi dal N e 16 al N 70 inclusive, e n 3 capi dal N e 16 al N 70, inclusive, e n 3 capi dal N e 16 al N 70, testara, mibinathi col metodo ordinario della guazza, ed in ultimo figurava un campost mer di bomonismi a qualità.

essi pure di buonissima qualità.
La varietà, la bontà e la perfetta escenzione degli oggetti sopra descritti, obbligarono la Commissione ad aecordare al sigor Tenchini la distinzione della medaglia;
però nel soddisfare a questo atto di giustizia, fa dolente di non potersi pronunziare
sui relativi prezzi, avondo su ciò serbato
il signor Tenchini uno serupoloso silenzio.

I'guali pregi, congiunti però a convenienza di prezzi, essendo stati ritrovati nello svariato assortimento di tele esibito dai signori Francesco Nullo e C. di Bergamo, fu pure ad essi accordata la distinzione della medaglia.

A questa medesima categoria appartenevano i tessuli che esposero per la prima voltra i signori G. B. Melano e Figli di Jorimo (Torino). Sebbene di una qualita più economica dei precedenti, avevano il pregio della bellezza o di una modicità di prezzi da non temer concorrenza; per cui da sè stessi si raccomandavano per la di-

stinzione che fu lor deeretata. Del resto, per meriti speciali riscontrati nei rochendock di lino, e nelle tele di lino e di campa csposte dai signori Fratelli Manetti di Navacchio in quel di Pisa, dal signor Freto Remaggi di Livorno e dal signor Francesco Pellegrinetti di Firenze. riorno tutti tre fatti segno della nonrifica

distinzione. E qui non debbono lasciarsi senza ricordo, sebbene fuori di eoneorso, i molti e svariati tessuti cho inviò all' Esposizione la ditta Giuseppe Lensi e Figli di Sant' Eusebio presso Firenze, per la bontà e perfeziono del lavoro, buoni disegni, convonieute imbianeatura e buon appnrecchio dei medesimi, cose tutte che raccomandano questa fabbrica per la rivalità che oppone ai tessuti forestieri, specialmente a quelli operati detti di Fiandra. La Commissione. impedita a conferire a questa fabbrica la distinziono della medaglia, per avere nel sno seno il rappresentante della medesima, volle però che ad essa si rendesse pubblica testimonianza di lode nella presente Relazione, per le cure che la famiglia Lensi fino dal secolo decorso prodiga a favore

di siffatta industria. Una specialità di tessuto per uso di asciu-

gatoi, è quella a opera minutissima a rilievo, detta volgarmente macramè. Nella provincia di Chiavari, dove è pinttosto estesa la industrin del lino, si fanno molti di codesti tessuti, noi qunli ad ogni data misura (che varia da metri 1, 20 a metri 1, 35), si lascia una quantità di ordito senza riempire che prende il nome di penero, e che poi s'intesse a mano facendo solidissime e graziosissime frangie a guisn di ricamo di belli e svariati disegui, secondochè richiede la maggiore o minore finezza dell'ascingatojo. Talvolta la fattura di questo frange supera di gran lunga il prezzo del tessuto, ancorche di finissima qualità; ma a un tale eccesso raro avviene che si salga per la pratica oramai acquistnta dai Chiavaresi, e specialmente dalle così dette Serve di Maria di detta città, che ne fanno quasi abituale mestiero nel loro stabilimento.

Espositori di questa specialità, e di tessuti compresi in questa Sottosezione, furono i signori Giovanni Borzone, Francesca Sanguineti e Giulia vedovn Costa, tutti di Chinvari. Presa in accurato esame la mostra di questa provincia, la Commissione, se trovò da un lato Invoro di buona qualità e bene eseguito, trovó dall'altro prezzi troppo elevati che superavano il merito della manifattura; in altri termini poi, se trovò lavoro di più mediocre fabbricazione, trovò prezzi tanto convenienti per la sua mitezza, da non lasciar dubbio nell'aggiudicazione della medaglia, se una medaglia doveva essere conferita all'industria linifera chiavarese. Risoluta la questione affermativamente, la distinzione fu aceordata alla signora Giulia vedova Costa per la straordinaria mitezza dei prezzi notati sugli oggetti esposti.

Finalmeute un nuovo genere di tessulo di signora Rosa Messina, consistente in una così detta coltre, operata a rilievo che si ottene dalla mano stessa della tessifrice cenza alcun soccorso di meccanismi. Nuovo e bene eseguito apparve quel tessuto, ma non conveniente per la sua forma a' nostri usi.

La Commissione limitando a queste le sne ricompense, non intese disprezzare tutti gli altri fessuti di questa eafegoria, molti dei quali se apparivano bene eseguiti, portavano segnati prezzi superiori al merito del lavoro; altri a miglior mercato, lasciavano alcun che a desiderare nella fabbrieazione; però nutre fiducin che il piccolo numero di ricompense accordate debba raggiungere due effetti : 1º di eccitare chi la meritò, a mantenersi nella reputazione acquistata, procurando di vieppiù camminare nella via del progresso tanto lodevolmente fin qui percorsa; 2º d'invogliare gli esclusi a meritarsela in altra occasione, cercando nel frattempo di perfeziouare il lavoro e ridurlo a miglior mercato.

Në ruolsi tarcre degli svariati tessuit esposti dai tunit stabiliment syovemativi di memlicità e di pena, nei quali si trovi di membre più o meno pred, più o meno pred, più o meno deletti per suome deletti per suome di consensi della compania della compania della compania della compania della compania della consensia della consensia

'Ciò nonostante è dato affermare, elle la industria del lino la fatto in questi nitimi tempi notevoli progressi; però ha bisogno ancora, per rendersi gradita, di molte cure e fittelse, onde raggiungere quel grado di perfezione e mitezza di prezzi che si riscontra nei prodotti forestieri, seuza di che non le sara mai dato di opporre una ono-

revole resistenza.

A dare un saggio dell'importanza e del modo eol quale è esercitata la tessitura a mano, abbiamo raccolte le poche notizie che vennero fornite da alcuni espositori compresi in questa entegoria e ehe diamo riunite nel quadro seguente.

|                                                              |                                           |                                          | MATERIE I                                                                                                | PRIME.                    | PRODUZI                                                             | ONE.            |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ESPOSITORI.                                                  | OPERAL.                                   | TELAI.<br>QUALITÀ.                       | QUANTITÀ.                                                                                                | VALORE.                   | QUANTITÀ.                                                           | VALORE<br>Lire. |
| MORINI FAUSTINO, di<br>Pontedera (Pisa)                      | 150                                       | A spola vo-<br>lante e alia<br>Jacquard. | Lino, cotone e<br>lana filata.                                                                           | 42,000                    | Tele di line e<br>fessoti misti.                                    | 57,120          |
| Pieragnoli Santi, di<br>San Miniato (Firenze).               | a domicilio.                              |                                          | Lino e canapa<br>filata ebilogr.<br>20,000.                                                              | 60,000                    | Tele andanti<br>metri 70,000.                                       | 75,600          |
| Mannucci Giuseppe, di<br>San Miniato (Firenze).              | a domicilie.                              |                                          | Line, canapa e<br>cotone filati<br>chil. 17,000.                                                         |                           | Tele diverse<br>metri 80,000.                                       | 60,000          |
| CROCINI VINCENZO, di<br>Siena                                | 60 a domi-<br>cilio.                      | Telai sem-<br>plici.                     | Line filate chi-<br>logr, 2000.                                                                          | 16,000                    | Tele lisce c o-<br>perate e ro-<br>chendek, me-<br>tri 7,000.       |                 |
| FRATELLI MANETTI, di<br>Navacchio (Pisa)                     | 280 in fab-<br>brica, 100<br>a demicilio. | Telaia mella<br>e Jacquard.              | Filati di coto-<br>ne, lino e lans.                                                                      | 90,000                    | Tessuti vari.                                                       | 135,000         |
| REMAGGI PIETRO, di Navacchio (Pisa)                          | 7 a 800 a<br>domicilie.                   | Idem.                                    | Filati di lino e<br>cotone,                                                                              | 200,000                   | Tessuti vari.                                                       | 350,000         |
| PELLEGRINETTI FRAN-<br>CESCO, di Firenze                     | 30 in fabbri-<br>ca, 370 a<br>domicilio.  | Telai sem-<br>plici e Jac-<br>quard.     | Canapa chile-<br>gram. 30,000<br>Lino ch. 20,000                                                         | :                         | Tele di canapa<br>metri 100,000.<br>Tele di liuo me-<br>tri 12,000. | :               |
| COSTA vedova GIULIA,<br>di Chiavari                          | 50                                        | Idem.                                    |                                                                                                          |                           | Tesenti diversi<br>pezze 300.                                       | 2501'una        |
| RECLUSIONE MILITARE,<br>di Savona                            | I soldati re-<br>clusi.                   | Idem.                                    | Line filate chi-<br>logr. 20,000.<br>Cotone filate<br>chilog. 2,600.                                     | 63,000<br>7,800           | Tele iisce e o-<br>perate e da-<br>maschi metri<br>82,000.          | 100,000         |
| Pia Casa d'Industria,<br>di Bergamo                          |                                           | Telai ordi-<br>pari.                     | Line filate chi-<br>logr. 6,300.                                                                         | 14,000                    | Tele diverse<br>metri 26,400.                                       | 21,000          |
| PIA CASA D' INDUSTRIA<br>e RICOVERO, di Milano.              | 100                                       | Telai sem-<br>plici e Jac-<br>quard.     | Lino filato chi-<br>logr. 15,000.<br>Cotene filato<br>chilog. 8,000.<br>Lana filata chi-<br>logram. 500. | 40,000<br>18,000<br>2,000 | Tele diverse<br>met 115,000.                                        | 110,000         |
| OSPIZIO DEI POVERI di<br>N. S. di MISERICORDIA,<br>di Savona | 30                                        | Telai sem-<br>plici.                     | Line e cotone<br>filate.                                                                                 | 8,000                     | Tele diverse.                                                       | 15,000          |
| Società Anonima nella<br>Casa di Lavoro, di Par-<br>ma       | 120                                       | A spola ve-<br>volante.                  | Filati di lino,<br>cotoce e ca-<br>napa chilo-<br>gram. 30,400.                                          | 100,000                   | Tele diverse.<br>metri 89,600.                                      | 112,000         |

### § 4. - Cordami e tele da vela.

La fabbricazione dei cordami si fa non solo nei centri di produzione della cana-pa, ma in quasi tutte le parti d'Italia, troppi essendo gli usi cui si destinano gli svariati prodotti di questa industria, dal sottilissimo spago fino ai grossi cavi ed alle gomene per uso della marineria

Uno dei centri di più raffinata fabbricazione è, a nostro credere, la città di Li-vorno, per la bontà degli apparecchi e per l'antico esercizio dell'arte, che rimonta a vari secoli indietro, e che nelle famiglie si succede come per eredità di padre in figlio; qual cosa contribuisce non poco alla buona

esecuzione del lavoro.

E inutile avvertire che ovnnque ba lnogo la lavorazione, ma specialmente nell'Italia superiore e del centro, la materia impiegata è canapa bolognese e ferrarese. Salvo poche eccezioni, questa ricca industria si mantiene scmpre in istato di prosperità, a motivo della presenza della materia prima, e se nel Ferrarese e nel Bolognese ci si rivolgesse nn poco a migliorarne la lavorazione, potrommo aumentare il nostro commercio di esportazione, e render gradito questo prodotto anco alla stessa Inghilterra, la quale, di tanto in tanto non sdegna di provvedersene nel porto di Livorno. E qui non debbe tacersi come a distingnere la manifattura toscana, concorrano alcune circostanze derivanti dai metodi speciali, co' quali i fabbricanti livornesi nsano filare a mano la canapa, procurando di distribnire uniformemente la fibra lungo l'andamento dei primi cordoni fabbricati. Dai forestieri invece la filatura si fa mediante diversi ordigni, che non offrono i snddetti vantaggi e che rendono i primi cordoni assai più deboli e per conseguenza di minor durata di quelli filati a mano; sicche quel complesso di essi che costituisce la fune, e finalmente quel complesso di funi che costituisce la gomena, riescono più deboli della fune e della gomena livornese. Per esempio, in Ingbilterra si fabbricano i primi cordoni obbligando la canapa a traversare un cilindro, il che rende il lavoro uniforme quanto alle dimensioni, non quanto alla resistenza. Nelle nostre fabbriche il fascio dei primi cordoni è raccomandato ad una ruota, la quale, in virtù di apposito meccanismo mosso da un cavallo, gira nel piano della sna circonferenza ed intorno al proprio centro, torcendo così il complesso di quei cordoni. Siffatto compenso che moltiplica il lavoro di produzione, è da vari anni comune in Livorno a tutte le fabbriche, delle quali cinque sono le principali, ed altrettante quelle di minore importanza.

La produzione annua dei cordami che escono dalle fabbriche livornesi, si fa oggi ascendere a 800,000 chilogrammi di diverso

diametro, dei quali 100,000 sono venduti ai bastimenti toscani, altrettanti ai hastimenti avventizi nel porto, il resto è spedito a Genova, Ancona, Tricste, Grecia e Levante.

Nel Bolognese e nel Ferrareso si fabbrica per 1,000,000 e più di chilogrammi di corda per imballaggi, c più di 200,000 chilogrammi di cordaggi da resistenza del complessivo valore di circa 1,000,000 di franchi.

Ignoriamo le condizioni di tale industria nelle provincie meridionali, ma se argomentiamo dalla loro posizione topografica e dalla estesa coltivazione che vi si fa della canapa, ci è dato ritenere che la marina napoletana provveda a'suoi hisogni colla propria industria.

Ed in vero, ch'essa non difetti nelle provincie continentali, lo provo la esposizione che ne fece il signor Eurico Quadri di Napoli, autore del nuovo metodo per la lavorazione a secco della canapa, evitando gli antichi sistemi di macerazione tanto nocivi alla salubrità dell'aria. A quest'uopo ei si vale di nn sistema di cilindri scannellati posti orizzontalmente l'uno sull'altro, che schiacciano lo stelo della canapa che passa fra loro. Dai primi cilindri a farghe scannellature, è passato lo stelo già infranto a cilindri di scannellature più strette, e quindi le fibre sottoposte al processo ordinario dello ulteriori lavorazioni.

Il processo meccanico del signor Onadri offre all'industria un aumento di produzione, perchè mentre è certo che nel Napoletano non si ottiene dalla macerazione maggior prodotto del 15 al 16 per cento, le macchine del signor Quadri (mosse da 15 cavalli vaporc) ne danno fino al 25. Lo stabilimento è montato sopra vaste proporzioni, come si conviene per una operazione che dovrebbe cessare da un vecchio per adottare un nuovo sistema, e può lavorare fino a 1,000,000 di chilogrammi di canapa all'anno; di che è riprova il sapersi, che in undici ore di lavoro continuato può offrire 2,800 chilogrammi di fibra, mentre ciascnna maccbina può darne 700 in dodici ore.

La Commissione non solo esaminò i cordaggi fabbricati colle canape preparate dalle macchine del signor Quadri, ma ad istanza del medesimo esegui pure dei saggi comparativi su corde di canapa lavorata a secco ed altre di canapa lavorata col metodo ordinario. Date le dimensioni, furono fabbricate alcune corde con l'una o l'al-

tra canapa, e sottoposte alle prove di trazione, resultarono capaci di maggiore sforzo quelle fabbricate colla canapa ordinariamente preparata. Nondimeno la Commissione giudicò favorevolmoute del nuovo sistema, perchè la canapa con esso ottennta era adottabile con buon successo alla fabbrienzione dei cordami per la marina, in ragione della maggior quantità di catrame che per la sua aridità può essere in grado di assorbire. Nel decretare adunque la distinzione della medaglia al signor Quadri. la Commissione stimo dover raccomandare. mediante la presente Relazione, il suo nuovo metodo non tanto per il suddetto requisito, ma soprattutto per i vantaggi che offre alla igiene pubblica.

Premessa questa notizia, diremo adesso dei molti prodotti della stessa industria ottenuti colla canapa preparata coi metodi ordinari, che figuravano all' Esposizione; nel giudicare i quali la Commissione non si limitò ad apprezzare le qualità esterne della manifattura, per decretare il premio a quelle di maggiore apparenza, ma volle il soccorso di uomini competenti della materia. Perciocchè, autorizzata dalla Commissione Reale, chiamò nel suo seno il signor commendator Eugenio Rodriguez ea-pitano di vascello della R. Marina ed il signor Odoardo Kramer di Milano, Giurati della Classe VIII, i quali intrapresero una serie di esperimenti, atti a stabilire quali di quei prodotti meglio corrispondevano a quella data resistenza che erano chiamati a prestare nel loro ufficio. Così il giudizio della Commissione, basato sopra prove di fatto, veniva a reudere giustizia a chi ne era veramente meritevolo.

Sei furono gli espositori degni di particolare encomio, cioè i signori:

Giuseppe Ferrigni di Livorno, Antonio Luxardo di Navaechio, presso Pisa,

Fratelli Luxardo, di l'isa, Salvatore Persichetti, d' Ancona. Luca Oneto, di Genova e

Domenico Novelli di San Benedetto presso Ascoli, come resulta dall'elenco trascritto in calce della relazione della presente Sezione,

Um industria, per l'escreizio della quale impigata n'urienda la canapa ed il cotone, è la fabbricazione delle tele da vela, la quale in molti luoghi si fa dadii stessi 
rimeras. Nel giudicare anche questa manirimeras. Nel giudicare anche questa manirimera nel distributare di controli della conrimera della controli di controli di conrimera di controli di controli di conrimera del signori Rodriguez e Kramer
telet ricordati.

Le prove ebbere felici resultati per i non troppe numerosi espositor, tra i quali si distinsero in primo grado il suddetto si guore Giuseppe Ferrigia di Livorno, cui si volle per questo titolo assegnata nan sesuccessori dello stabilimento Angela D'Andreana e Maresca di Castellammare presso Aspoli. – Vennero in appresso i signori Luigi e fratelli Noberasco di Savona, il signi ricordati Antonio Lamardo e Savisa, sispore Fellegrino Pados di Certo, nonche i già ricordati Antonio Lamardo e Savisa.

La importanza di queste industrie avreblerichiesto di potere odirrie, come giri faccumo per le categorie precedeuti, qualche noturia statistica, ma il silentio osservato dai singoli espositori ci impolive di poter soddiremo della fabbirca di tele da vele di Castellammare, cho attivata nel 1850 con tela imeccanici mossi da 14 cavalli vapore, c occupando 120 operati, produce meritali della di considerati di considerati produce meridicati 150,000 ossimo fria taltiano 637,500.

# § 5. — Reti per la caccia e per la pesca.

Come industria che trae dal lino e dalla canana la materia pel lavoro, è da ricordarsi la fabbricazione delle reti per la caccia e per la pesca, esercitata specialmente uelle città marittime, ma in modo poi straordinario nel Bresciano. Ne ciò dee sorprendere, quando si pensi che quella provincia siede al margine di tre grandi laghi, per eui oceorre apprestare un grande e svariato numero di reti a chi della pesca fa il suo abituale commercio; nè meno uguali so non superiori provviste dee fare per la uccellagione in quelle contrade, dove e monti, e colfi, e piani sono ricoperti di tanti intricati fili per arrestare nel loro passo i pennuti abitatori dell'aria. Onde non è a maravigliarsi se nella sola Brescia si contano circa 12 fabbriche di reti, oltre lo molte sparse nella rimanente provincia, da affermare che annualmente trovino oceupazione da mille individui, però scarsamente retribuiti.1

Ginque furono eli espositori di tale mainitara, cioè i signori Vigilio e fratelli Ziliani con uno svariato assortimento di reti di filo per tesa, per bigattiere e per servizio militare, tutte egregiamente esguite e di prezzi convenienti; — il signor Battista Ziliani, pur di Brescia, con due grandissime reti. una di filo fine detta rogna, e una detta copertore per la tesa

<sup>1</sup> V. Zivenessa, On, cit.

delle lodole, nella quale era notevole la grande unitezza delle maglic, ed una di seta essa pure bellissima, ed ambeduc di modico prezzo; - la signora Pellegrina Mezzano di Genova, che presentò nove reti dn pesca, di maglie più o meno larghe sccondo gli usi cui ernno destinate, ed una da tesa, tutte bene eseguite, ma in modo particolare quelle per la pesca dello acciughe e delle sardine; - il signor Domenico Novelli di San Benedetto presso Ascoli, mostrò una gran rete da parnuze di filo di canapa ritorto, completamente montata, che si faceva anunirare per la bella esecuzione del lavoro, nonchè per la beno osservata gradazione delle maglie, quanto infine per la bella montatura (nella qunle consiste tutta la maggior difficoltà dell'industria in discorso), tanto che questo lavoro fu gindicato di una solidità al di sopra dell'ordinario e forse anco del bisoguo; - finalmente il signor Eugenio Giordano, di Salerno, con reti per bigattiere.

La Commissione, considerati i pregi relativi noa disginuti da modicità di prezzo, che offrivano le reti presentate dai prinai qunttro espositori, volle quelli ricompensare colla distinzione della medaglia.

§ 6. - Filati e tessuti di altre materie non comprese nelle precedenti categorie.

Varie, oltre il lino e la canapa, sono le piante il cui stelo contiene una fibra, che sottoposta agli ordinari metodi di macerazione, produce un filo che uuò essere im-

piegato nelle arti. Fra queste piante è da notarsi ia primo luogo la ginestra, usata più particularmente per la fabbricazione della carta e dei cordami, ma anche per un certo tessuto grossolano, per uso dei campagnoli, che dalla materia che lo compoue è detto tela ginestrina. Di questo tessuto ne invio una mostra il Municipio di Asoia (Calabria Ultra I), come saggio di una industria esercitata da quelle contadine non tanto per usi domestici, quanto per sacchi, bisnecie, ec. Avuto riguardo alla materia, il saggio esposto apparve piuttosto buono, però la Commissione non preferirebbe mai di anteporre la ginestra nemmeno alla canapa, quando questa può essere dovunque coltivata, e possono ottenersi non solo tessuti grossolani da nguagliarsi alla tela ginestrina, ma anche tessuti finissimi da valerscae in molti usi domestici

Dal signor Carlo Polenghi di San Fiorano, presso Lodi, fu inviato all' Esposizione un saggio di filo ottenuto da un metro superficialo di malva comune, apparentemente un poco duro e non troppo fine, per aon essere stata, com egli asserva, hen preparata nel macero in questo suo primo esperimento. Comunque sia, non ocerore spenderri sopra ulteriori parole, essendo noto che la finniglia delle multe è compresa fra le pianto testili; delle quali però non è a consiglirirsi la cultura speriale pru si industriali, per le ragioni poc'anzi avvertite a riguarato della guestro della functi

Finalmente, perchè nulla rimanga inosservnto, ricorderemo il filo ottenuto dagli steli del lupino, dal signor Carlo Dini di Arezzo. Di questo filo ebbe a occuparseno l'Accademia toscana di arti e manifatture fino dal 1859, a cui pure lo presentò lo stesso signor Dini. In quella circostanza il cavalier professor Adolfo Targioni-Tozzetti, incaricato di studinrac le fibre, referi « essere esse composte degli elementi ordinari delle fibre testili della campa e del lino, modificate però nelle forme, dimensioni e consistenza, e potersi realmente adoperare, come asseriva il sigaor Dini, per tessati grossolani, o come materia da carta, conforme fu già proposto fino dal secolo seorso e di nuovo alla stessa Accademia di arti e manifatture nel 1831 dal professor Antonio Targioni-Tozzetti in nome di Evangchsta Corsi.1 » Ond'è che ancointorno al filo del lupino, essendo esclusa ogni causa di novità, non rimarrebbe che tencr discorso della sua cultura, la quale dando spesso, per ragioni atmosferiche o altre, scarsa raccolta o cortissimi steli, non consiglia, oltre l'uso del seme, a farne ana caltura estesa per valersi degli steli negli usi industriali.

E qai resta a firsi an'ultima considerazione, cioè che il destinare more piante testili in servizio dell'industria, non sarà mai per essere proficuo a chi ne imprenda la cultura, se cessa non è fatta sopra larga scala, da dimostrare pratticamente che il prodotto la vince per quintità e prezzo sulle materie orannai da secoli raccommudate e adoperate con aniversale soddisfazione.

Compinto il debito cho ci corron, di ricirri diffusmente sui prodotti compresi nella prima Sezione di questa Classe, crediamo non riscori dicerno di presentare alcune cirir riguariata: la industrie pascommerciale delle provincie dell' Italia settentrionale e dell' Envilan nel 1860, compilato per erra della directione generale delle quabelle, dalle quali è dato rilevare, che se alta tributari delle fabriche forestiere.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vedi, Ani della R. Accademia di arti e monifatture; Firenze, \$553, vol. I, in-5°, pag. 169.

per alcuni altri, ed in ispecie per le materie prime, il vantaggio è tutto nostro, senza delle esportazioni.

bisogno di far calcoli per dimostrare la | Ecco le cifre cui alludemmo di sopra.

|                                             | IMPORTA-<br>ZIONE. | ESPORTA<br>ZIONE. |
|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Canapa e lino grezzo                        | 495,163            | 11,901,059        |
| Canapa e lino pettinato                     |                    | 1,072.463         |
| Capecchio e stoppa di lino e di canapa      |                    | 879,760           |
| Filo di lino crudo, liscivato o imbianchito | 1,468,831          |                   |
| Filo ritorto                                | 60,102             |                   |
| Tele di canapa o di lino crude e bianche    | 339,812            | 65,176            |
| Tele aventi meno di 6 fili di orditura      | 177,968            | 294,972           |
| Tele di meno di 9 fili di orditura          | 48,744             | 148,595           |
| Cordame di canapa naturale                  | 241,768            | 780,249           |
| Tele tessute a colori                       | 34,157             |                   |
| Totale                                      | 2,866,545          | 15,142,274        |

### FLENCO

# DEGLI ESPOSITORI ED OPERAL DISTINTI CON MEDAGLIA.

(SEZ. 1 DELLA CLASSE XVI.)

### Espositori.

- 1. Egg G. G., Piedimonte d' Alife (Napoli); - per i bellissimi tessuti meccanici di lino, lisci e operati, da stare in confronto con le manifatture estere, tanto per le qualità come per i prezzi ; ed anche per la importante estensione data alla sua fabbrica.
- 2. SOCIETÀ INDUSTRIALE PARTENOPEA. Sarno (Napoli); - per bnoni saggi di filati meccanici di lino e di canana, di tessuti lisci e operati a prezzi modici; non che per la importantissima estensione di questa fabbrica.
- 3. CUSANI e C., Cassano d'Adda (Milano); - per i saggi di filatura meccanica di lino e di canapa, pregevoli per unitezza e solidità; per la buona fabbricazione meccanica di tessnti a modici prezzi e per l'esteso commercio.

- 4. BUTTI e SOCI. Villa d' Almè (Bergamo): - per la molta unitezza e solidità dei filati meccanici e per le buone quahtà dei refi esposti.
  - 5. SOCIETÀ ANONIMA PER LA FILATURA MECCANICA DELLA CANAPA, rappresentata dal signor Raffaello Rizzoli di Bologna; - per la perfetta filatura delle canape nazionali, e pel grande e meritato smercio dei snoi prodotti.
- 6. FACCHINI FRATELLI, Bologna; per la raffinata pettinatura dei gargioli e per le belle e svariate piegature dei me-
- Tenchini Giulio, Pralboino (Brescia); per la ottima onalità e perfetta fabbricazione dei tessuti di lino tanto lisci che operati, come per la solidità ed nnitezza dei refi curati e facilità dei prezzi.
- 8. MELANO G. B. e FIGLI, Poirino (Torino); - per la ottima manifattura dei

tessuti greggi di lino, lisci e operati, nonchè per la modicità dei prezzi ed importanza di questa fabbrica.

9. NULLO FRANCESCO e C., Bergamo; —

per la buona fabbricazione e discretezza dei prezzi dei tessuti esposti, nonchè per

la importante fabhricazione.
10. MANETTI FRATELLI, Navacchio (Pi-

sa); - per la buona esecuzione e prezzi moderati dei roscendock di lino esposti. REMAGGI PIETRO, Navacchio (Pisa); per la perfetta esecuzione, finezza e bei

disegni dei suoi roscendock. 12. PELLEGRINETTI FRANCESCO, Firenze; - per la mitezza dei prezzi dei tessuti

di lino e canapa, lisci e operati, e per la estesa lavorazione. 13. COSTA vedova GIULIA, Chiavari (Ge-

nova); - per la notevole modicità dei prezzi indicati sui saggi esposti di tessuti di lino lisci e operati.

 QUADRI ENRICO, Napoli; — per avere introdotto nella provincia di Napoli la lavorazione a secco della canapa per la fabbricazione dei cordami, evitando gli antichi sistemi di macerazione, tanto no-

civi alla salubrità dell'aria. FERRIGNI GIUSEPPE, Livorno; — per tre cavi di ottima lavorazione, e specialmente per uno straglio di trinchetto per

la corvetta Magenta. 16. LUXARDO ANTONIO, Navacchio (Pisa); - per un cavo piano di perfetta esecu-zione ed un huon saggio di tela da vele. 17. LUXARDO FRATELLI, Pisa; - per una

gomena incatramata di buon lavoro. 18. PERSICHETTI SALVATORE, Ancona; per una collezione di cordami bianchi e incatramati di buonissima esecuzione, e

per la buona qualità di tele da vele. 19. ONETO LUCA, Genova; - per la huona esecuzione di due cavi, uno bianco

ed uno incatramato. 20. DE ANGELIS FRATELLI, DI ANDREA Castellammare (Napoli); - per le bellissime tele da vele e da tende, di perfetta unitezza.

 Ferrigni Giuseppe, Livorno; — per la buona qualità e modicità dei prezzi delle tele di canapa e di cotone da vele.

22. NOBERASCO LUIGI e FRATELLI, Savona; — per la hella qualità delle tele da vele, di canapa e di cotone, nonche per la modicità dei prezzi. 23. PADOA PELLEGRINO, Cento (Ferrara);

- per una huona collezione di tele di canapa da vele e per usi domestici. 24. ZILIANI VIGILIO e FRATELLI, Brescia;

- per un bello assortimento di reti per

 ZILIANI BATTISTA; — per due belle reti da caccia, una di seta ed una di finissimo refe.

26. MEZZANO PELLEGRINA, Celle (Genova); - per la buona e bella esecuzione delle reti da pesca e da caccia-

27. NOVELLI DOMENICO, San Benedetto (Ascoli); - per una gran rete di filo ritorto da paranze, completamente armata, di perfetto e solidissimo lavoro, come pure per i suoi cordaggi.

# Operai.

1. Scoppetta Giovanni, pettinatore, assortitore e impaccatore dei filati,

2. CAPUA MICHELANGELO. e 3. D' Andrea Francesco e Federigo, Fratelli, tessitori, nello stabilimento della Società industriale l'artenopea di Sarno. 4. BRAMBILLA ALESSANDRO, assistente

generale alla fabbrica, e 5. RIMOLDI SEVERINO, espertissimo nella filatura meccanica e capo meccanico, presso la fabbrica Cusani e C., di Cassano d' Adda.

. AGAZZI CANDIDA, direttrice per la fila-

7. RUGGERI LUCIA, direttrice alla torcitura, nella filanda meccanica dei signori Butti e Soci, a Villa d' Almè.

8. SUTTON GIOVANNI, vice-direttore della filanda meccanica della Società anonima bolognese, espertissimo della filatura, e perfezionatore delle macchine occorrenti. MELOTTI GAETANO, direttore generale

della fabbrica dei pettinati, e 10. Balcossi Vincenzo, esperto conoscitore della canapa per l'assortimento generale dei lavori, presso i signori Fra-telli Facchini, di Bologna.

11. MINELLI PIETRO, abilissimo per la fabbricazione dei tessuti lisci, e

12. VACCA GIOVANNI, abilissimo per la fabbricazione dei tessuti operati, nello stabilimento dei signori G. B. Melano e Figli, di Poirino.

 MONDETTI ANTONIO, direttore della fabbrica, esperto nella tessitura e nella introduzione di nuovi disegni, 14. ZANI GIOVANNI, e

 Zani Gio. Battista, essi pure peritissimi tessitori, presso il signor Giulio Tenchini, di Pralboino. 16. REMAGGI MATTEO, inventore e diret-

tore dei bei disegni dei roscendocks esposti, e 17. Cosci Annina, distinta tessitrice, nella

fabbrica del signor Pietro Remaggi, di Navacchio.

18. GAMBACCIANI ANGIOLO, direttore dei telai e inventore dei disegni, nella fabbrica del signor Francesco Pellegrinetti, di Firenze.

 LUXARDO FRANCESCO, sorvegliatore dei lavori, nella fabbrica di Antonio Luxardo, di Navacchio.

20. FAGGIOTTI GIOVANNI, direttore della fabbricaziune delle tele da vele, e 21. SKUK ANTONIO, direttore e primo lavorante di cordami, nella fabbrica del signor Salvatore Persichetti, d' Aucona.

 DEAN JOHN, capo maestro nella fabbrica di tele da vele c da tende dei signori Fratelli De Angolis, di Castellaumare.

# SEZIONE II.

#### L'industria della paglia, che trae la sua origine dal contado di Firmace e che quindi s'allargó d'assai in tutta la provincia fiorentina, s'introluse in temp non lontani in altre provincie della Toscana come in alcune delle Marche, dell'Emilia, della Venezia; el oggi pur si tenta coltivaria in altre parti del regno; come lo provarono gli svarnati saggi inviati alla nostra Espo-

Venezia, ed oggi pur si tenta coltivarla in altre parti del regno; come lo provarono gli svarnati saggi inviati alla nostra Esposizione. Perù fa d'unpo osservare, che tanti sono i luoghi dovi essa è eservitata ed altrettanti direi quassi i metodi nonchè la materia impiegata nel lavoro, come alla sua volta dimostroremo per le notizie raccolte in questa circostanza.

Del resto, il cappello di paglia di Fi-

renze (così chiamato in Italia e fuori) conserverà sempre il suo primato sia per la specialità del lavoro, da nessuno finquì imitato, non solo dalla città di Lnton presso Londra che di tale industria si è fatta centro di estesa lavorazione, ma neppure da alcuni paesi del Belgio o della Svizzera, sia per la materia prima che per favore veramente naturale non si produce che nci luoghi ormai da secoli destinati alla sua cultura come pel modo speciale di lavorarla. Che ciò sia la verità, lo provano i tanti esperimenti fatti dall' Inghilterra per ottenere una paglia che alla nostra si assomigliasse, e tra questi cite-remo il concorso del 1822, nel quale se fu premiato il signor Cobbet che forni saggi di trecce eseguite con 15 specie diverse di graminacee indigene, non per questo fu risoluta la questione, perche non offrendo esse se non lievi vantaggi a cagione della loro fragilità e della disuguaglianza del colore, si ricorse all' importazione della nostra paglia pei lavori di qualche pregio. Ciò premesso, crediamo prezzo dell' opera

Ciò premesso, crediamo prezzo dell' opera scendere a più particolareggiati dettagli intornu a questa singolarissima industria. della quale il signor l'lippo Mariotti pubblicò fino dal 1858 un'assai interesante monografia, el attingcado alle sue fonti, dar qui un cenno storico dell'origine, del moreresso e delle condizioni attuati del-

l'industria medesima. La quale, invadendi co'suoi prodotti tutti i mercuti dell'Europa e dell'America, è andata soggetta a tante e così svariate vicende, da dimostrare troppo vera la massima, che la vie industrielle marche de conquetes en conquetes et de douleurs en douleurs.

Sebbene non sia dato stabilire con pricione l'epoca in cui l'arte elbe vita tra noi, non si può revocare in dubbio la sua antichità. È in urevo, presendendo da ogui ipatetica considerazione e da qualatungue attra circostana, si ha la prova che di essa si occupara il contado di Fromecasa si occupara il contado di Fromeciani a dogonieri e passeggieri e loro doblighi, cui si riferisce lo Statuto della dogona di Firence del 19 luglio 1577, la disposizione seguente: « Non potete sgabellare cappelli di poglio lacordi nel con-

 tado di Firenze, per l'uscita da detto contado, che gli avete a mandare in dogana di Firenze, sotto pena, ec.
 Posto ciò, duole non potere in egual

modo stabilire la importanza della l'avorazione, e la estensione del suo commercio; il quale sembra non cominciasse ad essere teramente attivo se non nella prima metà del secolo XVIII, per opera di un Dumenico Michelacci, bolognese, come attesta una lapide posta sulla sua tomba nella chiesa di san Matteo a Signa, che fu il luogo dove fino da bel principio si lavoravano i cappelli di paglia.

Il Michelacci futrodusse i perfezionò fino dal 1718 la cultura del grano marzuolo, da cui si ottiene una paglia di fili orizioni, chia e la arrendecoli, e rivedita insimi, chiani e di arrendecoli, e rivedita insimi, chiani e di arrendecoli, e rivedita che rende pregiata oltro ogni dire questa che rende pregiata oltro ogni dire questa che rende pregiata oltro ogni dire questa di Signa, ne fece banol toscano. Il buno successo dei primi esperimenti fatti nei coli di Signa, ne fece bano prese tostudore la cultura, praticata oggi sopra vasta scala in molte altre colline della Coscana.

L'apparire del nuovo prodotto e l'esempio dato dal Michelacci a lavorarlo, aprirono alla Toscana una ricca sorgente di guadagno, perchè molti essendosi dedicati a quest'arte, i cappelli di paglia divennero in breve oggetto di vasto commercio

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Menorri Fastro, Notizie storiche, economiche e statistiche interno all'arte della paglia in Toscana. Firraze, 4858, in-19.

<sup>1</sup> Per le colture della poglie, V. le Relaz, della Clesse III.

di esportaziono, che negli anni della sua prosperità arricchi più paesi intorno all'Arno, non distanti da Firenze, Però, come avviene di tutte le industrie soggetto al capriccio della moda, dovè anch'essa subirne le conseguenze; e più volte, durante lo scorso secolo, cadde quasi affatto per quindi risorgere e prender sempre nuova vita. Ma più tardi le vicende politiche che travagliarono l'Europa tutta, avendo fatto cessare qualunque commercio coll'estero, il lavoro si ristrinse tutto al consumo interno. Nè questo solo si ebbe in quel tempo a deplorare, essendochè i cappelli di paglia di riso inventati dal signor Corston. o pei quali ottenne una medaglia d'oro dalla società delle arti di Londra, furon cagione, per essere preferiti dalla moda. che l'Inghilterra sospese per lungo tempo le sne commissioni e dimenticò affatto i cappelli di Firenze.

Prima di scendere ad ulteriori ragguagli, abbiano creduto conveniente di constatare quanto meglio si poteva la sua antichità, avvegnachie molti vi siano che la ritengon tuttora una industria contemporanea, perche non avendo essa ripreso vita cho verso il 1810, confondono il tempo del riscor-

gimento con quello della sua intituzione. Nel riprendere la storia dell'arte nel secolo presente, giustizia ruode che non sia
tivorrise, che al mitazione del Michelacci
andò a stabilirsi a Signa e ne perfeziono
la lavorazione. E quindi avendone per il
primo aperto il commercio colla Francia
colla tivornia, evenne di tanto ad ancolla tivornia, evenne di tanto ad ancomuni di Signa e di Brozzi, si estese
in segunto a quelli di Sesto, di Campi, di
Carmignano e di Prato, da contare tra
il 1815 e il 1818 non meno di 40,000 le
persone che vi erano occupate, con
un li litti e il presenta di contare tra
li terra di si il respecta di contare tra
li terra di si il respecta di contare tra
li 1815 e il 1818 non meno di stopo le
li terra di si il respecta di contare tra
li terra di si il respecta di si il respecta
li terra di si il respecta di contare tra
li terra di si il respecta di si il respecta
li terra di si il respecta di si il respecta
li terra di si il respecta di si il respecta
li si il respecta di si il respecta di si il respecta
li si il respecta di si il respecta di si il respecta
li si il respecta di si i

Circa quel tempo, a viepiù favorire l'industria, vennero di nuovo richieste dall'Industria, onde non farà meraviglia se in appresso ando sempre ad aumentarsi il numero degli operai, sapendosi che dal 1818 al 1822 salirono fino a 60,000, oche le più abili lavoranti guadagnavano fino a quattro paoli il giorno (lire il. 2. 24).

Mentre così procedevano le cose, il cappello di paglia oranai conosciuto in tutta Europa, varcò i suoi confini, e apprezzato uel nuoro mondo, vi acquisto tal credito, che appena giungevano sulla piazza di Nuora-York le nestre spedizioni, non rimaneva di loro alcun segno. E qui parmi inutile dimostrare, come a supplier alle numerose richieste che facevansi dall'America si avesse irocros a nuore braccia; che si si avesse irocros a nuore braccia; che si

trovarono facilmente non solo nello donne dei comuni di Empoli, di Fucecchio, di Castelfranco di sotto e di molti altri paesi limitrofi, ma pur negli nomini di Signa, Brozzi e Campi, i quali, mentre per lo avanti lavoravano la paglia nelle ore d'ozio, ora, abbandonando affatto i loro usitati mestieri, ne fecero soggetto di speciale occupazione. Da questo tempo vuolsi che i lavoranti andassero talmente ad aumentarsi da ascendere a più che 80,000 retribuiti, in ragione della capacità e destrezza, dai tre ai dieci paoli al giorno (lire it. 1, 68 a 5. 60). Di che sono prova le tante borgate sorte quasi per incanto dove non era che rasa campagna, tanti miserabili campagnoli divenuti agiati cittadini o la raddoppiata popolazione di molti comuni. In tali condizioni si giunse all'anno 1826;

ed il cappello fioretto, i lavoro quasi esclusivo del tempo, può dirsi toccasse il suo apogèo; poichè di li a non molto andarono decimando le richieste, sia che ne cessasse la mola, sia che la materia prima fosse divenuta meno preziosa e soprabbondante a cagione delle molte semente che se ne facevano, sia ninne che per l'allettamento del guadagno, fosse il lavoro giunto a superare, non che uguagliare, il consumo.

Chiunque conosca la storia industrialo delle principali nazioni, si sarà persuaso che non sempre un'industria prosegue a concedere i suoi benefizi a chi ne fa lavoro e commercio. Caduta un'industria, un'altra ne succede per compensare la prima: ma questa successione spesso avviene quando i mali sono divenuti irrimediabili, quando cjoè non sono mancate le vittime che hanno dovuto per la forza delle circostanze. dopo quella caduta, immolarsi. L'industria della paglia però non ebbe a fare tanti lamenti; il maggiore fu quello della diminuita retribuzione dell'opera e dell'allontanamento dall'arte di coloro che ad essa ebbero ricorso, allettati dal maggior gnadagno, ed in ispecie degli uomini sani e robusti che tornarono agli antichi mestieri, senza che regolamenti, vincoli, o prescrizioni glielo impedissero, come avviene nelle grandi città manifatturiere, dove anco l'operajo è sotto la comminazione della legge.

Ció nou di meno l'arte si credera caduta im modo da non vederla mai più risorgere, e lo sgomento che si era manifestato fece temere funeste conseguenze. Ma onno andio guari che un nuovo genere di lavoro, introdotto dai negozianti forestieri che vennero a dimorare tra noi, giovò a riparare i temuti mali. Questo lavoro fu la treccia in undici fili, della quale, soprammesso un

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cappello a larga tesa, usato tattora dalle contadine dei contorni di Firenze.

giroall'altro, si formavano cappelli in alloraricercatissimi all'estro. Na un tal lavoro, quantanque nin pronto e più facile, era però men bello di quello fino allora in uso, e poi ritornato in vigore coni è al tredici fili e un modo veramente ingegnoso del cucito a maglia, che seuza esser visibie, unisec on solidità le trece una accanto all'altra sopra un medesimo piano; operazione che donne della nostra provuncia eseguiscono maravigliosamente, e rella quala non toreano chi non solo bi sia giunto adi unitarle, specialmente per le treccie destinate a formare dei cappelli fini.

L'introduzione della treccia in undici fili (che in principio incontrò molte difficoltà, ma che poi accolta con gran favore all'estero contribuì non poco a mantenere in pregio l'arte in discorso) è dovuta prin-cipalmente alla Casa Vyse, inglese, che fino dal 1827 aprì in Firenze e nelle campagne circonvicine, vari centri d'istruzione per questo nuovo lavoro, cui tenner dietro le macchine per la scelta o acconciatura della paglia in varie precise grossezze e lunghezze, dal che ne derivò una fahbri-cazione di trecce uniformi di filo e di una mirabile unitezza di colore.1 Di qui chbe origine l'uso di distribuire alle lavoranti la paglia scelta e tagliata a macchina e raccolta in mazzetti appositamente preparati o di punte o di pedali; uso che a poco a poco si estese per tutta la Toscana e che si conserva tuttora.

A questo luogo è bello il ricordiare, come l'arere per tal mezzo destinato anche il pedale (che per lo avanti era gettato come materia intille) ad essere havorato come materia intille) ad essere havorato come materia intille ad essere havorato che non solo il prezzo della paglia anendi considerecoluente. Ima avvenne inoltre che le treccie di pedale riasceado più hianche e più leggere di quelle di punta, furrono in seguito molto ricercate sui marquale del notto commercio di esportazione.

Da questo nuovo modo di trattare la paglia, anche la fabbricazione dei cappelli ne risenti un notevole vantaggio, perchè dopo la scetta e riduzione della paglia in mazzetti di punte edi pedali, la casa Vyseinsegno pur el modo di lavorarla, obbligando le trecciaiole a valersi dei fili per sole quattro magnie. Sono a non fare di un filo scelto e tagliato a macchina che sole tre o quattro magnie. E qui ognuno sole tre o quattro magnie. E qui ognuno

ben comprende, che il vantaggio cui sopra alludemmo, si riscontra nel tessuto repolare e perfetto in tutta la superficie di cappello, il che non si verificava per lo addierto, incontrandosi nella trecvia maglie e de on più gialto, derivanti dalli hao del Rio in tatta ia sua lungheza. E questo vantaggio che iu sensibilissimo nel lavoro fine che si eseguisce nella nostra provincia, perride condotto ad una namirabile perfezione, si palesò nuche in certi paesò del al torco di cattira qualità eseguito cui e al lavoro fine che si eseguisco nella nostra provincia sono giunti a migliorardo di tanto el accrescerue per consequenza il valore.

E questo, a parer nostro, è il più grande progresso che abbia mai fatto l'arte della paglia, e che tutto torna ad elogio della rammentata Casa Vyse, che prima lo promosse e ne curò l'applicazione e la estensione. Ai signori Vyse si deve pure l'attiva-

Ai signori 'iyas si deve pure l'attivizione del commercio delle traccie a opera, inventate da Luigi Giunti di Prato fino dal 1828, e delle quali si foce per molti anni una estesa lavorazione, cui succeice di quella delle treccie di paglin mista al crino e alla setz, lavoro che si fi al telaio, e che nuocci di Firenza, e del quale seclusivamente si occupano gli shitanti del Comune di Fissole.

Un altro articolo che giovò a conservare e tenere in credito l'industria, fu quello dei cappelli a ombuto, volgarmente detti cappotele, che piacquero assai all'estero, per la ragione che la loro forma si presta facilmente a farne dei cappelli chiusi da donna, tagliandoli e modellandoli in qualunque maniera.

Nel reuder conto di questa patria industria, abbiam creduto nostro dovere tenerparola dei titoli per cui giustamente si e rea besementia in Casa Vyse da circa 40 anni stabilita fra noi; i, a quale alle imopia dei capitali di cui può disporre, unendo una costanza ed una perseveranza sempre semplare, ha molto contributio a far progredire emantenere la industria medesima nello stato fiordò in che oggi si trova, e en ello stato fiordò in che oggi si trova, e que divertori di quello casa la più sentita gratitudine.

Il progressi di sopra ricordati, dovuti anche a tutti quei falhiricanti che coltivano l'arte coa namore, la bonta e varietà del lavoro, la sua svariata gradazione di quatità e le molteplici forme e colori che possono darsi al medesimo, hanno talinente accreditato i nostri prodotti sui mercati forestieri, per cui non è juù a temersi che l'arte della pauglia possa subire le dolorose

La sceptitura della poglia si focca per lo insonzi a mano, ciud le lavoranti atrase separavaco a occino le diverse grossera della paglia; questo sistema è ura del tutto abbandonato essendo generalmente adottato l'uso della macchine.

conseguenze cui soggiacque verso il 1826 e che abbiamo di sopra ricordate. Essa conserverà nei due emisferi la sua singolarita, e la perfezione cui tutto di va incontro facilitando il lavoro e rendendolo di minor costo, lo fa ovunque e sempre più gradito.<sup>1</sup>

E qui non vuolsi lasciare inosservato, come il basso prezzo resulti in parte dal modo con che l'arte viene esercitata, cioè non in opifici apposta, qual si fa delle altre industrie, ma nelle singole domestiche abitazioni: quivi la donna, mentre sorveglia la famiglia, intreccia la paglia o cuce il cappello, spesso per conto altrui, e talora per conto proprio, e in questo caso trova la vendita sui pubblici mercati o presso le nostre case commerciali, o presso i così detti fattorini. Da ciò ne consegue, che vere e proprie fabbriche si cercherebbero invano in Toscana; quantunque esistano, a dir vero. sotto questo nome, molti opifici ove le treccie e i cappelli si ricevono già fabbricati e vi sono acconciati per dar loro la forma richiesta prima di esser posti in commercio.

E qui fa d'nopo avvertire, che questa operazione differisce d'assai da quello che si usava fare nella prima metà del secolo presente. Allora le forme dei nostri cappelli, tanto per nomo che per donna, erano semplicissime, per cui il lavoro di fabbrica non era riguardato che come una rifinitura del cappello nscito dalla mano della lavorante. Oggi le cose hanno cambiato aspetto, e all'antica semplicità è subcntrata, per il capriccio della moda, tale e tanta varietà di modelli, che il mestiere dell'arricciatore e modellatore, più che perfezionamento, può dirsi quasi un' arte nuova che serve di incremento a quella della paglia, perchè rende sempre più graditi i suoi prodotti, potendo con questo nuovo lavoro ottenere i cappelli di paglia foggiati nel modo stesso che si usa fare con quelli di feitro. Ond'è, che anche da questo lato l'industria ha assicurato sempre più lo smercio dei snoi prodotti, ed ha giovato ad nna classe di operai, che si è resa più numerosa, ed a cni è stata di gran lunga aumentata la mercede per le difficoltà che tutto giorno incontrano, e che maestrevolmente sanno superare, per soddisfare alla volubilità della moda.

I paesi dove si fa un tal lavorio, sono quelli di Soci, Partina, Seravalle, Badia a Pretaglia, Chitignano, Rassina e Tolla nelle due Comuni di Bibbiena e Poppi.

La lavorazione ha principio nell'ottobre e termina nel maggio. Impossibile è stabilire il numero degli operai, perchè si lavora in tutte le famiglie dei pigionali e contadiui dalle sole donne, le quali raccolgono nel tempo della battitura la paglia, che vien loro fornita gratuitamente. - Per tal modo si versa un auno per l'altro in quella provincia oltre a 200,000 franchi, frutto dell' opera della donna, che in tal guisa concorre col padre, col marito o col fratello a render men grave il peso della famiglia e a sopperire a molti straordinari bisogni della medesima. Così ottimi risultati sono dovuti generalmente alle cure del signor Giuseppe Bocci di Soci, benemerito dell' industria casentinese, il quale non solo procura di tener vivo il suddetto commercio, ma ha pur fatto, con qualche risultato, dei tentativi di cultura del grano marzuolo per estendere la lavorazione anche ai cappelli più fini, senza bisogno di aconistare altrove la materia prima, ed ha pure introdotto con sommo successo la fabbricazione dei cappelli di punta e di pedale a quattro maglie.

cenni corrispondano allo scopo che ci eravamo proposti, concluderemo: cho l'industria toscana, abbenchè abhandonata dal prestigio in cui fu avvolta dal 1818 al 1826, (periodo che non va portato ad esempio, come quello nel quale il commercio estero cominciava a gustarla) abbenche in qual-che parte abbia diminuito il prezzo dei suoi prodotti e scemata la retribuzione del lavoro, pur nondimeno è consolante il sapere, che se nel sccolo decorso era ristretta alle campagne di Signa, di Brozzi, di San Piero a Ponti, di Campi, ora forma un ampio cerchio intorno a Firenze, che si estende verso settentrione al di là di l'istoia, verso ponente fino a Santa Croce, dal lato meridionale abbraccia l'Impruneta, San Casciano ed altri paesi limitrofi, estendendosi a levante per tutto il Cascntino; e sostenendo co' suoi prodotti, oltre il con-

Nella fiducia pertanto che questi brevi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Per salls trabaction di ciò che si riferiore all'industria in discress, dei notiera che el 13-31 in signere Cerfolta Fancelli savenbi un modo d'intreccione la puglia, initiado perfetimente il tressisto del appello delle particolore in modo dei superiori della puntariori. Un'exercione piesque e al propole del finance, resurrenche la difficioli del l'avera richicherdon meggio trampa, e per consegurata il cappello trende, le contexe primo appetre. Col sono persona, no visca ama il tode dorset alla signere Fancelli che apper solerai della puglia per tale innitazione.

sumo interno, un commercio esterno di circa 15 milioni di franchi, offre di che vivere a più che 100,000 operai d'ogni età c d'ogni sesso, cui appartengono quasi due terrà della suddetta somma, distribuita loro proporzionatamente da lire italiane 0, 35 a lire italiane 3, 50 il giorno.

Se a tutto questo aggiungeremo i vantaggi risentii dal commercio per la unificazione delle varie provinci · italiane, giova sperare che la industria toscana andra sempre più estendendosi, diffondendo i suoi prodotti nelle provincie sorelle, dove non erano per lo addietro ammessi che previo il papor della di un doret dazio, come ad esempio nel Nagula di propio della di uni ducato (lire it. 4, 25) per riascuno, qualunque (ossei il propirezzo.

l'inalmente a conferma delle cose teste avvertite, gioverà riportare alcune cifre relative all' esportazione della paglia, delle trecce e dei cappelli ricavate in parte dalla Statistica commerciale della Toscana pubblicata nel 1856, ed in parte stateci gentilmente favorite dalla Direzione delle gabelle in Firenze, e che riassunte nel seguente quadro, varranno a dimostrare il sempre progressivo sviluppo del nostro commercio manifatturiero, essendo negli ultimi anni ridotta a minime proporzioni la esportazione della materia prima, e cresciuta d'assai quella della manifattura, nella quale figurano per parecchi milioni di lire le trecce in undici fili che si consumano sui diversi mercati dell' Europa e dell' America.1 Questo fatto è abbastanza

<sup>1</sup> Era gia compilata la presente Relazione, quando relativamente alla fabbricamme delle trecce e il suo eummercio di esportazione, è avventto un fatta di multa importanta, che la dato longo, coll'interrento della Camera di commercio e neli di questa elibi, ed una convenzione soltoscratta da tatti i principali fabbricanti e negozianti di trecce, la quale è del segorante tenore:

#### CONVENZIONE.

• Noi soltocritti negorismi di trecce di pagis, neculo tagiere l'alanto della misura corta nelle trecce di pagis loce, il quale è tanto pergindiccole al cumorre, o, abbiano stabilito una cuurenzione reripecce fire noi, la quale dichiarismo di occettare spontiareamente extendecoliente, impergamodori solta nostra parada al oservaria in tutte le une parti. Esta è la pegarate: 

4.11, 12 Unuica misura l'agale per le trever loce, di

punta e di pedale. Esato in 11 che in 7 liti, sacà in avvoire di metri 51, ass in nius esso mai misore di metri 50 pari a braccia toscane vecchie 56. • Art. 2 ° 1 Negatianti sottoscritti al impegnano di mon

tierstre, ne direttimustus inidertimustis, inimate para il trevia lise il pude sai di distitti di trevia li trevia pia pude sai di distitti di direvia li trevia pia pude sai di distitti di mantina imprimismati è della Robal sistem tattivia dei la misura si Art. 3 la medigiamo del Ripoggo del prevendente artifolos, i negoziani soltonovitti nominone l'obliga di fari misurare, neptra che la presende exerce dices sora diventa ndellogiatoria, le puera di reventa, manche di la respecta della considerazione sona diventa ndellogiatoria, le puera della reventa, manche di la respecta della considerazione sona diventa ndellogiatoria, le puera di trevetti, misurarione essentia, dorra tener viscoltati di fotterna, a reprendere irrerocciolismite tatte quali pesti de l'accomi

eloquente per dimostrare, che l'Inghilterra in dorato convincersi di trovare il ano utile acquistando da noi cotale manifatura, acche quinte trave en gravati di in quale utile viene essa a risentire tra il il quale utile viene essa a risentire tra il prezzo della nuteria prima el a retribuzione giornaliera dei suoi lavoranti, molto maggore di quella dei nutri.— Osservazione quest'utilina che si estende larce alla Frisch consi concerrenza ai nostri prodotti.

Ecco ora il quadro dell'esportazione toscana ricordato di sopra.

|       | ESPORTAZIONE. |         |          |  |  |  |  |  |
|-------|---------------|---------|----------|--|--|--|--|--|
| ANNL. | PAGLIA.       | TRECCE. | CAPPELLI |  |  |  |  |  |
|       | Chil,         | Chil.   | Chil.    |  |  |  |  |  |
| 1851  | 30,771        | 105,683 | 56,494   |  |  |  |  |  |
| 1:52  | 74,518        | 112,905 | 85,493   |  |  |  |  |  |
| 1853  | 66,632        | 143,648 | 117,392  |  |  |  |  |  |
| 1854  | 31 670        | 146,634 | 75,533   |  |  |  |  |  |
| 1855  | 10,184        | 198,865 | 171,927  |  |  |  |  |  |
| 1856  | 2,520         | 204,096 | 214,136  |  |  |  |  |  |
| 1857  | 1,193         | 196,161 | 204,439  |  |  |  |  |  |
| 1853  | 2,370         | 167,618 | 278,596  |  |  |  |  |  |

trovate solto misera, e a risarcirlo del loro valore in quel modo che le parti troveranno conveniente di stabifire nell'atto della contrattazione.

Art. 4.º Potenda col Junico variara le contingenze del consuercio, la periorita consuercio, la periorita consucrezione è dichiarata obbligatoria per dine nuni sollante. Eva continuera perali tru a restare in vigore di doc anni in due anni fra i negozianti else nun l'avranno disdetta prima della spirar di un licensi.

at vii borman.
Art. 5.º I negotianti portecipi della presente convenzione, sono pregetti di apporte l'indicatione della missica di metri 30 sile loro tercee destinate all'estero, per confernazione del pruprio impegno.

Airi, 6.º La presente conveniona arrà effetto soltando en caso de verga acceltata di on masero di se materia in escitati non monore di venti, bodire cua vatri obbligatoria soltanto dopo dei centi dilia sea santanto, volunto della considerazione di considerazione di considerazione di considerazione di considerazione. Percifero, insunicionale dal giurna di del corrente mere di giugno, e fino dil'proto melli optimi di considerazione di considerazione culterni in vigori, tetti i oggesticali di faminati patriamo riervere il terce di qualitare militari patriamo riervere di considerazione militari con considerazione di c

# (Segnono le firme).

1 - La France à vonts parallement essayer de l'aitre race l'Indie pour la faberiration des chiquesas en paille d'bolie Ains, tour à lour ma-laure l'éties, messirais Florentia, Captre, Dapel, Sanilleu et toni-antez acouference, avec de pailles vonues en France; unis jennile pra: Heist de la manuf d'aver de ju persentis mens de mans de consecure son distinsimente, quesque planours ouveres indes falequent encre à l'un rempis planours ouveres indes falequent encre à l'un rempis es Xian. J Dévinsasir de l'industrie manufatturere, sec Ton. Villa, par 2 des. Assai bene ed extesamente rappresentata all'Esposizione italiana fu la indiarta delle nostre provincie, da potere affermare che essa abbia ornari raggiunta la perfeniore, per il noterelo progresso che a riscontine proposizione della proposizione della proposizione della regiona di segale, di una fiuezza non ancora reduta in altre esposizioni, ma bennache in tatti i cappello i trece di qualità andante, nonche nella immensa serio di tutti quel anore cin bensioni so presta la paglia, non eschue e le elganti forme conditione della proposizione della proposizione della reduca di della della sola di della moda.

Tutto eià avendo considerato la Comnissione, era difficile l'emettere un giudizio relativo, trovando presso tutti gli espesitori loscani lavori di merito speciale; per cui riteune dover distinguere colla medaglia soltanto quelli che avevano raggiunto la maggior perfezione, i cui nomi e titoli di ricompensa sono registrati nell'elenco trascritto in calco della presente Elelazione.

Di questa stessa manifattura la Commissione esaminò la bella mostra che fece il signor Francesco Antinori, sindaco di Montappone (Fermo), come saggio della sola ed unica industria esercitata da' suoi amministrati, il cui esempio l'ha fatta estendere anche a' vicini paesi di Massa, Monte Vidou Corrado e Loro. - Degno di lode fu il pensiero gentile che animò il signor Antinori a esibire quei saggi qua e là raccolti, onde rappresentare l'intera lavorazione dal più rozzo al più fino cappello. E di tale sua risoluzione egli certamente deve andar lieto, inquantochè trovato il lavoro di bellissima qualità e di prezzi moderati, fu quella mostra riputata meritevole di distinzione. Col quale atto la Commissione intese promiare generalmente l'industria montapponese, per la molta precisione colla qualo essa conduce il luvoro, avuto riguardo alle sue qualità piuttosto andanti.

La materia prima, i metodi di lavorazione e le nuncchine destinate all'acconciatura dei cappelli, in nulla differiscono da ciò che si usa in Toscana, solamente è da osservarsi, siccome dice un cronista del tempo. ¹ che per quante cautle si usino per ottenere buone paglie, queste nou ginnquon uni a paregiare le toscaue; dal che la conseguenza che pochissimo è, in proporzione della totalità, il lavoro fino.

Essendo questa, come accennava, l'unica industria del paese, il lavoro è così distribuito: la scelta e gradazione delle paglie è fatta per mezzo di macchine, or ora adottate, assistite da uomini; uomini pure son quelli che fanno con mirabil destrezza le trecce, e le donne, sebbene pure atte a ciò, attendono a cueire i cappelli: uomini pure sono quelli che danno l'altima mano ai cappelli per la più conveniente acconciatura, eseguita anch' essa con adattate macchine. I ragazzi al di sopra di sei anni ed i vecchi sono del pari occupati in opernzioni di minore importanza. Da tutto questo insieme si fabbricano un anno per l'altro 300,000 e più cappelli, dalla vendita dei quali si ricavano oltre 20,000 scudi romani (lire italiane 107,452) conforme resulta dal quadro seguente che prendiamo dal rammentato signor Vitali Brancadoro: la qual produzione trova annualmente il suo spaccio sui mercati di Tric-ste per opera di speciali iucettatori, nonche su quelli d'America a mezzo delle case fiorentine.

(Segue il Prospette.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vitili Brancipino rov. Vincazo. Notizie storiche e statistiche di Montappone nella provincia di Fermo. Fermo, 1560, in-50.

PROSPETTO medio statistico del numero, qualità e prodotto dei cappelli di paglia che si lavorano in Montappone.

|                                      |           |               | _          | _       | _          | _          | _       |         |
|--------------------------------------|-----------|---------------|------------|---------|------------|------------|---------|---------|
| 2 2121 11122                         | idescaled |               | *          |         |            |            | 4       |         |
| PRODOTTO.                            | SCUDI.    | 9,100         | 9,280      | 1,900   | 1,860      | 1,890      | 1,090   | 25,120  |
|                                      | .idosoiad |               |            |         |            | *          |         |         |
| SPESA                                | SCUDI.    | 2,400         | 2,720      | 909     | 240        | 360        | 160     | 6,780   |
| 100 CAPPELLL                         | haiocchi. | 20            | 40         |         | •          |            | *       | 9       |
| SPESA VIVA                           | scupi.    | -             | 89         | 9       | 6          | 12         | 16      | 4.7     |
|                                      | .idoooiad |               | *          |         |            | *          | *       |         |
| PRODOTTO<br>Medio.                   | scent.    | 11,500        | 12,000     | 2,500   | 2,400      | 2,250      | 1,250   | 31,900  |
| E                                    |           | 10 il cento.  | Ę          | Id.     | Id.        | Id.        | Id.     |         |
| IATI                                 |           | 10            | 20         | 30      | 2          | 8          | 120     |         |
| PREZZI APPROSSIMATIVI<br>DI VENDITA. |           | 1, 50 a Scudi |            | 4       | *          | •          |         |         |
| EN PB                                |           | es            | 6          | •       | •          | et         | et      |         |
| 4 Z                                  |           | 3             | 1          | 1       | 1          | 1          | 1       |         |
| ZZ1                                  |           |               | 10,        | 20,     | 30,        | 50         | 90      |         |
| PRE                                  |           | Da Scudi      | •          | ٠       |            |            |         |         |
|                                      |           | Da            | Da         | Da      | Da         | Da         | Da      |         |
| NUMERO<br>PI CIASCUAA<br>QUALITÀ.    |           | 200,000       | 80,000     | 10,000  | 000'9      | 3,000      | 1,000   | 300,000 |
| QUALITA<br>DEI<br>CAPPELLI.          |           | Classe prima  | e seconda. | e terza | e quarta . | e quinta . | e sesta |         |
|                                      |           | Class         | Classe     | Classe  | Classe     | Classe o   | Classe  |         |
| NUMERO<br>BEGGI<br>OPERAL            |           | 1,700         |            |         |            |            |         |         |
| '3KOIZYTO4O4                         |           | 1,960         |            |         |            |            |         |         |

\* Lo scudo romano corrisponde a Lire italiane 5, 37.

Alle notizie offerteci dal signor cav. Vitali Brancadoro, agginngeremo le seguenti della lavorazione attuale, non solo nel ricordato municipio di Montappone, ma pure in quelli limitrofi di Fallerone, Massa e Monta Vidor Corrado.

|                                        | POPOLA-<br>ZIONE. | OAPPELL |
|----------------------------------------|-------------------|---------|
| Montappone<br>Fallerone ed altri pacsi | 1,960             | 40,000  |
| limitron                               | 5,000             | 30,000  |
| Massa                                  | 1,255             | 17,000  |
| Monte Vidon Corrado .                  | 1,239             | 23,000  |
| Totali                                 | 9,454             | 110,000 |

Quanto alla qualità del lavoro ed alle condizioni del suo commercio, ricorrono le stesse circostanze di sopra notate.

Una lavorazione quasi identica a quella toscana, è stata non ha guari attivata dal signor Belisario Clemente di Castelhasso in comune di Castelhasso in comune di Castelhasso dell' Abruzzo Ulteriore, ma il piccol numero di lavori esposti e la deficienza di nottizie in proposito, trattennero la Commissione da proferire alcun giudizio.

Dalla Casa di lavoro dei poveri esistente in Modena, si ebbero due cappelli uno di paglia di segale ed uno di paglia di grano, ad imitazione della nostra manifattura; i quali molto lasciavano da desiderare per esecuzione del lavoro non che per il loro alto prezzo. Nondimeno, lasciando essi intravedere una certa disposizione a ben fare, la Commissione volle che fossero proferite parole d'incoraggiamento verso chi è preposto a dirigere quella manifattura, onde ottenere lavori più perfetti ed a prezzo più mite. Comunque sia, non sapremmo mai consigliare codesta industria in uno stabilimento di mendicità, specialmente per lavori fini, troppe essendo le care che si richiedono per ben condurre una treccia, mentre ogni altro lavoro sussidiato dalle macchine può tornare più proficuo allo stabilimento ed esser meglio eseguito.

L'indastria bolognese non ebbe espositori diretti, ma alcuno dei suoi prodotti figurava nelle esposizioni parziali delle case forentine. Essa ir rassomiglia di assati alla manifattura casentinese, e viene più specialmente escritata nel paeso di Scaricalasino, nel commun di Jonano. Il cappeta perche fatti con paglia di grano che la portato frutto. La produzione annua puo calcolarsi da 7 a 800 mila cappelli, del valore di lire 20 a 50 il cento; la più gran parte dei quali viene acquistata dalle case fiorentine e da loro esportata in America e specialmento a Nuova-York, ogui restante si consuma in Italia.

In questi ultimi anni, ne' quali gli avvenimenti politici d'America avevano se non interamente fatta sospendero, almeno considerevolmente ridotta l'esportazione del lavoro ordinario, furono costretti i fabbricanti romagnoli a rivolgere le loro cure a qualche altro prodotto che rimpiazzasse quello dei suddetti cappelli ordinari, e in questa circostanza fu introdotta ancho a Scaricalasino la fabbricazione delle trecce in undici fili, alla quale ha pur tenuto dietro il sistema di tagliar la paglia in punte e pedali all' uso fiorentino. Le trecce di pedali riescono assai bene, e per quanto anche questa lavorazione si mantenga ordinaria sia per la qualità della paglia, sia per il lavoro, pur nonostante si è riscontrato un notevole progresso in confronto degli anni antecedenti; progresso che fa d'uopo di notare, se si considera che su quei monti la lavorazione dello trecce e cappelli di paglia non si effettua che nell'inverno, quando pei rigori della stagione, uomini e donne non trovano altra occupazione; che si fa senza regole e senza direzione, e che quel tanto che si ottiene non è che il resultato naturale dell'intelligenza di chi si dedica a tale industria. Finalmente è da osservare, che la fab-

bricazione dei cappelli di paglia che si fa nel Veneto, e particolarmente nei Commi di Bassano, Lusiana ec, non potè in forza delle tristi condizioni in cui versano quelle provincie, essere rappresentata convenientemente dai pochi saggi esposti dal signor Giuseppe Poli di Vicenza. Questa industria, sebbene esercitata su prodotti di qualità ordinaria, lavorando paglia che ha già dato il frutto, ha una certa importanza per la il frutto, ha una certa importanza per la

sua estensione. Infatti essa produce annualmente non meno di nn milione di cappelli del valore di un milione di franchi. A questi risultati sono giunte le fabbriche venete, pcr i grandi perfezionamenti che hanno saputo dare all'industria, fra i quali sono da ricordarsi la imbiancatura e la tintura della paglia, ed in ultimo la modellatura, come quella che giova a soddisfare alle richieste del commercio americano, che si sono procurate da oltre 10 anni, dopo che la Francia aumentando il dazio d'introduzione ne aveva in certo modo proibito il commercio. Tutti questi perfezionamenti di un'arte che tanto giova agli abitanti di quelle provincie, sono dovnti al signor Giuseppe Meneghini e più particolarmente ai signori Faller-Tritscheller e C. di Vallonara, al Ruprecbt e C., di Bassano.

#### Cappelli di Truciolo.

Affine all'arte di cui ci siamo finqui occupati, è la lavorazione dei cappelli di truciolo, che si fa nel Modenese, e perciò degna di essere a questo luogo ricordata.

Essa è affatto esclusiva della città e campagna di Carpi, e vi fu introdotta al principiare del secolo XVI dal carpigiano Niccolò Biondo, che vuolsi ne fosse l'in-

La materia prima si trae dal legno del salice, che viene ridotto in piccolissime e sottilissime striscie chiamate paglia o trucioli. Da principio questa operazione si faceva col sussidio di un rasoio, e si continuò così per circa 300 anni. Ora per altro si fa uso di una macchina semplice ed ingegnosa, inventata nel 1817 da certo Gio-vanni Bellodi della Mirandola, mediante la quale si ottengono trucioli di una finezza straordinaria. Con essi si fanno trecce di 7, di 9, di 11, di 13 e fino a 35 fili per i lavori di commercio; mentre per quelli di lusso si giunge fino a intesserne di 150 fili, eseguendo disegni svariatissimi, tanto che si arriva ad imitare perfettamente una stoffa.

Il lavoro è così distribuito: gli uomini preparano le paglie o trucioli e le donne le riducono in trecce, le quali poi dalle più abili vengono unite insieme col solo

signor Francesco Cimberli ed ai signori | soccorso dell' unghie per formarne i cappelli. Di qui trovano campamento da 1500 a 2000 operaj della città e campagna di Carpi, producendo annualmente per un valore complessivo che supera i 500,000

franchi. Il commercio dei cappelli di truciolo si fa quasi tutto coll'estero, dove sono ricercatissimi per la leggerezza ed il candore, per cui non la cedono a verun'altra materia. I principali centri di questo commercio sono l'Inghilterra, la Francia, la Svizzera, il Belgio, la Germania, le Colonie inglesi, le due Americhe, ma soprattutto gli Stati-Uniti, le cui recenti commozioni politiche hanno non poco nociuto

a siffatta industria Delle sette fabbriche di maggiore o minore importanza, comparvero all' Esposi-zione i prodotti di tre sole, appartenenti ai signori Tito Benzi, Michele Finzi e Paolo Vincenzi, che gli vollero accompagnati da alcune notizie dalle quali abbiamo estratti cenni che sopra.

La Commissione, apprezzando di tutti la bontà del lavoro, accordò al primo la me-daglia, perché meglio d'ogni altro distinguevasi per la sua perfezione.

Esaurito per tal modo quanto si riferiva a questa seconda Sezione, non ci resta che chiudere il nostro rapporto presentando l'elenco degli espositori ed operai che la Commissione stimo degni di ricompensa.

# ELENCO

# DEGLI ESPOSITORI ED OPERAI DISTINTI CON MEDAGLIA.

(SEZ. 2 DELLA CLASSE XXI.)

#### Espositori.

- Vyse T. e Figli, Prato; per le bellissime qualità di trecce e cappelli, c per la varictà e buon gusto delle forme.
- 2. CONTI CESARE DEL PU MARCO, Firenze; — per le bellissime trecce di punte e di pedali, e per aver rappresentato per intero la industria della paglia.
- 3. Kubly G. G., Firenze; per avere rappresentato nelle sue vere qualità specialmente l'articolo grezzo dei cappelli di paglia, como pure per le belle forme.
- 4. Pennetti Pirro, Firenze; per tre bellissime cappotte, e specialmente per nna di numero 130.

- 5. NANNUCCI AGNESE, Firenze: per un bello assortimento di cappotte di paglia marzuola e di segale, fra le quali distinguevasene nna di numero 211.
  - 6. DEL PANTA ANTONIO, Sesto (Firenze); - per nn bello assortimento di trecce
  - di punte e di pedali. 7. Masini Agostino, Firenze; - per un bello assortimento di trecce di pedali.
  - 8. BUTI FAUSTINO, Santa Croce (Firenze); - per una bellissima cappotta e per la importante lavorazione di trecce e cappelli.
  - 9. MUNICIPIO DI MONTAPPONE (Fermo); alla fabbricazione dei cappelli di paglia, di Montappone, per la bella lavo-

razione di essi, quantunque ordinari, e per i modici prezzi.

 BALDINI AGOSTINO, Impruneta (Firenze); — per una bella collezione di trecce operate a diversi colori e disegui, e per lo sviluppo dato a questa industria nel suo paese.

 Rossi Giovanni, Fiesole (Firenze); per la specialità e precisione di vari lavori intessuti di paglia e crino.

 BENZI TITO, Carpi (Modena); — per la bella qualità dei cappelli di truciolo e per la buona esecuzione dei disegni delle trecce esposte.

## Operai.

- RASTRELLI FERDINANDO, di Prato, capo dei modellatori dci cappelli col ferro,
   PAPI GAETANO, di Firenze, abilissimo
- nella tintura delle paglie, e 3. RASTRELLI ZELINDA, di Brozzi, esperta cucitrice di cappelli, nella fabbrica dei signori Vyse e Figli, di Prato.
- 4. PANIANI ORTENSIA, di San Donato in
- Poggio (Firenze), 5. MARINI MARIA, di San Giorgio a Colonica (Firenze), e
- 6. CHIANI TERESA, di San Lorenzo a Campi (Firenze), abilissime lavoranti di trecce

- in 11 fili, presso il signor Cesare del fu Marco Conti, di Firenze.
- FANCELLI CARLOTTA, maestra delle lavoranti, e inventrice del cappello ad imitazione di quello di Panama,
   SESTI MARIANNA, di Legnaia, e
- MANCINI ANTONIETTA, di Brozzi, esperte cucitrici di cappelli presso il signor G. G. Kubly, di Firenze.
- COPPINI MARIANNA, di Prato, abilissima lavorante di trecce di pedali in 11 fili, presso il signor Agostino Masini, di Firenze.
- BUTI ROSA, di Santa Croce, perfezionatrice della lavorazione dei cappelli fini in quel paese, e
- nm in queir paese, e 12. PUCCINI GESUALDA NE' BIAGI, essa pure di Santa Croce, abilissima cucitrice dei cappelli finissimi, presso il signor Faustino Buti.
- TIEELLI TERESA, direttrice della fabbrica dei cappelli di truciolo del signor Tito Benzi di Carpi nel Modenese.

Firense, aprile 1864.

~~~~~~~~~

Il Relatore A. KUBLY.

# CLASSE XVII.

# Pelliccerie.

# COMMISSIONE DEI GIURATI.

SAIAA MAYDMO PICCOLILLIA, di Napoli, Presidente, GHERARDEGA (DILLIA) Onte UCOLINO, di Firenza, Vice-Presidente, COMANT DOS TOMANO, di Firenza, Duca di Casigliano (lapettore della Clase), Sarquério e Relaviere.

BORDITERI ALEMSANDRO, di Firenza.
COLLARINI ANTOCALO PILTRO, di Pita.
COLLARINI ANTOCALO PILTRO, di Pita.
CONGENTE STANILLO, di Firenza.
CAGOSI ANDIOLO, di Viernza.
LICONOTRI MARCHES ATURILLO, di Firenza.
MALEJOCALY MARCHES ATURILLO, di Firenza.
NALEJOCALY MARCHES ATURILLO, di FIRENZA.
TOTANI CONTYTO, di FIRENZA.
TOTANI CONTYTO, di FIRENZA.

Il nnmero e la varietà grandissima degli oggetti compresi nella prima Sezione di questa Classe, determinarono i Giurati a introdurre qualche modificazione nell'ordine stabilito dal sistema officiale di classificazione, il quale voleva divisa la Sezione medesima nelle seguenti rnbriche: 1º corami forti di toro, di vacca, ec. 2º corami sottili di vitello, montone, capra, ec. 3º cuoi verniciati, marrocchini, pelli scamosciate, ec. 4º cartapecora e pelli di altri animali. Infatti parve al Consiglio che fra i corami per calzatura e quelli congeneri per uso di valigeria e selleria, indi-pendentemente dalle loro qualità intrinseche e comuni, perchè prodotti con identici processi, dovessero pur tuttavia notarsi sia nella concia, sia nella rifinitura, alcune differenze importanti, secondo la particolare destinazione per la quale sono formati, e potessero inoltre distinguersi alcune prerogative che appunto in ordine alla loro destinazione meritassero di essere valntate. Perciò fu consentito di dividere i pellami nelle seguenti categorie: 1º cuoiami per uso di calzoleria, cioè cuoio, vacchette e vitelli, sia lisci che patinati; 2º cnoismi per nso di valigeria e selleria, cioè cuoio bianco, nero e verniciato, vacchette nere, patinate e verniciate, cavalli e vitelli verniciati; 3º allude, senza tingere ed in colore, per usi promiscui di guanteria, vatigeria, cartoleria, come ad essupio le pelli di capra, montonei, agomini e poli di capra, montonei, agomini e cotrate con olio, cio di l'avatta li cuoto da rigne per le macchine, quello per buffetterie e le pelli esamosciate. Questa modificazione ne suggeriari, della quale non teniamo partola per la sua livei importoniamo partola per la sua livei impor-

lanza.

Joseph preliminare operatione, il mono del mono del mono del minarta i divise in du Sottocompanio del minarta i divise in du Sottolatore il signor d'instati divise in du Sottolatore il signor Alessandro Borgheri), onde 
perche questa divisione non facese mancare la uniformità necessaria nel loro lavori fi addivisione non facese mancare la uniformità necessaria nel loro lamono della divisione non facese mancare la uniformità necessaria nel loro lamono della divisione non facese mancare la uniformità necessaria del loro lamono della divisione non della divisione di 
massimante seguenti, esse doressero uniformarsi alle
massime seguenti.

nassime seguenti: l' che il valore venale dei prodotti, dovesse tenersi a calcolo come nno dei principali elementi della loro importanza in-

dustriale; 2º che fra varie specie di prodotti congeueri, si facesse maggior conto di quelle che mostrassero di avere più particolarmente progredito, in modo non tanto assoluto, quanto relativo ai bisogni industriali o maniatturri del paese, al grando i perfezionamento in cui erano precedentemente cia anche al grando di dipendenza nel quale il nostro paese, in quella specialità, si trova di fronte all'estero;

3° che finalmente non si trascurasse l'importanza degli stabilimenti manifatturieri che hanno prodotto gli oggetti esposti.

Giò premesso, scendiamo a dar conto di resultati degli esami fatti edlel distinzioni proposte dalle due Sotto-commissioni, che, priemmente adottate alla imero sioni, che priemmente adottate alla imero sioni, che priemmente adottate alla imero scuole, che proposto diviso in sei Scaioni, escuadocti el poche materie prime che farono esibile, cioè saggi di foglio, scorre, evcucianti di naturali che montante, e che orienti di naturali che mottante, e che invece assegnate alla Classe III (Prodotti agrari e [prestath]).

# SEZIONE I.

# PELLI SENZA PELO.

Le industrie comprese in questa Sezione, delle quali dovevasi studiare i prodotti, sono di tanta importanza perchè dirette a soddisfare bisogni così generali e che entrano per tanta parte nella domestica economia di ogni classe della società, che il Consiglio dci Ginrati avrebbe desiderato di non limitarsi a vedere quali degli espositori si fossero maggiormente distinti in questa o in quella categoria; ma da una riunione così copiosa c svariata di prodotti provenicuti dalle provincie più disparate del regno, esso avrebbe voluto trarre dei corollari proficui allo sviluppo progressivo delle industrie stesse, o almeno constatare dei fatti generali, all'appoggio dei quali si potessero a suo tempo, e da coloro cui spetta, dedurre utili conseguenze, e fare provvedimenti opportuni. Nei prodotti delle diverse fabbriche, esso avrebbe voluto po-tere studiare l'efficacia diversa degli elementi adoperati nella fabbricazione, e senza pretendere di strappare ai singoli espositori il segreto dei loro processi, avrebbe creduto di rendere servigio all'arte, indicando le risultanze differenti riscontrate nell'impiego dei concimi di differenti provenienze, o nel loro uso promiscuo. Esso avrebbe desiderato eziandio di potere tener conto della rapidità relativa dei processi seguiti, e costatare, in modo almeno approssimativo, il prezzo di costo della manifattura, onde stabilire il grado di mag-

giore o minore dipendenza in cui i nostri prodotti si trovano di fronte alla concor-renza straniera. E finalmente, per tacere di altro, esso avrebbe voluto poter couoscere dalla statistica dei registri doganali le quantità della importazione e dell'esportazione del genere greggio e manifatturato, onde misurare il progresso o la decadenza di questo ramo di commercio coll' estero e studiarne le cause. Ma alla soddisfazione di quest'ultimo desiderio, si opponeva la difficoltà di raccogliere in breve ora i dati necessari, e farne certa la esattezza, o più anche la varia legislazione daziaria che regolava fino a tempi recentissimi le diverse provincie ora riunite; e d'altronde l'affidarsi al brevissimo esperimento di pochi mesi, quanti si coutavano dalla unificazione della tariffa daziaria e dalla soppressione delle interne linee doganali al tempo dell' Esposizione italiana, per dedurne conseguenze per lo stato preseute dell'industrie o previsioni per l'avvenire, sarebbc stato affatto inconcludente od assurdo.

Në meglio poté la Commissione compiere i suoi desideri quanto al resto. imperceche podisionial espositori indicarono in dia rato della propositori indicarono di dato raccogliberi in quanto agli elementi di cui si fa più generalmente uso nuclio varie provincie per la concia del pellani, questo arrebbe pottuto più facilmente otteneraj per i prodicti toscani, in grazia della vicinanza dei fabbricanti, ma il farlo per me sull'ante al lo scopo.

Primesso questo avvertenze generali, affine di ginstificare il silenzio del rapporto in questa, che avremmo creduto, parte interessantissima del medesimo, veniamo a reuder conto partitanente degli oggetti compresi in ciascuna delle Sottosezioni di sopra dichiarate.

# SOTTOSEZIONE I.

Questo ramo importantissimo di mani-

fattura, era largamente e in molto bella maniera rappresentato alla nostra Esposizione. Vi figuravano i prodotti di 61 espositori, dei quali

Num. 22 di Toscana.

- 11 del Picmonte e della Sardegna.
- 11 di Lombardia.
   12 dell'Emilia e dell'Umbria.
  - 2 delle provincie napoletane.
    - 3 della Sicilia.

Siamo lieti di constatare il notabile miglioramento che si riscontro universalmente in questa manifattura; miglioramento che not speciale privrigio di qualche fabricante, ma progresso generale dell'acceptato, ma progresso generale dell'acceptato del privatti o meglio accreditati opidici riminegiata e superate talora dagli s'orizi individuali di piccoli latora dagli s'orizi individuali di piccoli latora dagli s'orizi individuali di piccoli loro in pregio i prodotti che furono esibiti, da lassiava cella mino di chi fa chianato a giudicarne una grando incertezza sul non merito relativo e sulla preumienza da

Converrebbe dire in fatti che, da poche eccezioni iu fuori, il far menzione di nicuni taccado degli altri potrebbe sembrarquasi inginstizia. Reso aduuque n tutti un debito encomio, noteremo quelli che essendosi più distinti furono giudicati degni della recognizione di merito; cioè i signori:

- BALDINI-FAINA ZEFFIRINO e C., di Fuligno; — per la buonissima concia ed eccellente ritinitura delle vacchette ed altre pelli, ridotte in cuoio all'italiana ed alla francese,
- LANZA CAMMILLO di GIOVANNI, di Torino; — per l'ottima concia dei loro prodotti appartenenti a questa Sottosezione; ed anche per la buona qualità del loro sovatto.
- OTTAVIANI LORENZO, di Messina; per i bellissimi cuoi esibiti.
   Prò Roberto e Fratelli, di Santa
- Croce (Toscana); per la buona concia delle vacchette. 5. Marano Gesualdo, di Catania; — per
- boutà di concia del cuoio e degli altri pellami esposti.
   ROMANA FRANCESCO, di Torino; — per
- i suoi vitelli patinati, dei quali espose anche alcuni campioni rientrati in gambale.
  7. PIACENTINI FRATELLI, CECCHI e C., di Pescia: — per il bello assortimento di
- cuoiami condotti in diverse foggie. In fatto di rifinizione di cuoiami e di altre qualità di pelli per calzoleria, si di-

stiusero i signori

- SORBI LUIGI, di Livorno; —per la buona rifinizione dei pellami in genere, e particolarmente per un bel saggio di vitello conciato in bianco, e condotto opaco (glacce) dalla parte del buccio.
   VANUCCHI BALDA-SARRE, di Firenrio. VANUCCHI BALDA-SARRE, di Firen-
- ze; per la buoua rifinizione dei suoi vitelli patinati. 11. MINARDI PASOUALE, di Bologna: —
- MINARDI PASQUALE, di Bologna; III.

per la bellissima rifinizione di due vitelli condotti in colore nocciuola chiaro, con nuovo disegno di sagrinatura.

- 12. CONSIGLI GIOVANNI, di Livorno; per la buona concia e rifinitura dei vitelli, ed in ispecie per avere esibito una pelle putinata e inta in rosso nel rovescio c. i grande precisione: merita di essere ricordato cou lode anche per il suo soyatto.
- 13. Carvos Gametallas e Figli, di Venezia; — che invinouo vari pellami e cuolumi foruiti di un merito intrinsco degno di esergi riconocitto; percialmente degno di esergi riconocitto; percialmente degno di esergi riconocitto; percialmente concinto con scorra di pino, del quale non figuravano attri capsoliri. Ma ciò che più costitui veramente soggetto d'atturazione, ful i inte prezzo col quale truzzone, ful in ter prezzo col quale viucca qualtunque concorrenza di indigena o di estern manifattura.
- Sopra tutti poi si distinse il signor I. OBLASSER GIUSEPPE, di Borgo a Mozzano (Lacca), che dimestrò di saper superare granui difficoltà nella rifinitura delle pelli, riducendo, con mirabile sorzo d'arte, una medesima pelle a diversi us con la più grande accuratezza e precisione.

Infatti egli presento: 1º un vitello conciato per uso di calzoleria, una metà del quale era tirata in bianco e l'altra patinata: 2º una pelle di vitello di latte, una porzione della quale benissimo patinata dalla parte del buccio, con piccola grana, per uso di calzoleria, e la rimanente ridotta ad imitazione delle pelli di cinghialo, per uso di valigeria; 3º finalmente nn' altra pelle di grosso vitello o vncchetta, ridotta metà ad uso di forte calzatura, imitando le vacchette russe. e metà uu finissimo vitello pationto per calzatura leggiera da dame. Finalmente molta lode si merito anche per un bellissimo cuoio da guide paragonabile nl cuoio inglese.

#### SOTTOSEZIONE II.

#### CUOIAMI PER U40 DI VALIGERIA E SELLERIA.

Gli espositori, in questa Secione, erano, con piccolissime differenze, i medesimi di cui esaminammo i prodotti nella Secione precedente, nè meno interessante dell'altra si mauifestò la mostra degli orgetti esposti in questa parte di manifattura; che anzi sotto alcuni rapporti meritarono di esser presi in grande considerazione. Nei cuoiami forti da suola, e in generale nel cuoi per calzature, la conorrenza delle cuoi per calzature, la conorrenza delle

l'estero poco ci danneggiava, comecchò la classe povera che forma per questi il grosso della consumazione, stesse contenta ad una certa solidità di lavoro e al buon mercato delle fabbriche nazionali, senza curarsi degli altri pregi della manifattura. Ma nei cuoiami per valigeria e selleria, troppo eravamo inferiori alle manifatture di fuori, perchè esse non invadessero, ricercate dai consumatori di quest'articolo, per la loro stabilità e bellezza, le nostre provincie te-nendo indictro la indigena fabbricazione. Ma la mostra che oggi ammirammo dei nazionali prodotti, ci fece con grande soddisfazione convinti, che molto in pochissimo tempo si è guadagnato in questo ramo interessantissimo d'industria, e se in tutti gli articoli non possiamo paragonarci ancora alla fabbricazione straniera, in alcuni già lo possiamo, e negli altri troviamo ragione, dal rapido progresso fatto, di augurarci bentosto una completa emancipa-

E ciò tanto più, se si consideri che quese manifattura in Italia vedest, in pochi se si manifattura in Italia vedest, in pochi ductriali, ma rella massima patte si esercita da pieroli commercianti, equindi poco, comunemento, ha pototo avvantaggiarsi altri paesi, per la gianti perio, perio, presso per riunire con precisione il loro pressoro, per atti lavori che qui si esepissoro, per atti lavori che qui si esecuti coi semplici mezzi manuali e cogli antichi sistemi.

Meritio lode speciale il signor Giuseppe. Oblasser di Lucca (che abbiamo già menzionato per ottima rifinizione di cuoiami da calzoleria) per aver aggiunto agli altri suoi prodotti uu bellissimo cuoio da gnide, che poteva sostenere il confronto del cuoi inglese. Dopo di lui meritarono la distinzione della medaglia i signori

 CERESOLE Fratelli FILIPPO c PIETRO, di Torino i — per la bellissima riuuiono di cuoiami da selleria esibita.

DONATI AMEDEO e Comp. di Siena;
 per una bella pelle di vacca nera in grana
 raffinata a ferro a braccia, che parve

degna di lode, benchò non perfetta.

17. FORNARI ANTONIO, di Ancona; — per il suo buonissimo cuoio nero.

18. ARXUDON LUIGI, di Torino; — per di bello assortimento di vacchette evitelli verniciati; benchè si sarebbe desiderato vedere, invece dei pezzi di pelle da lui esposti, una cappotta intera che determinasse meglio il grado di perfezione al quale e giunto in questa importante manifattura: egli si distinse pure fra i primi per la bontà della con-

cia, e la nuovità, vivacità e gusto delle tinte nelle sue pelli di capra, montone ec., ridotte in marrocchino.

19. PłacccIII ANGIOLO, di Lucca, — per il bello assortimento di cuoiami remiciati; specialmente per le belle, grandi ed intiere cappotte per mantici da carrozze e per una pelle di cavallo, tutte verniciate i grana; ed anco per un cuoio hianco verniciato. Dere notari che queste pelli erano state lavorate a braccia set pelli erano state lavorate a braccia di spessore da sembrirre sfesse a macchina.

 CIONI LUIGI, di Firenze; — il qualc moritò incoraggiamento per le pelli nere e colorate, che espose come suo primo lavoro.

### SOTTOSEZIONE III.

#### ALLEDE.

Da un ristretto numero di espositori, frono inviati i sagi dei produtti compresi in questa entegoria, ma la loro mostra era cosi siperibida co copiosa, da polore andar ranze anche in questo ramo d'indigena manifattura. Quatordici erano gli espositori, e si truvo fra essi proporzionatamente rappresentata in superiore, la media e la rappresentata in superiore, la media e la rappresentata in superiore, la modia e la ristra della continua della continua della continua della continua della continua continua producti e della continua novità, vivacti e gusto squisito di tinte, ed i signori

21. MAURIZIO JAMMY BONNET, di Castellammare (Napoli): per il suo svariatissimo e completo assortimento di marcocchini, e per la perfecione nella coloritura dei medesimi. Anche negli altri suoi prodotti ei non smenti la bella fama che avera acquistata in altre Esposizioni.
22. PUCCINI GIOCONDO, di Firenze: —per

la hella intuonazione dei colori nei suoi marrocchini, e per l'accurata rifinitura dei medesimi; non meno che per una pelle di montone opaca (glacce), valutabile anche sotto il rapporto del buon mercato.

La concia delle pelli di agnello e di capretto per guanti industria tanto importante e per la quale il nostro paces possicle abbindantemente la materia prima, in qualità eccellori tanto, che le fabbriche straniero se no disputano il raquisto facendo grave concorrenza alle manifatturenostranco diri in questa Esposizione le provinestrane di in questa Esposizione le provirie tenere che le nostre provincie ben presto non saranno, come pel passado, tributario

- e mancipie dell'estero per questo ramo di flabbicaziono. L'alta o la bassa Italia, non meno che l'Italia del centro, averano ciascuta uno espositore che con grande onore le rappresentara in questa manifattura; cui prodotti rinaleggiavano quelli delle che tendevano ad imitarli, e specialmente superavano nella concia dei capretti lo manifatturo inglesi; per cui la Commissiono volle distinti con medaglia i signori
- 23. FIORIO DOMENICO e FIGIL, di Torino; — per la buona qualità delle loro pelli da guanti, che non lasciavano nulla da desiderare per la morbidezza, elasticità, e bontà della concia, e principalmente per il gusto perfetto col quale erano colorite.
- 24. BEAU GABRELE, di Bologna; per Il suo assortimento di pelli da guanti. 25. BOSSI EDUARDO, di Napoli; — il cui assortimento di pelli da guanti, non la cia; mentre l'aspetto neno brillante encia; mentre l'aspetto neno brillante enda attribuira alla qualità inferiore delle pelli fornite dalle provincie napoletane. Del resto questo svantaggio può esser compensato dalla mitezza del prezo del guanti manifatturati con le pelli medi-

Una medaglia pure fu aggiudicata al si-

gnor

26. CERLETTI LORENZO, di Chiavenna;

per le belle allude bianche da esso esibite.

Finalmente la Commissione non lasciò inosservate le pelli di cane e gatto, conciate ad imitazione delle pelli da guanti, dal si-gnor Giacomo Ramella, di Milano; solo ò da temersi che la unovità nou possa trovare applicazione abbastanza estesa, per elevarsi al grado di muora industria.

#### SOTTOSEZIONE IV.

# PELLI CONCINTE E COMPENETRATE CON OLIO.

Numeroso fu il concorso degli espositori nei prodotti di questa categoria, e figurarono tutti fra quelli che contemporaneamente esposero cuoiami per calzoleria e per valigeria. — Nella produzione del sovatto meritarono menzione speciale i signori

 BALDINI AGOSTINO e C. di Pescia, proprietari di una fabbrica importante che fecc di sè bella mostra con un abbondante assortimento di cuoiami di ogni genere. Meritarono pure di essere ricor-

- dati con lode, il sovatto del signor Camnillo Lanza di Torino, e quello del signor Giovanni Consigli di Livorno, già precedentemente distinti.
- Fra il cuoiame per cigne, di cui cra pure ricca la Esposizione, una preminenza incontrastabile si riconobbe in quello esibito dai signori
- DURIO FRATELLI di Torino, già premiati in altre Esposizioni per questa specialità.

Scarsa cra la mostra di cuoiame per baffetterie, articolo pur tuttavia importante; ma dopochò il signor lacopo Catani di Firenze ritirò dal concorso i suoi prodotti, quelli esibiti dal signor

 ZANOBINI LUIGI di BALDASSARE, pur di Firenze, benchè lasciassero a desiderare una maggior perfezione, sembrarono i soli degni di premio.

Nelle pelli scanosciale, riportò vanto la fabbrica del signor Gabricle Peau di Bologna, già rammentato per la bella concia di pelli da ganato. Le pelli scanosciade di diversi colori da esso esbibe crano di una bellezza e di una bottà superlattira, e nel dellezza e di una bottà superlattira, e nel cialmente come una vera perficione dell'arte, una pelle di bufalo scomosciada e tirata in bianco per uso di grembiule da milizia.

### SEZIONE II.

### PELLICCEBIE.

Ci duole di non poter parlare con lode della esposizione di pelli in pelo per uso di pellicceria.

Di sette espononti, cinque esposero pelli gregge preparate in concia, ed alcuni saggi di tintura; ma non si trovo ragione a menzionarle specialmente nè per l'una nè per l'altra manifattura. Forse meritava qualche attenzione il modo di tintura applicato ad alcune pelli di volpe, dal signor Angiolo Severi di Reggio di Modena, che prescuto alcune pelli tiute non conciate, forse per dimostrare che il suo processo non altera menomamente il cuoio. Gli altri due esponenti esibirono, l'uno alcuni oggetti di pellicceria, come boà, manicotti e bavere di code di martora del Canadà e di zibellino lavorati col sistema che chiamano falsatura, oggetti di grande valore per il orezzo della pelle, di grande pazienza per l'indolo della manifattura, ma non tanta quanta sarebbe occorsa per dimostrare un vero merito di accuratezza nell'esecuzione.

L'altro espose un copioso assortimento di lavori di pellicciaio, nei quali non sapemno ravvisare quel miglioramento dell'arte, che può diveutare giusto titolo a essere onorevolmente menzionato in un concorso d'industrie.

# SEZIONE III.

# SOTTOSEZIONE I.

# CALROLERIA.

La mostra della calaoleria riusci molto soddisfacente, sa per il numero degli espositori, sia per la buona qualità dei prasitori, sia per la buona qualità dei pralina, quanto in quelli di karore di murolina, quanto in quelli di karore di perisa specie, perche quelli appartenenti para principalmente degli oggetti della prima specie, perche quelli appartenenti alla seconda, decimati in partirodare all'uso delle classi meno archite, furuon per la discondina delle cia seggetti alla Galeria economica.

La Commissione quindi, sentito il parere dei periti a tale oggetto invitati, giudicò degui della medaglia di merito i seguenti signori:

 GNESI GAETANO, di Firenze; — per avere da se solo perfettamente ideato ed eseguito il suo lavoro in tutti i generi, sia da uomo, sia da donna.
 MONTANARI RAFFAELLO, di Bologna;

— per i suoi lavori da caccia e da campagna, che si accostavano quanto era possible alla perfezione; e nei qunli la calzatura del piede sembrava anche meglio intesa che nei lavori inglesi.

3. Salani Angiolo, di Livorno; — per l'esattezza dei suoi lavori, benissimo condotti a regola d'arte in tutte le loro parti. 4. BURRONI ANGIOLO, di Livorno; — per

 BURRONI ANGIOLO, di Livorno; — per aver condotto con uguale bontà i suoi lavori in tutti i generi.

 Bruno Giovanni, di Torino; — per il bel taglio e la buona esecuzione di un paio di stivali alla reale.

 ROLANDO ALESSIO, di Torino; — per la grande precisione e per la freschezza mantenuta nei suoi lavori da donna; non meno che per la bontà dei suoi lavori

da uomo.

7. NUTI UBALDO, di Roma; — per un bellissimo paio di stivali alla cavaliera.

 Rosi Francesco, di Prato; — per la estesissima fabbricazione di scarpe da milizia, e per il buon mercato dei suoi prodotti.  Malta Pietro, di Palermo; — per la difficoltà superata nella esecuzione di nu paio di stivali impenetrabili in pelle di coccodrillo.

 Delia Paolo, di Livorno, e
 Cera Gaetano, di Firenze, — per la bella esecuzione dei loro lavori.

 Pia Casa di Lavoro, di Firenze, per la importanza dello stabilimento e la buona esecuzione dei suoi prodotti.

Oltre ai suddetti, non si può a meno di citare onorcyolmente in questo rapporto i signori Giuseppe Del Lungo di Firenze, Luigi Zaffignani di Firenze, Raffaello Fiacchi di Firenze, Luigi Boschi di Alessandria, Nicolao Galli di Pisa, Ferdinado Poggiolesi di Siena, e Luisa Ploner di Firenze.

13. Baldi Giuseppe, di Firenze, — il quale si mostrò tanto superiore, fra i tre concorrenti, per la esattezza delle sue bene intese forme da calzature, da meritare di esser proposto per la medaglia.

# SOTTOSEZIONE II.

# GCASTI

Fra le città italiane, quelle che esclistramente si occupano della fabbiciczone visione del compano del abbiciczone Milano e Hologna, che contano gradica opinici, dai quali forno nivati bellissini e cupico insertimenti. La Commissione per dimostrare in importano di questa industria, ma fu trattenuta dalla scarsida delle notizie riverente in proposito, per cui delle notizie riverente in proposito, per cui presi in questa Clisse, limitari all'esame scondo le norme in principio stabilite.

Dall'esame adunque dei saggi di così bella industria, resultarono degni della distiuzione della medaglia i signori:

 FIORIO DOMENICO e FIGLI, di Torino; — per la varietà, eleganza e bontà dei guanti esposti, dei quali hanuo estesa fabbricazione.

 BOSSI EDOARDO, di Napoli; — il quale se nella bellezza dei prodotti rimaneva un poco al di sotto del precedente, lo vinceva però nella mitezza dei prezzi.

 BEAU GABRIELE, di Bologna; — per i suoi guanti scamosciati da milizia.

17. BIANCHINI ANTONIO di Firenze; merito molta lode per i suoi guanti scamosciati, ma più ancora per i bellissimi calzoni da cavalcare, genere del quale celi fu l'unico espositore. Finalmente la Commissione ricordò con menzione onorevole, le signora Adele Berti e Diamante Valeriani, ambedue di Firenze, per i guanti lavati da esse esposti.

# SOTTOSEZIONE III.

# WELLERIA.

In questa categoria meritarono di essere nominati prima di ogni altro i signori:

18. TALAMUCCI SANTI e FIGLIO, di Firenze;— per la perfetta esceuzione di una sella da corsa, tanto nelle proporzioni, eleganza, solidità e leggerezza, quanto nella fattura. Essi esposero anche un paio di finimenti somplici eseguiti con molta precisione ed eleganza. È dopo di essi 1 signor

19. SETA MICHELE, di Vercelli; — che aveva esibita una sella d'invenzione a doppio uso, molto utile per gli ufficiali di cavalleria. Questa sella era di proporzioni buone per adattarsi bene al cavallo, e ideata in modo da impedire che esso rimanga ferito nelle marce. In ul-

timo i signori 20. LICHTEMBERGER FRATELLI, di Torino; — per la buona escenzione delle selle esposte, non che per il discreto prezzo delle medesime e per l'importanza del loro stabilimento.

Quanto ai finimenti da tiro, dei quali si vide esposto un discreto numero, furono distinti i signori

 ASTORRI MASSIMO, di Forlì, — che superò tutti gli altri concorrenti, per la finezza del punteggio di un paio di finimenti da gala.

 BORRACCI PASQUALE, di Firenze. per il lavoro precisissimo di un finimento da solo.

 ZANFINI ANTONIO, di Firenze; — per un paio di finimeuti da gala eseguiti nella sua officina meritamente reputata.
 GORI TOMMASO LEOPOLDO e FIGLIO.

di Firenze; — per la buoua esecuzione di un paio di finimenti da gala.

# SOTTOSEZIONE IV.

# VALIGERYA.

Pochi furono i prodotti che comparvero in questa Sottosezione, ma di primo ordine apparvero quelli dei signori

25. GHEZZI ENRICO, di Milano; — per la eleganza e la esecuzione nel medesimo tempo solida e finita, che si riscoutr\u00f3 negli oggetti da viaggio da lui esposti; fra i quali merit\u00f3 particolare attenzione una valigia, con suo nuovo ritrovato, cucita intieramente cen strisce di cuoie per farla più solida e durevole, e munita, a guisa di tramezza mobile, di una sacca di giusta grandezza che può staccarsi e servire per brevi gite.

26. GIÁNZANA GIUSEPPE, di Torino; per la solidità dei suoi oggetti da viaggio e per la bene immaginata distribuzione interna dei medesimi; qualità che specialmente si riconobbero in una cassa da denna.

# SEZIONE IV.

### CARROZZE,

Prima di ricordare gli espositori che in questa Sezione sembrarono degni di premio, è necessario osservare che la costinzione delle arrozza richiache un tempo assai lungo e il conservosi molte e svariate all'improvviso dall'anumnio della Esposizione, non poternon mettere in mostra che quei prodotti che per caso averano già in fabbrica o nei magazzini. Questa ragione pol farti dibitirare si sati an considerari relativo delle varie fabbriche, fondato sembra dibiti di si d

- 1. SALA CESARE, di Milano; per un Dog-cart a dne ruote di perfetta esccuzione, sia nelle parti di legname, sia in quelle di ferro; le ruote di questo legno averano l'inquartatura di un solo pezzo, seccudo il sistema Russo-Americano. Fu presa in considerazione anche la importanza della sua fabbirca.
- Gli tennero immediatamente dietro i signori
- 2. PASSAGLIA FRATELLII, di Firenze; per la esatta de degante costruzione di tra dei legni esposti, cioè del Landeu, della Poney-chaise o del Coupé d' Orsay; e per le ruote di sistema Russo-Americano con l'inquartatura di un solo pezzo e con l'aggiunta del cerchione formato di una verga cilindrica di ferro.
- SALIMBENI GOTINI CARLO, di Firenze;
   per la esceuzione accurata della sua Calèche a otto molle, non che per la ruota di sistema Russo-Americano.

Finalmente meritarono molta considerazione i signori

 Casalini Fratelli, di Roma; — per la loro estesa manifattara, non meno che per la conosciuta solidità dei loro legni.

# SEZIONE V. LAVORI DI PELO.

I pochi oggetti che potevano appartenere a questa Sezione, furono in gran parte, a cagione del prezzo o dell'uso loro, distribuiti invece fra le Classi IV, XVIII e XXI. Tra quelli rimasti alla Classe XVII fu-

rra quelli rimasti alla Ciasse XVII ucrono giudicate degne di premio per la loro varieta, bontà e bellezza, le spazzole esposte dal signor

 FINO GIOVANNI di Torino; e per la bontà del lavoro ed i mitissimi prezzi, quelle dei signori

 PICCINI ANDREA e FIGLIO, di Firenze. Inoltre fu fatta onorevole menzione dei dne espositori, signori Luigi Nutini di Livorno e Luigi Giani di Firenze, per la buona qualità dei loro pennelli da pittori

# SEZIONE VI.

e da imbianchini.

### TELE CERATE E VERNICIATE.

Questa manifattura sconosciuta pochi anni indietro in Italia, e che non avera offerto fin qui che sterili ed impotenti conati, presento in questa solonnità nazionale numerosi esemplari di prodotti belli e nuovi per noi. I dicci espositori degli articoli comparsi in questa Sezione, diedero saggi di buona manifattura in generee ciasaggi di buona manifattura in generee ciapro cui diuri conferi la medaglia ai seznenti:

- TANTINI GIROLAMO, di Firenze; per gl'incerati fini a due ritti, e specialmente per quello color rosa e nero che molto si distinse per la sua leggerezza e per la morbidità della vernice.
- morbidità della vernice.

  2. MERCANDINO FRATELLI, di Torino; —
  che produssero magnifiche tele incerate
  per carrozze e per pavimenti, delle quali,
  queste ultime, erano specialmente notabili.
- CIANFERONI ANGIOLO, di Firenze; per i suoi incerati da addobbi.
- TSCHOPP ANTON GIACOMO, di Livorno;
   — per i suoi incerati in genere, ma in ispecie per l'incerato di seta, il quale poteva sostenere la concorrenza di qualunque estera manifattura.

Meritarono poi particolare menzione le tele incerate ad imitazione dei marrocchini, dette all'americana, delle quali il signor

 Biondi Luigi, di Firenze, — offri per il primo un bel saggio di manifattura italiana, sebbene non fossero ancora perfette, forse per incompletezza della fabbrica non ancora terminata di corredare. Finalmente fra i prodotti che per una certa affinità erano stati assegnati a questa Sezione, faremo elogio dei copertoni impermeabili per vagoni di strade ferrate, che presentò il signor

 SIPRIOT CASIMIRRO, di Milano; e delle tele mesticate per la pittura esposte dul signor

 BONELLI MARTINO, di Firenze, che il distinto pittore signor Norfini, espressamente invitato, dichiarò bellissime per la dimensiono e per la qualità che egli ritiene superiore a quella delle tele inglesi.

La nostra Commissione pose termine ai snoi lavori, esaminando le proposizioni che pochi espositori avevano fatte di alcuni loro operai, creduti meritevoli di essere distinti con la medaglia, tenuto per massima che non si potessero premiare gli operai, quando i prodotti della respettiva fabbrica non erano parsi degni di premio.

I nomi di coloro che la Commissione giudicò doversi distinguere, sono i seguenti: CAPPIELLO GIUSEPPE e

Somma Raffaello, operai nella concia del signor Jammy Bonnet di Castellammare (Napoli).

TORTELLI ANTONIO maestro calzolaio e PROSPERI CARLO, lavorante idem, nella Pia Casa di Lavoro di Firenze.

CARLINI GIROLAMO, operaio del signor Edoardo Bossi, di Napoli.

MAZZONI FRANCESCO, operaio dei signori Santi Talamucci e figlio di Firenze. MOSCA BARTOLOMMEO e

OTTORELLO GIOVANNI, operai dei signori Lichtemberger, di Torino. TESSANDORI LUIGI FEDERIGO, fabbro,

VANNUCCI TOMMASO, cassaio, LENCI FRANCESCO, valigiaio, nella fabbrica dei signori Passaglia, di Firenze.

Nel conchindere il presente rapporto, la Commissione seprime il voto di vedere la industrie da lei passate in rivista a questa prima Esposizione nazionale, ma specialmente quella vitale e importante della noccia delle pelli, svilupparsi in un magnetica della prima della proposizione nazionale protesta all'ombra di opportuni provenimenti governativi, i quali mettano questa multuria naclessima, di fronte alla congenere industria estera, in condizioni ugni protesti all'ombra di protesti all'ombra di protesti di protesti di protesti della manifattura italiana.

Firenze, settembre 1864.

T. Corsini, Relatore.

## CLASSE XVIII.

# Vestimenta.

### COMMISSIONE DEI GIURATI.

CARPOA CAV Prof. FRANCESCO, di Livorno, Presidente e Relatore

GINNASI Conte LUIGI, d'Imola, Vice-Presidente.

SCIAMANNA Marchese CESARE, di Pisa, (Ispettore della Classe) Segretario

ALESSANDRI (DEGLI) Conte Cosino, di Firenze. Alpieri Copte Caulo, di Torino.

Fici Burgio dei Duchi d'Amalfi Signor Vincenzo, di Napoli Guarini Conte Giovanni, di Forli.

NALDINI BENEDETTO, di Firenze

SARAZIN C., di Firenze

ROLANDI, Maggiore d'Artiglieria, di Torino.

TALLEYRAND (DI) Duca, di Parigi. TAVERNA Conte CARLO, di Milano.

I componenti il Consiglio della Classe XVIII ricevevano una eredità, che aveva, a torto, incontrato il disfavore di non pochi, i quali avevano ricusato di far parte del Consiglio stesso. Se un troppo severo giudizio riferisce alle cose futili gli oggetti di toelette e di fantasia, se la dimenticanza delle gioie dell'infanzia ci fa di-sdegnosi dei balocchi, ninno al certo vorrà negare i grandi rapporti che hanno coll'igiene, colla decenza, con gli agi e fino con quell'arte che, velandola, ingentilisce la natura, gli abiti, i cappelli, le maglie, le trine e le merccrie. Gli attuali componenti il Consiglio giudicante la Classe lianno creduto servire alla civiltà, toglicudo a coscenzioso esame gli oggetti esposti nella Classe stessa. Non dimentichi che al comodo, alla eleganza, e fino alla moda, il nome e la potenza di un gran popolo all'italiano congiunto per comunanza di stirpe, di aspirazioni di libertà, di glorie e di pericoli, sono noti alla più gran parte delle Nazioni civili, le quali più ne sono tributarie che imitatrici, i Giurati della Classe XVIII furono dolenti di constatare che le industrie a questa riferentesi, farono meschinamente rappresentate alla Esposizione nostra, come pur troppo sono esercitate in tenui proporzioni in Italia, tributaria ancor essa della Francia per gli

articoli cleganti, dell' Inghilterra per quelli in cui il comodo efficace va conginuto alla durata, della Germania per quelli più ordinari, il cui basso prezzo è tristo compenso alla brevità della durata ed alla inferiorità della qualità.

Il Consiglio della Classe non si divise in Sezioni, ma non azzardando pronunziare giudizio sopra taluni elementi delle femminili acconciature, che è proprio del sesso forte non analizzare e nemmeno discernere nella elegante sintesi della donna, ricca o povera che ella sia, al cni abbigliamento presiede sempre quel sentimento del bello e quel desiderio di piacere, che il Creatore provvidenzialmente le infuse, il Consiglio stesso stimò conveniente associarsi eletto stuolo di signore, al cui giudizio interamente si riferi per quelli oggetti che l'industria manifatturiera esponeva analiticamente nei propri elomenti, ma che egli male avrebbe apprezzato per amore alla sintesi di che sopra.

Le signore elette a comporre questo Consiglio furono le seguenti:

CORSINI Donna ELEONORA, Marchesa di Laiatico. Presidente, TOZZONI Contessa SOPIA, Segretaria, CAREGA ORINTIA, Segretaria, ALESSANDRI Contessa ANTONIETTA, BONANI LAVINIA,
CASELLI CONESSE EUGENIA,
CORIANCIEI LEISA,
FENZI BILLIA,
FENZI BILLIA,
FENZI BILLIA,
FENZI BILLIA,
GORISANE ELISA,
GILERARDISCA (DELLA), CONESSA GILLIA,
GILERARDISCA (DELLA), CONTENTA DEL STROZZI LEDOPOLINIA,
MORETTI CONTESSA MYLLIDE,
MORETTI CONTESSA MYLLIDE,
PALADINI AMALIA,
PUZZOLIMI GESULLIDA,
NARIZIN EMILLA,
SARIZIN EMILLA,
VERRAT TERRESAS ANTONIETTA.

Nel registrare in queste pagine il noue delle signoce, che gentilimente in prestarono all'ufficio di che sopra, il relatore non può non ringraziarle pubblicamente a nome di tutta la Classe per l'efficace cooperazione, che la medesima s'elube da loro, che, italiane e straniere, vorranno, queste lince loro consacrate, conservare gradito ricordo della parte da loro sostemata nella princa solemnia che le artinuta nella princa solemnia che le artiviri al conservato del presenta del presenta ciri aucora di conservato del presenta del ciri aucora di conservato del presenta del si questo in sutinenti della perio, allo si governo i natimenti della presenta di con-

ai generosi i patimenti della guerra. Il numero degli espositori della Classe fa di 524, così divisi per regioni.

| Lombard   | ia          |     |    |    |    |    |    |     |    |     |   |   |   | .Y. | 38  |
|-----------|-------------|-----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|---|---|---|-----|-----|
| Vencto e  | Ti          | rei | пt | iı | 10 |    |    |     |    |     |   |   |   |     | - 7 |
| Picnionte | e           | L   | 10 | 11 | ri | n  |    |     |    |     |   |   |   |     | 78  |
| Emilia,   | $^{\rm im}$ | ıbı | ni | 3  | e  | .) | ls | ı'n | ch | 147 |   |   |   |     | 38  |
| Toscana   |             |     |    | ÷  |    |    |    |     |    |     |   |   |   |     | 320 |
| Napoleta  | no          |     |    |    |    |    |    |     |    |     |   |   |   |     | 13  |
| Sicilia . |             |     |    |    |    |    |    |     |    |     |   |   |   |     | 20  |
| Sardegns  | ١.          |     |    |    |    |    |    |     |    |     |   |   |   |     | 3   |
| Koma      |             |     |    |    |    |    |    |     |    |     |   |   |   |     | 4   |
| Estero .  |             |     |    | i  | i  | i  | i  |     | ì  | ì   | Ī | i | Ĵ |     | 3   |
|           |             |     |    |    |    |    |    |     |    |     |   |   |   |     |     |

## Totale N\* 524

Le medaglie conferite ascesero a 115 per gli espositori e 93 per gli operai. Queste cifre testimoniano della severità del giudizio.

Prima di devenire alla pubblicazione dell'elenco dei premiati, il relatore crede prezzo dell'opera intrattenersi particolarmente sopra le cose più meriteroli d'attenzione, che figurarono nella Ulasse.

## SEZIONE I.

#### AUOVI SISTEMI E APPARECCHI PER PRENDER MISURE, TA-GLIARE cc.

Due soli furono gli espesitori di questa Sezione: il sarto Giorgio Arunldi di Mondovì e Antonio Gioielli di Firenze. Il primo di questi espose alcune tavole, con le quali si può prontamente disegnare sulla stoff:, in sedici dimensioni progressive, i cappotti militari, ed anco, volendolo, gli abiti civili. Diversi furono i pareri dei periti sulla nuovità di questo sistema. Alcuni non lo conobbero mai, altri invece assicurarono di conoscerlo da molti anni. La Commissione si trovò quindi incompetente a giudicare sotto questo punto di vista, mancando dei dati positivi necessari per sapere se realmente l'Arnaldi ne sia l'inventore o piuttosto l'attuale introduttore. Certo si è che con questi cartoni, colla massima facilità e sveltezza chinuque può in un istante segnare sulla stoffa la parte dell' abito che vuol tagliare, e ciò a suo piaccre in sedici differenti grandezze. Venendo però al caso pratico, questo metodo non sarebbe applicabile nelle solite sartorie, giacchè le sedici grandezze non si possono dedurre che da un individuo di una data proporzione; ora siccome gli uomini variano sempre in questa, così accadra bene spesso che un tale, per escupio, che ha il petto di eguale ampiezza di un altro, abbia le spalle più larghe o più strette, e che quindi la misura fatta con regole fisse proporzionali non s'adatti punto al suo personale. Lo scopo prefisso essendo quello del taglio de' cappotti, dove si richiede minore precisione, e dove il vestito è meno aderente al corpo, questo metodo offre senza dubbio un vautaggio, sia pel niodo spedito col quale si ottique, sia per la moltiplicità delle misure che occorrono iu una sartoria militare. Sotto quest'ultimo aspetto l' Arnaldi venne dal Consiglio giudicato meritevole di premio.

Il secondo, Antonio Gioielli, presentò un misuratore detto Sanadra amovibile pel più csatto taglio de'vestiti. Non potendo i Giurati dare un giudizio coscenzioso sul merito di questo strumento, dalla sola ispezione superficiale e dagli schiarimenti dati per iscritto dall' espositore, la Commissione fece chinmare a se il Gioielli, e da lui si lece mostrare il modo pratico di usarne, uouchè i vantaggi che il ritrovato di lui può offrire sui metodi comunemente adoperati. Non abbastanza paga di queste spiegazioni dimostrative, la Commissione volle che il Gioielli ripetesse la sua operazione alla presenza di più esperti, e fosse anco provata l'operazione di segnare su di un pezzo di panno qualunque, una parte di abito dedotta dalle misure calcolate col nuovo strumento. Dopo averne constatato il felice resultato, i periti dichiarnrono che la squadra del Gioielli, oltre all'essere nuova come ritrovato e da nessuno fin ora adoprata, presentava grandissimi vautaggi

per la precisione del taglio e come tale potersi ritenere per una invenzione assai utile all'arte del sarto. Per la invenzione e per l'applicazione fattane, il Gioielli fu creduto pure meritevole del premio.

# SEZIONE II.

# BUANCHERIA.

# SOTTOSEZIONE 1.

Sulla proposta del Consiglio aggiunto di signore, vennero premiati non pochi espositori di questa Sezione, per cui meritano speciale menzione: Elisa Brunetti di Firenze (che mautiene 50 favoranti), per camicie da nomo cucite con grande esattezza e pei suoi corpetti di buon gusto e di esecuzione rimarchevole; Caterina o Susanna, sorelle Caffaret di Genova, per camicie da uomo e ricami molto bene eseguiti. Questa ditta mantiene 200 lavoranti, e produce circa 20,000 camicie all' anno. - Giulio Souneman di Firenze per enmicie, camiciuole e mutande di ottimo ricamo; l' Albergo dei poveri di Genova, per asciugamani di stupendo lavoro; Francesco Petrarcone di San Germano, in Terra di Lavoro, per tovaglia con trina, di cui fanno uso le contadine del lnogo per cuoprirsi la testa, nonché per calzetti di lana lavorati col ferro; Giuseppe Fontana di Milano, Irene e Filomena sorelle Scotto di Torino, e Cammillo Gatti di Genova, per ragguardevoli camicie da uomo.

#### SOTTOSEZIONE II.

## BIANCHERIA DI MAGLIA.

Fra i sei fabbricanti che presentarono articoli in questa Sottosezione, meritarono di essere ricordati: Carlo e Luigi fratelli Crocco, di Genova, per camiciuole e mutande di manifattura bellissima superiori a tutte le altre di simil genere. Essi hanno una fabbrica grandiosa e rinomatissima, premiata più volte colla medaglia anche d'oro, e per la quale il primo dei proprie-tari venne insignito dell' Ordine Mauriziano. - Giacomo Sacuto di Firenze, unico fabbricante di maglie in Toscana, per le buone manifatture esposte o per la modicità dei prezzi dei suoi prodotti di cotone: Matteo Turin di Torino per le mutande di lana e camicinole assortite di qualità inferiore, ma di basso prezzo.

#### SEZIONE III.

#### LAVORI DI SARTO.

Non molti furono gli nrticoli di questa industria, che richiedessero l'esamo della Commissione, sebbene in proporzioni rilevanti fosse il numero degli espositori che vi figurarono. Vi abbondarono gli abiti e i calzoni a due diritti; ma dopo lungo e attento esame, il Consiglio trovò che questi oggetti, in generale di buona fattura e di accurato lavoro, non presentavano unila di speciale come nuovità, ne di utilità pratica. Luigi Gaspare Baduel di Perugia, esposo un soprabito, da lui detto alla Cacour, coi relativi puntaloni e gilets. L'abito era ben fatto ed il taglio nuovo e originale, principalmente riguardo alle maniche; ma appunto per tale originalità difficilmente adottabile e perchè i calzoni e la sottoveste non contenevano nulla di pregevole, il Consiglio non credè l'espositore meritevole di premio. l'arve piuttosto degno di considerazione Vittore Baldisseri, di Monterotondo (Grosseto), il quale, certo con ingegno, ha saputo trovare, dietro norme fisse, il modo di tracciare e tagliare con un sol pezzo unito di stoffa un abito che, poi unito, riesce completamente fatto. Se uon per l'applicazione pratica, che riesce piuttosto difettosa, ma per un certo merito inventivo, questo sarto venne tenuto degno di premio,

Antonio Giglia, di Vercelli, espose pure un paletot a doppio diritto, con doppio bavero e fodera da levarsi quando si voglia, lavoro che venne riconosciuto degno di premio in altre Esposizioni, e che il Consiglio giudico meritare anco in questa.

#### SEZIONE IV.

#### LAVORI DI MODISTA E DI SARTA.

Sulla proposta della Sezione giudicante composta delle sunnominate signore, vennero prese le seguenti decisioni:

I signori Pietro e Maddalena Giannini, di Firenze, furono premiati per un fazzoletto di tela, ricamato benissimo, e la signora Marianna Nistri, di Pisa, consegni il premio per una federa ricamata con precisione.

Alla signora Gactana Pero, di Perugia, venne accordato il premio per un fazzoletto stupendamente ricamato, e per un lavoro congenere ebbero il premio le signore Attilia Fabiani, di Siena, e Maria Bonazzi, di Perugia.

22

La medaglia venne conferita alla signora Agnese Petrucci, di Lucca, per il fazzoletto ricamato a lutto con seta uera.

Meritarono premio un paio di sottomaniche ricamate dalla signora Antonietta Basetti, di Siena, e un fazzoletto egregiamente ricamato dalla signora Francesca Bulgarini, di detta città.

La signora Silvia Fontana, di Verona, fu premiata per una striscia di trina bianca

egregiamente eseguita.

Le diverse guarnizioni in trina inviate dall' Orfanotroito delle soro edella carità di Lecce, i lavori parimente di trina esibiti dalle Scuole pie di San Paolo, di Aquila, il gran tappeto e i fazzoletti ricamati esposti dal R. Convitto Carmiello, di Napoli, nonchè i diversi ricami presentati dal Conservatorio di Sant'Anna, di Forli, furono per la loro buona escuzione giudicati meritevoli di ponemio.

La distinzione della medaglia ebbero pure i fazzoletti ricamati che esposero le signore Maria Ronazzi, di Perugia, e Clotildo Benignetti Papi, di Macerata. Sorte che fix pure decretata alle signore Ersiglia ed Angela sorelle Garbesi, di Vorno, per un belissimo scialle ad imitazione della trina. nonche alla signora Cammilla Calandria, di Cunco, per una specialità di lavoro da essa eseguito coll'ago.

I prodotti del signor Giovanni Pozzi, di Milano, conseguirono la medaglia, perchè erano ricamati con intelligenza ed amore, e tra questi si volle ricordato il tappeto che offriva ne' quattro angoli l'immagine di quattro eroi dell'età nostra.

Il signor Ernesto Luvoni di Milano, venne distinto con medaglia per i suoi campioni di ricami maravigliosi.

Del signor Francesco Tessada, di Genova, furono fregiati colla medaglia i fazzoletti belli per disegno ed esecuzione.

Una camicia ricamata nel davanti dalla signora Elisa Brunetti di Firenze, consegni il premio; e due fazzoletti magnifici dell'Albergo de Poveri di Genova, riportarono l' onore della medaglia.

Fra ricami in seta e oro, il Conservatorio di San Giovan Battista di Pistoia conseguì il premio, per un paesaggio ad imitazione delle litografie assai bene eseguito.

Il Duomo di Firenze, ricamato dalla signora Margherita Lieto, con molta perizia, fu fra gli oggetti premieti a la signora

fu fra gli oggetti premiati; e la signora Cesira Mormorelli di Livorno venne preniata per un grazioso paesaggio. Per la signora Ersilia Parlanti di Mon-

summano (Toscana), venno decretata la medaglia in riguardo alla figura di uomo maestrevolmente ricamata ad imitazione del tocco a penna. Anco il R. Conservatorio della SS. Annunziata d'Empoli (Toscana), ebbe il premio per vari lavori esegniti da quelle alunne.

La Madonna col Bambino, ricamata dalla signora Angusta Bastanzi di Treviso, fu un prodotto dei più felici, e però venne premiata senza opposizione di sorta. Nè le signore Zelmira e Luisa sorelle

Nè le signore Zelmira e Luisa sorelle Baldeschi e Zaira Castori Baldeschi di Citti di Castello, potevano rimanere senza premio, per lo stendardo rosso di velluto tino da esse ricamato in oro per la Compagnia di Sant' Antonio.

Al signor Filippo Giussani di Milano, fu accordato il premio in grazia del lavoro che mautiene a molte ricamatrici e per la precisione dei ricami negli arredi sacri. Il signor Luigi del fu Giuseppe Martini

il signor Luigi dei la obiseppe sarchi di Milano, mostrò arredi sacri finissimi, fra i quali fu mirabile un pellicano ricamato in oro di zecchino, e però ottenue il premio.

Conseguirono parimente il premio gli ar-

redi sacri del signor Eugenio del ridetto fu Giuseppo Martini egualmente milanese e di questo artefice furono sorprendenti le teste in oro fino a punteggio dei quattro Evangelisti. La signora Anna Carta, di Cavallaro,

presso l'alermo, fu premiata per una stola ricamata sopra una rete aurea tempestata di gemme.

Premio ebbe il R. Istituto dei Ciechi in Milano, per un tappeto ricamato in lana in modo sorprendente.

La signora Marianna Buonini di Lucca, espose diversi lavori bellissimi, fatti coll'ago, che difficilmente poteransi giudicare se in rilievo, maglia, ricamo, o tessuto. A questa rara lavoratrice di maglia fu accordato il premio.

Fu da annoverarsi una bandiera ricamata in oro dallo signoro bresciane, regalata al generale Cialdini, e da questo passata egualmente in dono a S. M.:1 re nostro. Il pensiero che dominava in quel di segno e la squisitezza della esecuzione del lavoro, non potevano non sopriendere i Giurati, che unanimi rollero questa bandiera distinta con medacilia.

E finalmente il Consiglio, prese in esame il lavoro di rizmo che rappresentava la spalliera per il Irono di S. M. il ra, esispalliera per il Irono di S. M. il ra, esidi Firmaz, no pode astenera, cil rei i prenio che gli decretò ad unanimità di sidriagi, da esprimere il desiderio che a quelle tra le giovani che vi averano lavorato fossedato segno di molta lode dalli. Commiscia incanterolimente eseguito, el il perera incanterolimente eseguito, el il persero politico che vi dominara sulla nazionalità è opera che eleva la donna all'altezza delle idee virili.

Per le fascette o busti ben lavorati ed a prezzo modico portati in commercio, la medaglia fu assegnata ai signori L. Grosso o C. di Torino, alla signora Sofia Celoni ed alla signora Giovanna Giannotti-Fici, ambedue di Firenze, e per ultimo al si-gnor Pietro Belluardi di Torino.

I cappelli della modista signora Maddalena Calzarossa di Parma, ebbero premio perchè benissimo eseguiti, e i vestiti da bambini del Piccolo Parigi di Livorno, furono roputati degni di medaglia.

Fra i fiori in tela, velluto ec., farono premiati quelli della signora Eugenia Belli di Firenze, ed ai signori Egisto e Augusto Montecchi di Parma fu data egual ricompensa per i frutti in pasta per acconciature. Le penne tinte, come le sole poste a far

mostra felice in questo genere, ebbero premio nella loro manifattrice signora Elvira Gabbrielli di Firenze. Alla signora Carlotta Ludovici di Lucea

fu dato il premio per i tappeti di panno riuniti a rimendo.

Finalmente le signore Antonietta Tecchi di Pisa e Marina Basso di Bassapo, consegnirono il premio per i loro egregi lavori di rammendo in seta, lana ed altri

A questa Sezione appartennero anche le trine, delle quali se n'ebbero bellissime mostre inviate dalle fabbriche nazionali e da fabbricanti nazionali dimoranti all'estero. La Commissione reputò meritevoli di distinzione in primo grado: i signori Domenico ed Angiola Broggi di Cantu, la signora Angiola Bafico di Rapallo (Chiavari), il signor Domenico Fontana ed il signor Giovanni Cnstodi Besme, ora dimoranti a Bruxelles, non tanto per i bellissimi saggi esposti, quanto per la importanza ed estensione delle loro fabbriche; ed in secondo grado premiò il signor Emanuelo Campodonico di Rapallo (Chiavari), per gli scialli e mantiglie di trina da lui esposti.

Finalmente le trine del signor Samuel Modigliani di Roma, comnuque pregevolissime, non fnrono credute degne di rimanere in concorso, perchè antiche, e come tali reputate eziandio dalle molte persone esperte già consultate. Per questo crederono i Ginrati che indebitamente fossero state ammesse all'Esposizione, schbenc il signor Modigliani avesse tentato di indurro in una diversa convinzione con mostrare un piccolo saggio fatto venire espressamente da Roma, ma invano, perchè anco su questo il giudizio delle persone esperte fu concorde sul non ritenere la recente lavorazione di anegli oggetti.

SEZIONE V.

## LAVORI DI CAPPELLAIO.

# SOTTOSEZIONE L

### CAPPELLI DI CASTORO, PELTRO E FELPA.

La grande quantità di questi cappelli e il numero molto considerevole degli espositori, che oltrepasso i gnaranta, rende impossibile un particolareggiato ragguaglio sni giudizi emessi. Giovera limitarsi perciò ad indicare quei fabbricatori, che per differenti titoli venuero giudicati più degni di distinzione, disponendo i loro nomi al solito in ordine di merito e accennando ai motivi che fecero prevalcre a loro riguardo un tal giudizio.

Ponzone Antonio di Milano, il quale possiede una gran fabbrica, forse la prima in quella città, con moltissimo smercio nelle provincie. I suoi prodotti furono dei migliori della Esposizione, e in passato furono premiati parecchie volte,

Albertini Gaetano d'Intra, possessore di uno stabilimento esteso, con moltissimo smercio di cappelli di buonissima fattura e qualità, principalmente di quelli flessibili.

La Farina Cesare di Palermo, la cui gran fabbrica smercia grandemente buonissimi prodotti, già premiati in passato. Caviglione Raimondo e C. di Torino. Oltre la buona fattura, questi espositori, premiati più volte, meritarono speciale considerazione per le felpe da essi fabbricate mentre gli altri si servono delle francesi. Peona Gilberto e Gherardo di Livorno, la cui fabbrica estesa è molto considerata,

e i cui prodotti già stati premiati, sono molto pregevoli anco pel mite prezzo.

Galise Vincenzo di Napoli. Fabbrica importante già premiata con medaglia d'ar-

Alverà Antonio di Vicenza, Prodotti pregevoli; rimarchevoli c degni di considerazione i cappelli flessibili in pelo di coni-

llirault Giovanni di Torino. Pregevolissime le sue felpe nere.

Biagi Luigi di Montepulciano, Castori, feltri e felpe d'ottima qualità, già premiato.

Camagna Sebastiano d'Alessandria, Buon fabbricatore, che già fu premiato con medaglia d'argento.

Monti Vincenzo e Ferdinando di Faenza. I loro cappelli si distinsero per la legge rezza, pregevoli però anche nel resto. Già premiati altra volta.

Becchia Giuseppe di Biella. Fabbrica degna di riguardo pei suoi rimarchevoli prodotti.

Lurini Antonio e C. di Siena. Manifattura di merito e prodotti di buona qualità.

Bongiovanni Giovanni o figlio di Pistoia. Fabbrica considerevole già premiata con tre medaglie.

Blanc Augusto di Firenze. Buona manifattura, prodotti in complesso pregevoli e degni d'incoraggiamento.

Pierotti Aurelio ed Ulisse di Firenze. L'unica fabbrica importanto in questa città.

Barli Antonio di Firenze. Pregevoli i suoi cappelli in feltro tanto i cilindri che i gibus.

Mantellero Stefano e Fratelli, di Sagliano (Piemonte.) Estesa fabbricazione. Borelli Pietro e Fratelli di Biella. Estesa

fabbricazione.

Altri cappellai esposero buoni prodotti delle loro industrie, che non mancavano certo d'interesse, ma nel complesso non presentarono merito sufficiente per essere

specialmente distinti.
Finalmento il signor Filippo Graziosi
di Firezzo espose al pubblico un caspello
di Firezzo espose al pubblico un caspello
di Firezzo espose al pubblico un caspello
con controlo dell'epitecho, ricenju d'acque, e sovrapostori olio e lucignolo acceso, ottenne
d'attarra gli signario l'attenziono dei
visitatori. Appena però preso in esame
accorse che tatta l'inventione consisteva
in una stagnuola applicata nell'interno
del cappello, materia che oltre al riscaldarre il capo, deve auche impedire la tradarre il capo, deve auche impedire la travon ai ritenne quindi desuo di veruna.

## SOTTOSEZIONE II.

considerazione.

#### CAPPELLI E OGGETTI D'UNIFORME TANTO MILITARI CHE CIVILI.

Patterios ceans fit trouts in mostra di questo genera di lavori heuriba succedi faitbricata i concorressero. Eccettunti signori Giacomo Cessi te l'igili di iliano, Pietro Borre di Torino o Vittorio Guerra di Firence, gli altri espositori si limitarono solo a qualche propetto, peresti farono: il Braccia di Jacca, il Briguole di Genora chesnon esposero nulla che meritasse attenzione, e Radionomici di Ferni che aggiuneti suoi cappelli da brafieso alemni lepri del minimo pregio. gli uni ce gli altri del minimo pregio.

Cruicchi Cesaro di Firenze, espose dei cinturoni da ufficiali, che per la qualità della pelle e per l'esattezza della cucitura, furnon giudicati dai periti degni di considerazione, ma difettosi nella parte accessoria metallica, e d'altroude essendo quei campioni in nunero di tre o quattro, non credette la Commissione di riteneri di sufficiente importanza per meritare un distintivo onorifico.

Beltrami l'ietro di Milano, mandò cappelli gallonati di cui egli intese fare una specie di gibas pei militari. Se questo genere può difrire un certo comodo per quelli che vogliono frequentare società, convegni e bali, se ne ha in riembio una un militare deve insarae nella sua tennia ordinaria. Non si trovò quiudi che il Beltrami meritasse un premio per questo suo ritrovato.

La Puma Tommaso di Palermo, offri lavoro meglio forse degli altri, ma non perciò pregevole.

Rimangono i tre primi menzionati. Il Cesati, che espose senza confronto degli altri maggior copia di effetti di uniforme. Persone competenti e perite, esaminarono attentamente tutto quanto vedevasi nella sua vasta vetrina, ne lodarono molto il buon lavoro, il buon gusto e la bella qualità dell'assortimento, e lo dichiararono anche riguardo al grande sviluppo che diede a questo commercio e alla già premiata sua fabbrica, ben degno di medaglia. Il Borre di Torino non maudò molto, ma le sue manifatture furono ritenute per la forma le migliori e le più perfette, e come tali gli fu aggiudicato il premio. Il Guerra di Firenze non lavora che cappelli. kepi e berretti, ma tutti assai pregevoli, e tauto più meritevole d'incoraggiameuto, in quanto che non è che da poco tempo che si dedicò a questo ramo d'industria. Il Consiglio quindi lo reputò degno dell'onorifico distintivo, sempre in ordine di merito. In ultimo non dimenticò a titolo d'incoraggiamento Leopoldo Volpini di Firenze che presentò un cappello da bersagliere.

# SEZIONE VI.

Gli articoli compresi in questa Sezione, furono, per ulteriori disposizioni, passati alla Classe XVII e da essa esaminati.

# SEZIONE VII.

## MERCERIE.

## SOTTOSEZIONE I. BOTTONI.

Sei furono gli espositori in questo genere di manifattura.

Il Binda di Milano primeggiò per la quantità, varietà e perfezione dei prodotti. Se poi si considera l'immenso sviluppo da lui dato a questa fabbricazione, al gigantesco stabilimento che mantiene più centinaia di operai, alle grandi spedizioni che fa pertino in America dei suoi bottoni, ed infine a tutte le medaglie ed onorificenze già ottenute, non si esitò a proporlo per questa distinzione.

Taccini, Lertora e C., di Milano, esposero parimente un buon saggio di similo manilattura, ma essendo piuttosto un'ap-pendice alla loro esposizione di mercerie

fu preferito premiarli in quel ramo.

Donati e C. di Firenze, presentarono
dei bottoni in tela che, se lasciavano desiderare maggior solidità e durata, avevano però il pregio di essere una introduzione nella industria nazionale di un oggetto che finora eravamo obbligati di cercare in Prussia. Per questa considerazione, e per essere una fabbrica incipionte, fu data la medaglia a detti Donati e C

Giustino Paggi di Firenze, espose lavori più scadonti del Donati, ed essendo la sua fabbrica mono importante non fu creduto il caso di premiarlo.

Giovannetti Giovanni di Pisa, espose bellissimi bottoni d'osso di varie fogge e grandezze, e a titolo d'incoraggiamento gli vonne assegnata la medaglia.

Non trovossi nulla che meritasse attenzione nei prodotti esibiti dai signori Cormanni e Treves di Vercelli, sebbene i loro bottoni ottenessero altrove la menzione onorevole.

Al seguito di cho, furono dichiarati degni di distinzione i signori cav. Ambrogio Binda di Milano, Giovanni Giovannetti di Pisa e Donati e C. di Firenze.

## SOTTOSEZIONE II

#### PASSAMANTERIE

Abbastanza rilcvante fu la quantità dei lavorati di questo genere che si dovettero esaminare, e non pochi i respettivi fabbricanti che li mandarono. Giova però notare, che per molti di questi le mercerie e passamanterie non furono che un' appendice della loro esposizione. La Commissione dovette egualmente prendersene carico, essendoche simili manifatture appartengono di fatto alla categoria che è chiamata a

Ecco i nomi di coloro che si mostrarono più degni della medaglia, per le ragioni che si aggiungono nel classificarli, al solito,

in ordine di preminenza.

Solei Bernardo di Torino, che espose i passamani, cordoni ec., per tappezzeria. Egli è il primo fabbricante di questo genere per squisitezza di lavoro, buon gusto, eleganza, esecuzione perfetta e prezzi minori dei francesi.

Viganotti Gasparedi Milano, che inviò galloni per carrozze e livree con armi in oro, argento e colori. Grande finitezza di lavoro. Non ha forse competitori se si eccettua il

Brun di Torino.

Bianchi Vincenzo di Firenze, espositore di nastri da sarto e cappellaio. Questi lavori per verità non erano molto degni di attenzione, ma considerati i prezzi molto convenienti, el'essere il Bianchi l'unico fabbricante di questo genere che esista in Firenze, rendevano i suoi sforzi meritevoli di moltissimo riguardo. Pregevolissimi invece ap-parvero i nastri presentati dalla fabbrica privilegiata di Torino, non tanto per la loro specialità da ritenersi l'unica per questo genere di manifattura, quanto per la estensione della sua lavorazione.

Parodi Niccolò di Genova, che esibì degli elastici per stivaletti. La loro buona qualità e relativo prezzo rendono questa merce preferibile all'estera.

Martini, Vindrola e C. di Torino, cho presentarono galloni, frange e cordoni in oro, Buon layoro, accurata esecuzione, Meritarono grandissima considerazione i campioni di filo d' oro e d' argento ottenuti collo macchine appartenenti a questa fab-

Sartoris Giovanni di Torino, già premiato in altre Esposizioni. Egli è proprietario della migliore fabbrica di ciniglia di tutta Italia; vale a dire la fabbrica che la fornisce a miglior prezzo, essendo tale manifattura di nessun conto per sè stessa.

Taccini, Lertora e C. di Milano, per preevoli mercerie che stanno al confronto

delle francesi. Sabatini Giulio di Bologna, espositore di

passamanterie di molto pregio; indifferenti le mercerie

Bruno Folice di Genova, già premiato con medaglia di bronzo nel 1850. I suoi passamani apparvero buom, sebbene inferiori ad altri : le cretes di cotone convenienti

pel prezzo; gli altri articoli esagerati. A tutti questi espositori reputati meritevoli di distinzione, succedevano per merito Baldassarre Benvenuti e C. di Firenze, per galloni di discreta manifattura, bnone cigne, ec.; articoli correnti e prezzo conveniente, Brnn Carlo e Luigi di Torino, per belle passamanterie e galloni per carrozze anche con armi, buona esecuzione, cigne ben lavorate. Veronelli Giacomo di Monza. Si sarebbe voluta incoraggiare questa fabbrica benchè i suoi nastri di velluto non sostengano il confronto che dei francesi di seconda qualità; ma riconosciuto che il loro prezzo invece di essere minore è maggiore, non potè in verun modo esser proposto per una distinzione. Marino Pietro di Torino, espositore di galloni da carrozza, di manifattura discreta. Melloni di Bologna, che espose alcune sciarpe per militari, non rimarchevoli. Fabbriche unite di Torino; ciniglia bellissima ma di cui non si conobbe il prezzo. Siccome nel poco costo sta tutto il merito di questo articolo, così la Commissione non potè emettere giudizio alcuno.

## SEZIONE VIII.

# OGGETTI DI TOELETTA

#### SOTTOSEZIONE I.

## LAVORI DA PARRECCHIERE.

Cinque espositori presentarono differenti campioni della nori industria, questi finorono: Versani Gaetano, romano, che esibi nome della compania della constitucioni della compania della consistenti della compania della consistenti della compania della consistenti della consistenti

Baudino Tommaso di Torino, espositore di varie parrucche da uomo e da donna di buon lavoro si le nne che le altre. I prezzi discretissimi corrispondenti ai singoli articoli, formavano il maggior elogio di questo espositore.

Fabbri Antonio di Firenze, esibi quattro parrucche con molle. L'esecuzione fu trorata buona, lodevole il lavoro, i prezzi pinttosto esagerati.

Cervelli Pietro di Terni, inviò parracche da donna; nulla di pregevole.

Marchionni Torello di Firenze, presentò altre parrucche da donna, forse dei primi lavori dell'esponente, ma non incoraggiabili, perche affatto privi di merito.

Si proposero quindi per la medaglia: Il signor Baudino, come quello che univa alla bella fattura un prezzo discretissimo. Il signor Fabbri Autonio, per la buona esceuzione dei suoi lavori.

#### SOTTOSEZIONE II.

#### PIPE E ROCCHINI PER SIGARI.

Pochi espositori in questo genere, Goldfinger Giacomo di Torino: buona qualità e leggerezza nella così detta schiuma, articoli ben lavorati; non offrirono però nulla di molto rimarchevole. I prezzi sembrarono moderati e discreti. Da questo lato la merce del Goldfinger meritò considerazione. Piccioni Canimillo di Roma. Le sue pipe e bocchini di una qualità piuttosto scadente o pesante, non erano di cattivo lavoro: ma nemmeno degne di particolare attenzione. Lo stesso Piccioni però espose una bellis-sima pipa montata in argento, rappresentante un episodio della battaglia di Palestro. La finitezza di questo lavoro, il cui disegno e la bella esecuzione onorerelibero forse anche un buon artista, lo ponevano non fra gli oggetti d'uso ma pinttosto d'arte, e come tale avrebbe dovuto essere giudicato da persone competenti. Sembrando tuttavia così evidente ed incontestabile il sno merito, la Commissione non esitò dal canto suo a qualificarlo come meritevole di distinzione.

I signori Santi Talamucci e Figli di Firenze, esposero alcuni porta sigari in pelle, che sebbene troppo cari nel prezzo, non temerano il paragone dei migliori esteri, tanto la fattura ne era bella e buona; per

questo titolo furono distinti con medaglia.

Due ditte Martini di Calci, esposero pure
porta sigari in pelle a prezzo discretissimo; ma per questo titolo si trasportarono
alla Classe XM (Galleria economica), dove
venne apprezzata la loro convenienza.

Non rimase quindi a questa Classe che nn piccolo saggio di detta manifattura, che per lavoro e qualità non offri nulla di pregerole.

## SOTTOSEZIONE III.

## OMBRELLI, E OGGETTI VARI.

Discendendo a vedere quali fra gli espositori di ombrelli erano i degni di medaglia, si trovò il signor Ermanno Galli di Firenze, con un assortimento bellissimo e veramente completo di ombrelli da acqua

Quanto ai pettini da testa, due resulta-

rono i premiati per precisione di lavoro e mitezza di prezzo, e furono i signori Binda, Gugnola e C. di Milano e Giovanni Bozsek

di Firenze.

E meritevoli pure di premio: il signor Giovanni Berni di Chiavari, per un intaglio in legno; il signor Giuseppe Ambrogio di Brescia, per un intaglio in sughero, il siguor Domenico Coselschi di Firenze, per alcuni lavori di tornio sull'avorio, e finalmente i signori De Matine e C. di Roma, per utensili domestici in avorio ed ebano.

In calce della presente Relazione, si riporta l'elenco alfabetico degli espositori premiati nella Classe por ordine di merito. A questo elenco tiene dietro quello degli operai stati proposti per la medaglia dagli espositori a cui prestano l'opera loro. Il Consiglio si limitò a confermare tali proposte, nelle quali ravvisò un atto di giustizia, che non andrà scevro di buoni resultati, promuovendo la emulazione e rialzando il morale degli umili cooperatori di molte industrie, i cui saggi concorrono così al comodo della vita, come ai piaceri quella bisogna,

della eleganza e agli splendori delle ricche abitazioni

Molte delle fabbriche espositrici avrebbero meritato di esser fatte conoscere e citate ad esempio. Nel Cenno sommario sui giudizi della Classe, pubblicato il 5 decembre 1861, il relatore aveva pregato i loro direttori a fornirgli le notizie necessarie, onde esse potessero avere nel presente lavoro l'onorevole menzione cni avevano diritto; ma tutti gli espositori essendo rimasti sordi all' appello, non resta che a far voti perchè ció possa aver luogo nella prima futura Esposizione nazionale che, giova sperarlo, sarà maggiormente apprezzata dal l'arlamento e dal Governo.

1 Rivedendo le borze di stampa di questa Relazione, dopo due anni della Esposizione, mi accorgo pur troppo di quanto essa lasci a desiderare. Spero che il lettore me ne accorderà venis in grazis di questo, che, sopraccariauto di cure come Segretario Geserale della Commissione Reale dirigente la Espositione, non potei esimermi dall'accettare l'ufficio di relatore della Classe, non essendo stato possibile trovare altri che si volesse incaricare di

## ELENCO ALFABETICO

## DEGLI ESPOSITORI DISTINTI CON MEDAGLIA.

#### In primo grado.

- Albertini Gaetano, d'Intra: per un assortimento di cappelli da uomo. 2. Ambrogio Giuseppe, di Brescia; -
- per un intaglio in sughero. 3. Bafico Angiola, di Rapallo (Chiava-
- ri); per scialli e mantiglie di trina. 4. BALDESCHI ZELMIRA e LUISA, sorelle, e CASTRI BALDESCHI ZAIRA, cognata,
- di Città di Castello: per uno stendardo ricamato a oro. 5. Baldisseri Vittore, di Monterotondo
- (Grosseto); per un soprabito tagliato in un solo pezzo di stoffa.
- 6. BARLI ANTONIO, di Firenze; per un assortimento di cappelli da uomo.
- BASETTI ANTONIETTA, di Siena: per sottomaniche con trina. 8. BAUDINO TOMMASO, di Torino; - per
- parrucche diverse. 9. BELLUARDI PIETRO, di Torino; - per
- un basto di seta. 10. BERNA GIOVANNI, di Chiavari; - per
- un intaglio in legno.
- BIAGI LUIGI, di Montepulciano; per un assortimento di cappelli da uomo.

- BINDA cav. AMBROGIO, di Milano; --per hottoni di ogni specie.
- 13. BONINI MARIANNA, di Lucca; per vari lavori ad ago torto.
- 14. BORRE PIETRO, di Torino; per cappelli militari ed oggetti d'nniforme. 15. Broggi Domenico ed Angiola, di
- Cantù; per trine di varie qualità. 16. BRUNETTI ELISA, di Firenze; - per
- camicie da uomo e ricami. 17. BRUNO FELICE, di Genova; - per
- passamanterie e galloni. 18. BULGARINI FRANCESCA, di Siena; per un fazzoletto ricamato con trina. 19. CALANDRIA CAMMILLA, di Cuneo; -
- per un telo bianco ricamato. 20. CALZAROSSA MADDALENA, di Parma;
- per cappelli ed ornamenti muliebri. 21. CELONI SOFIA, di Firenze, - per busti diversi
- 22. Cesati Giacomo e Figlio, di Milano; - per cappelli militari ed oggetti d' uniforme.
- 23. CONVITTO (REGIO) CARMINELLO, di Napoli; - per un tappeto e fazzoletti ricamati.
- 24. CROCCO CARLO e LUIGI, Fratelli, di

Genova; - per camiciuole e mutande | 25. Custodi Besme Giovanni, di Geno-

va, dimorante a Bruxelles; - per un fazzoletto di trina. 26. FABBRI ANTONIO, di Firenze; - per

parrucche diverse.

27. Fabbrica privileoiata di nastri di seta, di Torino; — per nastri di-

versi di seta. 28. FARINA (LA) CESARE, di Palermo: -

per un assortimento di cappelli da uomo. 29. FONTANA DOMENICO. di Genova, dimorante a Bruxelles; - per varie trine.

30. Galli Ermanno, di Firenze; - per ombrelli di seta da acqua e da sole. 31. GARBESI ERSILIA ed ANGIOLA, 80-

relle, di Vorno; - per uno scialle ad imitazione della trius.

32. GIANNINI PIETRO e MADDALENA, di Fireuze; - per un fazzoletto ricamato. 33. GIANNOTTI-FICI GIOVANNA, di Fireaze: - per busti diversi.

34. GIOIELLI ANTONIO, di Firenze; - per una squadra amovibile per misure ec. 35. GIUSSANI FILIPPO, di Milano; - per

arredi sacri ricamati. 36. GOLDFINGER GIACOMO, di Torino; -

per pipe e bocchini di spuma. 37. GROSSO L. e C., di Torino; - per busti di seta.

38. GRUGNOLA, BINDA e C., di Milano; per pettini di tartaruga 39. INTENDENZA DELLA R. CASA DI S. M.,

in Milano; - per una bandiera tricolore ricamata. (È quella delle signore bresciane) 40. LIETO MARGHERITA, di Firenze; -

per vari quadri ricamati. 41. LUVONI ERNESTO, di Milano; - per

campioni di ricamo in bianco 42. MARTINI EUGENIO DEL FU GIUSEPPE, di Milano; - per arredi sacri ricamati.

MARTINI LUIGI DEL FU GIUSEPPE, di Milano; - per arredi sacri ricamati. 44. Martini, Vindrola e C., di Torino;

- per galloni e fili d'oro. 45. Montecchi Edisto e Augusto, di Parma: - per frutte in pasta per ac-

concisture. 46. PARLANTI ERSILIA, di Monsummano (Toscana); - per un ricamo imitante il

tocco in penna. 47. PEONA GILBERTO e GHERARDO, di Livorno; --- per un assortimento di cap-

pelli da uomo. 48. Piccioni Cammillo, di Roma; - per

una pipa di spuma istoriata. 49. PICCOLO PARIGI, di Livorno (proprietaria Cornelli Morenni Anna); - per

vestiario per signore e fanciulli. 50. Pozzi Giovanni, di Milano; - per un

tappeto ricamato con figure.

51. PENZONE ANTONIO, di Milano; - per un assortimento di cappelli da nomo. 52. Sabatini Giulio, di Bologna; — per passamanterie diverse.

53. SARTORIS GIOVANNI, di Torino; - per ciniglie.

54. SCUOLE MAGISTRALI FEMMINILI SU-PERIORI, di Firenze; - per una spalliera ricamata per il trono reale di S. M.

il Re. 55, Solei Bernardo, di Torino: - per passamanterie.

56. TACCINI, LERTORA e C., di Milano; per bottoni e passamanterie. 57. TALAMUCCI SANTI e FIGLIO, di Fi-

renze; - per porta sigari in pelle. 58. Tecchi Antonietta, di Pisa; - per rammendi diversi.

59, TESSADA FRANCESCO, di Genova: per trine e fazzoletti ricamati 60, VIGANOTTI GASPARE, di Milano; per assortimento di galloni.

# In secondo grado.

61. ALBERGO DEI POVERI, di Genova: per fazzoletti ricamati. 62. ALVERA ANTONIO, di Vicenza; - per

un assortimento di cappelli da nomo. 63. ARNALDI GIORGIO, di Mondovi; - per tavole per tagliare cappotti militari. 64. Basso Marina, di Bassano, dimorante

a Castiglion Fiorentino (Toscana); per rammendi diversi. 65. Bastanzi Augusta, di Treviso; --

per vari quadri di ricamo. 66. BECUIHA GIUSEPPE, di Biella; - per un assortimento di cappelli da uomo.

67. Belli Eugenia, di Firenze; - per fiori in tela. 68. BENIGNETTI PAPI CLOTILDE, di Pe-

rugia, dimorante a Macerata; - per uua goletta e un fazzoletto ricamato. Bianchi Vincenzo, di Firenze; — per

nastri per sartorie. 70. BLANC AUGUSTO, di Firenze; - per un assortimento di cappelli da uomo.

71. BONAZZI MARIA, di Perugia; - per un fazzoletto ricamato. 72. BORELLO PIETRO e FRATELLI, di Biel-

la; - per un assortimento di cappelli da nomo. 73. BOZSEK GIOVANNI, di Firenze; -

per pettini diversi. 74. BUONGIOVANNI GIOVANNI e FIGLIO.

di Pistoia; - per uu assortimento di cappelli da uomo. 75. CAFFAREL CATERINA e SUSANNA, 50-

relle, di Genova; - per camicie da

76. CANAGNA SEBASTIANO, di Alessandria; - per un assortimento di cappelli

77. CAMPODONICO EMANUELE, di Rapal-

lo (Chiavari); - per scialli e mantiglie di trina 78. CARTA ANNA di Palermo; - per una stola ricamata a oro.

79. CAVIGLIONE RAIMONDO e C. di Torino; - per un assortimento di cappelli da nomo.

80. Coselschi Domenico, di Firenze; per lavori di tornio. CONSERVATORIO DI SANT' ANNA, di

Forli; - per vari lavori ricamati in bianco.

82. Conservatorio della SS. Annun-ZIATA, d' Empoli; - per vari quadretti ricamati

83. Conservatorio di San Giovanni Battista, di Pistoia; - per un paese ricamato, imitante la litografia.

84. DONATI e C., di Firenze; - per bottoni a macchina. 85. FABIANI ATTILIA. di Siena; - per un

fazzoletto ricamato. 86. FONTANA SILVIA, di Verona; - per

per una striscia di trina bianca, 87. GABBRIELLI ELVIRA, di Firenze; per penne tinte.

88. GALISE VINCENZO, di Napoli; - per nn assortimento di cappelli da nomo. 89. GIGLIA ANTONIO, di Vercelli; - per

un paletot a doppio diritto. 90. GÎOVANNETTI GIOVANNI, di Pîsa; -

per hottoni di osso. 91. Guerra Vittorio, di Fireuze; - per

cappelli da militari e civili. 92. HIRAULT GIOVANNI, di Torino: - per un assortimento di cappelli da uomo.

93. ISTITUTO DE' CIECHI, di Milano; per un tappeto ricamato a colori.

94. Lodovici Carlotta, di Lucca; per un tappeto riunito a rimendo. 95. LUVINI ANTONIO e C., di Siena; -

per un assortimento di cappelli da uomo. 96. MANTELLERO STEFANO E FRATELLI. di Sagliano (Piemonte); - per un as-

sortimento di cappelli da uomo. 97. MATINE (DE) e C., di Roma; - per utensili domestici in avorio ed ebano. 98. MONTI VINCENZO e FERDINANDO, di

Faenza; - per un assortimento di cappelli da uomo. 99. MORMORELLI CESIRA, di Livorno; -

per un quadro in ricamo 100. NISTRI MARIANNA, di Pisa; - per

una federa ricamata. 101. NOVI PASQUALE, di Milano; - per maschere in seta.

102, ORFANOTROFIO DELLE SUORE DEL-LA CARITÀ, di Lecce: - per gnarnizioni diverse di trina

103. PARODI NICCOLÒ, di Genova; - per elastici per stivaletti.

104. PERO GAETANA, di Perugia; - per un fazzoletto ricamato. 111.

105. PIEROTTI AURELIO e ULISSE, di Firenze; - per un assortimento di cappelli da nomo. 106. SACUTO GIACOMO, di Firenze: - per

camiciuole e mutande di maglia di laua. 107. SCUOLE PIE DI SAN PAOLO, d'Aquila; - per lavori in trina bianca. 108. VOLPINI LEOPOLDO, di Firenze; -

per un cappello da bersagliere.

## In terzo grado.

109. ALBERGO DEI POVERL di Genova: per asciugamani con trine

110. FONTANA GIUSEPPE, di Milano; per camicie da nomo.

 GATTI CAMMILLO, di Genova; — per camicie da uomo

112. PETRARCONE FRANCESCO, di San Germano in Terra di Lavoro: - per un velo da testa con triua 113. Sonnemann Giulio, di Firenze; -

per camicie e mutande. 114. SCOTTO IRENE e FILOMENA, Sorelle, di Torino; - per camicie da uomo.

## OPERAL DISTINTI CON MEDAGLIA.

NAVA GIUSEPPE, BENSINI CARLO,

ALBERTINI ENRICO, addetti alla fabbrica di cappelli del signor Gaetano Albertini d' Intra.

BESSONE ANNA, VERDA LUIGI. LOMBARDI STEFANO, addetti alla fabbrica

di cappelli dei signori Raimondo Caviglione e C., di Torino. MANTELLERO GIOVANNI.

MANTELLERO BATTISTA. ROLANDO GIOVANNI, addetti alla fabbrica di cappelli dei signori Stefano e Fra-

telli Mantellero, di Sagliano (Piemonte). CESATI CARLO,

CESATI MARIANNA, BOLSI GIUSEPPINA

PLETESTEINER ANGELA, addetti alla fabbrica di cappelli dei signori Giacomo Cesati e Figlio, di Milano.

Pogliani Agostino. VAROLI LUIGI,

ZANOTTI GIOSUÈ, addetti alla fabbrica di

bottoni ec., dei signori Taccini, Lertora e C., di Milano.

TANGERINI VIOLANTE. MAZZANTI FRANCESCO.

POLI LUIGI, addetti alla fabbrica di pas-

samanterie del signor Giulio Sabatini, di Bologna.

Augier Giulio, Messa Giulio, Bertelli Dionigi,

BERTELLI DIONIGI, BONOMI GAETANO, addetti alla fabbrica di bottoni del cav. Ambrogio Biuda, di

Mifano

LAIGNIER GIUSEPPINA, MARLAN OTTAVIA.

MONTRUCCHIO CARLO, addetti alla fabbrica di passamanterie del signor Bernardo Solei, di Torino,

BANFI ANTONIETTA,

GAMBARINI MADDALENA, MENGOZZI MARIA, addette all'Istituto dei ciechi di Mifano.

MARTINI GIUSEPPE,

CORSI TERESA,

DEVECCHI MARIA, addetti alla fabbrica di ricami del signor Eugenio Martini, di Mifano.

GIUSSANI GAETANO,

MORELLI PIETRO, GIUSSANI INNOCENTE, addetti afla fabbrica di arredi sacri ricamati del signor Filippo Giussani, di Milano.

SOLA GIACOMO,

Brachetti Ella, addetti afla fabbrica di galfoni d'oro o d'argento dei signori Martini, Vindrola e C., di Torino.

MORANDI PAOLA, ROMANELLI CESIRA, SALVINI ELENA.

ROMANELLI GIULIA, ricamatrici e cucitrici presso la signora Elisa Brunetti, di Firenze.

LIPPINI MARIA. FALCINI ERMINIA,

CONSORTI MARIA, cucitrici e ricamatrici presso if signor Giulio Sonnemnn, di Firenze.

MONTANARO CATERINA.

MONTANARO CATERINA, ZEMO TERESA.

RICCA MARIA, addette nila fabbrica di busti dei signori Luigi Grosso e C., di Torino.

DANIOTTI CARLO, CONFIGLIACCHI GIACOMO,

SCHIATI CARLO, addetti alla fabbrica di gaffoni del signor Gaspare Viganotti, di Milano.

ZEREGA LUIGIA,

MORELLO MADDALENA, CROVARI LUIGIA, addette alla fabbrica di

trine della signora Angela Bafico, di Rapallo (Chiavari). DORINI CARLO, SIGNORINI LUIGI.

LUDER LEOPOLDO, addetti alla fabbrica di ombrelli di seta da acqua e da sole, del signor Ermanno Galti, di Firenze.

TAVELLA CARLO, addetto alla fabbrica di cappetti ed attri oggetti militari del siguor Pietro Borrè, di Torino.

CROCCO PIETRO, addetto alla fabbrica di camiciole a maglia dei signori Carlo e Luigi Fratelli Crocco, di Genova.

BROGGI FRANCESCO, addetto alla fabbrica di trine dei signori Domenico e Angela

Broggi, di Cantù. Funno Maria, direttrice,

DELLE DONNE ANNA, CANTISANI VITTORIA, MALAVITA ROSA, BILLI FRANCESCA,

MARTANO ANTONIETTA, alumne addette al R. Convitto del Carminello di Napoli.

SUOR PAOLINA CAVASSI, direttrice, NAPOLI COSTANZA,

DE STEADIS TERESA, alunne, addette all'Orfanotrofio delle Suore della Carità di Lecce.

SCAMUZZI PASQUALE, ANTONINI ANGIOLO.

PICHI FERDINANDO, addetti alla fabbrica di cappelli dei signori Gifberto e Gherardo Peona di Livorno.

GOTUSSO MARIA, VALLE MARIA,

BIANCA ANNA, CAMPODONICO TERESA, addette alla fabbrica di trine del siguor Emanuele Cam-

brica di trine del signor Emanuele Car podonico, di Rapullo (Chiavari). CIPOLLA LUIGI,

IPPOLITO GIOVANNI,

Moncara Francesco, addetti alla fabbrica di cappelli del signor Cesare La Farina di l'alermo.

MARANGHI ALESSANDRO, BULLI ANGIOLO,

GUERRA LODOVICA, per i berretti civili e militari, addetti alla fabbrica di cappelli del signor Vittorio Guerra di Firenze.

LOVATO GIUSEPPE di Padova, MATTIOLI PAOLO di Milano, MONTI FERDINANDO, addetti alla fabbrica di cappelli del signor Vincenzo Monti

di cappelli del signor Vincenzo Monti di Faenza.

SICURANI FULVIA Vedova BASSI, CHELONI PIETRO, per la parte ornativa, Lanfredini Alessandro, per la figura, ciascuno per la parte cho presero nella esecuzione della spallicra del trono di S. M. esibita dalle Scuole magistrali femminili di l'irenze.

VALENTI FRANCESCO,

BUONGIOVANNI ORESTE, addetti alla fab-brica di cappelli del signor Giovanni Buongiovanni di Pistoia.

ALBERTI DOMENICA, SUOR ALESSANDRINA, Direttrice del R. Ergastolo di Torino,

SUOR CERUTO, Direttrice dell'Asilo Infantile di Grugliasco, per la parte da ciascuna presa nei lavori esibiti dalle signore sorelle Caffarel di Torino.

Firenze, 31 luglio 1862.

Il Presidente e Relatore del Consiglio dei Giurati per la Classe XVIII.

FRANCESCO CAREGA.

# CLASSE XIX.

# Mobilia.

## COMMISSIONE DEI GIURATI.

FINOCCHIETTI Conte Comm. DEMETRIO CARLO, di Pisa (Ispettore della Classe), Presidente e Relatore, SONNINO Barone Comm. ISACCO, di Livorno, Vice-Presidente. FORTINI Ing. CESARE, di Firenze, Segretario. BARBETTI Cav. Prof. ANGIOLO, di Siena. BONAJUTI ULISSE, di Firenze, BONINSEGNI ALFONSO, di Firenze. CECCHERELLI LUIDI, di Firenze, CIACCHI GIUSEPPE, di Firenze CORSINI PIETRO, di Firenze. FRHONI March Comm. PAOLO, di Firenze. Goni Conte Senatore Augusto, di Siena HEBERT ALFONSO, di Genova. PERUZZI Comm. SIMONE, di Firenze. PREVOST ODOARDO, di Firenze TANTINI ULISSE, di Firenze

## Considerazioni generali.

Il fiorire o il decadere delle arti e delle industrie, è stato sempre in relazione colla parte che esse ebbero nella vita delle nazioni. Quando queste furono grandi e potenti, quelle furono sempre incoraggite e protette; languide e trascurate restarono allorche alla civiltà subentrò la barbarie, alla pace la guerra, al diritto la tirannia.

Le industrie giornaliere dell'omon funon sempre il pane quotidiano delle famiglie. Un popolo seuza industria è un'arteria seuza sangue; le industrie sono pre esso quello che è il sole per le campagne; le quali senza il suo vivificante calore sarebbero prive del primo elemento necessario alla lotor feconditia.

Fino dai tempi più remoti, la ricchezza dei popoli fu opera della industria, che rozza sui primordi andò modificandosi e perfezionandosi col crescre della civiltà. Questa face benefica che sparse la luce sulla faccia del globo, rese le industrie degli uomini sempre più adattate ai loro crescenti bisogui, e fini col far di assoluta uecessità ciò che da prima non era stato avvertito che come una comodità della vita cui si potea facilmento renunziare. Fino da allora si conobbe che le industrie dovevano aver tre fini, utilità, comodo e diletto degli uomini.

Penetrati di questa verità i primitivi industriosi, ricercarono l' utile ed il comodo tanto per ciò che concerneva la difesa della persona dalle intemperie e dalle aggressioni legli uomini e delle belve, quauto per sollevare col riposo l'affralimento del corpo estenuato dalle fatiche. Una delle prime industrie cui si applicò l'uomo fu quella di comporsi un vestiario ed una abitazione, formando quello di foglie di alberi e di pelli di animali, e questa cercando nelle grutte create dalla mano della natura, che venuero poi corredate di giacigli composti con pelli di animali stese sopra ad alghe, foglie ed erbe per render meno duro il terreno al riposo della persona. Furon quindi inventati alcuni arnesi più specialmente destinati al lavoro delle terre, e con essi alcuni, i più indispensabili, per rendere meglio sicure e comode le abitazioni; nessuno però che non accennasse alla più stretta ed imperiosa utilità ed agio degli uomini

Le industrie crebbero coi bisogui unana; ma non raggiussero il do terco fin, cio ci il diletto, se non quando fu avvertito che desse potexano sesre un argomento di prosperita per coltoro che avessero saguato prosperita di generale richezas, per un popolo, se non quando questo combibe la messità di ricultare jo destini, tengo con consista di ricultare jo destini, tiporecchi nel modo stesso che non avvi potruza senza ricultare, sono na vari i richezza, così non avvi i richezza senza

Gli Etruschi, i Greci, i Romani non sareblero saliti in tanto nonce mercè le armi soltanto. Ove l'industria avesse fatto loro dietto, la gloria sarebbe stata più breve. l'imperio meno esteso e meso fornidabile, il commercio non avrelbe fiorito negli intervalli della pase nei paesi ad essi soggetti, nei avrebbe somministrati ad essi gli uneuti mezib esoniministrati ad cesi gli uneuti mezib di cui avevano bisogno per

imprendere nuove conquiste.

Non poche furono le industrie che quei popoli dell' attichità applicarono all'ornamento è correlo dei loro monumenti e dellimenti de correlo dei loro monumenti e dellimenti di speciali cure quanto più lunghi furono i periodi di parce che concessero agli unomia di potera attendere alle civili facsionale e agli mi di una vita operosa esevera, tali industrie, non poterno essere che semplici e modeste, ma non per questo unifia unama.

Sulle ali della vittoria le industrie fecero il giro del mondo, e per ogni dove aprirono fonti inesauribili di ricchezza, che conferirono in generale vantaggio degli stati

guerreschi e conquistatori.

Affinebè le industrie sieno feconde produttrici di benessere e alimentino esticommerci, è mestieri però che respiriole aure tranquille della pace; imperocioti cambio de' prodotti, in cui si sostanziano le operazioni commerciali, viene favorito dall'agiatezza universale e non dall'agiatezza dei pochi prodiletti dalla fortuna.

Fino dai tempi più loutani furono le industrie reputate gloria delle nazioni eni appartennero, ed in alcune festività solenni, a sloggio di fastosa opulenza, furono specialmente dai Macedoni e da qualche imperatore romano fatte pubbliche mostre degli oggetti preziosi, che allora si consideravano come l'estremo sforzo della umana operosità.

Gli Etruschi ed i Greci ebbero arti ed industrie ricchissime, che contribuirono grandemente al consolidamento della loro poterza: non ne manearono i Romani, a cui i popoli conquisstat, e segnatamente i Greci, furono maestri; una non si applicarono però a svolgerile e a migliorarle, stimando degno dei cittadini di Roma il solo trattar la spada: il perché essi si adoperarono puttosto a incoraggirie ne 'popoli soggetti, e in ispecial modo uelle colonie da essi stabilite, e s'intartel poi a loro benefizio.

bilite, e sfruttarle poi a loro benefizio.

A chimogne si faccia a svolgere le storie degli antichi popoli, riesce agevole il formarsi una idea dello stato delle loro arti ed industrie; ma siccome spesse volte le descrizioni alterano e non sempre bene rappresentano alla mente l'oggetto che vuole descriversi, così a maggiormente convincersi del loro pregio reale, hasta entrare nei musei di Roma, Napoli, Venezia, Fi-renze, per aver sott' occhio i prodotti conservatici di quei tempi, molti dei quali sono stati ritrovati negli scavi di Pompet, Ercolano, Cumo, Roselle, Populonia, Aquileia. Agrigento, Vcio ed altre città distrutte dal ferro e dal fuoco, e sotterrate sotto la lava dei vulcani. Nè giova credere che la mano dell'attuale civiltà abhia talmente perfezionate le industrie recenti, da farci risgnardare con indifferenza alle antiche, come se fossero un mero sforzo di una civiltà ancora fanciulla. Il vigile osservatore invece, incontra spesso in alcune di quelle primitive industrie maggior perfe-zione che in quelle consimili dei nostri giorni, e in altre riconosce quasi la impossibilità di raggiungere ora la eccellenza dei prodotti autichi.1

Le vetuste industrie italiane furono pertanto dei Pelasgi che primi inventarono l'aratro per soleare le terre:2 ereditate dagli Etruschi, grandemente le ampliarono e talmente migliorarono al punto, da rendere quasi impossibile una loro maggior perfezione. I mirabili pregi delle loro arti decorative furono, con tutte le altre loro industric, una delle più belle gemme che chbero i Romani dall' eredità etrusea, che diretta a soddisfare le necessità creseenti dei popoli civili, passò poi ad arriechire vari popoli della penisola italica e dell'isole che la circondavano. Ma molte di queste industrie si persero col cadere dell'impero romano, altre furono trapiantate in Bisanzio, alcune in paesi anche più lontani, lasciando appena le loro vestigia fra noi.8

<sup>3</sup> A dimostrare le hellezze a le difficoltà delle anticle industrie, basil laierropare gli scriiti del celebre ordo romano Car. Castellani, che dopo lunghi stodi e latiche ha potuto riprodurre in oro le anticho orelicerie cittuselus, greche e romane.
<sup>3</sup> Tribidenno fu l'inseniore dell'aratro: e secondo le

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tritolemo fu l'inventore dell'aratro; e secondo le tradizioni, Pelasgo, che delte il suo none alla gente, aven per il primo Impastato e cotto il grano ridotto in farmo; "Vedi il Nicas, Storia degli onteli popoli infini, en fi, e Nauvero, Storia Antico d'Italio esp. 13, e Nauvero, Storia Antico d'Italio esp.

Durante la dominazione dei Goti, dei Lungohardi, dei Franchi e nel medio ovo, alcune industrie si persero, altre furomo imbastardite, alcune si mantennero e granlo a grado si svilupparono e si condussero fino all'epoca del riuascimento delle Arti.

Divisa l'Italia in tanti piccoli Stati, era impossibile alle industrie di avere grandi mezzi di eccitamento, e rimanendo serrate e circoscritte in definiti confini, non potevano avere lo sviluppo necessario per esserfonte di vera e propria ricchezza generale.

Mantenute come privilegio quasi esclasivo di ciascuna provincia, per non dire di ciascuna città, esse alimentarono l'agiatezza ili pochi e servirono più alla soddisfazione di principesche ambizioni che ad onore e decoro della patria.

Costrette a non uscire dai limiti prestabiliti, i loro prodotti, giudicat essendo senza confronti, non poternon gran fatto avvantaggiarsi, e per alcune ciò fit danno gravissimo. A unalgrado di ciò, esse non vennero meno in Italia, e quantunque volte si ebbe occasione di vedere qualche piccola mostra dei loro prodotti, alterttante si dovette rimanere sorpresi di riconoscere la esistenza di alcune produzioni di cui non

si aveva contezza. Prima del 1800, può dirsi che le industrie vivessero in Italia una vita affatto ignorata da paese a paese. Poche erano quelle che fossero conosciute al di là delle Alpi: pochissime quelle che avessero fatto il giro delle regioni più incivilite. Le più conosciute fino a tale cpoca erano state, in antico, gli arazzi fiorentini, le armi di Milano e di Brescia, i mosaici di Roma e di Firenze, i tessuti di seta di Genova, Firenze e Milano, la lavorazione della paglia da cappelli, qualche saggio di vino, le paste da minestra di Napoli, gli olii della Toscana e di Nizza, i formaggi della Lombardia, le preparazioni di carni suine del Modenese e Bolognese e poche altre, ad eccezione delle quali, nessuna idea si aveva all' estero della nostra industria, e forse si credeva che per servire ai più urgenti bisogni della vita, ci fosse d'uopo di affidarsi alla straniera importazione.

Nè tale credenza si dilungava gran fato dal vero, dappoiche non dandosi campa di prosperare dicevolmente alle industrie proprie, queste non potevano servire che ai bisogni di pochi, e per supplire alle generali esigenze era guocoforza aver ricorso alle estere manifature.

Le condizioni economiche dell'Italia era-

no per conseguenza meno conosciuto all'estero di quello che non lo fossero quelle di molti altri pacsi. La sua divisione in piccoli Stati, le sue leggi parziali, le sue frequenti linee dognanli, reno tali ostacoli gravissimi allo sviluppo delle sue variate industric, che le costringerano nd essere ignorate non solo all'estero quanto in casa proprisa.

Gi Italiani sapevano di possedere ampia ricchezza nel proprio paese, ma non putevano giudicare ne della sua qualità ne della sua estensione. Possedendo moltissimi clementi di prosperità interna, dominando per la sua posizione deu mari, il Mediterraueo e l' Adriatico, mentre avrebber potato sevirie d'intermedio ai grandi commerci dell'Europa, dell'Asia o dell'Affrica, appena soddisfacevano a quello della penisola.

La trascuranza à far conoscere lo stado delle propris industrie, non poté bensi durare lungamente, e sull'esempio della Franria, che fino dal 1797 aven principato le sue Esposizioni industriali, della Inghiliterra, della Germania e della Chanda, i della Compania della Esposizioni alcune Accademie di Scienzo, Artí ed Indistrie de-sero opera a parziali Esposizioni agricole, industriali e di belle artí in ocerasione festire e in qualche primaria citti.

Si videro per conseguenza Esposizioni di simil genere in Milano, Firenze, Venezia, Torino, Genova, Siena, Lucca, l'istoia ed Arezzo, como pure in qualche altra città italiana, ma sempre circoscritte al territorio dipendeute da uno di questi capilnoghi. Furon concessi premi di varie mauiere ai più distinti produttori, senza bensi stabilire regolari Giuri. Giudicate le industrie senza il benefizio del confronto con quelle di altri paesi, i pregiudizi municipali si fomentarono, e ciascun industriale premiato, credette essere il solo esclusivamente capace a far bene, ne suppose che altri potesse esservi nella propria provincia non che in Italia, idoneo a far meglio di esso nella propria manifattura. Con tale puerile ed orgogliosa insieme convinzione, i produttori si davano poca cura d'inve-stigare se realmente la loro industria era perfetta; sapevano i propri prodotti pre-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fre le industrie perdute in Italia, convien notare quelle degli arezzi forentini, dei bruccati e di cliviimportanti insunti in oro, argeoto. Velluda, seta e Isan. i così detti vesi filtili ed eltri oggetti di ceramica e veltaria.

<sup>1.</sup> B. Marchew & Kwite, & B. prime a progration of manifest forecast of Northeaten, do les from manifest del directions, takes però a severtire de fore manifeste del directions, takes però a severtire de mor fina de apoele totales fe continuous, in temps di quiete pubblica, beleggiare i santi protessor delle cities qui delle pubblica, beleggiare i santi protessor delle cities delle situation delle cities delle ser ance more benoncia, ce difficient passar, certalello errolevera, cell after supportionità persione delle quals mon anderson periodicale progratione delle ser ance delle ser ance delle ser alle ser ance delle se

minti, non ne avevano veduti altri emergere ehe potessero sostenerne in paese la concorrenza, e in bnona fede si addormentavano sopra i colti allori che supponevann

eterni sulle loro fronti.

La infaticabile lugliliterra ruppe questa liuisoine col bandire al monda, che avyebbe aperte le porte del suo palazzo di cristallo aperte le porte del suo palazzo di cristallo cercarse la regione donde essa povenitra. Ogni Stato d'Italia fu codvetto da impersoa necessità a permettre Esposizioni estre di tutte le provincie ad essi soggette, conde seggliere fra queste, quelle che avessero un merito superfativo per potere conrive del Tangig di essere spoite sulle rive del Tangig di essere spoite sulle rive del Tangig di

Fu questa la prima volta che si videro i prodotti di un intero Stato esposti gli uni accauto agli altri, e fu questa la prima volta che gl'Italiani cominciarono ad avere una idea un poco più esatta sul proprio stato manifatturiero.

Qualche illusione ciò nullostante fu conservata ma fin breve però, conciossicabe giunte le industrie italiane nel grande ostello di Hyde Park, rimascro per la maggior parte offuscate dalla, perfezione che aveano raggiunto quelle di altri paesi, ove gl'incoraggiamenti erano stati maggiori, e più facilità aveano avuto i produttori per confrontare i loro prodotti con quelli di altri industriali.

A questo primo gran fatto economico, che crebbe potenza grandissima all' industre Abione, tennero dietro quelli degli Stati Uniti d'America nel 1854, e della Francia nel 1855, che chiamarono ad Esposizioni generali i manifattori di tutto il mondo.

In ambedue tali solenni Mostre, figurarono le industrie di alcuni Stati italiani, e fin d'allora si videro i benefici effetti prodotti dall'Esposizione di Londra del 1851 Rimaneva bensi molto ancora a guadagnnrsi, imperocchè nel 1851, appena 386 furono gli espositori dei vari Stati italinni che intervennero alla Esposizione inglese. e non superarono i 450 quelli che si presentarono a quella di Parigi del 1855, Da tale ristretto numero di produttori, si desume facilmente quale piccola parte avevnno presa le industrie nostrane a quelle Esposizioni, e quante ne avevano devute rimnnere indietro per difetto di adeguati incoraggiamenti.

Compirtasi in muravigliosa rivoluzione del 1850 e <sup>3</sup>-molite le l'arriere che si frapponveno al libeto co so del commercio da ura provincia all' altra della penisola le indu trie si trovaveno intte ad un tratto sollevate da un grave peso che le opprimeva.

Cessato per un momento il rombo delle

armi, che a revano vinta a Solferino la saminosa battaglia della nostra redenzione politica, i diversi governi provvisori delle proprietti signeri provisori delle proprietti signeri, con quello lalanco di pia triottismo che tanto gli rese benemeriti della patria, interero a lacremento a socorrere quanto più poterono alle industrio consiglio, nvergenache dalle prime grandi risorse si riprometlessero, per poter creare sono di proprietti della patria, interest fatta e della quali poter sapplire agli ingenti mezi che sarebbero di di riccheze fattare, colle quali poter sapplire agli ingenti mezi che sarebbero di di riccheze fattare, colle configuenti del talanco.

I generosi esempi dei dittatori provvisori, servirono quindi di nobile impulso al l'arlamento italiano stabilitosi in Torino per volere della nazione, la quale aveva eletto a suo Re costituzionale il prode Vit-

torio Emannele II.

I vinceli della fratellanza fra gli Italiani si erano già comineiati a formare sui campi di battaglia; mavo cennento avevano ricevuto nelle aule parlamentari, e nulla ora mancava per meglio consolidarii, se non che il misurarsi nella palestra delle indistrie, che dovera essere per l'Italia non solo un fatto meramente economico, ma eminentemente politico.

Tale annunzio, che colla rapidità del fulmine il telegrafo comunico dall'uno all'altro estremo della penisola, fu accolto nno cas più con cipi che altra pressiriin

so se più con gioia che alta meraviglia. In moment come quelle in cui tutti gli delle officine e degli studi in cui la magi pri parte delle famiglia avera qualche caro sui campi delle battaglie non per anche propositi delle magi prese delle disconsissione delle battaglie non per anche propositi delle massa delle industrei italiano potesse essere in grado di cimenta ad una concervenza fra di foro, senza aver di liberti alle quali remo risorte. Temeraria impresse fi giuditata da molti una tale rassegna, e tunto più si credette delle propositi delle propositi delle primaren del 1800 ave-garrenche della primarene del 1800 ave-

MOBILIA. 185

vano, eolla loro gravità, talmente distratte lo menti di tutti, che si era giunti al giugno del 1861, senza che nessuu preparativo accennasse che la Esposizione annunziata, sarebbe risoluta in un fatto reale.

Immensi erano gli ostacoli da superare. e principalissimo fra questi la ristrettezza del tempo: ma oramai un atto sanzionato solennemente dal Parlamento e dal Re non poteva essere revocato; gl' Italiani erano chiamati ad una gran prova, ne fecero di-

fetto all'appello.

Il 29 gingno il fischio delle locomotive echeggiava aneora sotto le volte della stazione delle Ferrovie livornesi; il 15 settembre quel locale, quasi trasformato per incanto in un elegantissimo Palazzo d'Industria, risuonava dei gridi festosi che aceoglievano il Re Vittorio Emanuelo circondato dal suo Governo, e da molte migliaia d'italiani e stranieri accorsi a vedere inaugurare la prima Esposizione italiana.

Indelebile sarà per l'Italia la rimembranza di tal giorno solenne! Il 24 di giugno 1859 il valore dei suoi figli, unito a quello di generosi alleati, aveva fiaccata l'oltracotanza nemica sui campi di San Martino e Solferino, il 15 settembre 1861 la unanime concordia e il fermo volere degli Italiani vinsero una vittoria senza sangne, ehe distrusse i vecchi pregiudizi municipali e elio inauguro una nuova èra di prosperità per la patria risorta.

La storia di tale importantissimo fatto che segna un'enoca tanto luminosa del nostro risorgimento, venne affidata al cavalier professore Francesco Protonotari: la relazioue poi sulle varie industric che figurarono in tale Esposizione, fu assegnata ai respettivi relatori che ciascuna Classe seelse fra i suoi Giurati.

A me, cui toccò in sorte l'onore di presiedere il Consiglio dei Giurati della Classe XIX, della quale fui anche ispettore, non sarebbe incorso obbligo alcuno di esaminare le varie e ricche industrie che vennero rappresentate dalla Classe, ma essendone stato ufficialmento richiesto, di buon grado ho assunto l'onorevole quanto difficile incarico, nella sola fiducia che la importanza delle materie compenserà la nuodesta forma con cui saranno trattate.1

Molte furono le industrie che piacque alla Commissione realo dell' Esposizione italiana di affidare all'esame e al giudizio della Classe XIX. o molte di queste fu di mestieriehe andassero esaminate e giudicate da Commissioni miste, oude minorare la possibilità di andare inganuati nel conferimento dei premi, che era stato deciso dovessero consistere in una medaglia unica di bronzo, da darsi agli espositori che avessero prodotti i migliori saggi delle diverse industrie.

Il Consiglio dei Giurati fu nominato dalla Commissione reale, la quale si studiò di comporlo dei più distinti industriali delle varie provincie del nuovo Regno e degli uomini che per i loro studi, le loro abitudini o loro ingerenze meglio avrebbero sanuto giudicare del merito dei prodotti esposti.

Difficile era il compito del Giuri, tanto mù che la Esposizione italiana non doveva soltanto considerarsi come un fatto economico, ma emigentemente politico. Era d'nopo, per conseguenza, incoraggire il meglio possibile gl' industriali, ponendo mente miù alle difficoltà superate per ragginngere la bonta o bellezza dei loro prodotti, che al merito assoluto dei nuedesimi, il quale se da aleuno non fu raggiunto fu più colpa dell'epoca che degli uomiui. E nel tempo stesso era indispensabile non offendere la suseettibilità di altri produttori, che avendo raggiunto il superlativo del bello o del buono, non potevano essero diversamente

premiati dei primi.

Ardua cosa invero fu il superare tante difficoltà, e qualche fiata convenne invocare il patriottismo di certuni, perchè ristassero dal muovere lamenti per alcuno medaglio ehe furono giudicate esser premio più di virtà politiche che di merito industriale. Ma anche in questa occasione il senno degli Italiani rifulse grandemente, e provò nna volta di più allo straniero, elie essi avean saputo porsi all'altezza dei tempi. Vani furono i tentativi per gettare il pomo della discordia e della diffidenza fra Giurati e produttori: pacifiche e libere furono nondimeno le discussioni, accurati gli esami, non avventati i giudizi, rari per conseguenza i lamenti. Continui rapporti ebbe il Ginri cogli espositori, ed aceolte con grato animo furono sempre lo osservazioni e le notizie sulle industrie prodotte, e alcune volte determinarono perfino nuovi esami e nuovi giudizi. Ciò prolungò l'epoca prefissa per chiudere le discussioni collegiali dei Giurati, cho dovevano essere terminate uel mese d'ottobre e che invece furono protratte quasi alla fine dell' Esposizione.

Fu nel 19 settembre che i Giurati della Classe XIX tennero la prima conferenza collegialo, ed in questa il Consiglio di tale Classo rimase formato con voto unanime. nel modo ehe può vedersi al principio di questa Relazione.

Venne stabilito quindi, che prima di pro-

cedere alla discussione sul merito particolare degli oggetti, fosse mestieri deliberare per quali titoli poteva essere conseguita la medaglia dagli espositori, ed

<sup>1</sup> L'ingegnere Cesare Fortini che fa scelto a relatore della Classe, per motivi estranei alla sua volonta, por unté assumere l'incarico della Belazione della Classe me-

unanimemente fu convenuto, che per per ottenerla dovesse nelle opere esibite concorrere alcuno dei requisiti seguenti:

rere alcuno dei requisiti seguenti:

1º La buona esecuzione delle manifatture:

2º La importanza delle medesime; 3º La mitezza del prezzo, specialmente per quelle che potranno emancipare gl'Italiani dall'estera importazione.

Siccome nel conferimento delle metaglie, in alcuni casi queste sarebbero concesse al merito di una intera mauifattura, mentre in altri casi era necessario accordarie ai fabbicanti che avessero prodotto anche un soio oggetto, così fu deliberato colla suzione della reale Commissione di valersi della formula: premio alla manifattura, premio ali mobile chi adottarsi a seconda dei casi:

Trecentosettantasei furono gli espositori della Classe XIX, e fra questi,

Nº 46. esposero copie di pitture e sculture, 69. mosaici in pietre dure e in vetro, xilotarsie, lavagne ed alabastri

intarsiati,

148, intagli in legno e in avorio, cornici

dorate ed altri oggetti di lusso,
45. mobili usuali,

12. mobili di ferro e ottone,
 37. tappezzerie e lavori di decora-

zione,
6. lavori di tornitore.
13. utensili domestici.

N° 376.

Di questi 376 espositori, appartennero

N. 31 alla Lombardia. 48 al Piemoute, Sardegna e Liguria.

48 al Piemoute, Sardegna e Ligu 44 alla Emilia.

187 alla Toscana.
5 alle provincie Napoletane.

27 alla Sicilia. 18 alle provincie Venete e Trentine.

Nº 376.

Fra questi, settantaquattro furono distinti col premio della medaglia. Gli espositori premiati appartennero alle seguenti provincie, cioè:

N. 1 a Roma.
7 alle Marche ed Umbria.

16 a Roma.

- 40 alla Toscana.

9 al Picmonte, Sardegna e Liguria. 6 alle provincie Venete e Trentine.

7 alla Lombardia. 4 alla Sicilia.

Nº 74.

<sup>1</sup> Vedl Crano communio delle ragioni per le quali furuno aggiudicate le medaglie alle industrie della Classe XIX; Firenze, Tip. Barbèra 1344. I nomi dei premiati e le ragioni determinanti la distinzione loro accordata, resulterauno da un eleuco in calce alla presente Relazione.

senda International maggiormento lo striluppo delle industrie, la Commissione reale avera concessa facoltà al Giuri di proporre il conserimento della medaglia agli operati, che coadiuvarono alla produzione eigli oggetti esposti, o che negli stabilimenti esponenti si erano resi distinti per avere coli opera loro, o col horo ingegno, con la conserimenta di conserimenta di conindustria, limitando a tre il numero delle medaglie per cinscuno stabilimento delle medaglie per cinscuno stabilimento.

Facendo plauso a questa saggia deliberazione della Commissione reale, il Gininivito i capi fabbira industriali a trasmettergli le proposte motivate e corredate dei titoli che potevano essere di valido appoggio, per premiare con equità gli operai

da loro dipendenti.

Cominciata la discussione sopra questo argomento, fu riconosciuto che il numero delle tre medaglie assegnato dal regolamento poteva riuscire talvolta troppo limitato, in ispecie quando si fosse trattato di proporle agli operai di grandiosi stabilimenti, ove complessivamente venissero riuniti variati generi di manifatture. Per ovviare a tale inconveniente, e volendo procurare di non violare le disposizioni regolamentari, il senatore conte Augusto dei Gori, propose di prendere per base delle operazioni relative a tale soggetto, la seguente deliberazione che fu approvata alla unanimità: « Considerando che colla formula adottata di medaglia alla manifattura, il Consiglio dei Giurati della Classe XIX ha iuteso appunto distinguere complessivamente tutte le arti che concorrono alla fabbricazione di mobili ed oggetti complicati e di lusso, e che quell'unica formula, mentre premia l'esponente per il complesso della sua produzione e distingue solidariamente un intero stabilimento industriale, riconosce la moltiplicità e varietà dei lavori e delle industrie che concorrono all'importanza ed al merito di una manifattura;

Delibera, che mantenendo e confermando la formula adottata per premiare con un unico distintivo d'onore le intere manifatture, debbansi accordiare tre medaglie agli operai per ciascuna arte, i quali abbano contribuito al pregio di una manifattura completa."

Al seguito, della quale deliberazione, furono 89 le medaglie conferite agli operai della Classe XIX, come a quelli cui si dovera molta parte di lode per il concorso

<sup>1</sup> Vedi Craso sommerin cit.

da essi prestato alla buona produzione degli oggetti esposti. I loro nomi seguono quelli degli espositori nell'elenco in calco

della presente Relazione.

Il numero delle ricompense non fu piccolo certamente, ma avuto riguardo alla eccellenza degli oggetti esposti non fu certamente esagerato. Nessuno avrebbe mai creduto che in si breve tempo, l'Italia, presa può dirsi alla sprovvista, fosse capace di spedire tanta e si fatta copia di produzioni.

Avendo l'esito superato l'espettazione generale, non è da maravigliarsi se anche la cifra delle ricompense fu superiore alle previsioni che se ne erano fatte.

Malgrado il numero dello distinzioni, non ve no fu una che non fosse posta in discussione e messa ai voti; ed ho la soddisfazione di potere affermare, che nella massima parte furono votate alla unanimità; diverse a pluralità di voti, e per una sola dovetti prevalermi del mio voto di preponderanza, come presidente, avendo essa ottenuta metà di voti favorevoli e metà contrari. Ne tale mio voto fu determinato senza giuste ragioni; imperocche l'esponente per il quale si discuteva la distinzione, era un giovine veneto che senza nozioni di disegno aveva prodotto nu vaso di noce, intagliato con rara disinvoltura, avnto specialmente riguardo al breve tempo impiegatovi ed ai pericoli corsi per sottrarlo alle ricerche della polizia austriaca, che specialmente alle frontiere facea vigile guardia onde nessuno oggetto della Venezia potesse giungere alla prima Esposizione italiana. Oltre di che l'esponente aveva dati altri saggi del suo ingegno in una gran cornice intagliata di stile veueto. la quale, se non cra perfetta, non cessava di esser meritevole di considerazione, come quella che era l'opera di un giovine privo di studi di disegno. Fu per queste ragioni, che io reputai conveniente di prevalermi del mio voto di preponderanza, cho non obbi luogo di dovere esperimentare in nessun altro caso.

Varie erano, come dissi più sonra, le industrie da doversi esaminare dalla Classe XIX, e siccome alcune riunivano il merito artistico a quello industrialo, così per cvitare una soverchia responsabilità e per raggiungere un criterio più esatto per il conferimento delle medaglie, fu dal Giuri deliberato che commissioni miste dovessero giudicare: le copie delle pitture e sculture e i commessi in pietre dure, i mosaici di l'irenze, il mosaico veneto bisantino, le avventuriue e i calcedoni applicati ai mobili. gli alabastri e le fotografie acquerellate.

ŞΙ. Delle copie delle Pitture

e Sculture. Lunghe furono le discussioni sopra a ciaschoduna di queste industrie artistiche, e specialmente sulle copie delle pitture e sculture, le quali, a tenore del regolamento

generale dell' Esposizione, dovevano essere escluse dalla Sezione designata nella classificazione col titolo di Opere di Belle Arti. Una circolare del 21 giugno 1861 del segretario generale Francesco Carega, le animesse all' Esposizione referendole alla Classe XIX come oggetti di decorazione, e nominando una giunta di artisti che dovesse severamente esaminarle prima di ammetterle, e ciò per evitare che la loro eccessiva affluenza occupasse soverchio spazio senza aggiungere decoro alla Esposizione. Siccome però, con tale giusto rigore, la Commissione reale non voleva pregiudicare gl'interessi di coloro che esercitavano la nobile industria del copiatore di oggetti di arte, così dispose che per le copie non ammesse, vi fosse nn locale apposito dove po-

Malgrado i rigori dell'ammissione, molte furono le copie, specialmente di pitture, che comparvero nel palazzo della Esposizione. e arduo cómpito fu quello di disporle in locali disadatti, e più ardno quello di doverle giudicare dalla Commissione mista che fu composta di me come presidente della Classe e dei signori professori Annibale Gatti ed Emilio Burci per le pitture, e dei signori cav. Sebastiano Fenzi e Carlo I.

tessero essere riunite e onde ne fosse fa-

cilitato lo smercio in quei mesi nei quali

molti amatori sarebbero venuti in Firenze.

Fuller per le sculture. Poche furono le copie premiate, e sole quelle che possedevano un tale superlativo merito di esecuzione, da non lasciare dubbio veruno nell' animo del Giuri sulla giustizia di esser distinte con medaglia. Il loro merito eccezionale fu constatato da chiunque potò esaminarle, e il voto del pubblico che le aveva giudicate preventivamente col suo buon senso, fu la miglior riprova per la Commissione di non esscre andata ingannata nel suo decisivo voto.

La rammentata industria è propria di tutte quelle città italiane, ovo maggiore è il numero dei capilavori d'arte che si conservano nelle gallerie e pubbliche e private, e nelle nostre più ricche chiese. Roma, Firenze, Venezia, Napoli, Milano, Torino e Parma, sono forse le città della

<sup>1</sup> Vodi la Raccolta degli atti afficiali dell'Esposizione staliene del 1861. Il locale per la rendita delle copie non ammerse non so ove fosse, ne sa se fa attuato questo progetto della Commissione reale.

penisola ove esiste il maggior numero di copiatori, sì perchè posseggono le più ricche e splendide gallerie, e si perchè sono sempre frequentate da namerosissimi forestieri, che volentieri fanno acquisto di tali lavori per avere un ricordo delle nostre divine

opere d'arte.

Converrebbe bensi che tutti i copiatori ponessero più studio nell'eseguire l'opere loro, o avessero di mira più che il guadagno, che soventi volte è il nemico più acerrimo della perfezione del lavoro, il loro amor proprio e il decoro dell'industria che professano, che è quella di ritrarre il più fedelmente possibile i dipinti dei nostri più grandi maestri.

Non dovrebbero poi le copie delle pitture e sculture essere mescolate colle altre industrie, e nelle future Esposizioni sarebbe, a mio avviso, convenevole, che per queste vi fosse un locale apposito ove potessero essere convenientemente espuste sopra pareti adatte, coperte di tele scure, e che ricevesscro luce dall' alto. Nello stesso modo che le copie non dovrebbero andare confuse colle altre industrie, molto meno lo dovrebbero essere le opere d'arte, alle quali sempre farebbe d'uopo una esposizione totalmente a parte, avvegnachè succeda che mescolando iusieme nel luogo stesso opere d'arte e prodotti industriali. le une danneggiano gli altri e viceversa, distraendo il pubblico con gravissimo danno per la rettitudine dei giudizi. Giova sperare che nelle successive Esposizioni italiane vi sarà provveduto, e ciò ridonderà a vantaggio tanto delle arti che delle industrie, eliminando che si riproducano alcuni inconvenienti che accaddero nell' Esposizione del 1861, dei quali non occorre qui tenere proposito alcuno.

Resultarono meritevoli dell'onore della

medaglia:

1. Antonio Sasso, di Venezia domiciliato in Firenze; - per la sua stupenda copia del dipinto di Fra Angelico di Fiesole, rappresentante il Paradiso coll'incoronazione della Verginc Maria, e per l'altra bellissima copia del dipinto di Raffaello, la Madouna del Cardellino, in cui l'esecuzione non era meno perfetta.

Vincenzo Corsi, di Firenze; — per la graude accuratezza di esecuzione di una sua copia di un dipinto di Raffaello, esistente nella reale Galleria di Firenze e rappresentante nua donna incognita.

3. Cecrope Barilli, di l'arma; - per la intelligenza di disegno ed il buon colorito con cui era stata condotta una copia del fantoso dipinto del Correggio, rappresentante la Madonna col Bambino e Santa Caterina, porzione del centro di tale mirabilissimo quadro.

4. Pietro de' Servi, di Lucca; - per l'egregio modo cou cui era stato copiato un dipinto del Francia, rappresentante la

Madonna col Bambino,

5. Giovaccbino Costa, di Firenze; - per 'accuratissima copia della Poesia di Carlo Dolci. Furono ancora reputate degne della me-

daglia e raccomandate alla attenzione degli intelligenti, le fotografie diligentemente colorite e miniate con artistica bravura dal giovane pittore Torquato Mazzoni di Montepulciano, che riscossero l'unanime

plauso del Giuri.

Il medesimo distintivo fu pure con plauso aggiudicato a Salvatore Marchi di Lucca, stabilito a Parigi, per le sue figure in plastica, formate di gesso preparato e terra cotta, che sono eseguite con molta maestria e che non possono rimanere inosservate agli intelligenti.

### § II.

## Dei commessi in pietre dure e del mosaico di Firenze.

La splendidissima mostra dei commessi in pietre dure della R. Fabbrica fiorentina, e gli stupendi e numerosi oggetti di mosaico di Firenze prodotti da diverse private fabbriche, attrassero grandemente l'attenzione del pubblico, che si compiaceva dello splendore di questa bella industria quasi esclusivamente fiorentina, le cui glorie risalgono a tempi ben loutani, come accennai non ha guari nella Relazione sulle arti ed industrie italiane applicate ai mobili, che figurarono nell'ultima Esposione di Londra.1

L'arte del mosaico e d'incidere le gemme fu propria dei popoli primitivi che abitarono l'Italia. Chiusi, Volterra, Cortona, Perugia, Vulci, Tarquinia, Cère, Tuscania, Bomarzo, Vejo, per tacere di molti altri luoghi minori, empirono, colle ricchezze scavate nel loro seno, i musei d'Italia c quelli delle primarie città d' Europa, facendo non dubbia testimoniauza dello stato in cui trovavasi fino dal tempo degli Etruschi, e in alcuni luoghi dci Pelasgi, tale arte nella penisola nostra.

Il mosaico di quei tempi differiva bensi grandemente da quello attuale, non solo per la qualità delle materie impiegatevi, quanto per la parsimonia dei colori, che per la diligenza del commesso. Il mosaico primitivo non fu esperimentato che per

<sup>1</sup> Vedi Delle Arti ed Industrie applicate ai mobili, Relazione del conte F.vocomerri, Milano 1863

li Vedi Micata, Storia degli antichi Popoli d' Italia, T. 1. c Vennouca, Storia antica d' Italia; T. 1.

MOBILIA. • 189

pavimentare i templi, i pubblici edifizi e i ginecei, ed era formato primieramento di materie vitree colorate, che ridotte in piccolissimi pezzi insieme commessi sulla norma di prestabiliti disegni, rapprescutarono figure, animali, frutta e fiori. Il nome di musaico, col quale venne denominata tale vitrea intarsiatura, è opinione di Francesco Milizia (Dizionario delle Belle Arti) che derivasse dalla seguente circostanza: « Vicino ad Atene, cgli scrive, era una collina chinmata Colle Museo, perchè ivi era sepolto il poeta Musco, nella cui tomba fu praticata questa sorte di pittura vetrina; e perchè le nove muse erano presso i Greci le rappresentanti di tutte le scienze ed arti, in grazia di esse nnequero le voci o denominazioni di musei o di musaici. »

Riconosciuto che la friabilità delle naterie vitree presentava poca probabilità che tali mosaici pervenssero ad esserduraturi, furono esporimentate ed adottate le materie calcaree, come quelle che presentavano una maggior resistenza alle degradazioni derivanti dal gelo, dal caldo e dall'umidità, contro di cui l'ingegno dell'uomo non puo opporre ripari sufficienti.

I mosaici di simil genere ebbero i Greci di inventori, e da loro riccvettero il nomo di Litostratici; la loro origine è anteriora all'mno 79 di Cristo, avvegnache ne sisono stati scoperti quasi intatti fra le rovino di Pompei ed Ercolano, città sepolte dalle eruzioni vulcaniche del Vesuvio in tale enoca.

Nei recenti seavi dovutisi esegaire in Volterra per alirellare la pizza di San Francesco, è stato ritrovato, a due metri Voltera per alirelare la pizza di San Sisso libiostratico liugo metri 7, 70 e largo metri 3, 10, che essendo ben conservato, ba potto formare soggetto di sudon agli arpotto formare soggetto di solto agli arpotto per la pira espoza in cui furono anteriore alla prima epoza in cui furono inventati tali mosaici libostratici, e che velano i materie calcargo onde è formato.

— Questo musaico è composto con piecole pietrazze quadrasqualri, biancia e nere, rappresentanti un campo con formelle ottagone sevuit sel centro, alcune un nodo triangolo e consimili cose. Fra una formella e l'altra avri una specie di stella che le congiunge. Bellissimo poi è il contorno di tale parvimento, fatto con un bene inteso tale parvimento, fatto con un bene inteso pantemente formata di pietrazze bianche e nere che determina un mirabile effetto.

L' esatto disegno di tale antico mosaico, è stato eseguito sotto la direzione dei benemeriti che tutelano i lavori degli scavi volterrani, e dei quali credo conveniente riportare qui la relazione fatta al Municipio di Volterra in occasione del ritrovamento dell'accennato mosaico.

Part. Nº 72 del 1864.

 Illustrissimi Signori Gonfaloniere e Componenti il Consiglio Comunale di Volterra.

In ondine alla commissione ricevutane dall'illustrissimo signor avv. (Cenome Beltrami ff. di Gonfaloniere di Volterra, noi sottoscritti abbiamo intrapreso uno scavo sul piazzale presso la chiesa di San Fracesco, a fine di rittorare e scoprire i mosaici vii esistenti, al seguito degli indizi offerti da alcuni frammenti di mosaico trovati a caso, nel praticarvi i lavori di riduzione.

 Nei primi giorni di queste indagini, potemmo ritrovare e scoprire il muro laterale di unn camera, il quale facera angolo retto con altri due muri n cantonata, dei quali non potemmo trovare il proseguimeato, perchè si dirigeva in quella parte di piazzale già abbassato e disfinto per la

posizione inclinata.

 Risulta che in questa camera esistesse un mosaico ricchissimo, condotto a squisito disegno con marmi colorati in bianco, rosso e nero, framezzato da pastiglie vitree di un bel colore verde chiaro, e verde cupo.

"Disparaintamente il mosaico Meso fu trovato per la maggior parte demolito fino dai tempi nei quali era stato coperto, ma gli aunai non piecoli che tuttavia caistenia di la sunti di proporti a cucuratamente lavati, primo pensero fu quello di farii casttemente discurare, e questa operazione altanente discurare, e questa operazione altanente discurare, e questa operazione alria di proporti a curratezza e lo zelo suo proprio non solamente ne copio il diseguo e il preciso andamento, ma si uni in selienza per li manente decia futri la vori.

\* Fatte queste copie, procedemmo al-Tasportazione dei mosacia tessa, e per mezzo di uno strato calcarco, munito di artere casso di sul terreno i singoli avazzi del mosaico eli depositammo provrisoriamente nella secola comunate di felle Arti, ove che di solo cedere ali una operazione interea per discopripiri e riporii nello stato di prospetto e collocarii quiindi in quel loogo che alle SS. LL. Ill.— panocri de-

- Terminato così il lavoro di questa ca-

mera e ritrattane in pianta la figura colla indicazione del luogo donde furon tolti i frammenti che sopra, non si limitarono là le nostre indagini, e appunto sulla opposta facciata del muro di sopra indicato, scoprimmo altra camera, il di cui pavimento lungo metri 7, 71 e largo metri 3, 10 è tutto formato di un mosaico finissimo a marmo bianco e nero, che tanto per la hellezza dello scompartimento così benc inteso e accuratamente condotto, quanto per la sua rarissima conservazione, ha destato la meraviglia e la sorpresa di quauti lo hanno veduto. Questo pavimento è si-tuato metri 1, 50 inferiormente al piano dal quale si parte il piazzale al muro di confine coll' orto dei RR. Monaci Camaldolensi, e per un lato s'insinua sotto il muro medesimo, talmente che per ora rimane a sconrirsi quel tanto solo che sotto il muro stesso risiede, non essendoci noi voluti determinare senza un superiore consenso dello SS. LL. III. a demolire e a forare il muro medesimo. Soltanto, previo permesso graziosamente ottenuto dai prefati RR. Monaci, ci siamo dati ad esplorare quella porzione del loro orto, che confina col muro medesimo, e giunti collo stesso al livello del discoperto pavimento, lo abbiamo ritrovato egualmente bene conservato, e insieme l'ingresso alla stanza medesima formato da due muri, dello spessore di metri 0, 50 ciascuno, framezzo ai quali esiste tuttora la soglia di tufo e sonra di uno parte d'intonaco a colori, che formava lo zoccolo della pittura della quale era tutta ornata la camera. E di ciò fan prova i moltissimi frammenti d'intonaco a colore vivissimo, meravigliosamente conservato, che nd ogni trarre di sterro continuamente rinvengonsi, e fra gli altri due pezzi più grandi e interessanti che furono sul posto accu-ratamente disegnati dal prelodato signor professor Batelli e insieme cogli altri diligentemente raccolti da noi, e che ci ricordano gli stupendi affreschi della rediviva Pompei. Molti e diversi andamenti di muro che sonosi fin qui discoperti in quell'orto, ci danno speranza di altri ritrovamenti importanti, è la stessa speranza ci porgono i rottami di vasi, di cristalli, di marmi, d'intonachi e di smalti che ivi abbiamo trovati confusi alle rovine e al getto nella stessa guisa che trovati gli avevamo nel piazzale

E di tutte queste reliquie abbiamo fatto diligentemente tesoro, come di quelle che sole, in mancanza di memorie, possono dar lume allo scienziato per indicare con qualche esattezza l'epoca della costruzione e l'uso cui fiu destinato questo ricco locale, rimasto tanto tempo ignorato, ed ora quasi per prodigio ritrovato ai di nostri. Sarebbe necessario pertanto di prosegiuri e indagiri nell'orto dei reverendi Monaci, inche si presentino traccie di quescioni della consultata della consultata di consultata di consultata di consultata della camera di consultata della camera discoperteri, sono della consultata della camera discoperteri, sunti di cinta delle camera discoperteri, sunti di criata della camera discoperteri, per cui oltra di Tuttorizzazione per la spesa relativa crediamo necessario che e SS. Li. Ill.—de-ridamo necessario che e SS. Li. Ill.—de-ridamo necessario che e SS. Li. Ill.—de-ridamo necessario che concerti con operati reverendi Mouaci.

» Ma sopra tatto chiediano colla massima prenura di essere autorizzati a formare un solido riparo, munito di tettos, che circondi tutta la camera del discoperto mossico, percie questo non venga guasaton de dall'intemperie ne dall'opera di qualche malevolo, fino a tauto che dalla saviezza delle SS. LL. Ill.\*\* non sarà proceduto alla definitiva sistemazione del moculto alla della dell

saico medesimo.

Nel chiudere questo nostro rapporto, ci facciamo lecito di rilevare rispettoamente alle SS. Ll. Ill.—, che questa fortunata cocasione si pore propiana al imprenderore di respecta di consultata di consultata di sparsi per la città e generalmente quasi non curati dai rispettri possessori, e a risolvere una volta di risuurili tutti in uno stesso locale, dove possano sesser garantiti dalle ingiurie del tempo, cel insieme consulrazione degli intelligenti.

## - Volterra, 16 aprile 1864.

Segnati | A. CINCI.

Il Municipio di Volterra, dopo una tale relazione, ordino altri scavi, ma nulla fu ritrovato che incoraggisse a proseguire nelle ricerche.

Il pavimento cui accenna la riprodotta relazione, fu remosso a cura del signor Gnglielmo Botti di Pisa, e sarà collocato in una stanza del palazzo comunale detto

de' Priori in tale città.

Il mossico fu coltivato dagli Italiani e da Grezi calcel dopo le ivassioni barbariche e la decadenza dell'arte antica. Cargiato dagli stupendi mossici di Boma e di Bavenna, ne foce adornare la basilica di Aquisgrana, il incendo egli slesso soggetto condotto da artefici italiani. Iri vedesi di Redetatore che consegna le cikavia a sau Fietro e lo stendardo a Costantino, seno il vessilio a Carto Magno.

Apprezzatissima fu tale artistica industria in tutta l'epoca Franca e nelle successive; e per meglio assicurarsene, basta svolgere le vite dei papi che vanno sotto il nome di Anastasio il Bibliotecario. quelle degli arcivescovi di Ravenua, di Agnello Ravenuate e quelle dei vescovi di Napoli, di Giovauni Diacono, ove trovansi le accurate descrizioni dei mosaici condotti nelle chiese più antiche di Roma. Ravenua e Napoli, non che in altre città più piccole. Alcuni di essi si sono conservati fino al giorno d'oggi, di altri esistono preziose vestigia, molti sono stati distrutti più che dalla mano edace del tempo, dall'ira cieca dell'uomo, che molte volte nella ebbrezza delle più turpi passioni, non rispetta nemmeno i monumenti delle sue passate glorie. Il più alto grado di perfezione nel mosaico fu raggiunto dagli Italiani, nel secolo del Buouarroti e di Leonardo da Vinci, e fu principalmente determinato dal sostituire alle materie calcaree quelle silicee, le quali, oltre il vantaggio di una maggior durezza, presentavano una più svariata vaghezza di colori e agevolavano ai mosaicisti la possibilità di rivaleggiare colle nitture, riproducendo in pietra i fatti più splendidi della vita umana, che più interessa tramandare all'età più lontane qual nohile eccitamento ad operarne dei nuovi.

Se la storia deve saper grado alle arti, che gli rennero in soccorso per meglio trauandare ai posteri le azioni di chi gli precedette nel cammino della vita, deve saperio grandissimo specialmente a quelle meglio sidiare i pericoli che l'eacità del tempo procura alle umane cose, e nimo porta negare doversene immenso in tal caso al nonaito, il quale per la sua muio giunne a farci conocereri i fatti più interessanti e curiosi della vita di popoli da 1800 anni scomparsi dalla scena del

Qual fosse la regione d'Italia dopo l'Epoca Franca, che prima sapesse con utilità coltivare questi interessantissima industria, non viene dagli storici precisata, ne so se possa prestarsi intera fede a Luigi Lanzi, che assicura aver prima fiorito in Lombardia che in Toscana.

E un fatto positivo altresi, che primi ad seserciarla in l'occana furono lacopo da Torrita, frate unisore, e Andrea Tañ fio-rentino. Il primo, conosciuto specialmente sosto il nome di Pra Jimio propositi del Vasari che dosso apprendesso pre l'arte sua de un tal Guido di Siena, lo che indurrebbe a crederre che in quella l'internazioni ci cultivasse prima che in Prima che in Prima che in Carte del propositi del propositi

Il Vasari, relativamente al Tafi, racconta: « Considerato che il musaico per la lunghezza della vita era più che tutte le altre pitture stimato, se n'ando da Firenze a Venezia... ed operò di maniera che a Firenze condusse maestro Apollonio pittore greco, il quale gl'insegnò a cuocere i vetri del musaico, a far lo stucco per commetterlo, ed iu sua compagnia lavoro nella tribuna di San Giovanni la parte di sopra. . Andrea divenne prestamente più dotto dei Greci. - E sul conto del medesimo aggiunge Antonio Zobi nelle sue elaborate Notizie storiche sull'origine e progressi dei lavori di commesso in pietre dure: « Che il Tafi imparasse da' Greci la maniera di far lo smalto ed il cemento pel musaico, amniettiamolo pure in grazia delle tante obbligazioni che abbiamo al ricordato insigne scrittore (Vasari); ma uon pertanto se ne dee trarre la conseguenza, che ciò allora s'ignorasse in Toscana; essendochè Guido da Siena e Fra Mino avessero condotti simili lavori innanzi che Andrea fosse in grado di recarsi a Venezia presso maestro Apollonio. Quando egli scrisse di queste cose, s'era forse dimenticato di quanto avea già detto nel Proemio alle Vite dei Pittori, rapporto al mu-saico nell'abside della suburbana basilica di San Miniato al Monte, cioè: - ivi - « Sul principio dell' undecimo secolo, la pittura, che era poco meno che spenta affatto, si vide andare riacquistando qualche cosa, come ne mostra il musaico che fu fatto nella cannella maggiore della Chiesa di San Miniato al Monte, » Ed il Vasari, dietro al quale bisogna andare molto cauti

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vedi Li Fianti. Storio d'Italia, T. 1, Epoca France. <sup>2</sup> Nel Sacco di Roma molti mossici asolareno distrutti per opera di sobalti che massumessero molte chiere, enlle rispettando ab Insciando intetto. Ne paris il Posso nelle Revier di Bono uscai estesimente a ne fa censo il Gasson nella sua storia.

<sup>1</sup> Vedi Lazz, Serria Pittorica, Scuola forentina, Epoca IV. V. 1.

in quanto alla cronologia, consente: che talvolta Fra Mino ed il Tafi lavorarono insieme di musaico, che fecero diversi allievi, fra i quali Gaddo Gaddi e Vicino da Pistoia, e che questi portarono a compimento alcuni lavori dai loro maestri incominciati in comune.

L'unico saggio di mosaico litostratico del secolo XIV, è forse quello condotto da Duccio di Boninsegna, che si osserva tuttora nel centro del pavimento del duomo di Siena, ove poi Domenico Beccafumi nel secolo XVI esegni il più grande e magnifico mosaico che sia mai stato fatto, e che tut-

tora forma una delle giorie di quella città. Con Beneletto Peruzi vene inaugurata l'era gloriosa del mossico ed intaglio in petre dura uella culta Firezza, che preferente in petre di petro del mossico ed intaglio in Casta Diolognese e da altri valentissimi artisti, addivenne ricchissima industria, che y covinte protecta dai sorran della Toscana, giunes fino all'epoca presente, dopo aver selezza. Visto del sono del

Risalendo ad epoche tanto lontane, non farà meraviglia se il mosaico gode tuttora dell' affezione tradizionale degli taliani, e se nella Esposizione di cni parliamo fu comuna l'esultanza in vedere sempre più coltivata e perfezionata questa antichissima

Una Commissione mista fu chiamata ad esaminare e gindicare di tanti spregi lavori, che sarebbe stato desiderabile veder figurare ancora nell'Esposizione internazionale di Londra del 1862, giacche in tal guisa il nostro mosaico arrebbe colà sostenuto con più lustro la concernera con quello delle fabbriche imperiali di Peterkoff in Russia.<sup>2</sup>

L'esame di tanti oggetti condotti in piere dure, ed in mosaico di Firenze e la coma, obbligo tale Commissione a lunghe ed accurate disamine, che motivarono diverse e lunghe discussioni collegiali, aventi per oggetto precipion il determinare quanti e quali sarebbero i lavori da doversi premiare.

Trattandosi di una industria, ove l'arte fa d'uopo che grandemente predomini a cagione della correttezza del disegno, così la Commissione non potè essere gran fatto infulgente, e, lasciandosi guidare dalla sevra regola del bello, non fu larga dispensatrice di medaglie di merito, limitandole a cinque soltanto, delle quali una convesso al Barsotti di Boma per uno stupendo

mosaico rappresentante la piazza di San Pietro.<sup>1</sup>

Le altre quattro furono aggiudicate: alla reale Galleria delle pietre dure di Firenze, al prof. Gaetano Biauchini, ai signori Gio-

condo Torrini e C., ed al signori Guagni e Bazzanti di Firenze.

Tale severità di criteri origino vari lamenti, che consigliarono movi esami, e resero necessaria l'aggiunta di altri Giurati artisti alla prina Commissione; ma lieri furno le modificazioni al precedente

rati artisti alla prina Commissione; ma liberi funco le molificazioni al precedente giudizio che fu quasi all'unaminità conformato. La coscienza del Giuri rimase così tranquillizzata, ed ognuno pote andare maggiormente convinto della rettitudino imparziale che aveva determinate le primitte ricompense.<sup>3</sup>

mittre Prochipcias.

di tali medaglica alla regia Manifattura delle pietre dure, senza indicare da quale laroro fisse stata consigliata la concessione del premio, essendoché il solo che potera una consenza del premio, essendoché il solo che potera mana della basilica di San Lorenno, rappresentante la Cena in Emans, sebbene nel dissono lacciasse seso pure qualche cosa a desiderar. Gli altri larori presentati de servo di care del premio d

Relativamente al rammentato paliotto, reputo convenevole di avvertire, che desso forma parte del monumentale altare destinato ad arricchire la basilica Laurenziana di Firenze, la quale da gran tempo attendo un tale artistico lavoro, che adesso giace inoperoso, quantunque completo, nei magazzini della predetta galleria. Il lasciare senza una destinazione un tanto cospicuo monumento, sembrami dannoso sotto ogni rapporto, e non so trovare una ragione plansibile che autorizzi una tale trascuranza. la quale tanto più è stata avvertita nell'occasione dei recenti grandiosi restauri operatisi nella citata chiesa, potendosi allora, meglio che in qualunque altro tempo, devenire allo stabile collocamento del rammentato altare.

Qualunque possa essere la opinione sui pregi artistici del medesimo, nessuno potra impugnare esser desso uno dei più

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vedi per maggiori notizie, Lon Ansono, Notizie atoriche dell'origine e progresso dei lavori in pietre dure. — Firenze 1848.

<sup>2</sup> Vedi Fisocomerri, Relazione elt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tale musaico non era in pietre dure, ma del genere di quelli che si lavorano in Roma con minutissimi persi di varie muterie.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> I Giarrati activiti che giudicarono, in unione a quelli della Cussor XIX, i lavori in pietre dure, mosaleo di Firenze e di Roma, forono i professori Enrico Pollastrini, Pio Fedi e Pietro Della Valle e i signori Ensilio Burci ed Emilio Lapi.

grandios lavori emersi da qualche tempo dal laboratorio delle pietre dure, ne per qual tonge menda possa rivesenvirsipare, qual tonge menda possa rivesenvirsipare, qual tonge menda possa rivesenvirsipare, qual tonge menda per la continue fatiche, rimaner debba senza! l'onore del collocamento dorottogit, al quale è in gran parfe suborivirato. Es siccome tale decore fu sempre rivato. Es siccome tale decore fu sempre determinato dai suoi prodotta risticic, così uni sta lecito di fare qui alcune osserva che resistono al d'effittuazione di micliori.

Varie sono le cause che da qualche tempo mantengono quasi stazionaria la R. Manifattura delle pietre dure, ma principalissima fra queste è il difetto di valenti artisti, che sappiano sottoporre al mosaicista disegni che somiglino quelli dei tempi avventurosi del Cigoli, del Ligozzi e del l'occetti. Il di lei splendore, non potendo basarsi solamente sulle glorie passate, è indispensabile che per fatti nuovi si riveli, per potere così rendersi degna dell'altezza dei tempi presenti; e per rispondere a tali giuste esigenze, occorrono disegnatori che abbiano specialmente studiata la ristretta tavolozza, della quale è costretto a prevalersi chi commette in pietre dure. Senza di ciò, qualunque perfezione di lavoro non sarà raggiunta, ne si potrà lungamente sostenere la superiorità che fin qui ha saputo mantenersi su qualunque altra fabbrica di commesso in pietre silicee. - Dovendo essa all'arte la bella fama cui da vari secoli è salita, non può senza grave disdoro abbandonare la produzione di quegli oggetti puramente artistici, che non possono emanare se non che da un disegno perfetto.

nè può determinare l'esistenza di consimile stabilimento, il quale non potrà mai essere produttore di larghi guadagni a chiunque possa esserne il proprietario. Se la sna importanza fosse più industriale che artistica, se la sua prosperità potesse derivare dal maggior o minor lucro da ottenersi colla vendita di qualche prodotto, in tal caso nulla si opporrebbe alla continuazione del modo onde è regolato attnalmente, giacchè potrebbe essere una proprietà produttiva dello Stato. Ma siccome per mantenersi pari alle sue gloriose tradizioni, gli è mestieri progredire più colle esigenze dell'arte, che coi severi precetti della pratica economia, così venendo a mancare la base del ternaconto, non rimane allo Stato nessuna ragione plausibile per conservarne la proprietà, che potrebbe essere aggiunta alla lista civile che meglio certamente ne cnrerebbe l'interesse e la fama. ш.

La questione del tornaconto non deve

Uno stabilimento come quello delle pietre dure di Firenze, unico in Europa per la ricchezza e bellezza delle opere in esso prodotte, non avrebbe dovuto mai essere distaccato dall'appannaggio della Corona, la quale sola è riserbata presso tutte le nazioni più civili a tutelare le sorti di consimili manifatture, specialmente quando sono, come questa, destinate a continuare nn' arte che per lungo volgere di anni è stata gloria nazionale. Se l'attenzione dei governanti, distratta da gravissime cure politiche, non potè in momenti difficili fermarsi quanto occorreva sulle di lei sorti, ora che con mente più pacata e tranquilla si attende al definitivo assetto della pubblica cosa, deve ripararsi con equità alle precedenti risoluzioni, e incombe al Parlamento di provvedere acciocche una delle più antiche arti fiorentine non debba vedersi aduggire sotto il tepido cielo nativo, mentre gode di una vita rigogliosa nei gelidi climi della Russia, ove la possente protezione degli czars la cresce ogni giorno a più splendido avvenire.

Possedendo una ingente e svariata quantità di pietre silicee di cui non si può con esattezza precisare il ricco valore. disponendo di macchine perfezionate e di vaste officine, avendo a sua disposizione disegni e modelli antichi di altissimo pregio, sarebbe deplorabile che tale edificio per mancanza di assistenza e adeguate risorse dovesse andare in maggior decadenza. E tanto più ciò sarebbe a deplorarsi, in quanto che malgrado la scarsità di valentissimi disegnatori, emergouo pur tuttavia da essa di tratto in tratto tali mirabili lavori, che chiaramente indicano essere tuttora là dentro la feconda cuna di Giovanni delle Corniole. E fra vari di questi, ragion vuole che, a titolo di onore, si faccia menzione del bellissimo quadro testè compiuto, rappresentante il sepolcro di Cecilia Metella, nel quale se qualche leggiero difetto incontrasi, ciò devesi all'essere stati del tutto fedeli all'antico disegno di Leopoldo Cioci di Firenze, che non cessa di essere commendevole. - La maravigliosa perfezione di commesso che in esso ammirasi, da niuna fabbrica è stata finora raggiunta, e nel modo stesso nessun'altra ha saputo produrre un bassorilievo, come quello, non ha guari modellato e disegnato dal giovine e valente scultore Paolo Ricci impiegato nella R. Manifattura. Tale bassorilievo forma un medaglione tondo del diametro di 40 centimetri, e rappresenta il Divin Redentore che prega nell' orto avanti all' Augelo. Entrambe le figure, es-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vedi neil Appendice il Documento è contenente la descrizione delle pietre suddette.

clasivamente composte di pietre silice, sono egresiamente disegnate condotte con tale maestrevole effetto, da valere fama di artista a chi ne li 'autore. — Tale medaginore però, onde essere completo, abbiso-gnerobbe di una corraice condegna che non corriere condegna che non di bromo finamente conflicto soure se non di bromo finamente conflicto soure se non di bromo finamente conflicto soure se non di bromo finamente di dure, come quelle di alcune attiche acquassantiere che conservansi ed ammirnass nel regali appartamenti del palazoo l'itti.

Un altro stupendo lavoro, che sarà ultimato per la solenne occasione del sesto centenario di Dante, è una piccola statua rappresentante il divino poeta, alta 32 cen-timetri, disegnata e modellata dal rammentato artista Paolo Ricci di Firenze, che ha pare maestrevolmente modinata e scolpita nel pavonazzetto di Fiandra la di lei ele gante base alta 19 centimetri, e che perfettamente armonizza colla parte superiore. -Tale egregio altorilievo è l'nnico che sia stato tentato dall'epoca di Ginseppe Torricelli e di Orazio e Francesco Mochi, e non sarà certamente una delle ultime glorie di tale storico laboratorio. In esso sono state ancora riprodotte, in questi ultimi anni, due grandi tazze di porfido, una delle quali eseguita sopra un modello etrusco rammenta l'epoca più bella dell'arte.

Giusto argomento di encomio, è ancora la rimovata aspicazione della orefeeria a diverse antiche piecole tazze, cercando lavori che un sono di consegnitario del lavori che un sigorno esequirono con perfecione più unica che rara Benvenuto Celini ei suoi allieri. Tutti gli accomati lavori sono il prodotto più uplendico di tale getto di piano e di onore, se nella prosima futura Esposizione universale di Parigi saramo coli speltiti, per gargiare e far pompa di loro fra gli altri prodotti che del mondo.

Se maggiori fossero stati gl'incoraggiamenti e le risorse, più soddisfacenti ancora sarebbero emersi i resultati di talmanifatura, la quale se tanto ha saputo produrre quasi abbandonata a se stessa, agevolmente poù indursi di quali progressi sarebbe capace, ove venisse adeguatamente assistita e protetta.

Dessa ha fin qui lavorato per abbellire le tombe Medicoe e quelle Lorenesi nella basilica Laurenziana. non che per arricchire le gallerie, i palazzi e le ville reali della piccola Toscana, e per servire a ri-cambio di ricciti donatiri che in solemi circostanze solevano fare i di lei sorrani con quelli di estere nazioni. Nè pochi, ne di piecola entità furono simili regali, e quasi può direis che le opere piu famose in

pietre dare, sieno andate ad oraner più le gallerie e le reggie estere che le nostrane. Dall'epoca di Francesco de'Medici risale na tale splendida costamanza, cd ora che l'irenze è chianata dagli eventi policci a presentata della di continuazione di consultata di presentata di le d'Italia debba ricorrere ai lavori di fabbriche private per soddifare a qualche tratto di consulti munificezzo? Oppure, dovrà tollerarsi che etili compii fallo Stato qualche prototto della mao? — Ciò sarebbe per ogni rispetto indecrosso, nè potrebbe essere tollerato dalla

dignità della nazione. Riassumendo il già detto, conviene concludere, che alle imperiose bisogna di tale storico opificio non potrà mai sanzionarsi che venga provveduto con la vendita di qualche altro oggetto antico, giacchè quelli che possiede, quantunque tutti non di altissimo pregio, pure sono indispensabili a servire alla storia dell'arte. Nell'epoca più avanzata dell'umano incivilimento, nella cuna gloriosa delle arti e delle scienze, non potrà farsi dipendere l'esistenza di una di queste da nna meschina questione di finanza. I tesori artistici legati dagli avi all'ammirazione ed allo studio dei posteri, debbono essere argomento di rispetto e di religiosa conservazione; nè le reliquie di tanti esimi artisti, debbono andare disperse dalla enpida mano di qualche ignobile speculatore.

Lo stabilimento delle pietre dure non può lungamente durare nelle sue attnali condizioni: l'onore di una nazione civile sarebbe troppo umiliato dalla di lui decadenza. Urge che ad esso venga rivolta l'attenzione della rappresentanza nazionale, che non tituberà nel porgergli il dovuto soccorso. Lo Stato non può utilmente regolare le imprese industriali, e molto meno poi quelle che essendo subordinate all'arte, impongono spese non tollerabili con le economie reclamate dall'interesse del pubblico erario. Si spogli per conseguenza della proprietà improduttiva di tale importante opificio, e, aggiungendolo alla lista civile, lo ponga sotto l'augusta protezione del Regalantuomo, il quale, avvantaggiando le di lui risorse ed arricchendolo di artisti valorosi e preclari, assicurerà la minacciata esistenza di una delle più antiche e nobili arti della nuova capitale d'Italia.

## Del mosaico di Firenze.

Maravigliosa emanazione del commesso in pietre dure, fu l'arte che assunse il nome di mosaico forentino, perchè nacque nella gentile città che dai fiori tolse il famoso suo nome.

moso suo nome. Gaetano Bianchini fu forse il primo che MOBILIA. 195

imprese na tale mosaico, composto più di pietre calcaree che di silicee, e nel quale possono utilizzarsi conchiglie ed altre materie più tenere, che avendo colori svariati, più facili rendono gli effetti dei più complicati e minuti disegni.

La significante economia delle materie

prime, e la maggior facilità a noterle lavorare, contribuirono fino dal principio ad agevolare lo smercio dei lavori di simil genere, ed il mosaico fiorentino fu quello che all' estero si conobbe più del commesso in pietre dure, per la sola ragione che questo formando parte dell'appannaggio della corona granducale toscana, veniva quasi esclusivamente destinato, come accennai di sopra, a regali per principi e ad ornamento di regie residenze. Prodigioso fu lo sviluppo che prese in breve tempo questa giovine artistica industria, che qual nuova benedizione del cielo procurò onesti guadagni a molti intelligenti operai.

Il solerte ed operoso Gaetano Bianchini, nulla pretermise onde perfeziouare questo nuovo prodigioso mosaico, il quale fu applicato tanto ai grandi che ai più piccoli oggetti, di cui venne attivato considerevole commercio non solo in paese quanto all'estero. Dalla fabbrica del Biauchini uscirono bravi mosaicisti, i quali dopo aver con l' opera loro contribuito alla prosperità di essa, si accinsero ad aprirne delle consimili, che nou ebbero minore fortuna, come avremo luogo di vedere più in avanti; ed in breve il mosaico fiorentino addivenne una delle più cospicne industrie della nostra città

Onorata da ogni maniera di distinzioni nella persona del Biauchiui, incoraggiata dal pubblico favore, tale industria andò ad abbellire le abitazioni dei facoltosi delle più lontane regioni, e l'Inghilterra, la Russia e l' America gareggiarono nel fare copiosa esportazione dei suoi prodotti. La sorprendente perfezione di tanti stupendi lavori emersi dalle fabbriche fiorentine, invogliò e Russi ed Inglesi a tentare essi pure una consimile manifattura; ne inutili riuscirono i loro conati, conciossiachè alcuni mosaicisti di Firenze, allettati da larghi guadagni, non sdegnarono trasportare sulle gelide rive della Neva e su quelle nebbiose del Tamigi la splendida industria nata e crescinta salle fiorite sponde dell' Arno.

Pregevolissimi furono i lavori che presento Gaetano Bianchini all' Esposizione italiana, e due fra questi attrassero più specialmente l'attenzione degli intelligenti, cioè una tavola tonda rappresentante l'infanzia di Giotto, ed una ovale ove eran riprodotti alcuni fiori con grande verità e huon disegno.

L'importauza della sna fabbrica e la eccellenza delle di lui produzioni, persuasero

facilmente il Giuri a concedergli la medaglia; sapendo in tal guisa di premiare un intelligente e benemerito artista, che soccorre di lavoro molte famiglie operaie, e che il primo pose caro studio ad alimentare una industria, che adesso è diventata una delle più considerevoli della città di Firenze

La bellezza del disegno e la perfetta esecuzione di commesso riscontrate dal Giuri iu una tavola presentata da Giocondo Torrini, determinarono per esso pure il pre-mio della medaglia. Nè male si apposero i Giurati col premiare questo giovane artista, che fino dal 1853, abbaudouando gli studi di scultura intrapresi nell' Accademia fiorentina, si consacro a quelli del mosaico, verso i quali sentivasi maggiormente trasportato. Vedendo che tale arte a quell'epoca era quasi stazionaria, tentò ogni mezzo per darle nuova vigoria, e colla fede di poterle giovare, acceso di generoso entusiasmo tutto si dedicò al lavoro, nel quale, dopo due anni, ebbe a compagno Carlo Vichi, nuovo anch' esso in tale arte ma non nieno solerte e coraggioso.

Incoraggiti dai lieti successi che avevauo ottenuti i loro mosaici, e osservando che le commissioni andavano giornalmente aumentando, apersero nel 1857 una fabbrica nel Lung'Arno nuovo, che tuttora fiorisce, e produce annualmente per non meno di ventimila lire di oggetti dando lavoro a

vari operai.

Fino da tale epoca cominciarono ad applicarsi a lavori di maggiore entità, nei onali si studiarono che il disegno andasse di pari passo colla precisione del commesso; e siccome alacremente intendevano a migliorare gli effetti dei disegni, così furono dei primi a mettere in opera la conchiglia rossa, e poiche videro che le sue tiute più agevolmente del calcedonio bruciato si accostavano al vero, dopo averle tagliate in diverse maniere, giunsero a ricavarne fette larghe e sfumate che impiegarono a ritrarre le grandi rose rosse. Esseudosi riscontrato che l'impiego di tale conchiglia recava grande giovamento all'arte, fu quindi inuanzi adottato da ogni altro mosaicista in preferenza del calcedonio. Indefessi nell'apportare alla manifattura tutti i miglioramenti che potevano darle maggioro sviluppo, applicarono il mosaico a tabaccluere di argento e di altri metalli, facendo venire da Parigi tali oggetti, che alle nostre fabbriche non è concesso ancora di poter produrre con eguale perfezione ed economia di prezzo

Il pregio più bello dei mosaici che derivano da tale fabbrica, si è certamente la castigatezza e la originalità dei disegni e la bene ordinata armonia dei colori che, uniti alla precisione del commesso, procurano giornalmente ai proprietari nuove commissioni e nuove testimonianze del pubblico favore, che mai potrà venir meno a chi segue con fermezza le vere regole del hello

Un'altra medaglia fu dalla Commissione mista deferita al Bazzanti, per il buon disegno di una tavola non anche terminata: il che produsse scissure di opinioni, conciossiache taluni, me compreso, sostenevano non potersi nè doversi premiare se non che lavori finiti; ma la pluralità del Giuri fu di avviso diverso, ed il premio venne proposto alla tavola non terminata, che bensì riuniva in sè moltissimi pregi.

Commendevole apparve una tavola di Francesco Betti, sulla di cui esecnzione e disegno varie furono le opinioni della Commissione mista e dell' intiero Giuri. Senza contrastare minimamente alla eccellenza della esecuzione, nen furono unanimi i pareri sulla perfezione del disegno, e dopo molte discussioni ed esami, la pluralità nego a tal lavoro l'onore della medaglia. Unanime bensi fu il voto, che della tavola del Betti si dicessero parole di lode ed incoraggiamento nel Rapporto officiale, ed è con vera soddisfazione che io adempio a questo desiderio del Giuri, sapendo specialmente che tale tavola fu venduta appena tornata dall' Esposizione internazionale di Londra del 1862, ove meritò il premio dell'onorevole menzione.

È dal 1848, che Francesco Betti, aiutato da un semplice operaio, impreso a conto proprio modesti lavori di mosaico, i di cui disegni e buona esecuzione ne facilitarono lo amercio, e gli meritarono diverse commissioni, le quali sonosi talmente succedute le une alle altre, da incoraggirlo ad aumentare il numero degli operai, che adesso fra fissi ed eventuali raggiungono il numero di venti, producendo annualmente non meno di trentamila lire di lavori. Premiato all'Esposizione di New-York nel 1853, per una tavola quadra di pietra del paragone cou un mazzo di fiori ed uva nel centro, e contornata di frutte, fiori ed uccelli, ebbe la fortuna di vedere oporata la sua fabbrica di moltissime commissioni per l'America, ove in un anno giunse a spedire trentaquattro tavole fra grandi e piccole. Interrotto dalla fatale guerra il commercio col nuovo mondo, tale fabbrica ne risenti come le altre le funeste conseguenze, ma non per questo cesso dall'aver commissioni per altre parti e dallo smerciare anche al-l'interno molti suoi piccoli mosaici applicati alla oreficeria, e a svariati oggetti di bronzo.

Varie tavole ed altri piccoli lavori di mosaico furono esposti dai Fratelli Montelatici, che da non molti auni hanno aperto in Firenze un laboratorio, che adesso proenra guadagno a dodici operai e produce lavori per oltre ventimila lire annue

Buona fu giudicata la esecuzione di tali mosaici, ma non altrettanto buoni i disegni, per il che niun premio venne deferito a tale manifattura, che non deve scoraggirsi per questo, ma deve invece studiare alacremente i mezzi per produrre lavori capaci di meritare un premio in una prossima Espo-

Lo sviluppo avuto in pochi anni da tale fabbrica, accenna chiaramente che un pregie esiste nelle sue produzioni, il quale se non sarà tale da meritare la qualifica di artisti ai fabbricanti, non potra togliergli certamente quella di bravi ed operosi industriali.

Ugual sorte dei lavori dei Montelatici ebbero quelli della fabbrica di Enrico Bosi, il che non impedi che minore ne fosse la vendita, nè che danno venisse arrecato alla manifattura, la quale invece da tale epoca ha avuti tali incrementi da non po-

tersene augurare maggiori. Sorta tale fabbrica poco prima del 1858, venne alimentata dal lavoro di dieci operai, che nel 1860 appena producevano per diecimila lire di lavoro. Lo instancabile zelo del proprietario infuse nuovo vigore alla manifattura, applicando per il primo il mossico ad eleganti oggetti di bronzo, quali sono i cofanetti, le coppe, le paniere, i calamai ec., procurando colla nuovità delle forme di estendere il commercio dei suoi mosaici. L'importanza di tale nuova applicazione, ben presto fu determinata dal crescente favore del pubblico, che dette un tale impulso alla fabbrica Bosi da renderla degna dell'angusta protezione dell'Imperatore dei Francesi e del Re d'Italia, che le procurarono largbissimi guadagni rendendola capace a produrre per oltre novantamila lire annue, alimentando non

meno di 36 operai. Prodigiosa è stata la prosperità alla quale è salita tale recente fabbrica, che ora, per la sua forza produttiva, può ri-guardarsi la prima di Firenze, giacchè gli straordinari lavori offrono occasione al proprietario di nulla trascurare, onde il mosaico possa venire applicato non solo ai grandi mobili quanto a qualunque più nuovo modello di elegante suppellettile. Grave danno è bensi che non siano in Italia fabbriche capaci a produrre tali ele-ganti lavori di bronzo, che occorre importare dall' Inghilterra e dalla Francia, e che se fossero fatti fra noi potrebbero assumere più artistiche forme, e dare vita ad una industria che fu in antico gloria italians.

Le commissioni che riceve tale fabbrica, sasumendo ogni giorno estensione maggiore, persuasero il proprietario ad appreu un deposito dei sone lavori in l'arigi, un missione maggio, giugno e luglio. Tali depositi alimentano grandemente lo mercio dei produci dei propriata in missione propriata in missione dei consistente dei propriata dei

Në alle sole accenate limitasi il numero delle fabbriche di mosaico fiorestino; ed una delle più antiche è quella Baominescii, che unlla produsse nella circostanza sono delle più antiche è quella Baomine delle più antiche delle si delle sono more rilevo, non sono per questo meno lo devoli, sostenendo e facondo fiorire una insorti che e stata fin qui una gloria distria che è stata fin qui una gloria si delle più specifica d

### S III.

Del Mosaico Veneto-Bisantino e delle Avventurine e Calcedoni applicati ai mobili.

Dei mosaici veneto-bisantini riprodotti con tanto successo dal valente Antonio Salviati di Venezia, e delle avrenturine applicate ai mobili da Pietro Bigaglia, ecco quanto dottamente ne scrisse a mia richiesta il senatore conte Angusto De Gori, che chbe speciale incarico di riferire su tali

pregevolissime industrie. A ricordare quasi che la presente Esposizione delle patrie industrie dee segnare il risorgimento di quei traffici antichi, che già fecero l'Italia maestra alle genti di ogni bella e gentile disciplina, e le procacciarono quella pubblica ricchezza per cui le ardite moli di Santa Maria del Fiore e della Piazza di San Marco sorgevano a meraviglia del mondo, s'incontrarono volentieri i saggi della lavorazione in smalto e avventurina, che nelle isolette circostanti alla mesta regina delle lagune, mantiene tuttora la solerzia dei Veneti. Questi prodotti, mentre rammentano i bei tempi della grandezza e della operosità dei Veneziani e indicano la diffusione delle loro relazioni lontane, fanno fede dell'attività dell'ingegno italiano, ancor quando la cupidigia e la diffidenza straniera intendono a soffocarlo.

» L'arte del vetro ha origine antica quanto la importanza politica e commerciale della repubblica: nei primi loro viaggi in Oriente, impararono i Veneziani dagli Arabi il segreto d'impastare il vetro con tali sostanze per cui vivamente e svariatamente potesse colorarsi; ed in Bisanzio studiarono in ogni decorazione ed ornamento fregi, arabeschi e monili. Così quando tentarono nuove scoperte e nuovi interessi nella estrema Asia e sulle coste dell'Affrica, offrirono ai Cinesi, agli Indiani ed ai Barbereschi in cambio delle sete lavorate, dell'avorio, delle ceramiche, delle spezie, lavori di vetro in lampade, vasi e tazze, e quelli più piccoli imitanti le perle, i coralli e le gemme. - Arti, le quali già nel secolo XIII erano in Venezia in grandissima floridezza e di molto lucro, onde gli statuti del tempo ne proteggevano l'esercizio per modo, che l' oligarchia dei Dieci non sdegnava decretare che la figlia di un vetraio potesse liberamente sposare un patrizio, e fra le patrizie pubblicamente sedersi.

 Sventuratamente la lavorazione dei lampadari in cristallo e delle suppellettili da credenza, per cui tanto famoso era l'isolotto di Murano, andarono nel secolo nostro decadendo, e forse il dominio anstriaco, geloso a far prosperare e togliere concorrenza ai cristallami di Boemia, procurò poco a poco il loro lento ed obliato finc; talche duole che, mentre ogni antica abitazione signorile in Italia ha adorne le sue sale di magnifiche lumiere di cristallo italiano, neppure una rallegri l'Esposizione delle industrie nazionali. Ma la minuta lavorazione delle false perle, dei falsi coralli, delle false gemme, delle bottiglie, degli oggetti minuti, dei cristalli da orologio, è attivissima tuttora, onde fra quelli che chiamano Margarateri (che cioè ritondano le perle in fornace) e i Perlai (che lavorano con cannello ferruminatorio) sono occupati in Venezia oltre a 3000 operai, che producono cirea 2,500,000 chilogrammi di mercanzia. Di tutto ciò, meno che gli oggetti più che altro di semplice curiosità del Tommasi, poco o nulla all'Esposizione

è comparso.

- l'er altro Pietro Bigaglia la voluto esibire i sagci della propria manifattura, per in quale imo dal 1800 egil la reviveita la naccio della superio della superio della superio della parte anche obliata, di confezionare il veluper modo che imiti quel quarzo naturalmente giallo oscaro punteggiato a cor, ogelogicamente cliamato avventuria. Di queta la voruzione egli ha prodotte alcune tarole, nelle quali il fondo di avventuria ratore, nelle quali il fondo di avventuria questi manifi la mostrata una serio onde far conoscere a onanta varietà di linte possono condursi, e dell' avventurina ha esposto gressi blocchi nou ancora manipolati, e la riduzione di essa in utensili molti e minuti, Inoltre egli ha tentata più re la confezione di un altro amalto a fondo nero tempestato in rosso e verde, quasi initante il diaspro sanguigno, al quale ha dato il none di Ossidiano.

· La manifattura del Bigaglia è incontestabilmente pregievole per la invenzione, per la esecuzione e per il puovo ramo di esportazione che procura all'Italia. Solo vorremmo che a lui fossero raccomandate due cose. Primieramente che avesse ognora presente che una imitazione dee costare sempre meno della materia vera, onde se i mobili ed i lavori in avventurina costassero quanto, o più di quelli che in vere pietre, la manifattura perderebbe il maggior titolo ad essere ricercata, e correrebbe pericolo di rimanere in breve tempo più un oggetto di curiosità che un ramo di produzione nazionale. Secondariamente che meglio ponesse mente alla scelta dei disegni, i quali mantenendo pur sempre nello stile bisantino, come quello che meglio risponde alla origine della manifattura ed al gusto delle contrade in cui più facilmente può essere smerciata, si vorrebbero più studiati negli originali di quel tipo e meglio scelti in una specie di ornato più sciolto e più volante, che più si avvicina all' arabesco e meno alla comune impiallacciatura: e il piede di una delle tavole in cui il fregio si accosta al genere che si raccomanda, conforta invero ad insinuare al benemerito fabbricante questo suggerimento.

• Questa manifattura è quasi di prepartivo e di introduceo all'altra compara ultima nel mirabile ostello delle industrie anno manifoli della disconsiderazione all'altra potrebbe quasi considerazione la cava del marmo, sul quale poi lo scultore crea le sue maraviglie. E marso come la cava del marmo, sul quale poi lo scultore crea le sue maraviglie. E marso come la cava del marmo, sul quale poi lo scultore crea le sue maraviglie. E marso come la cava del marto del marto della come della comparazione della cava della considerazione della casa della considerazione della casa della considerazione della casa di proposizione marionale, possono considerazio distinti in qualtare categorie.

 l' L'avventurina e gli smalti applicati alla oreficeria;

 2º L' imitazione del calcedonio applicato al vasellame;

 3º Lo smalto applicato alla grande decorazione monumentale;
 4º Il mosaico per chiesa e per mobilia.

 Una tarsia minutissima di svariati colori, di svariatissimi e graziosi disegni, incassata nell'oro e nell'argento, si mostra in fermagli, collane, braccialetti ed ogni genere di muliebri ornaneuti, iniziando una moda differente, ma non meno squisita, nè meno ricca di quella di Parigi, di Genova e di Roma. E tali oggetti per il loro prezzo possono dichiararsi come un vero e proprio ramo d'industria esportabile.

« Il vetro imitante la calecdonia, si vedo ridotto a mille forme di vasellame di varia maniera e grandezza, generalmente viria maniera e grandezza, generalmente riproducendo quelle usaste nel XV e XVI secolo ed arracchito da basi e legacote della tinta pallina del calecdonio colle sue brune venature sul candido lucente argento e sui sottili menardi edlen filorgana, è di un effetto in pari tempo debicato ed elegante. Nei perezi di questo vasellame così foggitato serpassano, a dir vero, quell'ancie di scala di lagli litera.

Ma ciò che più giunge inaspettata, si è l'applicazione del vetro alla grande decorazione degli edifizi, valendosene per basi e capitelli di colonne, cornici di porte, pavimenti e perfino pareti di sale.

 Cementato il vetro fino a possedere una solidità lapidea, manipolata la cristallina per modo che perfettamente levigata ne sia la superficie, confezionati gli smalti nelle più vivaci e delicate gradazioni di colori, pervenutosi a tagliarla maestrevolmente e con ogni sottigliezza in triangoli, cubi esagoni, ellissi, anelli e spire, composti in bene intesi e grandiosi disegni; gli esemplari dei pavimenti, delle cornici, delle pareti della manifattura Salviati, offrono una decorazione nuova così vaga, così magnifica, da augurarle per interesse e decoro dell'iudustria italiana un avvenire condegno. Quelli che più si ammirano sono, o ripetizioni o analogie di lavori commessi al Salviati dal vice-re di Egitto per il palagio del Mex, e per vero dire il costo di essi è tale, che mal potrebbe sopportarsi fuori della terra in cui il Nilo beuefico e inappuntabile centuplica la produzione, ed ove il capo dello Stato non subisce l'incomoda discussione di un pubblico bilancio e molto meno l'impaccio di una lista

• Ma poiché i tempi e le idee e le nazionalità che ogni giorno ranno meglio determinandosi, non corrono molto propini e ai ridurerbiero a bea poche e ben rare le occumissioni di la fatta per la manifattura del Salviata, giova sperare che preficioni del Salviata, giova sperare che preficioni di stanze per modo, che non solo in Oriente i solo di parimenti e delle decorazioni di stanze per modo, che non solo in Oriente i solo di contra di parimenti e, ma noci no Occidente i

baroni della banca e della borsa (che i baroni della terra e del blasone fanno anche troppo se riescono a tener su le sbiadite tappezzerie dei progenitori) possano rallegrarne le loro case, e così questa suppellettile, bisantina per origine, veneta per adozione, divenga caratteristica della nuova Italia, siccome già fu il mosaico di Roma; onde se il nostro fato ci concede di portare la bandiera italiana. simbolo di civiltà, a colonizzare vergini terre nei mari lontani, i nuovi monumenti sorgano adorni dello smalto italiano, come ad impronta della dominazione romana. troviamo tuttora il mosaico negli avanzi dei tempii, delle terme, dei teatri, sulle rive della Loira, del Reno, del Danubio. come su quelle del Tigri e dell' Eufrate, e nelle costiere del Ponto e dell' Egeo

» Finalmente il Salviati espone doppio ordine di mosaici: quello monumentale e a figura, proprio della chiesa cristiana e tradizionale in Venezia, l'altro minuto e consueto in Roma. I pittori giudicheranno competentemente del merito degli uni e degli altri in ordine al disegno, ma senza preoccupare il loro responso, sembra potersi asserire, che il primo raggiunge se non supera quanto di meglio si fece dai mosaicisti più famosi per la molta varietà e buon accordo delle tinte; mentre il secondo, certo non supera, se pure non sottostà deci mente al lavoro dei mosaicisti romani. Ma poichè il Salviati ha introdotto nel suo opificio una scuola di mosaico, così è da augurare che in seguito egli stabilirà una felice concorrenza colle lavorazioni di Roma, ad incremento delle industrie dei due paesi ed a perfezionamento dell' arte. D'altro canto non è da congratularsi con l'industria, nè con lui, se per i mosaici monnmentali egli ha ottenuto dall'opera della chiesa di San Marco un privilegio di fornitura per quindici anni: se l'operosità e la intelligenza del Salviati non dovessero rassicurare per il progressivo svilnppo dell'arte sua, nn monopolio assicurato per quindici anni potrebbe far temere che in questo periodo essa rimanesse stazionaria, fermando così nei primordi il suo novello e promettente cammino. Tale è la esposizione della manifattura Salviati, la quale. se degnissima dell'attenzione e della benevolenza degli Italiani comparisce, per le cose che produce, non meno è degna d'interesse e di simpatia, per il fatto del suo principio e per lo stato della sna attuale esistenza. Dall'oscuro vetraio Lorenzo Radi, di cui l' Istituto Veneto premiava gli egregi lavori di smalto a fondo di oro, trasse partito il Salviati, avvocato ed esercente nel fôro, onde rivolgere l'ingegno dell'operaio a non tentate prove.

• La maestria dell'uno, la generosa perseveranza e l'illuminata direzione dell'altro, dettero anima e vita alla nuova industria, alla quale associati il veneto disegnatore Stampetta e il romano mosaicista Podio, lavorano adesso circa 200 persone, fra vetrai, smaltatori, disegnatori e intarsiatori.

- Aspettando dunque che i Giurati delle Classi diverse colle quali la manifatura ha relazione, l'aggiudichino ad essa il meritato sezno di premio, onoriamo frattanto l'intelligenza feconda e l'amore sapiente del cittadino e dell'operaio veneto, ed anguriamo ad essa la gloria di adornare delle opere loro mirabili la nuova reggia de're d'Italia.

 Fireure, dal Palazzo dell'Esposizione, 22 ottobre 1361.

# » Augusto De' Gorl. »

Gli stupendi prodotti del Salviati e del Bigaglia furono giudicati da quattro Classi, che unanimemente gli conferirono il premio della medaglia.

#### § IV.

## Degli Alabastri lavorati di Volterra.

Non meno interessante delle precedenti, è la manifattura degli alabastri di Volterra, di cui adesso imprenderò a parlare. È questa una delle industrie per le quali da gran tempo va celebrata l'Italia.

Fino dall'epoca in cui gli Etruschi dominavano la vetuska Volterra, la quale ancora conserva gli avanzi delle sue mura ciclopiche tale industria veniva professata da quegli antichi popoli civili, come resulta chiaramento dai numerosi ipogei soavati nell'agro volterrano, e in gran parte gelosamente custoditi nel Museo Etrusco di tale città.

Malgrado le indagini fatte dagli archeogi, tale indiantria non si ritrora dopo gli Etraschi che nel secolo XVI e XVII, raramente nel secolo XV, ed anche in tali epoche piccola sembra che fosse la sua importanza, se deve presumersi dai pochissimi oggetti che ce la rammentano.

Fra questi piacemi notare un bassorilievo del secolo XV, che esiste nel R. Museo di Napoli, avente forma di trittico e

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> I. Ginrall agglesti alla Clisse XIX per gindirare i prodotti del Solvani e del Bigaglia forcaco il prof. Gio. Batta. Fasoli di Venraia per la Classe X (Chiaseo) e i prof. Gastano Barei a Andren De Vica per la Classe VII (Loncazione dei justalli). I Giurati poi della Classe XI (Ceranina e Victorica) determinarono le ragioni dei preni che meribara il Salvini.

rappreseatante la passione di N. S. Leg-

CAPTUS . EST . JESUS . — DUCTUS . EST . AD . PILATUM. — J. C. PORTAT . CRICCEM . SUPPR . HUMBRUM . — CRUCIFIXUS . EST . JESUS . — DEPOSITUS . EST . A . CRUCE . — SEPOLTUS . EST . J. C. — RESURRECTIO . DOMINI . NOSTRI.

Vnolsi che il re Ladislao lo trasportasse sempre seco, per collocarlo sull'altar maggiore quantunque volte ascoltava la messa, e che Giovanna II lo donasse ai monaci di Saa Giovanni a Carbonara.'

Tutte le campagae vollerrane nascouolono nelle loro viscere riccle umiere di alabastro più o meao colorito. Des lomiglia da Vollerra, posseggono abbondanti cave di quello bellissimo agatato, chianato così pretine avute il colore delle più manto così pretine avute il colore delle più manto così pretine avute il colore delle più manto così pretine avute il colore delle manto così pretine avute il colore della manto così pretine avute della Castelliano poi cave di alabastro bianco anche presso ponarance, ma diferiscono assai dalle

Rozza e ben diversa dulla presente fu sul principio la lavorazione degli alabastri, e primo ad imprenderla col tornio fu in certo Francesco Rossetti, che visse nel secolo XVII, il quale condisse un vaso coa tanta sottile maestria da invogliare Francecesco de Medici a comprarlo e a farnedo-

no al duca di Baviera.

Ad onta dell'esempio dato dal Rossetti, pochi furnaco oloro chei applicarnon dopo di esso a tale industria; e fu solamente mei secolo attale che dessa si elerò al·l'alto grado di perfesione, cui la vediano oggi inaltza, merc'e specialmente del costo congi inaltza, merc'e specialmente del costo le considerato del costo del considerato del costo del considerato del costo del

Tale incoraggiamento frutto larghi guadagni nella città di Volterra, dore poterono impiegarsi alla escavazione della materia prima gran aumero di operai, che ricavando da ciò campamento alle loro faniglie alimentano la lavorazione degli alabastri, la quale è direnutu la più ricca

sorgente di commercio per tale città. La prima officina fu sul principio del secolo presente aperta dal cavalier Marcello Inghirami, il quale può dirsi che inaugurò la nuova èra di tale preclarissima indu-

La chirna di San Giovanni a Cerbonara è una delle più nafiche di Napoli. Ivi esiste il monumento sepolerale del re Ludiato. Vedi Nopoli e i fungoji ericleri delle sue ricinanzo, t. I. a 382 e t. H. Musco Borbonica, Napoli 4-35. stria, che dipoi Vito Viti fece conoscere all'estero, mercè i langhi viaggi che intraprese. Avendo questi stabilito il suo soggiorno in Filadelfia, pose ivi il centro delle sue industriali operazioni, che produssero ad esso ricchezze, ed apersero un commercio attivissimo al proprio paese cogli abitanti del nuovo mondo, i quali furono talmente avidi dei pregievoli lavori volterrani, da fare sì che la domanda spesso soverchiava la possibilità di poterla soddisfare. Incoraggito dal successo del fratello, si condusse parimeute in America Niccolo Viti col suo figlio Giuseppe, che, fatto adulto, spinse i suoi viaggi uelle più loatane regioni delle Indie orientali, apreado pure colà per il primo ua vasto commer-cio di alabastri lavorati d'ogni maniera, il quale procacció nuova ricchezza e auovo lustro a Volterra e all'Italia, ove il Viti ritorno soltaato ael 1849.

The state of the s

Ultimamente si strasferirono ia Ispagna Werter Cherici e Carlo Fontana, raggiuagendo colà Domeaico Bellaadi, il quale per il primo avea introdotto il commercio della manifattura volterraua nella penisola ibe-

rica.<sup>1</sup>

Il fanatismo di possedere cose naove è proprio dell'indole di ciascan popolo, ne fara per conseguenza maraviglia quello suscitato dai lavori di alabastro, quantuaque

volte comparvero in luoghi ove non erano conosciuti.

Le numerose richieste di tali lavori, furono argomento non solo di auori guadagni alla città di Volterra, ma ancora di eccitamento agli industriali, a migliorare e perfezionare la masifiattura che, specialmente in America e aelle Iadie, avea guadagnate le simpatie di quegli abitanti.

Fu allora, che animati da generoso sentimento di amor patrio, i due fratelli Giuseppe e cav. Amerigo Viti vollero tentare di elevare la lavorazione dell'alabastro a più alto compito; e senza tralasciare di

Sai vinggi di altri Volterrani vedani il Documento S
in Appendice.

lavorare al tornio vasi, lampade, colonnette ed altri oggetti di ornamento, si accinsero alla più scabrosa impresa, quale fu quella di riprodurre qualunque opera di capalicare.

Në il resultato venne meno all'arditopensiero, e numerosissimi furono gli oggetti di arte riprodotti dalle officine dei Viti e di altri di Volterra, fra le quali adesso primeggiano quelle Benzi, Tangassi, Cherici, Giovannini, Bezzi, Fanasioli, Solaini, ec., da cui ritraggono lavro in complesso circa 1000 operai, che alimentano un commercio annuo di un milione e mezzo

di lire italiane. Ma qui non si arrestarono i progressi fatti da tale industria ai nostri giorni. conciossanche col massimo stupore abbiamo veduti coronati di splendidi resultamenti altiri arditi teratativi dei benementi fratelli Viti, i quali, anteponendo all'ozio indeconome con este patrie industrie, nulla boscano di see alle patrie industrie, nulla progressi della presione con sento di controlo con sono di controlo di cont

Nessuno certamente, negli andati tempi, avrebbe potuto immaginare che cogli alabastri volterrani, aventi i soli due colori bianco e giallo, si sarchbero un giorno veduti lavori di commesso in colori svariati ad imitazione di quelli del mosaico di Firenze. E tanto meno era facile il supporre felice un tale esperimento, in quanto che oltre alla difficoltà dei colori, faceva d'uopo provvedere alla friabilità della materia, che inalamente avrebbe resistito alle lime ed altri arnesi necessari al commettere. Ma gli accurati studi, lo zelo indefesso e la pertinace volontà dei Viti giunsero ad ottenere all'alabastro quelle proprietà che la natura gli avea negate, cioè durezza e varietà di colori. Senza arrestarm a citare i saggi presentati fino dal 1857 nlla R. Accademia di Arti e Manifatture di Firenze, rammenterò il più soddisfacente resultato di tale nuova modificazione all'industria degli alabastri, rappresentato dalle stupende tavole prodotte all' Esposizione italiana del 1861, che riscossero il plauso universale e la medaglia di merito ai valenti industriali Viti che le produs-

sero. Memore la città di Volterra di essere la sede principale di tale pregevolissima intuatra, e di Orore ad essa il maggior suo benessere, non ha mai trascurato le occasioni per farla figurare. Non reto per consioni per farla figurare. Non reto per concioni per farla figurare. Non reto per conrispondendo casi all'invito fattoginen fino dal di 8 gennaio 1861 dal suo benemerilo cittadino Amerigo Viti.

Svariatissimi furono i lavori presentati

in tale occasione solenne, e tutti condotti con rara perfecione; ma siccome la maggior parte di cesi rappresentarano riproduzioni di oggetti di arte, cosi sono costretto questo ciumito riservato al relatore della Casse XXVI; il che però non esclude che a me pure sia concesso menzionare il famoso vaso, egregiamente condotto con maestrevolle lavoro dal valente giovine Gio-anamo Topi di Orcatico, dimorate in Vol-anamo Topi di Orcatico, dimorate in Vol-

Tale vaso inventato ed eseguito in alabastro dal rammentato artista, e del quale bene a ragione può dirsi

#### · Vinta è la materia dal lavoro, ·

quantunque ammirato, premiato e riguardato come il più bello oggetto prodotto in tale materia, nulladimeno per mala arte di qualche invidioso che lo fece credere venduto, rimase, malgrado vari oblatori, proprietà dell'artista; nè male gliese incolse, imperocche altro destino era ad esso riserbato.

Chiusa la Esposizione italiana, tale vaso venne acquistato per mille lire dal cav. Amerigo Viti.

Aununziatosi in quel tempo il felice counubio della figlia secondogenita del re d'Italia con S. M. il re di l'ortogallo, venne in mente al cav. Viti il generoso pensiero di offrire tale pregevolissimo lavron alla reale fidanzata, come ricordo della città di Vol-

Rifuggendogli però l'animo dalla meschina ambizione di figurare individualmente in tal dono, volle invece che tutti i suoi compagni di arte vi partecipassero, ed a tal uopo convocandoli nelle sue case, rivolse loro acconce e nobili parole che ben di leggieri gli persuase a far eco alla sua patriottica proposta. Temendo di offendere il loro amor proprio, cedendo ad essi gratuitamente tal vaso per offrirlo in dono alla futura regina dei Portoghesi, stimò conveniente che ciascuno di essi contribuisse al suo acquisto colla modica somma di centesimi dieci, rilasciando la somma che fosse per risultarne a benefizio della Società di reciproco soccorso.1

Unanime fu il consenso in aderire alla nobile proposta del Viti, el a sna esortazione fu stabilito, che nna deputazione dovesse revarsi a Torino per presentare il dono volterrano all'augusta fidanzata. Chiamato il cav. Yiti a farre parte, dichiarò accettare di buon grado l'onorevole incombenza, desiderando bensi che altri tre si unissero a lui, e che nno di questi fosse lo scultor Torja, affidando alla sorte la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vedi Appendice Documento C.

nomina degli altri, che furono Claudio Cherici o Gaetano Tangassi.1

Il dono fu offerto alla reale principessa il 3 di novembre 1862 e da ecompagnato da rispettose parole dette dal cav. Viti, eni ur risposto con quella benevolenza di modi che è propria della gentile gioranotta, che è andata sulle rire del Tago a rannodare gli antichi vincoli di sincera allenza fra il popolo portoghese e la naziono italiana.<sup>2</sup>

La fortuna volle che il dono della città di Volterra fosse il primo che ricevesse la reale sposa nell'occasione delle sue auguste nozze; el è perciò che io dissi più sopra che miglior ventura non poteva esser riserbata al Topi, di quella che il suo vaso rimanesso invenduto alla Esposiziono ita-

Discorrendo lungamente degli alabastri di Volterra, io intesi di considerarli per la sola parte industriale, lasciando a chi di ragione il soffermarsi sopra i loro pregi artistici.

Quanto tale manifattura sia stata prospera per il passato, sembrami averlo dimostrato; fa di mestieri adesso esamiuare se dessa si mantenga stazionaria o so abbia presa nuova vigoria dopo il gran fatto dell' Esposizione del 1861.

Per esatte informazioni da me assunte, posso affermare, senza timore di essere contradetto, che il commercio degli alabastri da tale epoca si è notabilmente accresciuto, mercè le cure che i più distinti capi delle officine volterrane si danno per provvedere ull'estero lo smercio dei loro prodotti, inviando giovani viaggiatori in tutte le parti del nord e del sud dell' America, dell' Anstralia o della China. Ma tali lontani viaggi non sempre erano per l'addietro di certa utilità agli alabastrai, conciossiachè soveuti volte accadeva che le lunghe distanze facevano ritardare ad essi la rimessa dei lucri ritratti da quelle lontane vendite. La mancanza precaria dei mezzi pecuniari, rallentava qualche volta il lavoro delle fabbriche, danneggiava i più poveri lavoranti, e dava origine frequente al malcontento.

A diminuire gl'inconvenienti che la mancanza di lavrop producera fia gi operai, sovvenno con filantropico apirilo l'instansovenno con filantropico apirilo l'instanla ampliare una casa di accomo di disenta di lava di lava di lava di lava di sistiutia fino dal 1860, e nella quale troramo denaro no solo gli albabartari maancora gli eserveuti le altre industrie, collo comto del 6 pre cento. Il fatto di tale gecomto del 6 pre cento. Il fatto di tale gecomo del 6 pre cento. Il fatto di tale gecomo del 6 pre cento. Il fatto di tale gecomo del 6 pre cento. Il fatto di tale gecomo del 6 pre cento. Il fatto di tale gecomo del 1870 del 1870 del 1870 del 1870 del 1870 del per sè stesso, per aver bisogno di essere coligitato, e per conseguenza sin limiterò a dire che il movimonto di tale banca nel 1861 fu di lire it. 650,343. 64, nel 1862 di lire it. 860,753, 99, nel 1863 di lire it. 906,634, 56, e nel caduto anno 1864 di lire it. 829,219. 18. A tale somma va aggiuuta quella di lire it. 99,132. 09 derivante da conti correnti che negli anni anteriori non erano stati permessi,1 L'incontrastabile vantaggio di tale banca lo dimostra poi il sapere, che alcuni operai, cui negli andati anni fu somministrato il tenuo capitale di sei o settecento lire per cominciare un piccolo commercio, ora non solo hanno restituito il capitale e relativi interessi, ma sono in grado di fare limitati traffici coi mezzi propri, o di vivere in una modesta agiatezza

Se la istituzione di simili banche non fosse stata oramai seguita ovunquo da identici resultati, quelli di Volterra sarebbero sufficienti per invogliare chiunque a seguire il nobile esempio del non mai ab-

bastanza lodato Amerigo Viti. Eliminate le cause di ulteriore malcontento per mancanza di alimento al lavoro. ragion voleva di rivolgere il pensiero alla istruzione, e segnatamente alla elementare che è il fondamento della civiltà e del ben essere degli uomini. Di essa non è difetto n Volterra, ma riesce difficile all'operaio di potersela procacciare durante le ore del giorno, dovondo esser queste consacrate al layoro, - Considerata tale circostanza e volendo provvedere in qualche modo a tale inconveniente, il cavalier Viti ideò di stabilire dello scuole serali, e per rendere più facile l'attuazione di tale filantropico progetto, decise che queste dovessero essere aperte nello scorso inverno a proprie spese; e non amando esser solo a fare qualche cosa di utile al proprio paese, aperse una pubblica sottoscrizione per ampliare tali scuolo a forma dell'avviso del primo ottobre 1863.2

L'utilità di tali scuole non fu però apprezzata convenientemente di municipio di Vollerra, il quale non aderi alle, inissteni pregliere del Viti per assumerne la tutela, se non che quando facendo dono al tutela, se non che quando facendo dono al la comane di tutte le supplettiti occorsealità un administrata di vitti adepuati premi esami e meritati dal Viti adepuati premi d'incoraggimento. Farebbe d'upo ora che tale eccellente istituzione venisse neglio inatta e diretta, preponendori specialmente istituzione venisse moglio con la consultata del vitti, preposendori specialmente istituzione venisse moglio formare del bravi opera de del buoni pa-

Il Cherici, per la sua requusis, non fece altrimenti parte della deputazione.
 Vedi Appendice, Documento D.

<sup>Vedasi il Prospetto delle operazioni della Banca Viti</sup> nell'Appendice, Documento E.

Vedi Appendice, Documento F.

dri di famiglia, ed allora l'intento sarebbe del tutto raggiunto.

Dal fin qui detto sembrami chiaramente nergere la conclusione, che se tutte le industrie fossero incoraggite come quella degli alabastri di Volterra, e se tutte le città possedessero buona copia di cittadini benemeriti che imitassero le virtù filantropiche di Amerigo Viti, avremmo a notare miuori miserie uella classe laboriosa degli operai, migliori prodotti nelle officine, maggiore agiatezza e migliori condizioni economiche nella generalità delle popolazioni.1

### § V.

Dell' intaglio in legno ed in avorio.

Non meno sorprendente della collezione degli alabastri fu quella degli intagli in legno ed in avorio; e tanto più si rese interessante l'esame dei medesimi, in quanto che il Ginrì potè vedere non solo i mirabili prodotti della scuola senese, che è stata sempre la prima fra tutte, ma quelli ancora di altre scuole italiane, che certamente non mancano di pregio, e che a

molti erano ignorate.

La scuola dell'intaglio in legno, che fino dalle età lontane fu coltivata con tanto onore nella gentile città di Siena, era rap-presentata all' Esposizione italiana da Angiolo Barbetti e Figli, da Pietro Giusti, Pietro Cheloni, Paolo Fanfani, Pasquale Leoncini, Luigi Frullini, Lodovico Papi e Antonio Rossi, i quali tutti avevano presentati eccellenti saggi dell'arte loro, che meritò ad essi colle medaglie il plauso universale.

Se meno lungamente io avessi parlato di tale nobilissima industria in altra mia relazione, 2 coglierei ben volentieri questa nuova opportunità per encomiare i generosi che seppero restaurarla, dopo essere andata quasi perduta nel secolo XVII, nel quale scarsissimi furono gl'intagliatori, e soli la storia ricorda Giovan Battista Panichi che fece l'ornamento dell'organo della chiesa dell'Osservanza in Siena, ed Angelo Guiducci che intagliò un tabernacolo per la Certosa di Belriguardo, ed un altare per le monache di Ognissanti. Ma siccome non farei che ripetere il già detto, così mi restringero ad accennare cbe dessa a nessunn altra venne certaniente seconda nella palestra industriale italiana.

Senza riepilogare il già altra volta espo-

1 Essendo debitore al Cav. Viti di varie interessanti notitie sulla manifattura volterrana, credo doverglirue rendere qui pubbliche grane.

2 Vedi Froccustri, Rel. ett. sto, non reputo bensì inutile il dire, che l'arte dell'intaglio in avorio ebbe fra i suoi più illustri coltivatori, scossa la bar-bario del medio evo, Giovanni di Niccola Pisano e i migliori scultori di quel tempo.

Il maestrevolmente foggiare in legno, in alto e basso rilievo, auimali, frutti e fiori, è artificio che non fu punto disprezzato da quei sommi maestri, che ne comprendevano tutte le difficoltà, e che posero

ogni loro studio a superarle. Quanto nell' arte dell' intaglio valesse

Antonio Barili da Siena, o ormai cosa troppo notoria, ma non per questo posso tacere di esso e delle sue opere, quantunque volta mi è dato dover parlare della nobilissima arte cui egli consacrò l'intera vita. Fra gli stupendi lavori da esso condotti nella sua patria, piacemi rammentare quello commendevolissimo che esiste in Siena presso la illustre famiglia dei Malevolti, e che servi di utile modello ben sovente a quei valenti, che nel secolo attuale si proposero restaurare l'intaglio in legno ed in avorio, che nei secoli precedenti era nndato quasi del tutto perduto.

Il super bene imitare le migliori opere dei nostri sommi maestri, vale meglio che lo arrischiare sconsigliatamente il proprio ingegno in opere d'invenzione, quando queste niente altro rivelino tranne la mancanza di pratica, di finezza, di gusto e di giudizio. Ne di ciò arrossirono i nostri restauratori, seguendo in questo l'esempio dei maestri degli andati tempi, che non rifuggirono dal farsi imitatori delle loro migliori opere.

Posto cio, esaminiamo quanto di bnono e di bello fa presentato dai nostri inta-

gliatori all'Esposizione italiana. L'armadio da libri e il mobile di noce sullo stile del Cinquecento, condotti con macstrevole intaglio di ornato e figura da Pietro Cheloni; la bellissima cornice di Paolo Fanfani, ove non so se fosse più pregievole il disegno o l'esecuzione; le ammirabili cornici del Rossi, Lavagnini, Leoncini, Ricci, Lombardi e Papi; le perfette candela-bre e bassorilievi del Frullini, sarebbero bastati a far rifulgere la scuola senese di tale splendore da non temere eclisse. Ma ad essi vollero essere compagni nella nobile gara i due restauratori di tale arte, Angiolo Barbetti coi figli e Pietro Giusti, delle cui opere qualunque elogio sarebbe ormai inferiore al merito artistico delle medesime.

Splendida testimonianza di onore fu data all'intaglio in legno e in avorio in questa solenne occasione dal Giuri della Classe XXIV (Scultura), che si compiacque a farlo figurare fra le opere di arte, e come tali premiò di medaglia: la bene ideata porta istoriata con bassirilievi di Rinaldo Barbetti, i vari intagli in ornato e figura di Pietro Cheloni di Pisa, nei quali si ammira purità di stile, novità d'invenzione e fermezza di mano; la riproduzione in avorio della fontana di Jacopo della Quercia, di Pietro Giusti di Siena, ed un taberna-colo con la Vergine Maria, di Antonio

Scaletti di Arezzo. Non andarono inosservate al Giuri le difficoltà superate dal valente giovine Domenico Givanni da Vicenza, per condurre a termine senza nozioni di disegno una grande anfora di noce, alla quale da alcuni venne rimproverata la poca sveltezza di ornati, lo che produsse lunghe discussioni sul merito dell'oggetto e sulla convenienza del premio o della sola menzione onorevole. Messa a partito la proposizione della medaglia, uscirono dall'nrna metà voti favorevoli e metà contrari, per lo che fu di mestieri che io profittassi del voto di prevalenza, come presidente, onde assicurare il premio al giovine intagliatore, per animarlo così a dedicarsi con più coraggio agli studi necessari per divenire ar-

Fnrono quindi dichiarati degni dell'onorevole menzione: Giovanni Berna di Chiavari, per un mazzo di fiori finamente intagliati nel tiglio; il marchese Costantino di Montevecchio di Cesena, per il suo cofano da gioie; Lorenzo Polverelli di Rimini, per l'esecuzione della sua cornice; Antonio Scaletti di Arezzo, per il sno armadio nel quale fu trovata poca armonia negli ornati; Emilio Scheggi di Firenze, per la buona esecnzione dei suoi mobili intagliati cui fu rimproverata poca castigatezza nel disegno; Tertulliano Ulivelli di Firenze. per la sua somma accuratezza nel lavorare le sue piccole cornici, e finalmente Giovanni Tamone di Toriuo, il di cui pregevole inginoccbiatojo andò particolarmente encomiato con parole di plauso, le quali però non valsero ad assicurargli la medaglia che a parcre di alcuni avrebbe meritata.

Eccellenti saggi d'intaglio vennero prodotti dalla Sicilia, da Modena, da Parna, da Verona, da Vicenza e da Belluno. Il d'iuri fu ben lieto di veder prosperare in tante parti d'Italia questa bella arte, che ba formata e forma tuttavia la gloria di Siena, che sempre l'ha tenuta in grandissimo onore nelle vicende diverse che essa ha subito.

Nei secoli perduti sembra che anche in Napoli fosse coltivata con amore tale artistica industria, ed incoraggita specialmente da principi e dignitari ecclesiastici per decorare chiesc e biblioteche. Ammi rasi di fatto in San Severino, che è una delle chiese primitive di Napoli, lo spazioso coro condotto in noce e riccamente intagliato con figure ed ornati, che costarono quindici anni di fatica ai valentissimi artisti Bartolommeo Chiarini e Benvenuto Tottelli.

Tortelli. La porta grande della chiesa di San Gregorio Armeno è costrutta in legno di noce e presenta, maestrevolmente intagliate, le figure dei quattro Evangelisti e nel mezzo i due diaconi martiri, Stefano e Lorenzo, contornati di ornamenti che chiaramente indicano al non comune valore dell'intagliatore, il quale probabilmente lavorò ancora la ricca soffitta di tale chiesa. ove vedonsi ripetuti alcnni ornamenti della rammentata porta. Ma superiori di gran lunga ai citati lavori sono, le due statne di San Francesco e Sant'Antonio eseguite mirabilmente da Agostino Borghetti, e collocate sulle porte ai lati del grande altare in Santa Maria la Nnova. Il Fanzaga ebbe in tanta stima tali sculture in legno, che si ricusò condurle in marmo. Nè con minor diligenza viene anche adesso coltivata in Napoli tale industria; ma il non esserne comparso nessun saggio all'Esposizione italiana c'impedisce di parlarne.

La Sicilia, la Lombardia e la Venezia ebbero pare antiche scuole d'intaglio in legno ed in avorio, ne cessano dall'averne tuttora, come chiaramente lo dimostrarono i bei prodotti presentati da tali provincie alla rammentata Esposizione.

Il buono stile, il corretto disegno e la diligente esecuzione dell'intaglio di Salvatore Coco di Palermo, gli meritarono l'onore della medaglia non solo, ma ancora quello di vedere eun suo lavoro annoverato con menzione onorevole fra le opere di scultura. L'accuratezza nel trattare lo scalpello del Panciera di Belluno; la svelta esecuzione del Rustichelli di Modena e lo stupendo intaglio a gran rilievo del Besarel di Belluno, meritarono ad essi parole d'incoraggiamento dal Giuri e distinzione di medaglie di merito, nella fiducia e nella speranza che in altra Esposizione avrebbero potuto offrire più larga copia di lavori, avendo maggior tempo da disporre e migliori occasioni da adoperarsi in questa nobilissima arte.

Principale scopodellc Esposizioni è quello di rivelare le condizioni in cui truvansi i prodotti non solo della natura, quanto dell'ingegno umano. Obbligo coscienzioso poi del Giuri l'accennare non solo il vero merito degli oggetti esposti, ma il suggeriro rito degli oggetti esposti, ma il suggeriro

<sup>1</sup> Tanto del Chinrini che del Tortelli e Borghetti, non trovani indicata la patrio nelle antiche memorie della Chiassa di Napoli, nel sarebbe da stapire che desi appartecesaro alla scaola sensee e fossero fatti venire in Napoli de anacche rezincia.

ancora quali mezzi potrehbero esservi per promuovere la cultura dell'arti e dell'industrie, e il consigliare agli esponenti i modi più acconci per migliorare e perfe-

modi più acconci per zionare i loro lavori.

I Giurati della Classe XIX posero ogui loro studio a disimpegnare tale arduo officio, nè ai consigli dati vennero meno utili resultamenti. Imperocchè dall'epoca dell'Esposizione italiana ad oggi, sonosi veduti notevoli progressi in molte industrie, e giacchè parlasi qui di quella dell'inta-glio, piacemi notare quelli che in essa, a mia saputa, si fecero. E per primi citerò quelli dello stabilimento Barbetti in Firenze, il quale ha preso recentemente più ampie proporzioni e va a divenire uno dei più considerabili in simile manifattura. Non essendo più sufficienti i locali antichi, venne di recente fabbricato espressamente un ben inteso laboratorio in prossimità della porta al Prato, che comprende vasti magazzini per materie prime, macchine svariate per preparare e agevolare qualunque lavoro di ebanisteria, locali per stagionare i legnami, scuole di disegno e di applicazione, officine comode ed ariose ed una permanente espo-sizione di ogni genere di lavoro, che emergerà da tale importantissima fabbrica diretta dal cavalier professor Angiolo Barbetti e snoi valenti figli.

Tale stabilimento ideato e costruito con disegno del proprietario, quantunque già sia in attività, non è anche completato, ma a chiunque si faccia a visitarlo, chiaramente si rivela il concetto grandioso che si è avuto nel fabbricarlo. Ivi tutto è bene immaginato, tutto sagacemente preordinato, tutto egregiamente posto in armonia per rendere tale opificio unico nel suo genere in Italia; nè senza ragione dico unico, imperoccbè in esso, mediante la forza motrice del vapore che mette in movimento sei macchine per preparare i legnami, si potranno vedere emergere lavori di ebanista dal più semplice al più complicato, e lavori d'intaglio dal più umile legno all'oggetto in avorio il più artisticamente scol-

pito. Sarà ivi attivata pure una lavorazione speciale di seggiolame delle forme più so-hde, elegauti, svariate ed artistiche che rispouderanno a qualunque esigenza, giacche ivi potranno eseguirsi le sedie da dieci lire fino a quelle da trecento lire l'una.

E tutto questo senza che alla fondazione di tale opificio siano concorsi altri mezzi, traune quelli della famiglia Barbetti. Nella solenne circostanza in cui Firenze, l'anno venturo. festeggerà il sesto centenario del divino Poeta, un tale stahilmento artistico industriale sarà del tutto finito, e potrà essere non ultimo soggetto di ammirinazione.

a coloro che qui si recheranno per solennizzare la tarda riparazione dovuta al sommo Aligbieri.

Nel 1861 Angiolo Barbetti promesse di fondare un opificio degno dell'arte che professava, e fedele alla sua promessa, ne devenne all'attnazione nel modo che meglio potevasi attendere da un tanto artista. Restauratore dell'arte dell'intaglio ha

glio potevasi attendere da un tanto artista. Restauratore dell'arte dell'intaglio, ha voluto adesso fondare quasi il tempio ove dessa potrà essere onorata, professata e mantenuta anche nell'età future che, maravigliate, vedranno quanto pote fare un uomo che comincio la sua carriera coi più nmili lavori, e che all'età di 14 anni andava ramingo per le città d'Italia col modesto fardelletto degli arnesi da falegname, chiedendo lavoro per guadagnarsi un pane. Retto sempre da quella fede, che appiana qualunque difficoltà, il Barbetti non visse che per l'arte, studiò con amore e perseveranza sui modelli degli antichi maestri, e sentendosi forte dell'entusiasmo dell'artista, seppe rialzarla all'antico splendore. Incoraggito dai luminosi resultati dei suoi lunghi studi, potè vedere, mercè sua e dei suoi allievi, completamente restaurata un'arte esclusivamente italiana, e che forma adesso una delle ricche gemme della corona industriale della patria ri-

Anche il laboratorio Ginsti, in Siena, bo ricevato nuova attività e nuovi miglioramenti dal suo benemerito proprietario cavalier professor l'ietro Ginsti, il quale nohilmente impiega la sua vita a educare discepoli, che sappiano mantenere e creserer rimonanza alla sua nativa arte.

Il giorine Laigi Frullini di Firenza, incorraggito di ascecaso ottenuto dai suoi hooni natagli, e fatto tesoro degli utili consigli ricevuti, pone ogni suo studio a reudersi degno della pubblica benevolenza; e la bella lumiera non ha guari da esso disegnata e intagliata per una sala del casino Borghesi di questa citi, fa fede dei progressi giornalieri che esso fa nel huon gusto e nella disinvolta escenzione.

Ne posso tacere di dire nas parola di coccunio all'opproso Antonio Scaletti da Arezzo, domiciliato a Firenze, il quale uni sosi recenti la coro ha dimostrato di apprezzare convenerolmente i datigli consigli prezzare convenerolmente i datigli consigli solitato per le difficoltà dell' escuzione: e senza di che il l'utaglio rinane pregievole soltanto per le difficoltà dell' escuzione: e la non meno opersoo Mosie Com di Livorno, che esibi una credenza di noce nella quale fu riscontrata, perfetta secuzione, ma non troppo castigno disegno, lo che ma medaglia por la considera di man medaglia a piurnità di voli chicasa ma medaglia a piurnità di voli chicasa.

Nè posso trascurare di acceunare all'esito

favorevole, che hanno recentemente sortito i tentativi fatti dal giovine Frullini per riprodurre in basso rilevo sopra legni chaira e dolci i ritratti in fotografia. La diligente e disirvolta esceuzione di tali artistici lavori e la somiglianza conservata delle persone ritratte, hanno meritato all' artista varie commissioni e fra queste quella onorevolissima di S. A. R. il duca d'Aosta.

Né a questi soli artisti l'Esposizione italiana recò incoraggiament e guadagni, e vorrei che tutti mi avessero procurata la soddisfazione di rivelari i pubblicamente, e non avessero tenuto che il far nota la maggior prosperità della loro respettiva industria, potesse esser buona ragione a infliggere più gravi tasse governative sulla medesima.

lispettando la renitenza di essi, posso nulladimeno assicurare, che per le informazioni che ho potute procurarmi, ogni industria dal 1851 ad oggi ei ni via di notevole progresso, e fra queste ragion vnole che io nomini principalmente l'intaglio, come quello del quale sono andato fin qui discorrendo.

# § VI.

Della Xilotarsìa.

Non minori in numero agli intagli, furono i lavori di xilotarsia presentati all'esame del Giuri della Classe XIX.

Fra le industrie applicate ai mobili, la xilotarsia è quella forse che ha maggiori cultori in Italia, sebbene essa offra maggiori dificoltà. Riproducendo infutti qualunque pittura ad imitazione del mossico, richede molta maestria nell'artefice, cui è indispensable l'essere istruito nel di-

segno.

Allettati più dalle difficoltà dell'esecuzione che conveniva superare, che curanti della correttezza dei disegni, molti produttori dovettero subire le giuste censure del Giuri, il quale avrebbe mancato al proprio dovere se avesse operato altrimenti, e non aresse ad essi chiaramenti accontati i difetti che si oppouevano al conseguimento del plauso.

Mirabili per perfezione di disegno, impareggiabile precisione di commesso, e difticoltà di lavoro furono le meravigliose xilotarsie dei fratelli Rosani e del Massini di Brescia, di Alessandro Monteneri e di Federigo Lancetti di Perugia.

La manifattura dei mobili intarsiati dei fratelli Falcini di Firenze, non venne mo no a sè etsesa anche in questa solenne congiuntura, ed esibi oggetti che si raccomandavano per correttezza di disegno, buona scelta ed armonia di colori ed accurata esecnzione, che lor valse a buon diritto l'onore della medaglia.

Tutti ammirarono il grandioso armadio di Giuseppe Bartolotti di Savona, che con ardito, ma non troppo felice disegno, superate moltissime difficoltà, avea ritratte le gesta principali e le immagini dei nostri più illustri contemporanei.

illustri contemporanot. Questo barso a refereira de con cure inQuesto barso a refereira di Genora
un vasto opifico che offer guadagno a molte
famiglia, meritava di essere incoraggito e
lo fis non per la perfezione della xilotarsia,
ma per le difficoltà specialmente che avea
dopo lunga discussione fo dal Giuri accocata la medaglia. Ne tale conficenza
avrebbe potuto ristutaria al proprietario di
una fabirca, che produce annalmente lavoir di tarsia per quarantamila lire circa
materie prime fire estere e unacionali.

Fu pure premiato l'asquale Corridi di Livorno, per avere condotto in tarsia, con molta disinvoltura e precisione, alcuni mazzi di fiori in un piano di Angelique per un tavolino.

Uguale distinzione fu accordata a Giovanni Odifredi pur di Livorno, per la eleganza di forme e bene eseguito intarsio di un mobile per scrittojo ed altri usi.

Varie furono le opinioni emesse sul pregevole infarsio praticato in una gran tavola da Giuseppe Fontana di Pisa, che avera pure maestrevolmente intagliate alcune parti di essa; ma non essendo sembrati abbastanza studiati alcuni ornamenti, fu dichiarato tale la voro commedevole nell'insieme, ma non meritevole della medal'insieme, ma non meritevole della meda-

glia. Nè questi furono i soli oggetti dai quali otesse dedursi quanto soddisfacente fosse lo stato di tale industria in Italia, essendochè fra i trentatre espositori di xilotarsie, il Giuri fece onorevole menzione di nn buon lavoro di Antonio Bonadè di Roma, non sapendogli però menar buono il disegno della prospettiva rappresentante l'interno di San Giovanni Laterano. - Pari encomio fece alle tavole del dilettante marchese Luigi Niccolini di Firenze, il quale aveva riportato il premio della medaglia dalla Classe X (Chimica) per i legni colorati a tutta sostanza, che egli impiega nei suoi lavori di xilotarsia, e che fino dal 1854 fu a buon diritto applaudito dalla Commissione preposta ad esaminare e giudicare i suoi distinti lavori esibiti nella Esposizione toscana tenutasi in Firenze, nella quale fu aggiudicato al rammentato signor Niccolim l'onore di essere stato il primo, cui fosse riescito ottenere dal legno l'effetto, l'armonia e la vagbezza dei colori fino al-

lora conseguita solo dal mosaico in pietre dure.

La soverchia severità colla quale furono giudicati i lavori di questo egregio, dilettante, giova sperare che non lo dissuaderanno dal preparare qualche suo nuovo bel lavoro per la futura Esposizione, che dovrà essere preparatoria a quella universale che sara aperta in Parigi nel maggio 1867.

Furono soggetto ancora di onorevole nenzione, un tavolino intarsiato, di Luigi Panerai di Firenze, e una segreteria parimente intarsiata, di Cammillo Rescalli di

Cremona.

La lusinghiera proferenza che si compiacciono dare gli artefici alla xioltarsia colleguparta, all horo mobili, non è cosa manie più specialmente all' epoca dell'impero, allorquando il lusso delle abitazioni comiticara a trasmodare. Lo aleggio mazcionitica al rasmodare. Lo aleggio mazcionitica al rasmodare di soggio mazcionitica di la simple di si di si specialmente nelle sale dei conviti, ore rederansi tavole quadrate di cordo del libano e di ebano rosa increatate edi intatre preziose.

Higuardando più alla ricchezza delle rare materie impiegatovi che alla correzione del disegno con cui erano disposte, tali tarsie facevano l'ammirazione dei convitati, che tanto più rimanevano abbagliati quanto maggiore era la profusione delle gemme. Ugualmente intarsiati erano i tre letti che stavano disposti lungo i tre lati delle tavole, che ebbero perciò il nome di Trictinium adottato anche per le sale dei continium adottato anche per le sale dei continium datottato anche per le sale dei continium adottato anche per le

Ne a questi soli mobili fu limitato l'intarsio dai Itomani, che lo impiegarono quantunque volte voltero rendere più splendido qualche oggetto destinato alle loro abitazioni.<sup>2</sup>

Tale predilezione alla xilotarsia, si mantenne anche nei tempi di mezzo e giunes colle sue perfezioni fino si nostri tempi, nei quali besta siamo più esigenti dei nostri maggiori e richiediamo che la di lei perfezione non venga determinata dal bagliore delle materie, ma dall'armonia dei colori e dalla correttezza dei disegni, senza di che il mossico in legno non arrebbe altro pregio. Trame la paziegaza di conmet-

<sup>5</sup> Il querto lato di tali tavole, che non arcano alcona toraglia, era riserbato al servisio. Cisacan letto potera contener tre persone o quattre, rode valle di più. Prima di coricarsi sopra di esis, coperti essendo delle più pianide stoffe e suppeti orientale, insense convitato si teglieva i caltari il posto più dististo era il primo del letto di metto. Rotare, Storia Rossone.

5 Una giusta idea delle abitazioni romane, si può avere visitando quelle riprodotte nel paiazzo di cristallo a Sy-

denham presso Londra.

tere insieme innumerabili frazioni di legni colorati.¹

Conseguenza di tale severità nel giudicare, fu lo scarso numero di medaglie accordate agli intarsiatori, i quali forse avrebbero sperato un maggior riguardo alle lunghe ore passate pazientemente a condurre a fine tanti difficili lavori; ma non sempre i giudizi di un Giurì possono essere determinati dalle penose fatiche dei produttori, che conviene sacrificare in gran parte, quando ad esse non corrisponde la bellezza e perfezione del prodotto. E sic-come a raggiungere ciò e indispensabile nella xilotarsia il disegno, così nuovamente mi trovo costretto a ricordare a coloro che professar vogliono una tale arte, che senza apprendere il disegno, sarà inutile qualunque sforzo essi possano fare per procacciarsi colle loro opere una considerazione artistica; potrà da essi emanare un'opera difficile, ma raramente, per non dir mai, un'opera bella. - Pongano mente a ció con animo pacato i nostri intarsiatori, e di leggieri andranno persuasi di tale verità, la quale potrà loro essere utile consigliera, a decidergli di bnon grado a darsi a quegli studi che richiede la xilotarsia per raggiungere la perfezione.

### § VII.

Dell' Ebanisteria e Tappezzeria in generale.

Esaminati i mobili artistici destinati ad ornare esclusivamente le abitazioni dei facoltosi, ragiou voleva che il Giuri si occupasse di quelli più modesti e di uso comune, che meglio rispondono ai bisogni di ogni classe di cittadini.

Di tali mobili, che appartengono più al te, non fu difettosa la nostra Esposizione, e da molte provincie del nnovo regno furono inviati buoni saggi di questa importante manifattura.

Fra i fabbricanti italiani che produssero migliori lavori di ebanisteria e tappezzeria, primi debbonsi a buon diritto notare i bravi fratelli Levera, nativi del Bielles, che, fino dal 1852, si condussero in Torino,

I Fra le moltivaine tarini che si à avvostta volore degli salati tempi, una singuiri-risine no amostria velle qui salati tempi, una singuiri-risine no amostria velle qui salati dessa di Son B serina in Napali, see airisono silemi irri-risine di cama di sono amostria di mercargiane interniativare di cama di landia rapperecettati, nolla parte sapariser, ia staria del Vargolio Testamostria e l'Aposolitare, e rell'inferiore, vario vellezia e pasierna alt valenta estitati, che errorio i severe solutione e comerco Certaino di assistene Famminga, in una chiera di Brevelles, di cei ma resumendo il notte, di cama d'abusta di resultati con construire que distribuire con construire del cama d'apositi del como del cama d'apositi de cama d'abusta que ci consistità.

ore apersero on modesto stabilimento nel Borgo di Vanchiglia, il quale in dicci anni è salito a tale prosperità, da potersi considerare come uno dei più importanti d'Italia. I rapidi progressi fatti un decennio dall'Opificio anzidetto, rivelano chiaramente l'assiduo lavoro che lo ha alimentato, ce le intelligenti cure di coloro che ne hanno la direzione tecnica.

Incorneggiti i Levera dai prosperi resultati delle loro industri fatiche, ampliarono tale stabilimento per modo, che lo resero capace di attivare tutte le principali industrie che sono applicate ai mobili, compresa la tappezzeria e gli ornamenti di bronzo.

Vasti magazzini terreni ed ampi loggiati a tettoia, difendono dall'intemperse e stagionano le materio dell'intemperse e stagionano le materio dell'intemperse rante, ove sono poste le officio del fishri ferrai, si preparano e si dispongono i lognami da impiegazsi nella costruzione dei mobili, col nezzo di varie macchine da segare e da impiallacciare, e di altre minori, tutte mosse da una macchina a vapore della forza di 12 cavaltina a

Il legname così preparato e disposto, passa quindi al pian terreno ore viene distributio agli stipettai, seggiolai, intarsiatori, tornitori, intagliatori e vernicia offi-Salendo al prime piano tevanzi la offi-

Salendo al primo piano trovansi le officine di tappezzeria, compresi i telai per fabbricare francie, bordure e altre guarnizioni; e quindi quelle dei cesellatori in bronzo e dei doratori in legno.

Al secondo piauo poi sono esposti tutti i mobili svariati che produce tale vasto del interessaute stabilimento, che impiega al lavoro permanentemente dui 230 au 250 operai di ambetue i sessi, i quali banno ogni maniera d'incoraggiamento dai benemeriti proprietari, ricevendo quella sana e benedetta istruzione, che mira unicamente a formare onesti e laboriosi onerai.

Oltre alle diverse scoole di arti emsteri, avvi poi una scuole gratuita di disegno, ornato e plastica, diretta da buoni mascit e sorregilata dai Levera. Tale a più perfetti modelli usati fin qui, e che attingesse le use aspirazioni al vero bello, che unico può informarei il gusto; e allora i prodotti di tale fabbrica otterrebbero, olche prodotti di tale di prodotti di protore di prodotti di sico di prodotti di contra di prodotti di tale si prodotti di sono che per ora i professione, quella articla, che per ora i professione, quella articla, che per si professione di prodotti di prograggiungere i suoi direttori.

Il che non esclude che tale stabilmento meriti minor plauso el onore, e che dal lato industriale sia capace di gareggiare coi primi di simil genere non solo nostrani quanto stranieri, producendo per circa 900,000 lire annue di lavori svariati, nci quali rengono impiegate per 630,000 lire di materie prime, cioè legnami, bronzi, specchi, stoffe, ferramenti ec.

Fu giustamente, riflettendo a ciò, che il Giuri, dopo avere attentamente esaminato

court, copo avere attentamente esaminato gli eccellenti, embiti lavori della fabbrica Levera, si trovò unanime nell'accordare la mendgalia di merito alla intiera manifattura, nulla curando se i meriti artistici di adcuni mobili intagliati e ornati di bronzo fossero inferiori ad altri, preferendo premiare el inceraggire l'importanza industriale più che quella artistica.

Nel decorso anno 1863 un terribile in-

Nel decorso anno 1863 un terribile incendio distrusse molti locali della rammentata fabbrica; malgrado tale infortunio, una circolare del 10 agosto dello stesso anno, dei Fratelli Levera, annunzio che dessi erano come per lo innanzi in grado di poter rispondere a qualunque richiesta di mobilia, non avendo mai cessato le officine di essere in piena attività di lavoro.

E questo maggiormente fa rilevare la somma importanza di tale opificio industriale, che anche colpito dalle più grandi sventure, si rialza coraggioso e sa mantenersi attivo, mercè la indefessa costanza e l'ammirabile operosità dei suoi direttori.

e la limitatorie operosata, ace suo directoriroco Statringui en di Tora, al la poina. Esposizione i italiana. Quanno ricordia con Esposizione i italiana. Quanno ricordia con gratas addisfazione la rica ed elegante collecione di mobili, con cui dessi ornarono la sala che gli venne assegnata sell'ostello la sala che gli venne assegnata sell'ostello rata di controlo del Giurri, che volle pramiare l'intera manifattura di tali valenti col operosi industriali, che per la prima volta averano prodotto un ingegnoso letto meccanico, che contenera in sè stesso i consociali di consociali di consociali di conletto.

Anche tale fabbrica espose mobili riccamente intagliati ed intarsiati, che non andarono esenti dalle assennate censure dei Giurati, i quali avrebbero desiderato una maggiore correttezza nei disegni, ed una maggiore sobrietà negli ornati specialmente di metallo. Non ando inosscrvata bensi la hella e disinvolta esecuzione di una cornice e la stupenda intarsiatura di una tavola che pure a Loudra riscossero il plauso unanime di quel Giuri, come altra volta ho avuta occasione di notare.2 La bnona e solida costruzione, le bene intese sagome e l'eccellenti imbottiture, sono pregi che distinguono i mobili di tale fabbrica, la quale cresce ogni giorno d'importanza ed alimenta non meno di novanta onesti e probi operai.

Dopo l'Esposizione internazionale di Londra del 1142.

Martinotti fo fregiato da S N il Re dell'Ordine reale

Maurizione.

Pedi Fraccourry, Rel. eil.

Furno accolti con generalo soddisfazione i lei mobili della fabbrica di Giorgio Cena di Torino, che avcano il pregio di unire alla bunna costruzione el eleganza di forme, la economia dei prezzi, che gli rese principalmente degni del premio, il quale giustizia, ad un opinici che procaccia la-voro giornaliero a non uneco di 45 operai, e produce oggetti di mobilia alla portata di qualanque classe di cittadini.

Lå pregevole manifattura di Inigi Zampin di Freure, fu unanimemente dichiarnta degna di essero incovaggiata colla medigia, per la bela collectore di mobili ad di disegna dei collectore di mobili di disegni dei Clunesi, che sono maestri in simile industria, o aventi il gran roquisito dell'economia nel prezzo che difficilmente riccontrasi in mobili di tanto lusso, e che solo viene determinata dal grande smerola con el considera del proposito dell'economia nel prezzo che di mobili di tanto lusso, e che solo viene determinata dal grande smerola presenta dell'operezo Zampin, al quale non mancheranno incoraggiamenti ericompense, giacche egin mila trascura per per-fezionare i sonò imobili, che riuniscono alla depuzza una sololida e ben intesa costru-depuzza di sonolida e ben intesa costru-

Degna d'incoraggiamento fu pure ravvisata la manifattura di Giuseppe Cairoi e figlio di Milano, che, stipendiando non meno di 40 operai, produce lavoro per 50,000 lire anue, nel quale sono impiegate 10,000 lire di legnami fra esteri e nazionali. Il buon lavoro di ebanisteria o i prezzi discreti dei prodotti, determinarono facilmente il Giuri a concedero la medaglia a questo impor-

tante opificio.

Ugnali considerazioni, consigliarono la concessione della medaglia alla fabbrica di Antonio La Mattina di Palermo, che con 30 operaj produce per oltre 25,000 lire di lavoro annuo, e a quelle di Francesco Parri e di Francesco Bastianini di Livoruo; di Chalons e Estienne, della Pia Casa di Lavoro e di Sem Torelli di Firenze; di Giorgio Boro di Vicenza; di Carlo Guidi di Milano; di Giacinto Grosso di Genova e di Giovanni Battista Canepa e Fratelli Descalzi di Chiavari. Queste duo ultime importantissime fabbriche spedirono nna collezioue di eleganti sedie di legno leggiero, che sono rese omai celebri ancho all' estero, facendosene annualmente una copiosa esporta-

La fabbrica di Giovan Battista Canepa, premiata dal 1826 ad oggi con non mendi di 26 medaglie, è alimentata dal lavoro di 20 operal, che costruiscono circa 3000 sedie all'anno con altri mobili di acero, faggio, ciliegio e vimini.

La fabbrica dei Fratelli Descalzi risale forse ad epoca più lontana, e dal 1821 ad oggi ha ottennte non meno di 37 medaglio di premio. Divisa in due, una appartiene ad Emanuele del fu cav. Gaetano, detto Campanino, e con 30 operni produce oltre 2000 sedie all'anno al prezzo medio di lire 15 l'una: e l'altra appartiene a Giacomo parimente del fu cav. Gaetano che con soli di operni costruisce non meno di 1900 sedio all'anno con altri mobili di legno leggiero.

La prosperità sempre crescente di tali tre fabbriche, deriva specialmente dall'utile inpiego dei leguami indigeni, i quali, avendo un valore inferiore agli esteri, concedono ai fabbricanti agevolezza maggiore a determinare più bassi prezzi agli oggetti che

con essi van costruondo.

Se ancho da altri industriali fosc maggiorneude aboperata la svariata e ricca qualità di legni nostrani di cui si abbonda in Italia, più fancili sarebbero i guadagui che colla economia delle materie prime potrebbero emergere dai prodotti dello lero officine; e ciò senza nulli togliwra illa cidgio noni dere essere calcolato dalla ricciezza delle materie, ma dal modo col quale sono stati fatti.

Tutte le fabbriche sopracitate, furono dal Giuri dichiarate degue della medaglia, e le ragioni cho persuasero a tale ricompensa sono esposte nel prospetto dei premiati cho va unito alla presente Relazione.

Commendevole industria fu riguardata nuclla recentemente introdotta in Firenze da Rodolfo Osterwald, consistente nella fabbricazione a macchina di qualunque genore di cornici di abete di Camaldoli e di Moscovia, che possono essere dorate, argentate e verniciate a piacimonto, dando loro sagome più o meno liscie a seconda dello specchio o tela o stampa che debbono contenere. Pregevolissime poi furono riscontrate le cornici a shalzo, condotte con una macchina di sua invenzione, da Andrea Picchi di Firenze, il quale merita qualunque incoraggiamento, nulla omettendo per introdurre nella ebanisteria tutti quei miglioramenti che il progresso di tale industria ha saputo suggerire

Convinti i Ginrati della utilità di incoraggire tali due industriali, non esitarono a proporre per essi una medaglia. Di egual distinzione reputarono degrai Francesco Morozzi e Gaspero Pasquini di Firenze, per le impiallacciature derivanti da macchiue di loro invenzione, e dalle quali resulteranno grandi vantaggi economici alla eba-

nisteria italiana.

Formarono soggetto di esame e di lunghe discussioni altri pregevoli lavori di ebanisteria, che senza raggiungere tutti i requisiti per determinare un premio di medaglia a loro favore, non potevano per questo rimanere inosservati e senza che di essi ne venisse fatta onorevole menzione in questa Relazione; non avendo di Giuri altro mezzo più conveniente, per esternare in qualche modo la sua soddisfazione a qui produttori cui non aveva potuto accordare la medaglia.

Uniformaudomi di buon grado alla deliberazione del Giuri, compio il grato uffieio di registrare qui tale onorevole menzione fatta della bella credenza di Filippo Arnaudo di Torino; del buon mercato o buona costruzione dei paraventi di Giuseppe Guala pur di Torino ; dell' armadio da libri di Luigi Majonchi di Livorno; della felice applicazione alla ebauisteria delle radiehe del pioppo, fatta da Giovacchiuo Mezzini di Bologna in una cassa per legna da ardere; della modicità nel prezzo e della buona costruzione del banco da scrivere del Pierozzi e Livori di Livorno, e finalmente degli ingegnosi meccanismi introdotti dal Piaseuti di Vicenza, alla solida e beue intesa sua segreteria

l pregevoli biliardi, reggi stecche e contatori della rinomata fabirie ad ilutioni Luraschi di Milano, furono attoatamente caminati dil lisiri, che resto lungamente incerto sul conferire la medaglia a questa distitata fabiria, premiata in altre esposidistitata con perinata in altre esposicione di alterni medaglioni nelle parti laterali di un bilardo e la poca eleganza delle sue forme, persuasero alla scopensione del premio.

Quanto sia estesa tale industria in Italia, quah pregi e quali difetti essa abbia, quali progressi abbia fatti e quali potrebbe farne, fu già da me, non ha guari, detto in altra felazione <sup>1</sup> e stimerei soverchia cosa il ripeterlo qui.

Avrei desiderato dare una statistica esatta dello stato di tale industria antecedeute alla Esposizione italiana, e dei progressi fatti dopo un tale avrenimento; un alla buona volontà non scupre hanno corrisposto le tentate ricerche, e la renitenza di molti industriali a far conoscere il vero stato loro manifatturiero mi ha fatto renuuziare a tale desiderio.

### § VIII.

Degli oggetti di ornamento in bronzo.

In una Esposizione fatta nella terra ove vissero il Ghiberti, Benvenuto Cellini, Gian Bologna e il Tacca, era inevitabile che "occhio dell' intelligente non cercasse qualche oggetto di uso domestico condutto in bronzo, che attestasse non essere perduta in Italia questa arte che rese illustri i nostri padri, i di cui lavori cou reverenza e stupore si conservano negli esteri musci, più che nei mostri, avvegnache si manchi dei tempi del risorgimento dell' arte, le quali sieno al tempo stesso la storia delle industrie unita a quella della cività.

munistrie unita a queila cella civilio.

conserva maggior copia di tali antiche
suppellettii, e fra le altre ammirasi in
tiborio che stava in San Lorenzo della
l'adula, disegnato, come crelesi, da Mil'adula, disegnato, come crelesi, da Minassima parte, da maestro Jacopo Siciliano, che fu un eccellente gettatore a quei
che ne narra il Vasari, e che cone quello
che ne narra il Vasari, ce che cone quello
che ne narra il vasari, ce che cone quello
che ne narra il controlo della discontrolo
con quello
che ne parta di parte con quello
che ne parta di parte, che la trada Beonarroi. Avvi pure un busto di
Dante, coll'iscrizione Dantes, che la trasul cadavere dei divino poeta.

I piecoli lavori in bronzo delle età perdute, come lampade, patere, vasi, coppe, profumiere, acquasantiore, scudi, calamai, sigilli, bassirilievi per ornamenti di stipi, porte e camini, turiboli, ceste mistiche, bracieri iu forma di murate città con le torri, altarini, manivotive, tanaglie ed altri consimili oggetti, meglio che altrove si ossono vedere nel Museo di Kensington a Loudra, in quello dell'Hôtel de Cluny a Parigi, in quello della Porta de Il'al a Bruxelles e in quello reale di Napoli. — Tutti questi oggetti richiederebbero accurato studio dai nostri artisti, per essere riprodotti a decorazione delle nostre abitazioni, le quali quasi sempre vengono corredate di simili oggetti dall' estera industria, che si è impadronita dei nostri modelli e che alimenta iu Francia ed in Inghilterra ricchi opifici, donde emergono eecellenti prodotti.

Negletta per mancanza d'incoraggiameno, ma tale industria vive tutora una modesta vita in qualche città d'Italia, ma rare sono le produzioni che meritano qualcarrare sono le produzioni che meritano qualcarrare del produce de la carcono, e unico in tal genere può dirsi lo Speluzzi di Malano, il quale nivo alla Esposizione italiano, un corredo da todelette du lu leggio di epregio lavoro, e che nunciamente del produzione del predio del contra del produce del merita della necalgati, che sunantiue fa uell'accordangi il premio della necalgati.

Gaetano Negroni di Bologna e Luigi

<sup>1</sup> Veli Finocourry, Bel, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vedasi Napoli e i luoghi celebri delle sue vicinauze, Tom. II, Meuso Bossonco, Napoli 1845.

Corsini di Firenze, presentarono una pregievolo giardinicra, ed una ricca ed clegante lumiera di stile arabo, condotte in bronzo con molta maestria e con buoni disegni, che valsero agli artefici parole di giusto encomio e premio di medaglia, ma che lasciarono però il desiderio di vedere in altra occasione maggior copia di oggetti di simil genere, i quali facciano più luminosa testimonianza dell'esistenza di questa nostra antica industria, e dimostrino agli stranieri, che gl'Italiani possono tutto quello che vogliono e che fu sola colpa dei tempi se alcune industrie andarono quasi perdute, lasciando sempre però qualche traccia luminosa per chiamarle a vita novella.

La manifattura del Pandiani di Milano produsse in più larga copia oggetti di bronzo lavorato, ma in questi non pote lodarsi la finitezza dell' esecuzione ne la buona scelta dei disegni. Dessa è commendevole perchè alimenta un assai ricco commercio di tali suoi lavori a prezzi qualche volta economici, lo che procaccia al proprietario guadagno sicuro, ma non fama

di valente artefice.

Tanto la fabbrica di Giuseppe Speluzzi che quella di Agostino Pandiani, mcritano graudemente di esscre incoraggite per il lato industriale, essendoche la prima stipendia non meno di 18 operai con mercede giornaliera di lire 3, 50 per ciascano, e 8 allicvi con una lira il giorno; e la seconda provvede con lire 200 settimanali al mantenimento di 12 operai. La prima lavora per 38,000 lire aunue di rame, ottone, zinco, legni nazionali ed esteri, tartaruga, madreperla ed avorio, producendo per lire 69,000 di lavori svariati; la seconda impiega annualmente 5000 chilogrammi di rame, 3500 di zinco e 1000 di piombo e producc 65,000 lire di hronzi lavorati. La prima costruisce mobili di lusso intarsiati di mctalli, e decorazioni di bronzo di qualunque genere: la seconda non lavora che letti di ottone e decorazioni di bronzo.

Tale industria senza essere associata all'arte, perde assai di pregio e non può essere considerata come la riproduttrice della scuola dei nostri antichi maestri. Anche però dal lato industriale essa non può dirsi in prospero stato, se desumer si deve dalle produzioni inviate a Firenze nel 1861 derivanti da sole due grandi fabbriche, e da altre cinque o sci modeste officine. Laddove essa fosse coltivata in luoghi a noi ignoti, non potremmo che augurarle qualche occasione favorevole per mostrare i suoi prodotti, che saremmo lieti di poter vedere tanto numerosi e buoni da emanciparci dalla necessità di procurarceli

dagli esteri mercati.

# § IX.

Dei Mobili in ferro.

Non meno pregicvoli dci lavori in bronzo furono quelli in ferro, che gl' Italiani del medio evo specialmente seppero rendere ammirandi quanto quelli condotti in me-

talli più preziosi.

L'amore che portavano gli antichi all'arte cho professavano, era per loro quasi un culto; - nulla in essa dispregiavano nelle più piccole cose con diligenza estrema applicavano, e con uguale accuratezza tanto alle umili cose che alle grandi intendevano. Così nella industria del ferro, mentre i nostri artefici, nelle antiche armature sfoggiavano con intarsi, geninature, damaschinature, sbalzi, cesclli e trafori, non arrossivano per questo di porre ogni loro studio onde dar pregio agli oggetti più minuti, come toppe, chiavi, impugnature di armi, fiasche da polvere, acciariui da fucili, sigilli, arali ed utensili da caminetti, arnesi da cavalli, mascheroni, stipetti, cassette ed ornamenti da mobili. Tale antica industria venne quasi a perdersi fra noi, al solito, per mancanza d'incoraggiamento, e perchè le cangiate abitudini ed il progresso del lusso, fecero sostituire al ferro metalli più ricchi per gli oggetti ed ornamenti summentovati. Il ferro rimase esclusivo privilegio delle

officine dei fabbri, servi agli usi più co-muni delle famiglie, e non è da lontana epoca che desso fu applicato con grande vantaggio a molti mobili di prima necessità c specialmente a letti, tavolini, canapc,

sedie, lavamani ec.

In Genova, più che altrove, furono introdotte ricche manifatture di mobili di simil genere, che l' uso e la moda han resi poi ricercatissimi in qualunque abitazione, dopo averne esperimentate la utilità e l'economia.

A tale industria non andò guari cho quasi tutte le provincie d'Italia concorsero, e dai prodotti esibiti nelle Esposizioni sarde e toscane dei perduti anni, potea di leggieri argomentarsi lo sviluppo vantaggioso che giornalmente essa andava ad ottenere.

Una solenne occasione però era mancata fin qui, per offrire ai lavoranti di ferro un largo campo a dimostrare quale perfezione avean essi ragginnta, o quale concorrenza potevasi sostenere colle estere manifatture. l'ale desiderata occasione fu offerta dalla Esposizione italiana, nella quale otto fabbriche presentarono copiosi saggi di tale importante manifattura, di cui quattro ottennero il premio della medaglia per la ccccllente esecuzione e per gli economici prezzi dei loro prodotti.

La fabbrica di Pasquale Franci di Siena, seibi importanti modificazioni per congegnaro più facilmente insieme le varie parti dei letti, reudendogli di una stabilità a tutta prova, non ancora esperimentata da altri, e che unita ad un certo buon disegno resero particolarmente distinto l'artefice.

Questi, volendo dare un saggio dell'artien nuestris italiana nel buttere, limare, traforare e shaltare il ferra, espase un picten perito la generalo sechunazione. Chiunque lo vide, credette osservare un di quegli anticila pottenti ele useivano dalle mosono nelesso ricercatissimi dagli amatori, che raramente gli trovano in qualche musco o in qualche preziona collezione di ogdifia.

L'importanza della fabbrica Franci si desume dal sapere, che con 50 operai lavora per 60,600 chilogrammi di ferro all'anno, producendo con tale materia prima non meno di 600 letti, 1,500 lavamani, 12 cancelli, 20 roste, un 220 fra toelette, sedie, canape ed altri piecoli mobili.<sup>2</sup>

La manifattura Baldantoni di Ancona e quella Camhiaggio di Milano, offrirono una bella collezione di mobili in ferro, o furono particolarmente notati quelli del secondo, per essere giunto a vuotare i fusti principali del ferro senza scemarne la solidità ed accrescendo la leggierezza del mobile col renderlo più manevole ed elegante. Il credito industriale al quale è salita la fabbrica di Giovan Battista Baldantoni e Fratelli, non è stato determinato dalla sola lavorazione dei mobili di vario genere, ma sibbene da quella delle macchine agrarie e industriali, per le quali vengono adoperati torni, macchine da dividere, da tagliare denti alle ruote, da forare ec., posto in movimento da uomini. - Per il lavoro dei letti ed altri mobili, vengono adoperate 14 macchine diverse, poste in nzione parimente dalla forza degli operai, dei quali non meno di 112 sono impiegati in tale fabbrica, ehe lavora per 30,000 lire di materie prime, producendo lavori dalle lire 80,000 alle 150,000 annuo, secondo le commissioni più o meno frequenti ebo riceve per le macchine rammentate.

La fabbrica Cambiaggio non potè pre-

sentare il numero esatto degli operai che stipeudia, nè il valore dei prodotti che derivano da una macchina a vaporo della forza di 6 cavalli e da nltre macchine per segare, trafilare e vuotare il ferro.

Le forme dei letti del Baldantoni e dol Cambiaggio ed il loro prezzo economico, riscossero lodo dal Giuri, cbo ad unaninità premiò ambedue le manifatture come quelle che mantengono un esteso commercio nelle respettive provincie.

Tae Fa Casa di Lavoro di Firenze, che da più sami alimenta nua ricca manifattura di mobili in ferro, mantenne anche in questa circostanzu la sua riputazione e produsse una svariata collezione di letti ed altri mobili, che oltre alla stabilità presentavano buone forme, leggierezza, eccellenti verniciature e prezzi discreti, da sostenero qualimque concorrenza con altre manifat-

fure tunto estere che nazionali.

Il crescente sviluppo di questa o dello altre industrie del luogo pio, sono il più eloquente ologio della operosità e zolo in-defesso di coloro e de furono e sono preposti alla direzione di questo asilo del povero, che totto al vagalonaluggio de alle anguestie della fame, si rende utile alla società coll'essere doutato al laroro.

1

La lavoraziono del ferro è fatta eon macchine a braccia, ove sono impignati 15 lavoranti esterni o 33 ricoverati, dei quali ventitrè alumi e dieci faticanti. Si lavora nunualmente per 40,000 lire di materie prime e se ne ricava un valore compessivo di lire 80,000 in oggetti lavorati.

Abbenche a solo quattro fabbriche di ferro applicato ai mobili, venisse dal Giuri aggiudicata la medaglia del merito, non ue deriva la conseguenza cho le altre che eoncorsero in questa Esposizione non avessero presentati oggetti meritevoli di eucomio e di considerazione. Tutte esposero buona copia di lavori meritevoli di particolare menzione, e tali da dimostrare che questa industrin è accuratamente coltivata nelle varie provincie italiane: ma siccome nella Esposizione di un regno fa d'uopo ehe le iudustrie, per esser premiate, raggiungano tutti o molti degli estremi determinati dai confronti, così se accadde che quelle del Gori di Firenze, dell' Audisio o dell' Acquadro di Torino, e del De Snnctis di Roma non fossero dichinrate degne della medaglia, eiò si dovè non al poco loro merito, ma al non aver esse conseguito tutti quegli estremi eui giunsero le altre. I prodotti di queste fabbriche, ottennero premi nelle varie Esposizioni provinciali, alle quali in vario epoche eoncorsero, e ciò percbè

Di tal bugo pio ne fu da me più estesamente parlato nella Relazione sulle arti ed industrie appliente ni mobili, pubblicata in Milano nel cadute nono.

Una ricca collesione di ferri antichi conservasi dal della fina di mantalla, intelligente eultore di oggetti del medio evo, di molti dei quali pote ammirersene la e-posizione che egli ne fece in son casa, nell'autumo del 33-61 in firenze.

<sup>Anche all' E-postzione internazionale di Londra del</sup> 1862 la fabbrica Franci riportò la medaglia, e dalla munificenza del Re Vittorio Emanuele, il proprietazio ricevette la decorazione dell'Ordine Mauriziano.

furono trovate superiori od uguali in merito ad altre delle respettive provincie. Per la stessa ragione tutte le fabbriche italiane che conseguirono premio nella Esposiziono del 1861, non ebbero ugual sorte in quella internazionale di Londra del 1862, imperocche i confronti che dovettero sostenere con i prodotti di tutte le altre nazioni, non le fecero meriteroli di medaglia.

La esclusiono dal numero dei premiati, non deve serviro di scoraggiamento ai produttori, ma deve invece esser loro di salutare eccitamento a perfezionaro le loro opere in guisa da sostenere essi puro qualunque confronto. Nè il conferimento delle medaglie deve di troppo inorgoglire i premiati, conciossiachè se le loro produzioni raggiunscro gli estremi del merito in una Esposizione, non ne viene di consegueuza che possano raggiungerlo in una più vasta, ove siano chiamati a concorrere con industrie di molti più paesi. Nello stesso modo che ai primi l'esclusione del premio deve servire di eccitamento per sostenere, quando che sia, altri confronti, così i produttori premiati non debbono follemente credere che i loro prodotti abbiano raggiunto un tale superlativo grado di perfozione da potere impunemente sfidare qualunque altro confronto. Ogni giorno che passa segna un grado di perfezionamento nelle industrie generali, e se i manifattori non tengono dietro a questo progressivo sviluppo, e a studiaruo accuratamente le fasi, avverrà ben sovente che i loro oggetti rimarranno sempre in uno stato stazionario, che non sarà mai la sorgente di una vera ricchezza. per una nazione civile.

### s x.

Dei mobili in ottone e rame bianco.

Un'altra ricca industria, che da molti ignoravasi aver vita in Italia, fu presentata all'Esposiziono del 1861 dai valenti fabbricanti Giuseppe Fizzuto e Giovanni Porcasi di Palcrmo, i quali esposero una bellissima collezione di letti ed altri mohili egregiamente condotti in rame bianco ed ottone.

ed editions.

ed editions.

ed editions.

editionali i erano tatsi applicati a mobili di simil genere specialmente dagli antichi Romani, i quali soto la dominazione
di Ottaviano ultimo imperatore, presceglievano per l'addobbo delle abitazioni tutto
vano per l'addobbo delle abitazioni tutto
prescribe di prescribe di più sviratamente
fastoso. Chi se faccina leggere le satire di
prozio, le storie di Pilinio e le posse di
letti di bromo, rame e ottone con intari
di avorio e squamme di trattaraga, che ser-

vivano particolarmente a circondare i triclini ossia le tavole delle stanze dei conviti.<sup>1</sup>

L' uso di tali metalli, specinlmente per letti, fii proprio delle classi facoltoso presso le nazioni più civili, in quasi tutte le epoche fiuo ai nostri giorni; ma ove maggiormente venne coltivata tale industria si tu in Ingbilterra ed in Francia. Ivi esistono ricche fabbirche di tali mohili che souo alimentate non solo dal lusso interno, quanto da ouello delle estere nazioni.

Tranue pochissimi, niuno conosceva prima del 1861 che tale industria fosse in Italia coltivata da quattro distinte fabbriche, cioè Porcasi, l'izzuto e La Barbera di Palermo e De Sanctis di Itoma, alle quali può aggiungersi anche quella l'andiani di Milano, e bene a ragione i prodotti loro vennero festeggiati dal pubblico, il quale con piacere si accorse possedere l'Italia una industria di più, che se venisse convenientemente incoraggiata, potrebbe emanciparla dal bisogno di ricorrere agli esteri mercati anche per simili manifatture. E tanto più tale industria incontrò il pubblico favore, in quanto che l'economia dei prezzi la poneva in grado da sostonere quaiunque estera concorrenza. Per la qual cosa, l'importanza di tali fabbriche si fece maggiore in tale solenne occasione, e specialmente quelle dei Pizzuto e Porcasi ebbero a risentirne immediatamento grandissimi vantaggi per le numerose commissioni cho riceverono, le quali grandemente ampliarono il loro commercio, che per lo avanti era circoscritto da troppo angusti confini.

Non meno progievoli dei mamentati, furono i lettie mobili di ottone rame bianco esibiti dal La Barbera, dai De Sanctis e dal Pandinati, qualti, se non ottermere il prerio estrenzia propositi di presidenti di ri estrenzia della conomia nei prezzi, merito esserunizismo che colla eccellente costruzione fu riscontrato esistere nelle protrio estrenzia sisteme del preprima di esse producera nel 1861 per lire 11,000 annue, impiegando lire 6,000 di materie prime e provedendo al mantenimento di 12 opersi. La seconda con soli terie prime, producersol lavori per 30,000.

Avrei voluto dare di esse più ampli dettagli, ma vani sono stati i tentativi fatti presso i proprietari per avere notizie statistiche, che avrebbero in miglior modo posto in rilievo questa industria, della qualo non possiamo per ora di raltro, tranue de seguita a fiorire in Palermo con sempre più prospere sorti, e che alimenta un nupui prospere sorti, e che alimenta un nu-

Vedi Onazio, Set II, Parvio, VIII a 48, IX a 40, 11, 43, Paortago, II, a 43, 22.

mero di operai molto maggiore cho per lo

### \$ XI.

Delle carte da parati e dei parati in cuoio.

Una industria dagli antichi in parte ignorata, e che il lusso moderno ha reso importantissima, rendendola capace a tenere in fiore ricchissime fabbricho, specialmente in Francia e in lughilterra, è quella delle carte da parato per le pareti delle abitazioni. Questo adornamento, che non ha gran tempo era riserbato alla sola abitazione del facoltoso, stante l'alto suo prezzo, è ora addivenuto il più economico modo di rendere decente ed eleganto la più modesta abitazione, imperocche colla nuova macchina rotativa introdotta in Francia, principalmente dalla fabbrica d'Isidoro Leroy. che un solo uomo fa muovere merce l'aiuto di una ben combinata manovella, vengono prodotti fra i 90 e 100 rotoli all' ora al prezzo tenuissimo di 18 centesimi l'uno: lo cho persuade qualunque famiglia ad adottarne l'uso per la propria abitazione. costando meno di qualunque più semplice riquadratura in colore da farsi alle pareti di una stanza.

L' Italia, che anticamente tappezzava le pareti dci suoi severi palagi coi enoi stampati o dorati, cogli arazzi o colle stoffe broccate, adesso non volendo rimanere indietro alle altre nazioni civili, ha cominciato essa pure a coltivare l'industria delle carte da parato, la quale bensi per ora non è estesa che a tre sole città, cioè Roma, Torino e Milano.

Sette furono i produttori che esposero campioni di tale nuova manifattura italiana nell'Esposizione del 1861; e di questi, due furono di Roma, uno di Milano e quat-

tro di Torino.

La fabbrica di Carlo Oggioni di Milano, esibi i più splendidi e ricchi disegni che la moda attuale possa suggerire, per rendere più sontnoso un signorile appartamento, o le sue imitazioni dei drappi ondati e tes-suti in oro ed argento combinate col velluto, furono ad unanimità riconoscinte di una superlativa bellezza e come tali furono dal Giuri dichiarate degne della medaglia.

Adoperando i sistenii di fabbricazione usati dalle più accreditate fabbriche estere. quella dell'Oggioni ha per motore una ruota idraulica a palette della forza di 6 cavalli, colla quale funzionano altre otto macchine diverse e fra esse quella per l'impressione delle carte, così dette a taglio dolce, mediante cilindri metallici incisi. Lavorano in detto stabilimento da 50 a 60 operaj che ricevono stipendi, a seconda della loro abilità e attività, non minori di lire 3 nè maggiori di lire 6 al giorno.

Varie sono le materie che ivi si manipolano e specialmente quelle coloranti, veruici, colle, lane macinate, metalli a colori di oro e d'argento tanto in foglia che in polvere e carta di varie qualità nel quantitativo di oltre 50,000 rotoli, che rappresentano un valore annuo di circa lire 150,000 di materio prime, le quali producono un capitale di lire 300,000 di parati di carta.

Pregicvoli campioni offrirono parimente le due fabbriche del Nanticr e dello Scatena di Roma, ma certamente da non poter sostenere un confronto vantaggioso con

quelle di Milano.1

Meritano poi una attenzione speciale le quattro manifatture torinesi, le quali offrirono eleganti disegni, buone imitazioni di cuoi, stoffe e velluti, ed eccellente esecuzione, ma il merito principale per cui maggiormente si raccomandarono, fu l'economia dei prezzi che le posero in grado di sostenere in parte la concorrenza colle carte da parato di Leroy, le quali per ora souo le più economiche che si conoscano.

Tanto la manifattura Leboro che quella di Triuchero, produssero campioni da 30 centesimi a lire 1, 75 il rotolo, presentando svariati e graziosi disegui, carta resistente o colori vivaci, tutti requisiti indispensabili per affrontaro le estere concorrenzo e specialmente della Francia, che nella Esposizione di Londra del 1862 espose le tappezzerie di carta del rammeutato Leroy al prezzo favoloso di 18 centesimi il rotolo,

e saleudo fino a lire 1, 50.

Calcolando le gabelle e le spese del trasporto, le tappezzerie Leroy giungono ad avere in Italia lo stesso prezzo delle carte torinesi, alle quali non sono superiori forse che per la maggiore varietà dei disegni. Ne credasi che questi possano essere graudemente diversi dai francesi, giacche sulle carte ordinarissime ove debbono essere rappresentati, è ben difficile che il pennello dell'artista possa sfoggiare in eleganza e lindure.

Pur tuttavia giustizia vuole che si dica essere i disegni dello carte ordinarie di Leroy un poco più svariati di quelli del Trinchero e del Leboro, i quali però nelle loro tappezzerie usano una carta più consistente della francese; lo che a narer mio compensa largamente il miglior disegno delle prime.

Le statistica di tali dua fabbriche non possismo darla, mancandoci qualunque documento; deve bensi avvartirsi che Lorenzo Scutena è il gerente del duca Sforza Cesarini, proprietario di tule stabilimento, esistente in Via delle Murata a Boma

A due sole di tali manifitture fu accordato i premio dal Giari della Classe XIX, cioè a quella dell' Oggioni di Milano, come ho accemato, e del Yaretto di Torino, lasciando ai Giurati della Galleria economisto de esaminassero e giudicassero a sua volta quello di Leboro e Trinchero, per avere raggiunto il più economico mezzo di produzione.

Messuna delle fabbriche torinesi ina una importanza industriale paragonabile a quella dell'Oggioni di Milano. Tanto in quella del Varetto che del Leboro la stampatura delle carte si fa a mano: il numero degli operai non oltrepassa i 12 in nessuna delle due: la prima produce non più di 20,000 rotoli di parato all'inno. la seconda è giunta a produren fino a 40,000.

Nou può tacersi dello stabilimento di Giovanni Ferro, pur di Torino, che con 14 operai produce per 9000 rotoli di tappezzerie svariato di carta, che lasciano bensi qualche desiderio, il qualc sarà facile renga sodisfatto dull'attività del produttore per

una futura Esposizione

Unico a riprodurro gli antichi parati di cuoio stampati e lumeggiati in oro e in colori, fu lo stabilimento Barbetti di Firenze, che espose qualche campione di tale manifattura che ormai era persa in Italia, ove esistono ben pochi signorili palagi in cui tuttora si vegga qualche parete adorna di quei ricchi parati, che tanto bene si addicevano alla decorazione severa e insieme grandiosa dei tempi del medio evo. Avendo lo stabilimento suddetto intrapresa la riproduzione degli antichi soffitti in legno, ragion voleva che non dimenticasse di tentare quella dei corrispondenti parati in cuoio, e siccome tale tentativo ha sortito un felice resultato, così giova sperare che alla solerzia dei Barbetti risponderà la benevolenza e l'incoraggiamento del pubblico, facendo festa al felice ritorno fra noi di un'antica industria italiana.

### § XII.

Mobili diversi, stoie ed utensili domestici.

Në questa certamente fu l'ultima industria, alla quale furnon rivolti gli studi e gli esanti del Giuri della Classe XIX, imperocche poternon ammirarsi buone dorature di mobili, e fra queste mi piace menzionare onorevolmente quelle di Francesco Inuocenti di Livorno e di Francesco Rapelli di Torino.

Fra gli oggetti di decorazione Invorati ni tornio, andarono distinti quelli di Benedetto Romagnani di Pistoia e di Demenico Coselschi di Firenze.

Formarono pure soggetto di attenzione speciale le buone stoie del Mauicomio di Siena, che si raccomandano non solo per la buona tessitura quanto per il moderato loro prezzo. Tali stoje sono fatte di giunco proveniente dalla Spagna, detto sparto, e costa 14 lire ogni 100 chilogrammi. Il lavoro viene eseguite da circa 60 operai che lavornudo unicamente per scopo curativo, vengeno ricompensati con un cibo più copioso e con piccole gratificazioni e ricreazioni. Tali stoie operate, per tappetare stanze, costano dagli 80 a 100 centesimi il metro; gli stoini a treccia iutessuti colla lana, dai 50 ai 65 centesimi il metro. Lo sparto viene pestnto da una macchina a 5 battenti, movibile a mano mediante volano: tale sparto poi viene pettinato, tinto, intrecciato, tessuto e cucito.

Gli stoini da finestra di Carlo Rovelli di Milano, che sono condotti con molto miglior gusto di quelli di giunco, meritarono considerazione per la elegante disposizione dei colori e per le vedute di paese che sopra di essi sono dipinte. Molti altri oggetti di decorazione furono presentati all'esame del Giuri, e fra questi alcuni utensili domestici che bensi non presentarono tali requisiti da poter determinare a loro favore una particolare menzione, il che non esclude che debba sapersi buon grado ai produttori che tentarono di mestrare, che nessuna industria relativa alla decorazione degli appartamenti è trascurata in Italia. Nessuna fece povern mostra di sè, e molte come si è veduto, raggiunsero un tale grado di eccellenza da superare qualunque espettativa.

## Considerazioni finali.

Non vi fu provincia italiana che non conconcorresse a questa nobile palestra industriale, e se alcune poco poterono offrire, ció 11 difetto dei tempi che precedettero di poco l'Esposizione, e che non poterono dare agio agli industriai di pensare ai loro prodotti, che nelle provincie meridionali erano tattora in balia del briguntaggio.

tuttora in balia del brigantaggio.

Malgrado ciò, la Classe X1X offerse per lire it. 960,000 di svariati prodotti. Di questi ne furono venduti durante l'Esposizione per lire it. 110,156.

L'eloquenzn di tali cifre basta, io credo, a convincero chiunque della importanza delle produzioni sottoposte all'esnme del Giuri.

<sup>1</sup> Vednai il Prospetto statistico delle Industrie di tale Classe in Appendice al Documento G.

<sup>2</sup> La cifra delle vendite nocessate è quella she re-sitò all'officio destinato a tale sopo; ma ssotti oggetti farron vendati direttamente degli espositori senza derra conto

alcano.

Tante eleganti ed utili opere insieme riunte, luminosamente mostrarono quanto la civiltà avesse progredito fra noi înuo dai tempi piu remoti, econ quanto amore vengano conservate tuttora le più antiche industrie, dopo aver subtie quelle innovazioni e migliorie, che il progresso degli studi ha saputo suggerire alla mente umana, per renderle più acconcie e profittevoli agli usi cui sono destinate.

Non parlerò del modo cel quale fu giocoforza disporre tanta copia di belli oggetti, che non fu esente da qualche diteto: malgrado cio non vi fu cosa di qualche entità che non fosse convenientemente collocata, e so l'effetto della dispeszione generale non fu i più bello, non fu certacarra all'orgetto exposito.

care an oggetto esposto.
L'angusta del tempo, i locali in parte
disadatti i la novità della cosa, foce forse
incorrere in difetti che non furono figli di
cattiva volontà, e che vennero per conse-

guenza di leggieri perdonati.
L'iustancabile operosità del segretario generale Fraucesco Carega non venne mai muco a qualunque bisogno, e seppe a tutto provvelere per modo, da potersi impunento e francamente affermare, che semandi e isso l'Esposizione italiana non sarebbe stata un fatto compiuto.

L'esperienza, utile maestra in tutte le cose umane, ha ormai addimostrato a quali inconvenienti dovrà provvedersi in una futura Esposizione, la quale potra essere certamente più regolare, ed anche più copiosa di oggetti di quella del 1861, ma non potrà mai superarla nè per l'importanza che questa ebbe, riunendo per la prima volta in un solo luogo tutto le industrie italiane, nè per i benefizi che produsse, che furono quelli di sempre più ravvicinare i popoli delle varie provincie d'Italia, i quali, coll'unione dei loro interessi, cementarono sempre più la nostra rigenerazione politica, che tanto più sarà consolidata, quanto più grande sarà lo sviluppo delle nostre industrie.

Avvantaggiate queste dalla forza motrice del vapore, che certuplica quella dell'uomo con immensa economia di tempo, attendo-no ora che a loro maggiormente si volgano le mire dei capitalisti, e che più frequenti si facciano le fondazioni di società industriali, che stalulendo opifici di ogni genere, appiano rispondere col loro lavoro ai gespanta di proposito di controla dell'oro lavoro ai genera della controla della control

nerali bisegni. Tali associazioni, determinate sempre dalla fiducia che è figlia del quieto vivere civile, sono l'argomento più convincente della prosperità di una nazione. E splendida riprova ne è il vederne cmergere ogni tanto qualcuna nelle varie provincie del nuovo regno d'Italia, ove più di sovente vedremmo apparirne, se siste-mate e composte del tutto le cose politiche, potesse la finanza dello Stato prov-vedere con sicurezza e stabilità al suo definitivo assestamento. Ma finche circostanze provvidenziali non completerauno la nostra gloriosa rivoluziene, sarà difficile poter vedere affluire la pecunia dei capitalisti nelle casse delle pacifiche società industriali. Un tale ritardo non sarà però del tutto

infruttuoso, conciossiachè potranno così i produttori più facilmente risolversi a provvedere da loro stessi alle proprie bisogna, e a formare delle associazioni, le quali non hanno sempre di mestieri del gran capitalista per vedere assicurata la loro esistenza. L'assioma, che l'unione fa la forza, non può essere meglio applicato che alle associazioni industriali, imperocchè ove i produttori tutti sappiano educarsi ad unirsi fra loro, mescolando i loro interessi e settimanalmente depositando in casse di risparmio una piccola determinata somma, potranno coll'ainto di questo risparmio generale creare banche di credito popolare, capaci di supplire a qualunque loro urgenza. A formare le grandi risorse, possono servire generali piccoli mezzi: lc associazioni debbono essere, e lo saranno, la forza animatrice delle industrie future, purche in esse si abbia la dovuta fede, da chi meglio di ogni altro dovrebbe porvela. Emanazione della fede è il coraggio; sosteni-

trice del coraggio, la costanza nei propositi. Ne gl'industriali italiani potranno mai difettare di ciò, avendolo luminosamente dimostrato in solenni circostanze, e non ultima quella della Esposizione italiana, ove non so se più fu l'ardire o la costanza.

Se cotti alla sprovvista, tanto seppero e poterono fare i diversi industriali nel 18ci, facile riesce l'indurre quello che oprar potramo in una futura Esposizione. Ma la gloria dell'una non potrà mai offuscare quella dell'altra. conciossinche, se in una successiva Esposizione gl'Italiani non sapessero rispondere alle generali esigenze, pessero rispondere alle generali esigenze, une con la boso dritto arrebber potuto pretendero in ouella del 18ci.

Da lunga mano ormai preparati al generoso cimento, sarebbe alta vergogna ai produttori l'esibizione di mediocri prodotti. Tale esigenza non si poteva avere, nè si

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dire in parte diandatti, perché docetiero ecrearia compensi alle partei che manerano per adossarri i mobili più grandioni, molti dei quali dovettere essere situati a gaisa di flera nel centre delle grandi invata del palazzo dello Esponizione. Poche farenoo le pareti di ui pott disporre le Classe XIX, essendo state la maggior parte di esse destinate all'otensione delle alaffa, dei panal e delle bianederie.

ebbe, nella passata rassegna industriale, ove tutto era nuovo, tutto impreparato, tutto una creazione dell'entusiasmo e del prodigio.

La Esposizione decorsa fu la rivelazione inaspettata di quanto può oprare una nazione, che mai ba dimenticato di essere stata la maestra di ogni civiltà, malgrado lunghi anni di compressione sofferta; quella futura, deve essere invece la rivelazione luminosa di quanto sa, e può fare una nazione redenta, cui tutto fu dalla provvidenza elargito, onde potersi mantenere il primato fra i popoli civili.

### ELENCO ALFABETICO

### DEGLI ESPOSITORI DISTINTI CON MEDAGLIA.

- 1. BALDANTONI GIO. BATTISTA e FRA-TELLI, di Ancona; - per la buona esecuzione e moderazione nel prezzo dei loro letti e mobili di ferro.
- 2. BARBETTI RAFFAELLO ed EUISTO, di Firenze; — per la eccellenza dei loro in-tagli in legno.
- 3. BARILLI CECROPE, di Parma; per la copia della Madonna col bambino e santa Caterina (porzione del centro del famoso quadro di sau Girolamo del Correggio), eseguita con intelligenza di disegno e bnon colorito
- 4. Bastianini Francesco, di Firenze; per la buona esecnzione e prezzo moderato di una scrivania di mocogany. 5. BARZOTTI BIAGIO, di Roma; - per la
- finita esecuzione e buon disegno di un mosaico, rappresentante la niazza di San
- BAZZANTI PIETRO e FIGLIO, di Firenze; per la vaghezza di disegno e diligente lavoro di una tavola non ultimata di mosaico di Firenze.
- 7. BERTOLOTTI GIUSEPPE, di Savona;per le molte difficoltà superate nel ritrarre in xilotarsia molte figure in uu grande armadio da libri.
- 8. BESAREL VALENTINO, di Bellano; per lo stupendo intaglio in legno rappresentante l'assunzione della Vergine Maria in alto rilievo.
- 9. BIANCHINI GAETANO, di Firenze; per il disegno e buona esecuzione di una tarola in mosaico di Firenze. 10. BIGAGLIA cav. PIETRO, di Venezia; -
- per la somma importanza dell'applicazione dell'avventurina a mobili di qualunque genere, e per la eccellenza delle tarsie con tale pietra artificiale. 11. BORO GIO. GIORGIO, di Vicenza; - per
- la buona esecuzione e prezzo moderato dei snoi mobili e pavimenti di legno. 12. CAIROLI GIUSEPPE e FIGLIO, di Mi-

- lano; per la buona esecuzione e prezzo moderato dei suoi mobili.
- 13. Cambiaggio Filippo e C., di Milano; per la invenzione, solidità e buon prezzo dei loro mobili di ferro vuoto. 14. CANEPA G10. BATTISTA, di Chiavari; - per la eccellente sua manifattura di
- sedie e suoi moderati prezzi. 15. Casa l'1a di Lavoro di Firenze; per la buona esecuzione e moderatissimi prezzi dei suoi mobili in legno ed in
- 16. CENA GIORGIO, di Torino; per la eccellente esecuzione di ebanisteria e discretezza nei prezzi dei suoi mobili.
- Chalons e Estienne, di Firenze; per il buon gusto nei disegni, eccellente esecuzione e prezzi discreti dei loro mo-
- bili. 18. Cheloni Pietro, di Firenze: - per la eccellenza dei snoi intagli in legno. Coco Salvadore, di Palermo; — per
- il buon disegno e per la diligente esecuzione di un intaglio in leguo. 20. COEN MOISÉ, di Livorno; - per la buona esecuzione di una credenza inta-
- gliata. 21. CORRIDI PASQUALE, di Livorno; -- per la disinvolta esecuzione di un tavolino
- intarsiato. 22. Corsi Vincenzo, di Firenze; - per la molta accuratezza nell'esecuzione di una copia di un ritratto di donna incognita, da un originale di Raffaello nella Galleria di Firenze.
- 23. Corsini Luigi, di Firenze; per il buono stile ed eccellente esecuzione di una lumiera di bronzo.
- 24. Costa Giovacchino, di Fireuze: per la molta accuratezza nell'esecuzione di una copia della Poesia di Carlo Dolci, 25. DESCALZI EMANUELE, di Chiavari: per la eccellente manifattura delle sue sedie.

26. Descalzi Giacomo, di Chiavari; per la eccellente manifattura delle sue sedie.

27. DUCCI A. e M., di Firenze; - per le

impiallacciature segate a niacchina. 28. FALCINI FRATELLI, di Firenze: - per la correttezza dei disegni ed accurata esecuzione dei loro mobili in xilotarsia.

29. FANFANI PAOLO, di Firenze; - per il buon disegno ed eccellente esecuzione di una cornice intagliata.

30. FRANCI PASQUALE, di Siena; - per la buona esecuzione, buon disegno e prezzi moderati dei snoi mobili in ferro.

 FRULLINI LUIGI, di Firenze; — per il buon disegno e disinvolta esecuzione di aleuni bassirilievi ed intagli in legno. 32. GALLERIA REALE DELLE PIETRE

DURE, di Firenze; - per la eccellente esccuzione e buon disegno di un paliotto e una tavola di commesso in pietre dure. 33. GAZZETTA ANTONIO, di Venezia; —

per l'eccellente disegno di una fignra in mossieo

34. GIVANNI DOMENICO, di Vicenza; per avere intagliato in breve tempo senza nozioni di disegno, nn vaso di noce. 35. Grosso Glacinto, di Genova; - per

buona esecuzione d'intagli in legno e mobili vari.

36. GUAGNI GIOVANNI, di Firenze; - per la vaghezza di disegno e diligente lavoro di commesso di nna tavola non ultimata in mosaico di Firenze.

37. GUIDI CARLO, di Milano; - per la eccellente esecnzione di un armadio 38. LANCETTI FEDERIGO, di Perugia; -

per la correttezza di disegno e buona esecuzione di una tavola intarsiata. 39. LEONCINI PASQUALE, di Siena : - per

il buon disegno e disinvolta esecuzione di corniei intagliate in legno 40. LEVERA FRATELLI e C., di Torino; per le eccellenti produzioni che emergono

dal loro vasto stabilimento di ogni genere di mobili. LOMBARDI ANGIOLO, di Siena; — per

la finitezza d'intaglio e correttezza di disegno di una cornice. 42. MARCHI SALVATORE, di Lucca; - per

i snoi lavori di plastica decorativa formata di gesso e terra cotta, di cui ha stabilito un magazzino a l'arigi

43. MARTINOTTI GIUSEPPE e FIGLIO, di Torino; -- per l'invenzione di un letto a maechina e per le eccellenti produzioni clie emergono dal loro orificio di mobili di ogni genere.

41, MASSINI OTTAVIO, di Brescia; - per le sue maravigliose xilotarsie.

45. MATTINA (LA) ANTONIO, di Palermo; prezzo di un armadio con specchio.

per la buona esecuzione e discretezza di

46. MAZZONI TORQUATO, di Montepnleiano; - per la coloritura e miniatura delle fotografie.

47. MONTENERI ALESSANDRO, di Perugia; — per le sue eccellenti xilotarsie. 48, Morozzi Francesco, di Firenze; per le sue buone impiallacciature.

49. NEGRONI GAETANO, di Bologua: - per la buona esecuzione di una giardiniera in bronzo

50. ODIFREDI GIOVANNI, di Livorno: per la buona esecuzione di un mobile per scrittoio e vari altri usi

51. OGGIONI CARLO, di Milano; - per la bellezza dei disegni, eccellente esecuzione e modicità nei prezzi dei suoi parati di earta.

 OSTERWALD RODOLFO, di Firenze; per la buona esecuzione e modicità nel prezzo delle sue cornici a macchina.

53. PANCIERA FRANCESCO, di Belluno; per la buona e disinvolta esecuzione di una eornice intagliata.

54. Papi Lodovico, di Firenze; - per la diligente esecuzione di una cornice intaglista.

55. PARRI FRANCESCO e FIGLIO, di Livorno: - per la buona esecuzione e modiei prezzi dei mobili che emergono dal loro stabilimento e specialmente per un armadio con specchi.

56. PASQUINI GASPERO, di Firenze; - per le sne buone impiallacciature.

57. PICCHI ANDREA, di Firenze; - per la buona esecuzione e modici prezzi delle sue cornici a shalzo.

 Pizzuto Giovanni, di Palermo: — per la diligente, solida e bene intesa costruzione dei suoi letti e mobili in ottone e rame bianco.

 Polli Francesco, di Firenze; — per la buona esecuzione di uno stipo con

mosaici di Firenze.

60. Porcasi Giuseppe, di Palermo: - per la diligente, solida e bene intesa costruzione dei suoi letti di ottone e rame bianco. RICCI NICCOLO, di Firenze; — per il

buono stile e la pregevole esecuzione di alcuni suoi intagli in legno. 62. ROSANI PIETRO e BERNARDO, fratelli,

di Brescia; - per il buon gusto e l'eccellente esecuzione delle loro xilotarsie.

63. Rossi Antonio, di Siena; - per lo stupendo intaglio della porta del palazzo Grottanelli di Siena.

64. RUSTICHELLI EUSTACHIO, di Modena; - per un pregevole suo intaglio in legno.

65. Salviati Antonio, di Veuezia; - per le sue stupende decorazioni monumentali in mosaico veneto-bisantino e per il buon disegno dei vari mosaici in avventurina applicati ai mobili.

66. SASSO ANTONIO, di Venezia, residente a Firenze; - per lo bellissime copie di un quadro di Padre Angelico da Fiesole e di uno di Raffaello.

67. SERVI (DE) PIETRO, di Lucca; - per la buona copia di un quadro del Francia, rappresentaute la Madonna col bam-

bino. 68. Speluzzi Giuseppe, di Milano: - per

il buon gusto e diligente esecuzione di alcuni mobili in bronzo, acciaio, ebano e tartaruga. 69. TORELLI SEM, di Firenze; - per la

eccellente esecuzione di un mobile con specchio.

70. TORRINI GIOCONDO e C., di Firenze;per il buon disegno o diligente esecuzione di una tavola iu mosaico di Firenze.

 VARETTO ANGIOLO, di Torino: — per il buon gusto e modici prezzi dei suoi parati di carta.

72. VITI cavalier AMERIGO, di Volterra; per le difficoltà superate nell'intarsiare con buoa gusto tavole di alabastro.

73. ZAMPINI LUIGI, di Firenze; - per la perfetta imitazione dei disegni chiuesi in alcuni mobili ad uso Vieux-Laque, beaissimo eseguiti e aveati modici prezzi. 74. ZANNETTI CESARE, di Bologna; - per

il buon disegno e diligente esecuzione di una giardiniera in bronzo dorato. OPERAL DISTINTI CON MEDAGLIA.

CARANDO FRANCESCO, disegnatore, modellatore e professore della scuola di or-

ADAMINI GIUSEPPE, disegnatore di ornato e professore di architettura, GHESSI CARLO, capo fonditore dei bronzi, PERINO CESARE, lavorante ebanista,

BONNATI ANTONIO, falegname, MAGNETTI EMILIO, capo seggiolaio, BERRUTO SPIRITO, tappezziere,

TORELLI AMEDEO, capo doratore, VASSENA FEDELE, tappezziere; addetti alla manifattura Levera di Torino. PAOLINI GAETANO, e

CARCACCI GIOVANNI, magnani, GALLINI GAETANO, e Rossi Giovanni, verniciatori, PASQUINI GASPERO, e CARLI CARLO, stipettai, addetti alla ma-

nifattura della Pia Casa di Lavoro di Fireaze. PELLEGRINO GIUSEPPE, ebanista, disegna-

tore, primo lavorante, direttore della fabbrica. CENA GIOVANNI, ebanista, secondo lavo-

rante e direttore, BASSI FERDINANDO, chanista.

PARELLO AGOSTINO, intagliatore, disegnatoro o capo squadra,

CERTOSIO GIUSEPPE, tappezziere, addetti alla manifattura Cena di Torino.

TURATI DOMENICO, modellatore e cesel-Polli Giuseppe, bronzista, montatore e

costruttore, MALERBA ALESSANDRO, chanista costrut-

GOTTARDI AMBROGIO, intarsiatore in metalli, legni ec., addetti alla manifattura

Speluzzi di Milano. MAZZOLI CESARE,

GONZI LATINO, e PERINI TITO, intagliatori, BARDI LUCA, chanista, addetti allo stabilimento Barbetti di Firenze.

SANGUINETTI EMANUELE,

PAGGI FRANCESCO, Pozzo Francesco, addetti alla manifattura Canena di Chiavari.

SANGUINETTI GIOVAN BATTISTA.

CAMPODONICO GIUSEPPE, SOLARI FRANCESCO, addetti alla manifattura di Emanuele Descalzi di Chiavari.

PAGLI ANTONIO. NESTI PIETRO.

BALLERINI LORENZO, addetti alla manifattura Châlons e Estienne di Firenze.

DESCALZI COLOMBO, Castagnino antonio.

SANGUINETTI GIUSEPPE, addetti alla manifattura di Giacomo Descalzi di Chiavari.

MORAIA NAPOLEONE. REGONDI GIUSEPPE

FIGGINI PIETRO, addetti alla manifattura Oggioni di Milano.

ANDREANI ENRICO. DURANTE NATALE.

PIER-GIOVANNI DOMENICO, addetti alla manifattura Baldantoni di Ancona.

CUCCHI QUIBICO. ZINA GIUSEPPE,

Bresso Enrico, addetti alla manifattura Martiaotti di Torino.

BIGLINO LORENZO, BACCHETTA BATTISTA, addetti alla mani-

fattura Cambiaggio di Milano. VARETTO FELICE.

VARETTO BARTOLOMNEO.

CERATTO PIETRO, addetti alla manifattura Varetto di Torino.

PARTI GIOVANNI. PARRI ORESTE.

MAGAGNINI DARIO, addetti alla manifattura Parri di Livorno.

FALCINI ACHILLE, addetto alla manifattura Falcini di Firenze.

PANZIERI LUIGI, addetto alla manifattura Zampini di Firenze.

MANFRÈ GIUSEPPE,

BONDI PIETRO, NICOLAI GIUSEPPE, addetti alla manifattura Porcasi di Palermo.

SCRIMENTI GIUSEPPE, CORTESI GIUSEPPE, PIZZUTO SANTI, addetti alla manifattura

Pizzuto di Palermo.

LAMIONI RANIERI. MARCHETTI TORELLO. CRISTI SCIPIONE, addetti alla manifattura

Franci di Siena.

Bianchini Emilio,

BIANCHINI ANTONIO, CASINI GIUSEPPE, addetti alla manifattura Bianchiui di Firenze.

Gamba Augusto, Pividor Giovanni,

PIVIDOR GIOVANNI, DE COVERE ANGIOLO, addetti alla manifattura Bigaglia di Venezia.

LIMONI LUIGI, RICCI EUSTACHIO, TECCHI GIOVANNI, addetti alla manifattura Ciacchi di Firenze. RODI LORENZO.

PODIO ENRICO, addetti alla manifattura Salviati di Venezia.

PORTA ANTONIO, GAGGIA LEONARDO, DE BENEDETTI PIETRO, addetti alla manifattura Cairoli di Milano.

MARINI ISAGARE, COSTA NICCOLO, CECUALDI FORTUNATO, addetti alla manifattura Grosso di Genova.

DEL GRANDE ALESSANDRO,
MILANESI GIUSEPPE,
PASQUALETTI ANTONIO, addetti alla manifattura Viti di Volterra.
Fircare, 18 giugno 1864.

Il presidente dei Giurati della Classe XIX.

D. C. FINOCCHIETTI
Relatore.

# APPENDICE ALLA CLASSE XIX.

### Documento A.

Catalogo delle pietre silicee adoprate nella formazione dei lavori di commesso che si eseguiscono nel R. Stabilimento di Firenze.

| NOMENGLATURA<br>DI<br>COMMERCIO, | NOMENCLATURA<br>SCIENTIFICA.                                                                                                         | LOCALITÀ<br>OVE<br>SI TROVANO.                      | OSSERVAZIONI.                                                    |  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| 1                                | PIETRE SILICEE PROPE                                                                                                                 | IAMENTE DETTE.                                      |                                                                  |  |
| Ametista.                        | Quarzo ametistino.                                                                                                                   | Boemia, Brasile, Indie.                             |                                                                  |  |
| Ventre gemmato.                  | Quarzo agata geodico.                                                                                                                | Oberstein sul Reno,<br>Pirenei settentrio-<br>nali. | Di essa non si<br>adopera che la<br>parte esteriore              |  |
| Agata di Ger-<br>mania.          | Quarzo agata globulare a<br>linee per lo più concen-<br>triche o rette, o ondulate<br>parallele.                                     | Oberstein sul Reno.                                 | Se ne trovano<br>spehe nei Pi-<br>renei e nell' A-<br>gro Senese |  |
| Agata.                           | Quarzo agata bianco con<br>macchie e tinte nell'in-<br>terno grigie e scure.                                                         | Sabina e Casentino.                                 |                                                                  |  |
| Agate di Siena.                  |                                                                                                                                      | Agro Senese.                                        |                                                                  |  |
| Agate orientali.                 |                                                                                                                                      | Oriente.                                            |                                                                  |  |
| Agate sardoni-<br>che.           | Sardonica. Color giallo e<br>rosso, giallo e ceruleo e<br>bianco e nero.                                                             | Oriente, Siberia, Ma-<br>dagascar.                  |                                                                  |  |
| Agate coralline<br>di Goa.       | Quarzo agata di color rosso<br>cou sfumature di maggior<br>corpo, talvolta cou mac-<br>chie gialle e cerulce.                        | Gururate nel Mogol.                                 |                                                                  |  |
| Agate di Fran-<br>cia.           |                                                                                                                                      | Francia.                                            |                                                                  |  |
|                                  | CALCED                                                                                                                               | ONI.                                                |                                                                  |  |
| Calcedonio dei<br>Grigioni.      | Quarzo agata calcedonico<br>biancastro, rossiccio, ce-<br>lestognolo. leggiermente<br>paonazzo bruno a tinte<br>sfumate con macchie. | Grigioni.                                           | Se ne trova an-<br>che in Inghil-<br>terra.                      |  |

|                                                               | CLASSE .                                                                                                                                                                                                                                                         | II.A.                                                          |   |  |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|--|--|
| NOMENCLATURA<br>DI<br>COMMERCIO.                              | NOMENCLATURA<br>SCIENTIFICA.                                                                                                                                                                                                                                     | LOCALITÀ  OVE  SI TROVANO.                                     |   |  |  |
| Calcedonio di<br>Volterra.                                    | Quarzo agata calcedonico<br>bianco e opaco, giallo pie-<br>no, verde celeste, ceruleo<br>scuro con varie sfumature<br>e passaggi di tiute.                                                                                                                       | Monteruffoli nell' A-<br>gro Volterrano in<br>Toscana.         |   |  |  |
| Calcedonio o-                                                 | ,                                                                                                                                                                                                                                                                | Oriente.                                                       |   |  |  |
| rientale.<br>Calcedonio del<br>Casentino.                     | ,                                                                                                                                                                                                                                                                | Casentino in Toscana.                                          |   |  |  |
| Corallina di Spa-                                             | ,                                                                                                                                                                                                                                                                | Spagna.                                                        |   |  |  |
| gna.<br>Cristallo di Roc-<br>ca.                              | >                                                                                                                                                                                                                                                                | In varie regioni.                                              |   |  |  |
| -                                                             | DIASPE                                                                                                                                                                                                                                                           | I.                                                             |   |  |  |
| Diaspro sangui-<br>gno.                                       | Diaspro rosso bruno di<br>tinta uniforme e verdona<br>con macchie e punti gialli<br>e rossi.                                                                                                                                                                     |                                                                |   |  |  |
| Diaspro d'Egit-<br>to, di Barga,<br>di Sicilia, di<br>Boemia. | Diaspro a linee fitte più o<br>meno parallele, a contorni<br>curri concentrici roton-<br>deggianti, con macchie va-<br>riate d'agata e puuteg-<br>giature minute, con sagazi<br>occupati da linee di ferro<br>oligisto, a spruzzi e<br>ve-nature di vari colori. | Egitto, Barga iu To-<br>svana, Isola di Si-<br>cilia e Boemia. |   |  |  |
| Diaspro di Sa-<br>bina.                                       | Diaspro bianco all'esterno,<br>internamente più bruno,<br>in ciottoh.                                                                                                                                                                                            | Sabina.                                                        |   |  |  |
| Diaspro di Si-<br>beria.                                      | Diaspro lineato di fondo<br>rosso bruno violetto, con<br>fascie verdi parallele e con<br>strisce dello stesso colore<br>di tono più chiaro.                                                                                                                      | Siheria.                                                       |   |  |  |
| Diaspro di Can-<br>dia.                                       | *                                                                                                                                                                                                                                                                | Isola di Candia.                                               |   |  |  |
| Diaspro di Ci-                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Isola di Cipro.                                                |   |  |  |
| pro.<br>Diaspro di Vol-<br>terra.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Agro Volterrano in<br>Toscana.                                 |   |  |  |
| -                                                             | PIETRE FO                                                                                                                                                                                                                                                        | CAIE.                                                          | - |  |  |
| Focaie d'Inghil-<br>terra e del Ca-<br>sentino.               | Focaie biancastre con mac-<br>chie brune e violette, tal-<br>volta giallastre.                                                                                                                                                                                   | Inghilterra e Casen-<br>tino in Toscana.                       |   |  |  |

|                                  | MODILLA                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| NOMENCLATURA<br>bi<br>COMMERCIO. | NOMENCLATURA<br>SCIENTIFICA.                                                                                                                                                                                                                                                                 | LOCALITÀ<br>OVE<br>SI TROVANO.                                                                                                                                                                                                              | GSSERVAZIONI |
| PIETR                            | E SILICEO-ARGILLOSE                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             | ATE.         |
| Brecce d'Inghil-<br>terra.       | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Inghilterra.                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Cailloces d' E-<br>gitto.        | Ciottoli di diaspro a linee<br>e strisce per lo più paral-<br>lele alla circonferenza, in-<br>ternamente poi macchiate<br>di bruno a linee curve.                                                                                                                                            | Egitto.                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Diaspro dell'Al-<br>sazia.       | Diaspro biancastro giallo-<br>guolo e rosso, con macchie<br>diversamente contorte e<br>sfumature grigie e bruna-<br>stre, talvolta mescolate di<br>macchie uniformi.                                                                                                                         | Alsazia.                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Diaspro o ciot-<br>toli d'Arno.  | Ciottoli a linee interne e<br>fasce sfumate e quasi pa-<br>rallele fra loro, e tatvolta<br>alla periferia esteriore di<br>colori verdastro, gialla-<br>stro, bruniccio con varie<br>sfumature ed anche con<br>macchie brune piene.                                                           | Si trovano nel fiu-<br>me Arno, ma non<br>sempre sono di puro<br>diaspro: più soven-<br>te contengono una<br>quantità di calca-<br>reo: la grana è fina<br>e compatta, capace<br>di buon pulimento:<br>ha colori rivaci e<br>macchie vaghe. |              |
| Diaspro di Nor-<br>cia.          | Diaspro grigio, e grigio<br>bruno con linee per lo più<br>molto sfumate,                                                                                                                                                                                                                     | Norcia nell'Umbria.                                                                                                                                                                                                                         |              |
| Breccia d'Egit-<br>to.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Egitto.                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|                                  | SOSTANZE ORGAN                                                                                                                                                                                                                                                                               | ICO-SILICEE.                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Legno petrifica-<br>to.          | Legno agatato, o agata li-<br>gneiforme, hianco e bian-<br>castro, bruno e nero con<br>linee e macchie per lo più<br>rappresentanti la stru-<br>tura del legno, ordinaria-<br>mente proveniente dalla<br>famiglia delle conifere, al-<br>volta avente la struttura<br>cellulare delle palme. | Ungheria, Egitto e<br>sulle coste del Mar<br>Nero.                                                                                                                                                                                          |              |

| 24                                                    | CLASSE X                                                                             | IIA.                                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| NOMENCLATURA<br>DI<br>COMMERCIO.                      | NOMENCLATURA<br>SCIENTIFICA.                                                         | LOCALITÀ<br>OVE<br>SI TROVANO.                                                                           | OSSERVAZION |
|                                                       | PIETRE SILICE<br>Diaspri                                                             |                                                                                                          |             |
|                                                       |                                                                                      | 1                                                                                                        |             |
| Diaspro di Cor-<br>sica.<br>Diaspro porfiri-<br>tico. | *                                                                                    | Isola di Corsica.                                                                                        |             |
|                                                       | GRANIT                                                                               | PI.                                                                                                      |             |
| Granito rosso di<br>Egitto.                           | Sienite. Felspato rossastro<br>quarzo e anfibolo nero di<br>struttura porfireiforme. | Egitto.                                                                                                  |             |
| Granito di Si-<br>beria.                              | *                                                                                    | Siberia.                                                                                                 |             |
| Granito dell'El-                                      |                                                                                      | Isola dell' Elba.                                                                                        |             |
| Granito serpen-<br>tino d'Egitto.                     | *                                                                                    | Egitto.                                                                                                  |             |
| Pietre di Labra-<br>dor.                              | Labradorite in lamine di-<br>versamente congiunte.                                   | Costa di Labrador in<br>America.                                                                         |             |
|                                                       | PORFII                                                                               | )I.                                                                                                      |             |
| Porfido verde.                                        | Porfido di fondo verde con<br>cristalli rotondeggianti.                              | Antico. Di qualità<br>meno bella e com-<br>patta, se ne trova<br>in Svezia.                              |             |
| Porfido rosso di<br>Egitto.                           |                                                                                      | Egitto.                                                                                                  |             |
| Portido di Sve-<br>zia.                               |                                                                                      | Svezia.                                                                                                  |             |
|                                                       | PIETRE SILICEE MISTE                                                                 | E VULCANICHE.                                                                                            | * ***       |
| Basalte.                                              | Diorite di grana finissima.<br>Anfibolo verde con feld-<br>spato biancastro minuto.  | Egitto. La roccia ba-<br>saltina trovasi au-<br>che nell' Agro Ro-<br>mano e in altre<br>parti d'Italia. |             |
| Pavonazzetto di<br>Fiandra.                           | Diaspro pavonazzo con li-<br>nee chiare.                                             | Fiandra.                                                                                                 |             |

| NOMENCLATURA<br>DI<br>COMMERCIO.       | NOMENCLATURA<br>SCIENTIFICA.                                                      | LOCALITÀ<br>OVE<br>SI TROVANO.                                                | OSSERVAZION |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
|                                        | PIETRE DI PA                                                                      | RAGONE.                                                                       |             |  |
| Nero di Pistoia.                       | Calcareo bituminoso nero,<br>di tinta uniforme e com-<br>patta.                   | bituminoso nero,<br>uniforme e com-                                           |             |  |
| Paragone di<br>Fiandra.                |                                                                                   | Fiandra.                                                                      |             |  |
|                                        | METAL                                                                             | LI.                                                                           |             |  |
| Malachita di Si-<br>beria.             | Rame carbonato verde con-<br>crezionato.                                          | Siberia.                                                                      |             |  |
|                                        | PIETRE ARGILLO                                                                    | SO-SILICEE.                                                                   |             |  |
| Crisopraso di<br>Kosmitz.              |                                                                                   |                                                                               |             |  |
| Giade.                                 | Giada. Colore verde bruno,<br>verde chiaro, ceruleo e<br>bianco.                  | Indie Orientali ed Oc-<br>cidentali, Sassonia,<br>Boemia, Egitto e<br>Persia. |             |  |
|                                        | LAPIS-LAZZ                                                                        | ULI.                                                                          |             |  |
| Lapislazzulo di<br>Siberia.            | Lazzulite contenente per lo<br>più felspato e non rara-<br>mente pirite di ferro. | Siberia.                                                                      |             |  |
| Lapislazzulo di                        |                                                                                   | Persia e China.                                                               |             |  |
| Persia. Lapislazzulo di Francia.       |                                                                                   | Francia.                                                                      |             |  |
|                                        | PIETRE ARGILLOSO-I<br>Gabbri.                                                     | EAGNESIACHE.                                                                  |             |  |
| Gabbro dell'Im-                        |                                                                                   | Impruneta presso Fi-                                                          |             |  |
| pruneta.<br>Gabbro della<br>Polcevera. |                                                                                   | Polcevera presso Ge-<br>nova.                                                 |             |  |
| Selce d' Egitto.                       |                                                                                   | Egitto.                                                                       |             |  |
| Serpentino ver-<br>de di Prato.        |                                                                                   | Agro Pratese in To-<br>scana.                                                 |             |  |

| NOMENCLATURA<br>DI<br>COMMERCIO.                        | NOMENCLATURA SCIENTIFICA. | LOCALITÀ<br>OVE<br>SI TROVANO.                                   | OSSERVAZIONI.                                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                         | PIETRE CA                 |                                                                  |                                                                 |
| Alabastro orientale.                                    | ,                         | Oriente.                                                         | Giova avvertire<br>che di queste<br>pietre non vie-             |
| Alabastro di<br>Montalcino.                             | *                         | Agro Montalcinese in<br>Toscana.                                 | per i lavori di<br>commesso,                                    |
| Alabastro di<br>Maremma.                                |                           | Maremme Toscane.                                                 | per qualche<br>fondo, o per<br>vasi, tazze e<br>basi di statuet |
| Alabastro di<br>Volterra.                               | ,                         | Agro Volterrano.                                                 | vasi, tazze e<br>basidistatuet-<br>te.                          |
|                                                         | ALBER                     | ESI.                                                             |                                                                 |
| Lineato dell'Ar-<br>no.                                 | ,                         | Fiume Arno.                                                      | Idem.                                                           |
| Tigrato dell'Ar-<br>no.                                 |                           | Fiume Arno.                                                      |                                                                 |
| Alberese.                                               |                           | Maremme Toscane.                                                 |                                                                 |
| Terra di paese.                                         |                           | Vari luoghi.                                                     |                                                                 |
|                                                         | BREC                      | CE.                                                              |                                                                 |
| Breccia di Mon-<br>summano.<br>Breccia di Ma-<br>remma. | ,                         | Agro Pistoiese in To-<br>scana.<br>Agro Maremmano in<br>Toscana. | Idem.                                                           |
|                                                         | FLUO                      | R L                                                              |                                                                 |
| Broccatello di<br>Spagna.                               |                           | Spagna.                                                          | Idem.                                                           |
|                                                         | LUMACH                    | ELLE.                                                            | and the same of the same                                        |
| Lumachella di<br>Maremma.<br>Lumachella di<br>Carintia. |                           | Maremme Toscane.<br>Carintia.                                    | Idem.                                                           |

| NOMENCLATURA<br>DI<br>COMMERCIO. | NOMENCLATURA<br>SCIENTIFICA. | LOCALITÀ<br>OVE<br>SI TROVANO.     | OSSERVAZIONI.                      |  |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
|                                  | MARI                         | M I.                               |                                    |  |
| Marmo statua-<br>rio di Carrara. |                              | Сагтаги.                           | Vedi osservazio-<br>ni precedenti. |  |
| Rosso antico.                    |                              |                                    |                                    |  |
| Rosso dei Conti.                 |                              |                                    |                                    |  |
| Giallo antico.                   |                              |                                    |                                    |  |
| Giallo di Siena.                 |                              | Agro Scnese.                       |                                    |  |
| Cipollino antico.                |                              |                                    |                                    |  |
| Portasanta.                      |                              |                                    |                                    |  |
| Nero e giallo di<br>Portovenere. | •                            | Portovenere, riviera<br>di Genova. |                                    |  |
| Nero e bianco<br>antico.         | •                            |                                    |                                    |  |
| Rosso di Fran-<br>cia.           | ,                            | Francia.                           |                                    |  |
| Bardiglio.                       |                              |                                    |                                    |  |
| Verde antico.                    |                              |                                    |                                    |  |
| Mischio di Se-<br>ravezza.       | . `                          | Seravezza in Toscana.              |                                    |  |
| Africano.                        |                              | Africa.                            |                                    |  |
|                                  | STELLA                       | RIE.                               |                                    |  |
| Stellarie del Vi-<br>centino.    |                              | Agro Vicentino.                    | Idem.                              |  |

### Documento B.

Frammento di lettera del dottor Gaspero Amidei di Volterra, al Presidente della R. Accademia di Arti e Manifatture di Firenze, estratto dagli Atti Verbati di tale Accademia e precisamente da quello del 5 dicembre 1858.

Tanti e sì svariati sono i lavori che si cseguiscono tutto giorno in questa materia (alabastri), di cni la natura ba con singolare predilezione arricchito questo territorio, da accendere a maravigliosa attività non tanto i produttori che gli speculatori, quali quasi per subita ispirazione. talvolta, diro cosi, a capo alto, si avventurano a lunghissimi e meravigliosi viaggi, molti andando a stabilire case di commercio nei principali emporii del mondo conosciuto. È per parlare di alcuno fra i moltissimi, i due signori Viti, Vito l'uno che ha da lungo tempo nna fiorente casa di commercio a Filadelfia, l'altro Giuseppe che dopo aver percorso le due Americhe, commerciato colla Cina, ed eseguiti nelle Indie Orientali favolosi viaggi, è ritornato in Volterra ricco di una bella fortuna e di preziosi e rari oggetti di manifatture. raccolti fra i tanti popoli coi quali si è trovato a contatto. Alcuni fra i signori fratelli Tangassi da parecchi anni si sono stabiliti al Messico. I marmi lavorati di Carrara per usi architettonici, le statue e le grandiose fontane d'italiani scalpelli, gli specchi ed altri oggetti di lusso provenienti da Parigi destinati ad abbellire i pubblici e privati edifizi di quella opulentissima città, passano per le loro mani. Nella loro ahitazione di Volterra si ammirano preziose collezioni di minerali trasportati da quei lontani paesi e delle più belle conche del mar Pacifico e di quello del nord. Si sta attendendo altra curiosa e non meno importante collezione di manifatture, utensili, armi, vesti e ornamenti delle semiselvagge tribù indiane. Ranieri ed Aurelio padre e figlio Petracchi, troppo presto tolti alla patria, tennero non ha guari all'Avana il centro di un attivissimo commercio. La Spagna, il Portogallo, il Brasile sono stati fra gli altri recentemente visitati da Pietro Lazzeri e da Torello Bensi, i quali stanno ora percorrendo il Chili ed il Perù; - la Bolivia, il Chili, il Perù, le Repubbliche dell' Equatore da Giuseppe Barbafiera; da Carlo Fontana, San Tommaso, Cuba, Portoricco, Panama; egli per le Repubbli-che dell'Equatore passa l'Amazoni, traffica a lungo sui mercati di Lima, visita la Bolivia; - il Brunetti si stabilisce in Costantinopoli e di là frequenta i mercati delle Isole Joniche, della Grecia e degli altri emporii del Mar Nero; - Giovanni Melani va da Odessa a Giorgevo, a Silistria, a Sebastopoli, per le bocche del Sulina ascende la valle del Danubio, tocca le principali piazze dell'Ungheria e torna in patria per la Germania. Il Leoncini, il Baccerini il Bagnolesi, ed attualmente il Corsi ed il Callai fanno lunghissimo soggiorno a Pietroburgo; - Alessandria e il Cairo sono tentati fra gli altri da Luigi Veroli; da Pandolfini e Giovannoni sono percorse le due Americhe e nominatamente la California. Il Parlanti s'inoltra per la via di Suez, arriva fino a Batavia, soccombe vittima di quel clima nemico, ma il suo compagno coraggioso vi ferma la sua dimora. Tornato ora appena ventenne in Volterra anela nuovamente a quelle lontane spiagge e sta per porsi nuovamente in cammino. Attualmente Alessandro Cherici e Alessandro Mazzolli percorrono le piazze della Columbia, mentre Paolo Tinchi e Giuseppe Salvestrini giunti da poco all'Avana proseguiranno per il Perù, e quindi traversando l'Oceano passeranno al Giappone, alla China ed al Siam. È inutile il ripetere che di queste ed altre molte ardite, non meno che fortunate peregrinazioni, principale impulso è stato sempre il commercio degli alabastri lavorati come istintivamente fra noi, e d'onde è venuta la prosperità del paese. Le sdrucite abitazioni del vecchio patriziato, cadute in buon numero nelle mani del popolo, riprendono solidità e splendore. Una generazione gaia e rigogliosa che non si volge indietro perche non ha memoria, ma che guarda coraggiosamente avanti perchè si sente forte di speranze, porta qui in questa città il movimento e la vita. Ecco Volterra dei nostri giorni ma non quella della quale l'autore dei commentari urbani or fa circa 300 anni disperando potesse più a lungo sussistere, si affrettava gemendo a conseguarne il nome nell'istoria perchè non andasse fra le macerie perduto:

« Vedi giudisio uman come spess' erra. »

### Documento C.

Parole dette dal cav. Amerigo Viti ai suoi compagni d'arte il 27 luglio 1862, avendoli radunati in sua casa.

### MIEI COMPAGNI D'ARTE.

Io vi ho qui admnati per esporvi un mio pensiero, nella fiducia che abbia ad incontrare la vostra approvazione.

Voi vedete il vaso scolnito da Giovanni Topi da me acquistato, che con altri eccellenti lavori fu nell'Esposizione italiana di molto decoro alla lavorazione degli alabastri di Volterra. Se là questo bel lavoro uon fu venduto, trovò bensì molti oblatori; e non fu vendnto probabilmente perchè con mal arte taluno fece credere che già questo e gli altri capi pregevoli di alabastro fossero venduti! - A coronare l'opera dell'artefice distinto, parve opportuno procacciare a quel lavoro nn degno collocamento, perchè non resti sepolto fra noi nella galleria di un privato, ma sivvero sia esposto agli sguardi di coloro che per avventura avessero fatto cattivo concetto dei lavori di alahastro per averne veduti soltanto dei mediocri. Io adunque sono a proporvi questo collocamento. Prima di tutto però desidero che voi altri capi fabbrica e lavoranti di alabastro accettiate la proprietà di questo oggetto, che io con tutto il piacere vi offro.

Temerer però di offendere il vostro amor proprio, quando proponessi di cederio gratutamente. Ho creduto quindi conveniente che ciascuno di voi contribuisca all'acquisto con la quota di centessimi dicci. La somma che sarà per risultare, venendo ad essere esclusivamente mia, la cedero alla Società di mutuo socorso, della quale mi onoro far parte.

Ceduto così a voi l'oggette, vi propongo, che di questo voi, in nome della corporache di questo voi, in nome della corporaficciate un deno alla principessa Maria Fiaficia dei nostro magnanimo Re, nella felice occasione e pur fanata all'Italia, del
l'esta con la companio dell'antica del

# Documento D.

Parole dette dal cav. Amerigo Viti il 3 novembre 1862 a S. A. R. la Principessa Pia alla presenza di S. E. il conte Nigra Ministro della R. Casa, nel R. Palazzo di Torino.

### ALTEZZA REALE.

Nell'Italia, ove il glorioso Vostro Genitore è amato come padre e sorrano, le gioie della famiglia reale sono pur quelle della intiera nazione.

E noi popolani ed artisti di città piccola si, ma tutta devota al suo Re, offriamo un prodotto dell'arte nostra, per cui va celebrata Volterra, a Voi che un faustissimo evento conduce Regina sulle rive del Tago.

Umile è il douo, ma immenso è l'affetto e ardenti i voti che Vi accompagneranno fra il popolo Lusitano disceso come quello Italiano dalla gente latina. ALTEZZA REALE!

Una grazia ci facciamo arditi invocare: che nei fidati colloqui col reale Vostro Sposo Vi sovvenga talora del nostro devoto saluto.

La bontà con la quale Vi siete degnata accogliere l'offerta degli artisti Volterrani, me pure incoraggia a sottoporri un saggio di un ramo della industria degli alabastri che da poco tempo ho ritrovato e che pnre forma parte del nostro commercio.

Accetate, nobile principessa, il povero dono che il cuore di uno schietto italiano offre a Voi figlia augusta del migliore dei Re e consideratelo come il saluto che una intera città Vi porge reverente.

Lunga vita a Voi, felice nell'amore dei nuovi sudditi; e possano le benedizioni del popolo Portoghese uguagliare quelle colle quali Vi accompagnerà nel Vostro regno la intera nazione italiana.

# Documento E.

PROSPETTO delle operazioni della Banca privata del cavalier Amerigo Viti di Volterra.

| MOVIMENTO DEL DENARO | PER COLUMN | MOVIMENTO DEL DENARO. | ENARO.     | MOVIMENTO DEL DENARO.                           | DENARO.    | MOVIMENTO DEL DENARO. | L DENARO.  |
|----------------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------|
| 1861.                |            | 1862.                 |            | 1863.                                           |            | 1864.                 |            |
| Gennaio L. 38,579    | 23         | 23 Gennaio L.         | 2,184 71   | 52,184 71 Gennaio L.                            | 77,051 32  | 32 Genfiaio L.        | 71,816 95  |
| Febbraio 55,293      | 35         | Febbraio              | 52,838 49  | Febbraio                                        | 61,509 59  | Febbraio              | 49,778 29  |
| Marzo 31,783         | 8          | Marzo                 | 96,279 60  | Marzo                                           | 84,360 48  | Marzo                 | 69,057 03  |
| Aprile 49,519        | 35         | Aprile                | 71,716 28  | Aprile                                          | 61,379 59  | Aprile                | 69,000 78  |
| Maggio 57,324        | 30         | Maggio                | 53,028 97  | Maggio                                          | 68,037 53  | Maggio                | 41,011 48  |
| Giugno 50,718        | 65         | Giugno                | 34,381 69  | Giugno                                          | 104,600 44 | Giugno                | 120,437 02 |
| Luglio 34,327        | 4          | Luglio                | 43,604 56  | Luglio                                          | 68,316 78  | 78 Luglio             | 53,036 07  |
| Agosto 59,625        | 88         | Agosto                | 47,599 28  | Agosto                                          | 81,407 24  | 24 Agosto             | 30,713 8.  |
| Settembre 72,859     | 19         | Settembre             | 96 999'69  | Settembre                                       | 62,101 15  | Settembre             | 46,271 97  |
| Ottobre 56,436       | 2          | Ottobre               | 39,199 62  | Ottobre                                         | 86,355 74  | 74 Ottobre            | 51,600 38  |
| Novembre 86,510      | 33         | Novembre              | 57,689 56  | Novembre                                        | 42,765 69  | Novembre              | 29,291 98  |
| Dicembre 57,366      | 03         | Dicembre 1            | 32,564 27  | Dicembre                                        | 108,749 01 | 01 Dicembre           | 197,203 39 |
| Totale L. 650,343    | 64         | Totale L. 8           | 860,753 99 | Totale I                                        | 906,634 56 | Totale L              | 829,219 18 |
|                      | 1          | Sconto al 6 pe        | r 100 e u  | Sconto al 6 per 100 e un quarto di provvisione. | one.       |                       |            |

N.B .- Tale bilancio mi venne direttamente e cortenemente comunicato dal cavaller Viti, eui ne aveve fatto richieste.

### Documento F.

### Avviso.

Non potendosi revocare in dubbio che la istruzione, e segnatamente la elementare, sia il fondamento della civiltà e del benessere degli tuomini, reputa titti il sottoceritio fornire nel pressimo inverno una concitadini, il quali, costretti la lavorare tutto il giorno, non sono in grado di prender parto alla senolo elle collegio. E però dichiara esser vennto nella determinazione di mantenimento di quello:

Gio nondimeno, sarebbe lieto il sottoscritto di non essere solo a rendere un servigio al proprio paese, ma di trovare aiuto o sostegno nei suoi concitadini, ed a tale effetto egli fa appello alla loro filantropia perchè concorrano con una volontaria soscrizione, il ricavato della quale dovrebbe esclusivamente servire al doppio scopo.

1º di provvedere quanto e necessario, cioè carta, penne, ec., ai giovanetti privi di padre; inabili per difetto di età a guadagnarsi col lavoro almeno una lira italiana al giorno;

2º di costituire un piccolo fondo da erogarsi in tanti premi a coloro che maggiormente avessero fatto progressi nella istruzione, e si fossero distinti negli esami della chiusura della scuola.

Per raggiungersi un tale scope, stima necessario il sottoscritto che un comitato si formi sotto la presidenza del signor dottor Luigi Verdiani e composto dei signori avt. Raffaello Corsi, priore Niccolò Quoqui e dello scultore Govanni Topi. Sarà cura del detto comitato dare il ren-

diconto delle somme raccolte.

Il cassiere ne sarà il signor Ottavio Solaini, il quale riceverà le soscrizioni.

Il comitato accoglierà le dimande d'ammissione, le quali dovranno esser presentate entro il termine di giorni 15 a contare dalla data del presente avviso.

Il comitato compilera anche un piccolo Regolamento per la scuola serale. L'insegnamento comprenderà — Leggere — Scrivere — Aritmetica — Pesi — Misure — Monete decimali e — Doveri civili. I maestri, il giorno e l'ora della aper-

tura, saranno fatti noti per mezzo di altro pubblico avviso.

Volterra, 1 ottobre 1863.

AMERIGO VITI.

# Documento G. — QUADRO statisti

| NOME<br>DELL' ESPOSITORE.                                                                                     | PATRIA.   | INDUSTRIA.                                                                   | MATERIE PRIME<br>IMPIEGATE.                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Torrini Giocondo e Vichi<br>Carlo.                                                                            | Firenze.  | Mosaico di Firenze.                                                          | Ogni genere di pietra cal<br>carea, qualcheduna sili<br>cea e conchiglie. |
| Betti Francesco.                                                                                              | Firenze.  | Mosaico di Firenze.                                                          | Le stesse che sopra.                                                      |
| Montelatici Fratelli.                                                                                         | Firenze.  | Mosaico di Firenze.                                                          | Come sopra.                                                               |
| Bosi Enrico.                                                                                                  | Firenze.  | Mosaico di Firenze.                                                          | Come sopra.                                                               |
| Viti Fratelli, Benzi, Tan-<br>gassi Fratelli, Cherici,<br>Giovannini, Bezzi, Fu-<br>naioli, Solaini ed altri. | Volterra. | Alabastro lavorato.                                                          | Alabastro bianco e gialle materie coloranti.                              |
| Barbetti A. e Figli.                                                                                          | Firenze.  | Intaglio in legno ed avo-<br>rio e qualunque lavoro<br>di ebanisteria.       | Quercia, noce, ebano<br>avorio, castagno e altr<br>specie di legnami.     |
| Giusti Pietro.                                                                                                | Siena.    | Intaglio in legno ed avo-                                                    | Come sopra.                                                               |
| Bertolotti Giuseppe.                                                                                          | Savona.   | Lavori di xilotarsia.                                                        | Legnami diversi e materi<br>coloranti.                                    |
| Levera Fratelli.                                                                                              | Torino.   | Intaglio in legno e qua-<br>lunque genere di ebani-<br>steria e tappezzeria. | Legnami esteri e nostral<br>da mobili, bronzi e gener<br>di tappezzeria.  |
| Cairoli Giuseppe.                                                                                             | Milano.   | Ebanisteria.                                                                 | Legnami esteri e nazionali                                                |
| Lamattina Antonio.                                                                                            | Palermo.  | Ebanisteria.                                                                 | Legnami esteri e nazionali                                                |
| Canepa Giov. Battista.                                                                                        | Chiavari. | Ebanisteria.                                                                 | Legnami leggeri nostrali                                                  |
| Descalzi Emanuele.                                                                                            | Chiavari. | Ebanisteria.                                                                 | Legnami leggeri nostrali                                                  |
| Descalzi Giacomo.                                                                                             | Chiavari. | Ebanisteria.                                                                 | Legnami leggeri nostrali                                                  |
| Speluzzi Giuseppe.                                                                                            | Milano.   | Bronzista.                                                                   | Rame, ottone, zinco, tar<br>taruga, madreperla, ave<br>rio.               |

elle principali industrie della Classe XIX.

| LORO<br>VALOR | E. | FORZA<br>MOTRICE.                  | OPERAI<br>LORO NUMERO<br>E STIPENDIO.                                      | ANNUO<br>VALOR<br>degli<br>oggetti<br>prodotti |    | OSSERVAZIONI.                                                                                            |
|---------------|----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |    | A mano di<br>uomo.                 | Dieci.                                                                     | L. 20,000                                      | 00 | Il numero degli operal cambia a se-<br>conda delle commissioni.                                          |
|               |    | Come sopra.                        | Venti.                                                                     | 20,000                                         | 00 |                                                                                                          |
|               |    | Come sopra.                        | Dodiei.                                                                    | 20,000                                         | 00 |                                                                                                          |
|               |    | Come sopra.                        | Trentasei.                                                                 | 90,000                                         | 00 |                                                                                                          |
| ٠             |    | Come sopra.                        | Mille.                                                                     | 1,500,000                                      | 00 |                                                                                                          |
|               |    | Macchine a<br>vapore ed a<br>mano. | Cinquanta fissi.                                                           | 100,000                                        | 00 | Tale stabllimento è in procinto di<br>produrre molto di più.                                             |
|               |    | A mano.                            | Quattordici.                                                               | 25,000                                         | 00 | Tale laboratorio seguita a prosperare.                                                                   |
| 12,000        | 00 | A mano.                            | Venti.                                                                     | 40,000                                         | 00 |                                                                                                          |
| 630,000       | 00 | Macchine a<br>vapore ed a<br>mano. | Duecento tren-<br>ta.                                                      | 900,000                                        | 00 |                                                                                                          |
| 10,000        | 00 | A mano.                            | Quaranta.                                                                  | 50,000                                         | 00 |                                                                                                          |
|               |    | A mano.                            | Trenta.                                                                    | 25,000                                         | 00 |                                                                                                          |
|               |    | A mano.                            | Venti.                                                                     | 30,000                                         | 00 | Le sedie di legno leggero di tale fab-<br>brica, sono in quantità esportate.                             |
| •             |    | A mano.                            | Trenta.                                                                    | 30,000                                         | 00 | Le sedie di legno leggero di tale fab-<br>brica sono soggetto di grande espor-<br>tazione.               |
| ٠             |    | A mano.                            | Sedici,                                                                    | 25,000                                         | 00 | Le sedie di legno leggero di tale fab-<br>brica sono soggetto di grande espor-<br>tazione.               |
| 38,000        | 00 | A mano.                            | Diciotto a lire<br>3,50 cadauno<br>e 8 allievi a<br>lire I il gior-<br>no. | 69,000                                         | 00 | Tale fabbrica produce moltl mobill di<br>lusso iu ottone intarsiati in madre-<br>perla, avorio ed altro. |
| 690,000       | 00 |                                    |                                                                            | 2,944,000                                      | 00 |                                                                                                          |

Segue il QUADBO statistico delle

| DELL' ESPOSITORE     | PATRIA.  | INDUSTRIA.                           | MATERIE PRIME<br>IMPIEGATE.                             |
|----------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                      |          |                                      | Riporto I                                               |
| Pandiani Agostino.   | Milano.  | Bronzista.                           | Rame chil. 5000, zinco chii<br>3500 e piombo chil. 1000 |
| Franci Pasquale.     | Siena.   | Mobili in ferro.                     | Ferro chil. 60,600.                                     |
| Baldantoni Fratelli. | Ancona.  | Mobili in ferro e macchine agricole. | Ferro.                                                  |
| Cambiaggio Filippo.  | Milano.  | Mobili in ferro vuoto.               | Ferro.                                                  |
| Pia Casa di Lavoro.  | Firenze. | Mobili in ferro.                     | Ferro.                                                  |
| Porcasi Giuseppe.    | Palermo. | Mobili in ottone.                    | Ottone, rame, zinco.                                    |
| Pizzuto Giovanni.    | Palermo. | Mobili in ottone.                    | Ottone, rame, zinco.                                    |
| Oggioni Carlo.       | Milano.  | Carte da parati.                     | Carta, vernice, colla, lan<br>macinata, colori.         |
| Varetto Andrea.      | Torino.  | Carte da parati.                     | Carta, vernice e colori.                                |
| Leboro Antonio.      | Torino.  | Carte da parati.                     | Carta, vernice e colori.                                |
| Ferro Giovanni.      | Torino.  | Carte da parati.                     | Carta, vernice, colla.                                  |
| Manicomio di         | Siena.   | Stole di giunco.                     | Giunco di Spagna dett<br>Sparto e lana.                 |

| LORO    | E. | FORZA<br>MOTRICE               | OPERAI<br>LORO NUMERO<br>E STIPENDIO.   | ANNUO<br>VALORE<br>degli<br>oggetti<br>PRODOTTI. | OSSERVAZIONI.                                                                                                                                   |
|---------|----|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 690,000 | 00 |                                |                                         | L. 2,944,000 00                                  |                                                                                                                                                 |
| ٠       |    | A mano.                        | Dodici a lire<br>200 la setti-<br>mana. | 65,000 00                                        | Tale fabbrica produce letti d'ottone<br>e suppellettili di bronzo.                                                                              |
| ٠       | 2  | A mane.                        | Cinquanta.                              |                                                  | Tale fabbrica produce annualmente<br>600 letti, 1500 lavamani, 12 cancelli,<br>20 roste e 220 fra toilettes, sedie,<br>canapé, sgabelli, ec.    |
| 30,000  | 00 | Macchine a mano.               | Cento dodici.                           | 150,000 ox                                       | In tale fabbrica con 14 macchine messe<br>in movimento dagli operai, oltre mo-<br>bili di ferro, si lavorano macchine<br>agrarie e industriali, |
|         |    | Macchine a vapore.             | -                                       |                                                  | Tale fabbrica non dette il numero de-<br>gli operai nè il valore delle materie<br>prime che implega, nè dell'anuno<br>prodotto.                 |
| 40,000  | 00 | Macchine a mane.               | Quarantotto.                            | 80,000 00                                        | Gli operai di tale luogo sono 33 e 15<br>sono esterni.                                                                                          |
| 6,000   | 00 | A mano.                        | Dodici.                                 | 17,500 00                                        | Tale era lo stato della fabbrica nel<br>1861. Lo stato attuale non è riescito<br>di saperio con precisione, ma è in<br>grande incremento.       |
| 20,000  | 00 | A mano.                        | Dieci.                                  | 30,000 00                                        | Di tale fabbrica può dirsi altrettanto<br>di quella del Porcasi.                                                                                |
| 150,000 | 00 | Ruota idrauli-<br>ca a vapore. | Dai cinquanta<br>ai sessanta.           | 300,000 00                                       | Tale fabbrica produce 50,000 rotoli di<br>parati all'anno.                                                                                      |
|         | -  | A mano.                        | Dodici.                                 |                                                  | Tale fabbrica produce oltre 20,000 ro-<br>toli di parati all'anno.                                                                              |
|         |    | A mano.                        | Dodici.                                 |                                                  | Tale fabbrica produce oltro 40,000 ro-<br>toll di parati all'anno.                                                                              |
| ٠       |    | A mano.                        | Quattordici.                            |                                                  | Tale fabbrica produce oltre 9000 rotoli<br>di parati all'anno.                                                                                  |
|         |    | Macchina a mano.               | Sessanta.                               |                                                  | Le stoie che si fanno in tale stabili-<br>mento, costano dagli 80 ai 100 cent,<br>il metro. Gli stolni dai 50 ai 65 cent<br>il metro.           |
| 936,000 | 00 |                                |                                         | 3,586,000 00                                     |                                                                                                                                                 |

# CLASSE XX.

# Stampa e Cartoleria.

### COMMISSIONE DEI GIURATI.

PONNA Cay. GIUSEPPE, di Torino, Presidente. GARZONI March GIUSEPPE, di Firenze, Vice-Presidente. BICCHIERAI Cav. ZANOBI, di Prato, Direttore della R. Scuola Normale Maschile di Firenze, Segretario e Relatore. BARDELLI Prof. GIUSEPPE, di Borgo San Sepolero. BARDI GIUSEPPE, di Firenze. BETTI MATTEO, di Livorno. CASELLI Cay Ab. GIOVANNI, di Firenze, CHIARI FERDINANDO, di Firenze. CINI Cav. BARTOLOHMEO, di San Marcello. FOSSOMBRONI Conte ENRICO, d' Arezzo. GIUSTI GIUSEPPE, di Lucca. GOODBAN EDUARDO, di Canterbury, LASINIO Prof. FAUSTO, di Firenze. LATTARI Cay FRANCESCO, di Fuscaldo (Calabria). ORLANDINI Cav. FRANCESCO SILVIO, di San Gemignano, Direttore del R. Liceo Fiorentino. PUCCIONI AVV PIERO, di Sieua.

### PROEMIO.

ROLANDI PIETRO, di Novara.

Inaugurata solennemente a Firenze il 15 di settembre 1861 la prima Esposizione Italiana, agraria, industriale e artistica, da re Vittorio Emanucle II, che la decretava così a testimonianza ed imagine della patria unita, il Consiglio de' Giurati cominciava il grave suo uffizio. Al quale attesero senza indugio al par degli altri i Giurati della Classe XX, che essendosi adunati il 18 di settembre e divisi in 2 sezioni tennero fino al 1º del dicembre 4 adunanze particolari di ciascuna Sezione e 16 generali, non computando quelle che vennero tenute da 3 Giunte miste e da 6 Periti, a cui fu commesso l'esame e il giudizio di speciali materie, e quelle per la scelta degli oggetti da mandarsi alla Esposizione Universale di Londra del 1862. L'ultimo effetto di esse fu, che di 180 e più espositori, i quali avevano in mostra oggetti

pel valsente di lire 44,280 circa, di cui si vendo per lire 2,200, ebbero il premio 36, insieme con 14 operai, secondo la proposta che fu anco stampata nel Cenno Sommario sui giudizi emessi dalla Commissione dei Giurati della Classe XX.

Delle osservazioni che in quelle adunanze si fecero, e delle questioni generali o particolari, che vi si agitarono, ci par debito nostro, e forse non vano, che qui si

ragioni brevemente.

Ϋ́ Giurati della Classe XX, esclusi prima molti oggetti che ad essa non potevano ragionevolmente appartenere, ebbero a lamentare che i bolettini di molte Giunti di ogni Provincia fossero per negligenze di regolarità di ogni amaiera troppo sottoposti alle frodi, e che di alcuni oggetti moncassero affatto dei quali monesaero affatto dei quali monesaero meritario, e degli altri uon prendersi cura.

Quanto al modo di votare sul merito degli oggetti, si approvo dal Consiglio il voto palese, e, non bastando, il segreto; aggiungendo per ovvie ragioni che non si dovesse tornare mai su cosa già maturamente giudicata. La quale deliberazione fere che non si accogliessero le istanze di alcuni espositori per nuori esamie nuovi sperimenti.

Ad aleuno parve disputabile, se dovesse premiarsi nn manifattore che avesse già riportato premi per i snoi eccellenti pro-dotti, e che oggi paresse minore di sè : altri rispose che il giudizio di ciò dipendeva dal paragone. Il Consiglio sentenziò: ora non essere questione di giudizio comparativo, perché questa Esposizione non era toscana, piemontese o lombarda, ma italiana; percio, essendo testimonianza della industria presente e primo termine di paragone per l'avvenire, doversi la manifattura giudicare tal quale era senza guardare al passato. Ancora piacque ehe si avessero per fondamento dei giudizi la novità o la finitezza dei prodotti, la eccellenza o la fecondità dei modi di produzione, e in generale la grandezza della industria non meno che la qualità; e che non si premiassero i prodotti, in cui non si paresse, o da cui non si potesse sperare incremento d'arte o di com-

Si ponderò quanta parte nei giudizi snlla carta fosse ragionevole attribuire al tenue eosto. E qui uno dei Giurati, lamentando che il caro prezzo de cenci facesse più malagevole l'opera degli editori, proponeva ehe si chiedesse al Governo di frenarne con lieve dazio la estrazione; non già ehe egli fosse contrario al libero cambio, ma perchè gli pareva che ogni regola patisse eccezione, segnatamente per la carta. Ma il Giurato non persistè, quando gli fu dimostrato ehe la dottrina del libero camhio non poteva violarsi in una delle sue parti senza danno di tutte; ehe essa nata in Toscana e diventata in Inghilterra istituto nazionale farebbe il giro del mondo per beneficarlo; e che a qualche inconveniente notato da lui riparerebbero le mutate sorti d'Italia, facendo affluire i capitali alle industrie, e così aumentandone la qualità e la quantità senza aumento, anzi con diminuzione, del prezzo.1

Circa le legature dei libri, il Consiglio

<sup>1</sup> La questione del dazio utila estratione de cenci aggità di usuo per il deretta del 20 di aguata 1853, il quode de 1 fere il quistatte, come pagerani cell Balis surio, pude de 1 fere il quistatte, come pagerani cell Balis surio, del 1 fere il quistatte, come pagerani cell Balis surio, del 1 fere il quistatte come del 1 fere il periodi del 1 fere il quistatte celle di resultarionette, della alle bassea dotticare. In Stampa di Torico 11 di dicaratte 1954 hi della ventata cercle di resultarione di periodi della della della disconsistante del Balissa conditione. Periodica della disconsistante del Balissa conditione.

stimando difficile per colpa dei bollettini chiarire, se creti fossero fatte a mano o a stampa, deliberò che nelle legature di lusco si guardasse pirà al taglio del libro ed allo dorature che agli ornamenti, dove non fosse provato essere opera dell'artefre espositanza delle legature di tela, ride con ramancio che se qualche libro così legato era in mostra, non era in mostra per la legature. Della quale ad atteare l'importanza e difficoltà nei registri o libri di conto, così accessir al commercio e per lo delle legature. Della quale ad atteare l'importanza e difficoltà nei registri o libri di conto, così accessir al commercio e per lo delle legature del que del delle legature del registri si fiscesse giudio se separato da quelle del libri commi.

Molti dubbi nacquero per rispetto ai libri. Si lia egli da guardare alla natura e qualità loro? alla utilità morale, disapprovando assolutamente le opere immorali,

l'estrazione di una materia prima, rgli è quaedo sia tale da son poter crescere, dove le si aprissero nnove vir di amereio. Per questo la Francia si proibisce, farse saviamente, l'estrazione dei cordami vecchi e dei cenci da for curto. Se anche I cenel si estraessero, non si paò già supporre che se se farebbero di più. Nessuno è dotta a far cenel dal pensiero del presso che poò ricavarsi della buneberla vecchia o dal vecchi pauni, . Na se il discorso del Say corre, finchè ai tratta di lasciar lihera o poco gravata l'estrazione delle materie, la cui produsione può crescere al erescere dello smereio, eco vale, quando egli apgiunge che si può impedire o dimi-noire l'astrazione delle materic, le quali non crescerebbero per essa. Egli con considera il caso, che per l'estrazione sermino; il che accule, o può necadere, un centi. Perrid la dottrina è manchevole, e anco falsa. Infatti poniamo elle per on forte dazio di catrazione i cenei scrmine molto di valore (e lo stesso diessi di altra merce): che avverrà egli? Avverrà che i ceuci saraono m raccattoti, meno leculi di conto, massimamente quelli di minor pregio; perché, essendo pagati pochissimo, nan varra la pena di serbarli e cercarli. Andro dissique perduto un valore, o scapito della ricchezza nazionale, a acapito soprettutto di coloro (che sono i più poveri), i quali raccattano i renel, a scapito di chi li compra e rivende. E cui per anmentare i guadagni de fabbricatori della carto. Il Say donque considerò il caso, in cui per la facile estrucione no prodotto eresce, e lodó la fa estracione: non considerò il caso, in cui per la difficile estreziane il prodotto seemi e si persia nu valore. Ciò questo alla dottrina che va corretta,

A service de l'acceptant de l'accept

Qual che nou al paú approvare è la doltrina, che l prodotti, i quali per la libera estranoue nou renecomo, ne pussuae sesere scusu danco, a secondo la ragione conomica, privati. Perché quelli, se nou crezono per la libertà, mennao per il vincolo. Hac opuscoji L'industria della carta in Italia i le

The oposcoli L'industrio della carta la Intita e le acconditioni per an consustata e l'industrio della carta in India ed i moi diseggi per un consumità unicono in Torso (tipog. e libr. ella del regno d'Intita. G. Fariola e C) sed 1166, per dimostrare che il dasia calla estrazione de'esses devessi portare a 12 lire si-

se anche fossero un miracolo dell'arte? al tenne costo? alla bellezza o al lusso della carta e dei tipi, perchè i libri premiati qui debbono andare alla Esposizione di Londra, dove non potranno certo gareggiare con gl'inglesi nel modico prezzo? Fu deliberato che tutte queste cose ad nn tempo si considerassero con discernimento, non dovendosi qui paragonare nel prezzo i libri italiani con gl'inglesi, ma gl'italiani fra loro; e di avere massimo rispetto ai libri che avanzarono l'industria nazionale, o giovarono all'educazione e istruzione popolare. Ma di questi veramente non si ebbe copia; o perchè gli editori e gli stampa-tori, oggimai diversi l'un dall'altro per la divisione del lavoro, non ne intendessero tutta l'importanza, o perchè questa parte di letteratura abbia in Italia, colpa di tempi per buona ventura passati, troppo scarsi, benchè ottimi, cultori. Se poi la tipografia italiana non fece nel 1861 splendida mostra, debbonsene imputare non tanto le vicende che già travagliarono la nostra patria, quanto la sna divisione in piccoli e non liberi Stati, dalla quale originarono le dogane, le censure, le contraffazioni, che inceppando e disanimando impedivano l'epansione dei commerci e lasciarono dietro sè l'eccesso degli sconti: piaga questa che per essere invecchiata rode tutta l'industria libraria, e a cui animosamente, ma inutilmente, tentarono fra noi fare argine il Le Monnier e il Barbèra, Efficace rimedio avranno, crediamo, questi mali nella nuova unificazione d'Italia, come quella che congiungerà naturalmente gli animi, gl'interessi e i capitali, e sulle rovine di mal composto edifizio ne inalzera uno maraviglioso, dove ampio luogo troveranno i commerci e le industrie. Inoltre non tutte le città d'Italia che più e meglio stampano, vollero o poterono mostrarsi quali erano: fra le altre Milano e Venezia mandarono a Firenze scarsi prodotti delle loro tipografie, Roma quasi nessuno.

Di tipi da stampa fu quasi assoluto il difetto. Certo ingenti sono le prime spese a fare incidere i punzoni e battere le madri per fondere nn intero assortimento di tipi, e le cagioni già dette che contrastavano al commercio de' libri, possono in parte valere anco per questo; e certo, essendovi un tempo in quasi ogni Stato di Italia nna fonderia privilegiata, la protezione nocque all' industria dei tipi come alle altre, impedendo la libera gara dei prodnttori: ma l'Italia non era in essa così povera che non potesse mostrarsi più degna dell'antica sua fama, e in Toscana i fonditori di tipi ebbero più volte encomi e premi. Chi mai non conosce le belle fusioni di tipi ebraici degli eredi Alessandri di Firenze? Anche queste mancarono alla prima Esposizione nazionale.

Il Consiglio fece altre osservazioni, e additò altre lacune, delle quali si toccherà, dove par che sia più conveniente alla natura e importanza della materia. Ora cominceremo a ragionare degli espositori e degli operai premiati, seguitando l'ordine delle Sezioni tenuto dalla Commissione Reale nel Sistema di Classificazione a pagine 49-51 e nel Catalogo officiale a pagine 288-295; non senza dichiarare che al Consiglio dolse di non poter conferire il premio al signor Ferdinando Chiari di Firenze, solertissimo proprietario di una rinomata officina di cartoleria, al quale sarebbe toccato per più titoli, se egli, come Giurato, non avesse dovuto escludersi dal concorso.

## SEZIONE I.

## CARTOLERIA.

Carta.

Fra le materie che dagli antichissimi tempi fino ai nostri si adoperarono nella scrittura e nella stampa, nessuna giovò più della carta di stracci, la quale insieme con la invenzione dei tipi mobili custodi, avanzò e volgarizzò tutte le parti della civiltà moltiplicando i libri e col tenue prezzo facendone comune l'uso, 1 quand s prima erano così rari e costosi che una collezione di Omelie fu nel secolo dopo il Mille comperata per dugento pecore, un moggio di frumento, uno di segale, uno di miglio, alcune pelli di martora e quattro lire in danaro per giunta, e nel secolo XV il nostro Poggio Bracciolini comperò un podere con la vendita di un Tito Livio. Già la carta dei diversi popoli ebbe maggior diversità di fattura che non abbia oggidi, come si può intendere facilmente: il perchè un inglese del secolo XVII. Tommaso Fuller, presumeva di trovare l'indole delle nazioni d' Europa nella qualità della carta che fabbricavano. Perciò, secondo lui, la carta veneziana era elegante, sottile, quasi cortigiana; la francese, leggiera e delicata; la olandese, corpulenta e grossolana, succhiava l'iuchiostro come una spugna, immagine di una schiatta che cercava di far sno tuttoció che toccava. Alla quale opinione accennando un francese odierno domandava con verità, se non si potessero discernere nella carta inglese

<sup>9</sup> Che direbb'egli ora Plimo? Il quale tunti secoli fa nsel enfaticamente in queste parole (Natur, hist. lilo XIII. 21)... at payeri unbure direbur, quam charte una mazine kumunden rise constel et unacción. alcuni lineamenti dell'indole britannica, cicè la forza e la tenacità. Ma questa diversità molto dimiuui. e tanto più diminuirà, quanto più i metodi e gl'istramenti buoni diventeranno universali; se non che particolari cagioni faranno si che fra le varie qualità della carta predomini sempre

questa o quella ne' vari paesi. Ora l'Inghilterra non teme paragoni anche per la carta. Della importanza cartaria d'Italia non

si ha certa notizia. Un libro pubblicato dal governo d'Italia <sup>‡</sup> dà il seguente specchio delle cartiere del Rezno e del loro annuale prodotto:

| PROVINCIE,          | MACCHINE. | PRODOTTO.  | TINI. | PRODOTTO. | TOTALE.   |
|---------------------|-----------|------------|-------|-----------|-----------|
| Piemonte            | 16        | 3,200,000  | 35    | 525,000   | 3,725,000 |
| Liguria             | 4         | 700,000    | 74    | 1.100,000 | 1.800,000 |
| Lombardia           | 8         | 1,500,000  | 200   | 3,000,000 | 4,500,000 |
| Parma e Modena      | 1         | 100,000    | 40    | 600,000   | 700,000   |
| Legazioni e Marche. |           |            | 40    | 600,000   | 600,000   |
| Toscana             | 3         | 500,000    | 120   | 1,800,000 | 2,300,000 |
| Napoli              | 20        | 4,000,000  | 137   | 2,055,000 | 6,055,00  |
| Totale              | 52        | 10,000,000 | 646   | 9.680.000 | 19,680,00 |

Aggiungendo le cartiere della Venezia, del Tirolo e del l'atrimonio di San Pietro, che non danno insieme un annuale prodotto minore di 3,000,000 di chilogrammi, si arrebbe in Italia un prodotto cartario

di 23,000,000 circa di chilogrammi l'anno, la cui maggior parte si consuma nel paese e fa vivere 20,000 circa operai. Stando ad altra fonte,<sup>2</sup> si avrebbe que-

sto specchio, che sappiamo più esatto:

| PROVINCIE           | MACCHINE. | PRODOTTO.  | TINI. | PRODOTTO.  | TOTALE.    |
|---------------------|-----------|------------|-------|------------|------------|
| Piemonte            | 22        | 3.800.000  | 76    | 1,140,000  | 4,940,000  |
| Liguria             | 5         | 800,000    | 74    | 1,100,000  | 1.900,000  |
| Lombardia           | 8         | 1,500,000  | 200   | 3,000,000  | 4,500,000  |
| Parma e Modena      | 1         | 100,000    | 40    | , 600,000  | 700,000    |
| Legazioni e Marche. |           |            | 40    | 600,000    | 600,000    |
| Toscana             | 3         | 500,000    | 120   | 1,800,000  | 2,300,000  |
| Napoli              | 20        | 4,000,000  | 137   | 2,055,000  | 6,055,000  |
| Totale              | 59        | 10,700,000 | 687   | 10,295,000 | 20,995,000 |

1 Nol. 18.20. F laghilterra teneva nella manifattara della carta da 90 in 100000 persaj, e un capitale di cilica carta di 30 in 100000 persaj, e un capitale di discrimi, fabbricara e soggettava a dania 317.837.19; libbre di carta e u estrera 10.18.23.00 libbre; al consumo interno si aggiunguan 2,037.893 libre, che intrabaseva dal Continente, Voli Brera des Deux Monders, 1 sett. 1861. L'Augiferere et la rie anglaire, XIII. L'industriet da proprier, per Misona Esquira.

\*\*Contarté de pojer, per Alicao Espiriera y ned displaie. All. \*\*L'indarté de pojer, per Alicao Espiriera. Secondo altre fonti, la linghiltera l'annue prodotto della carta è oggi più di 100 milioni di chilogrammi, de quali 90 circa si consumuno nel Regno Unito, oltre n quetta che vien di fonti; in Francia e di 70 io 75 milioni di chilogrammi, di cui si estraggono 7 in 8 milioni di chilogrammi, di cui si estraggono 7 in 8 milioni di chilogrammi, di cui si estraggono 7 in 8 milioni di chilogrammi, di cui si estraggono 7 in 8 milioni di chilogrammi, di cui si estraggono 7 in 8 milioni di chilogrammi, di cui si estraggono 7 in 8 milioni di chilogrammi, di cui si estraggono 7 in 8 milioni di chilogrammi, di cui si estraggono 7 in 8 milioni di chilogrammi, di cui si estraggono 7 in 8 milioni di chilogrammi, di cui si estraggono 7 in 8 milioni di chilogrammi, di cui si estraggono 7 in 8 milioni di chilogrammi, di cui si estraggono 7 in 8 milioni di chilogrammi, di cui si estraggono 7 in 8 milioni di chilogrammi, di cui si estraggono 7 in 8 milioni di chilogrammi, di cui si estraggono 7 in 8 milioni di chilogrammi, di cui si estraggono 7 in 8 milioni di chilogrammi, di cui si estraggono 7 in 8 milioni di chilogrammi, di cui si estraggono 7 in 8 milioni di chilogrammi, di cui si estraggono 7 in 8 milioni di chilogrammi, di cui si estraggono 7 in 8 milioni di chilogrammi, di cui si estraggono 7 in 8 milioni di chilogrammi, di cui si estraggono 7 in 8 milioni di chilogrammi, di cui si estraggono 7 in 8 milioni di chilogrammi, di cui si estraggono 7 in 8 milioni di chilogrammi, di cui si estraggono 7 in 8 milioni di chilogrammi, di cui si estraggono 7 in 8 milioni di chilogrammi, di cui si estraggono 7 in 8 milioni di chilogrammi, di cui si estraggono 7 in 8 milioni di chilogrammi, di cui si estraggono 7 in 8 milioni di chilogrammi, di cui si estraggono 7 in 8 milioni di chilogrammi, di chilogrammi, di cui si estraggono 7 in 8 milioni di chilogrammi, di chiloni di chilogrammi, di chiloni di chiloni di chiloni di chiloni di

iioni; nella Lega Doganale Germanica (Zollevereia) è di 60 in 70 milioni di chilogrammi; negli Stati Uniti di America vondi che lavoreno 3000 merchine continue da carta con un prodotto triplo di quello di Francia. 2 Expuncibio internationale de 1532 (il. Londret) — Royama d'Itale, Cattlogue officiel dertriptif public por carter de 16 commission voque italicane, Paris, impri-

merre Reson et Naolde 1867, n pag 364.

\*\*Belazione dei signari envolieri Barlolomeo Cini e
\*\* Belazione dei signari envolieri Barlolomeo Cini e
\*\* Carlo Alberto Avondu sulla sottecinase A della cissae XXVIII.
\*\*Carta — sella E-postatione Universale di Londra del 1862.
\*\*Toriane, Eserco Balonazione
\*\*Tori

Chi aggiungesse, anche qui. il prodotto delle cartiere della Venezia, del Tirolo e del Patrimonio di San Pietro, avrebbe in Italia 23 in 24 milioni annui di chilogramusi di carta, de' quali mal si potrebbe determinare il valore. Nondimeno dalla carta che si consuma dentro e da quella che si manda fuori, argomentasi che la terza parte dell'intero prodotto delle cartiere, a mac-china e a mano, debba essere di carta da involgere, un altro terzo di carta di seconda qualità da scrivere e da stampa, specialmente per diari, ed un terzo di prima qualità da scrivcre, da registri e da stampa. Prezzando la prima a 40 cent. il chilogrammo, la seconda a 90, la terza a 1 30, si avrebbero 18 milioni di lire circa pel valore dei 20 in 21 milioni di chilogrammi della carta fabbricata nel Regno.

Uno scrittore che ci pare autorevole, ed una Relazione già citata si accordano che nel Regno d'Italia con 22 milioni di abitanti si raccolgano ogni anno più di 36 in 37 milioni di chilogrammi di stracci; che 27 in 28 milioni, del valore di 10 in 11 milioni di lire almeno, se ne consumino nelle fabbriche nostre, che 9 in 10 milioni vadano fuori, e segnatamente in Inghilterra e in America, mantenendone così più alti i prezzi in Italia che in Fran-

cia e nel Belgio.3

La nostra carta si consuma quasi tutta nel paese, come dicemmo, o va solo in Levante e nell' America centrale e meridionale: ma ne va poca a macchina, più assai a mano per sigaretti e per iscrivere o anche ordinaria per involgere.4 In autentici documenti si trova che nel 1859 nscirono fuori dalle varie provincie del Regno 2,847,014 chilogrammi di carta, e nel 1862, secondo il registro della dogana, 2.558,016, cioè poco più che un ottavo del prodotto delle fabbriche nostre.

Quantunque i prodotti delle cartiere italiane, già prime o fra le prime di tempo e di merito in Europa, con tanta copia di limpide acque e di materia prima, e con più scarsa mercede degli operai, non reggano in generale, al confronto degl'inglesi, nclla purezza della pasta e perfezione della colla, dei francesi e dei tedeschi nella bianchezza e buona preparazione (eccetto forse

1 Vedi il diario La Stampa di Torino, 15 di dicembre 1863.

1. I signori Avondo fratelli, di Serravalle-Sesia; per la finitezza, bianchezza e nettezza della carta a macchina, reputatissima nel commercio e di non alto prezzo: perfetta, insomma, se forse col volerla troppo imbiancare non le si togliesse alquanto di tenacità. I fratelli Avondo hanno da 400 operai, 7 turbini idraulici della forza, tutt'insieme, di 200 cavalli, 3 macchine continue,1 26 cilindri olandesi, 2 caldaie a vapore della forza, in tutto, di 36 cavalli, e nel 1858 aveano due sole macchine continue, che consumavano 450,000 miriagrammi di stracci, e ne producevano 320,000 di carta l'anno.

2. La Cartiera della Lima presso San Marcello, ora condotta dall'affittuario signor Cesare Volpini di Firenze; per la carta a macchina assai finita, bianca e uctta. La carticra ha da 280 a 300 operai fra uomini, donne e ragazzi. ruote idrauliche della forza di 200 cavalli. caldaie, cilindri, macchine continue, torchi idraulici, picchiotti e pile per la carta a mano, della forza di 20 cavalli, 6 tini ec.: consuma 2,500,000 libbre di stracci, e ne produce da 1,500,000 a 2 milioni di carta l'anno.

3. I signori VISOCCHI fratelli, di Atina (Sora); per la carta a macchina, che ha buona colla, sufficiente lustro, è netta ed a tenue prezzo. I Visocchi hanno 110 operai fra uomini e donne, un turbine idraulico della forza di 60 cavalli, cilindri olandesi, macchine ec.: consumano stracci per 190,000 lire e producono per

434,000 lire di carta l'anno.

4. Il signor LUIGI JACOB e C. di Rovereto; per la carta a macchina, di cui si mando un compiuto assortimento, e si fa grande spaccio in Italia: è sufficiente, bianca, con buona colla e a tenne prezzo, ma in generale poco netta. La cartiera ha 242 operai fra uomini, donne e ragazzi, una forza di 150 cavalli, 3 macchine continue; e produce per 900 mila lire di carta l'anno.

 Il signor G. Maglia Pigna e C. di Vaprio e Alzano (Milano); per la carta a

1 O senza fine. La macchin: da far carta senza fine, inventata dal Robert nel 1796, dei prodotti marasigliosi per qualita e quantità; mu non su introdotta in Italia se non dope il 1530.

Vedi la nota 3 della pag 240.
 Secondo i registri della llagana, la quantità dei cessei mandati fuori nel 1862 da tutta le provincie dei Begno fu di chilogramini 8,312,431; ma è ragionevole, a ragione del contrabbando, crederia maggiore \* La carta per involgere e famore Il tabacco si fatbrica sulta riviera di Genova. Napoli poi aranda ogni anno in Sicilia 800,000 girca chilogrammi di sottilis-

sima carta a marchina, per involgero le arottee e i limoni, e per rivestirne dentro le easse, in eni que' frutti vanno per l'Europa e fino in America.

la carta a mano che allora sparirà, quando la sua forza e tenacità non sarà desiderata in quella a macchina); nondimeno alcuni produttori nostri toccarouo un segno poco inferiore a quello degli stranieri, e molti, mutatosi lo stato d'Italia, parvero desiderosi d'imitarne l'esempio. Ond'è che il Consiglio giudicò degni della medaglia:

macchina, che apparisce migliore d'ogni altru per lucceleza e suono, ma ha pasta poco chiara, poco finita, sporca. Moderato n' el Irezzo. Il Maglia Pigna la 320 operai fra uomini, donne e ragazzi, a Vaprio, 4 trubni idraulici, 1 ruota idraulica e una forza di 108 cavalli; ad Alzano, 4 turbini idraulici e una forza Alzano, 1 turbini idraulici e una forza sussiliarie per 700,000 line, e produce per 1,30,000 line di carta Fanno.

6. Il signor PIETRO MILIANI di Fabriano, nella Marca d'Ancona; per la carta a mano che è la più hella d'Italia. Onesta cartiera fioriva fino nel secolo XIV, e dà la uniglior carta per incisioni e disegni; anzi fra i pregi di un'antica stampa è l'essere tirata su carta di Fabriano. Ha pasta netta e ben lavorata, ma con qualche differenza nelle specie; eccellente la carta da rami, men buona quella da disegni, quella da scrivere netta, ma con minor finitezza. Il Miliani ha 150 operai fra uomini, donne e ragazzi, 1 turbine idraulico e ruote verticali con forza di 50 cavalli l'inverno e di 15 l'estate : consuma stracci e materie sussidiarie per 90,000 lire circa, e produce per 110,000 lire circa

l'anno.

7. I signori Giordio e Figlio Acoestixo
MACANI di Pescia; per la carta a
nano, di cui mandarnou in grande asnano, di cui mandarnou in grande asfra più grossi fabbricatori di Italia e sitanti anche in America. La carta loro,
segnatamente quella da ministeriali, concietza, acterza e bonia di colloran,
non per finitezza di pasta. I Magnasi
hanno 230 operai, macchine diranliche
pile a gistoni: consumano stracci e
pile a gistoni: consumano stracci e
pile a gistoni: consumano stracci e
provinciono per 250,000 litr (1 nano.

Non ebbero premio, ma vogliono essere ricordati i signori Alberto Ficcardo di Genora, Girolamo Ghighotti di Genora. Agostino Amici e C. di Modena, Giovanni Buttista Virarelli Coloma di Fiston, Cesare Volpuni di Firenze. Eraceto Lefebere di Napoli, Giuseppe Adonno Mataloni di Canterno, Autonio Poli di Villa Basilica, Giovanni Buttista Robiolio di Biella.

Dell'assortimento del Piccardo la miglior cosa per pada e colore era la carta seta (pelure), e assai belli i cartoni da diplomi, se fossero stati più netti. Il Piccardo ha 150 operai fra nomini e donne, 3 tarlimi idraultici della forza, in tutto, di 60 cavalli, 1 macchina a vapore di 25 cavalli, 2 piccole di 5 cavalli l'una, 2 macchine continue: consuma 750,090 cilione. grammi di stracci, e produce da 500,000 chilogrammi di carta l'anno.

Poco netta e poco tenace è la carta a macchina del Ghigliotti, che ha 55 operai fra uomini, donne e ragazzi, 3 ruote lidrauliche della forza di 30 cavalli, ridotta a un sesto nell'estate, el 1 in costruzione: consuma stracci per 80,000 lire, e produce carta per 160,000 lire Janno.

La carta a macchina dell'Amici ha buona superficie e buona colla, ma poca netterazi, se non che si dee notare che quella l'amici della del

Buona è la carta a mano del Vivarelli Colonna e di ordinario prezzo, ma egli non produce molto. Ha 55 operai fra uomini, donne e ragazzi, consuma stracci e materie sussidiarie per lire 41,500 circa, e produce per lire 61,700 circa l'anno.

Bianchezza e bontă di colla con unanco di nettezza e tenacită è nella carta a mano che il Volpiui fabbrica a Colle di Val d'Elsa, e con piccolo prodotto. Ila 20 operai a lavoro, pile o cilindri con motori idraulici, consuma 40,000 cililogramul di stracci, e produce carta per 60,000 lire circa l'anno.

Il Lefebrre, proprietario delle cartiere del Fibreso in quel di Sora, nandò pochi campioni, per sofferto incendio, della sun carta che el in mezzano pregio, benche si produca in grande oppicco. Le cartiere del colone, 15 ruccio citradiche della forza di 340 cavalli, 3 nacchine continue, 1 a tamburo, 2 tini per i cartoni, parecchie macchine per la carta da paratt, cilindri olandi, ec. comunanto stracci e materie sassimato, e comunanto stracci e materie sassimato per 976, 2015, e carta da paratt per 150, oliminato per 976, 2015, e carta da paratt per 150, oliminato per 976, 2015, e carta da paratt per 150, oliminato per 976, 2015, e carta da paratt per 150, oliminato per 976, 2015, e carta da paratt per 150, oliminato per 976, 2015, e carta da paratte per 150, oliminato per 976, 2015, e carta da paratte per 150, oliminato per 150, oliminat

Belia, bianca e lustra è la carta a mano del Mataloni, ma con piccolo prodotto. Egli ha 50 operai, consuma 102,000 chilogrammi di stracci, e produce carta pel valsente lordo di 63,840 lire l'anno.

Il Poli ha 60 operai, e produce carta di paglia di segale per 180,000 chilogrammi l'anno. Ma egli, quasi a mostrare la perficione dell'inrte sua, mando carta troppo bella e troppo cara per l'ino; mentre non videsi pur un campione della carta di paglia da involgere, che ordinaria e a tenue prezzo si fabbrica nel Commen di Villa Basilica,

dov'ebbe principio nel 1823 per opera di Tommaso Bini, Stefano Franchi o Ferdinando Mauteri, ed ha oggi grande incremento quella manifattura.<sup>2</sup>

8. - Il signor Demetrio Martelli, di Firenze, per la carta marmorizzata, la quale se faceva desiderare più vivezza di colori, avea bella screziatura e venatura, ed un lustro che fatto a mano non poteva essere migliore. Due cose si vollero premiare nel Martelli: il pregio dei prodotti, e più l'utilità di una merce, che ha quotidiano e gran consumo nella legatura de' libri, e negli svariati lavori di cartoleria, ed a cui egli mostra singolare disposizione. Ma il Martelli, non contentandosi di quel che fa, s'ingegni di perfezionare i suoi prodotti e di dar loro tale incremento, che sieno sufficienti ai vari bisogui dei consnmatori.

#### Carte da ginoco.

La cupidigia o l'ozio, non sappiamo qual più, trovarono le carte da ginoco, che da 500 anni invasero l'Europa, consumando tempo e danaro, e cagionando delitti di ogni maniera. Pare che da principio alcani ginochi di carte, in cui erano figure di carto, più ci erano figure so unuali ci nostri e produtti, e rudoic dell'arte, in comperaser l'arte della consultata della consultata

Le carte da crosso dei signori Ferdinando Chiari, di Fireuze. Leiji Matzai, di Fireuze. Eduardo e Rizaldo Botti fratelli, di Milano, parreo migliori; ma quelle del Chiari, benehe con figure più goffe di quelle dei Dotti, arrebbero ottenuto il premio per isveltezza, tiratura, eleganza di forma e bontà di color, se il Chiari non fosse stato fra i Unitari. Il Chiari ha 4 opegrazi; elabbirmoni, il Chiari al 22 a 14 400 mazzi di carte fini. l'Adami da 40,000, i Dotti da 60 a 100,000 l'anno.

#### Lavori di cartoleria.

I lavori di cartoleria, come astucci da gioielli, parafuochi, cornici, scatole da dolci, cartocci da confetti, ec., vogliono novità, buon gusto di disegno, di forma, di colore, elegante sobrietà di fregi: Parigi che ne fabbrica per 11 o 12 milioni di franchi l'auno, n'e maestra a tutti.

Benchó i lavori italiani non emulassero in ciò i francesi per eleganza e massimamente per saldezza, pure il Consiglio lodo molto quelli del Chiari esclusi del concorso, e premio con medaglia:

 Il signor Lodovico Sironi, di Milano, i cui prodotti si accostano più a quelli di Francia. Egli ha 18 operai fra uomini e donuc, e produce per 40,000 lire l'anno.

#### Legatura.

Autica più dell'invenzione della stampa è l'arte di legare i libri, alla quale servirono fin le più ricche materic, come tartaruga. avorio, velluti ricamati con trine d'oro, piastre, fermagli e borchie d'oro e di argento, gemme o cammei, non senza tigure e bassi-rilievi. L'Italia che ebbe gran parte nel pascimento e perfezionamento di quest'arte fa poi, ed è, vinta dalla Francia e dall'Inghilterra; il che non si potendo imputare a difetto di artistiche doti negl' Italiani, è forza incolparuc l'avvilimento delle arti e industrie, a cui va soggetta per alta necessità ogni nazione civilmente scaduta. A nulla giovano le protezioni de' principi, ma bisogna il risorgimento della nazione, che solo può fare il miracolo di rattenere nel corpo sociale la vita che fugge, e di ridargli vigore sufficiente all'esercizio de' predestinati uffici di essa nel mondo.

Il pregio di una legatura non istà nella esterna decoraziono, benche questa sia sempre lodevole, se di buon gusto, e talvolta necessaria; ma nella giusta piegatura dei fogli, nella battitura loro così eseguita da non restare per freschezza o grassezza di inchiostro controstampati o con solchi e rughe, nella cucitura de' quinterni fatta in modo che, mentre il libro si apra bene ad ogni pagina, nessun foglio esca de' suoi cancelli, nella sobria e diritta smozzatura dello barbe, o nella connessione del dorso coi cartoni e di questi col corpo del libro. A toccar la cima dell' arte di legare, si per la parte interna come per la esterna, si vuole adunque grande diligenza, esattezza, buon gusto ed anche istruzione.

Che se tanto è difficile la perfetta legatura de libri ordinari, più è altresi quella de registri, in cui ricercansi due qualtia di uguale importanza, che mal si accordano anche ne più perfetti di questi libri venuti di fuori: una cucitura, per la quale ciascun fogio dell'aperto volume porga

sempre una superficie affatto piana a chi vi scriva su, ed un dorso di tal congegno che lo lasci aprire e chindere agevolmente

senza sconnessione o guasto

Anche per le legature il Chiari avrebbe ottenuto un bel luogo, poichè tutti vinceva per la cucitura e lo scatto de' registri, se avesse potuto concorrere con gli altri; fra i quali il Consiglio stimò meritevoli di medaglia:

10. I signori FILIPPO e LUIGI BINDA fratelli, di Milano, dalla cui officina, dove co'duc fratelli lavorano 3 operai, escono libri legati con rara semplicità, eleganza e saldezza.

11. Il signor LEONARDO OLIVIERI, di Roma, che mandò un' opera sul Museo Campana legata in pergamena, non hen costruita, ma bellissima per difficoltà vinte, buon gusto ed eleganza della doratura.

12. Il signor GAETANO TARTAGLI, di Firenze; per grande diligenza, eleganza e saldezza delle sue legature.

13. Il signor PAOLO RIPAMONTI CARPA-No, di Milano; per sufficiente bellezza delle legature, e per la notabile manifattura che egli alimenta. Ha case filiali a Verona ed a Venezia, tiene 52 operai fra uomini e ragazzi, consuma per 100 mila lire di materia prima, e produce per 220,000 lire l'anno fra lavori di cartoleria e legature di libri.

14. Il signor GIUSEPPE FAGIOLI, di Firenze; per bellezza e saldezza di lega-

15. Il signor Massimiliano Vezzosi, di Torino, che ha da 35 a 40 operai per lavorare di cartoleria e legare, e che solo pose in mostra libri legati con tela a tenue prezzo, per buona costruzione e sufficiente bellezza di legature.

 Il signor GIUSEPPE VILLA, di Roma; per buona e salda costruzione di registri o libri di conto.

17. Il signor PIETRO GIANNINI, di Firenze; per uguali pregi nella costruzione di registri.

Penne a punta di matita bianca.

Il Consiglio lodò il signor Giovan Battista Bernardi di Torino per un modello . di penne a parta di matita bianca o gesso, utile all'insegnamento della calligrafia (carattere ingle:e) sulla lavagna, in quanto che fa conoscere l'azione della punta di una penna nel formare le lettere.

#### Matite.

Le matite sono naturali e artificiali, e da questa diversa origine traggono qualità diverse, che ora le fanno più atte agli usi artistici, ora ai volgari; se non che le differenze di qualità sono maggiori nelle naturali per la varietà delle preparazioni e per la mischianza delle argille. Il Consiglio premiò con la medaglia:

18. Il signor Antonio Giacomo Tschopp, di Livorno, quantunque le sue matite non avessero perfetta omogeneità di pasta e graduazione di durezza, per incoraggiare la industria di lui, che ha 60 operai fra uomini e donne, 1 macchina a vapore della forza di 20 cavalli, e produce per 200,000 lire l'anno fra matite,

### tele inccrate e tavolette elastiche. Inchiastro da scrivere.

Fu già notato che la bontà dell'inchiostro da scrivcre non importa meno al legislatore che al chimico: perocchè del progresso della chimica si giovano del pari la società per difesa, e i delinquenti per offesa. Bisogna che il perfetto inchiostro da scrivere sia non solo un colore, ma una tinta che penetri le fibre della carta e si fissi, combinandovisi, senza staccarsene con la lavatura : che sia scorrevole, penetrativo, di durata quasi indefinita, e così composto che se col tempo se ne sbiadisca il colore da leggersi difficilmente, si possa farlo sempre ricomparire; e bisognerebbe che fosse indelebile agli ageuti chimici. L'inchiostro che ha più di tali qualità, è quello fatto col solfato di ferro e con la noce di galla.

Molti furono gl' inchiostri da scrivere che vennero provati e riprovati dai signori Ferdinando Chiari e Cesare Magriui calligrafo egregio, come Periti; ma per la fattura si potevano divideze in tre classi : prima. quelli dei signori Giuseppe Richetta di Torino, Paolo Savi d'Ivrea o Pietro Pigazzi di Pavia, composti con le stesse sostanze, il più o meno colore de' quali e la maggiore o minore fluidezza dipendeva dal più o meno di gomma o di zucchero o di miele, o da più o meno cottura : seconda, quelli dei siguori Sebastiano Giraud di Peveragno. Faustino Bonalda di Palermo, Francesco Beltramini De Casati di Bassano (che nomò ablabopterico, cioè innocuo alle prime, il suo inchiostro), Luigi Toffoli di Padova, che mostravano vari punti di colore, ma erano fatti con le stesse sostanze; terza. quelli de'signori Domenico Pagnini, Luigi Michelozzi, Torello Giunti, tutti di Pistoia, Ettore Soldaini di Fucecchio, fatti con le stesse sostanze e simili, il cui più o men forte colore dipendeva da più o meno cottura, e dalla base colorante di mighore o peggiore qualità. Lo stesso dicasi per l'in-

chiostro turchino del Pagnini e del Toffoli. Fra gl'inchiostri neri erano da preferire quelli del Richetta e del Bonalda; fra i violetti, quelli del Pagnini, del Michelozzi e del Giunti; fra i turchini, quello del l'agnini. Degl'inchiostri da copia-lettere parve migliore quello del Bonalda, e fra gl'iuchiostri in polvere, utili a chi viaggia, pia-

cque quello di Angelo Bollini di Milano. Nessuno degl' inchiostri maudati ebil premio. Qual di loro prevaleva pel morato, qual per la fluidezza, qual per l'eleganza di colore, nessuno per l'accordo di tutti ; pregi più necessari : impossibile poi era giudicare se iuniterabile durasse, come si affermava. Il colore di alcuni.

I più forti produttori d'inchiostri in polvere o liquidi sono Cesare Ottolini (56,000 lire e più l'anuo) e Angelo Bollini di Milano (12,000 lire) il Giunti di Pistoia (2184 lire).

#### Guancialetti da bollare.

Piacquero uou poco, una non sì da essero premiati, i guancialetti da bollare di Francesco Appiani di Firenze. macchini-ta che la Tipografia Le Momire. A ciò egli fabche di propositi di propositi di stampa, fatto inalterabile con un olio da stampa, fatto inalterabile con un olio particolare ignoto nel commercio, da biu preparato ed in mostra nella Classe X; e gli uffizi pubblici e quelli delle strade ferrate di Toscana adoperarono i suoi guanialetti, che farmon dipio prefizionati in catetti, che farmon dipio prefizionati si. L'Appiani produce per 4000 lire di guancialetti "appropriati".

#### Cerelacche.

La manifattura delle cerelacche non meritò lode, poiche mancava gran parte delle qualità loro: il bel colore, il colar bene, il non carbonizzarsi, il ben prendere l'impronta.

#### Polverino metallico.

Si lodarono le varie specie di polverino metallico, mandate dal capitano Giuseppe Pisani di San Piero in Campo, nell'Isola dell' Elba. Egli trovò a contatto dei graniti presso San Piero e Sant' Ilario in Campo alcuni filoni di anacrite o mica di vari colori, cioè argentina che dà nel verde, aurata o gialla vera, e rossiccia; le quali terre, composte di pure e minutissime laminette, con semplice lavatura dauno un buon polverino per lo scritto e per i bolli a olio, e che non contiene metalli da potersi ossidare. Il Pisani crede utile a quei paeselli il commercio del polverino venduto in grosso e al minuto a questi prezzi : il verdastro argentino, come più tenace nel filone, a centesimi 28 la libbra : il giallo aurato e il rossiccio, a 21.

#### SEZIONE II.

#### TIPOGRAFIA.

La gloria di aver dato i natali ad Omero fu men grando argomento di lite che quella di avere inventato la stampa; poiche questa non solo fece impossibile una seconda notte della harbarie, ma fu il massimo istrumento di civiltà nel mondo. Non dovondo noi qui ragionare delle origini della stampa, intorno alle quali molto e da molti si disputo, ci asterremo dal conchiudere con un odierno poeta i d'Italia, cho Il miracol de tipi, arduo trovato. fu Concetto in Feltre ed in Mayonza nato: diremo bensi, cho la invenzione de'tipi mobili, senza cui la stampa sarehbe stata sol una calcografia, per uuove indagini si torna oggi dagi Italiani, come già fece qualche straniero, ad attribuire a Pantilo o Pamfilio Castaldi, ingegnoso e dotto patrizio di Feltre nel Frinli, nato circa il 1398 e morto nel 1490.º Certo è che l'Italia ebbe sempre molti e celebri cultori dell'arte tipografica, de'quali troppo lungo sarebbe fare il novero; e Firenze illustrata quasi sui principii dell'arte da Bernardo Cennini, che meritò di esser chiamato comprimario inventore della stampa,3 non par che voglia

oggidi essere minore degli antichi vanti. Ma se, quanto all'arte, la tipografia italiana può non sembrare indegna di alcune forestiere; quanto al commercio, massima-

<sup>1</sup> Giuseppe Regal

<sup>1</sup> Vedi II Mondo Materiano, nono IV, nom. 36, 7 di seritembre 1981, pp. 155; e in Gazzter afficiar di Venezia, 14 di norembre 1982, nell'Appauler Gli operati tapgordi milanesi commensero al eav, ni Jacopo Bernardi di raecogliare e urdinare memorite e documenti interna di castidi, femonio per vero acopritare de vigi mobili; e intendono anche di inalizargii con pecunsi italiano da nonumento in une città d'indica.

\* On speech of the steepers internals is power of 11 in 11 of virtuals to Norma measure of the case of an expension of the contract of the virtuals to Norma measure of the case of the ca

ste murmo desistiation — Pasere.
Sella bottega in vis Parta Bona, gli via di Roccano:
— Perchi — Bernarda Granisi — Orafo e confliste di
Perchi — Bernarda Granisi — Orafo e confliste in
Perchi — Servano qui l'aglici — Gre conflicte i
Lorago di ma filoronal — E iguaro dell'acceae mayanten sperieza — Fa acrella i seaviere della impopulatera della sea filoronal — E iguaro dell'acceae mayantera sperieza — Fa acrella i seaviere della impopulatera della sea filoronal — E iguaro dell'acceae mayantera sperieza — Dell'acceae mayanarticle della sea della sea

- Questa lopida posero.

mente esterno, non è così, lasciaudo stare ! quello dei libri rari antichi, che insieme con preziosi mauoscritti ed altri cimeli, o per ucro, lecitamente o illecitamente cercato, o per rapacità straniera, passarono d'Italia in Francia, in Germania e in Inghilterra. Leggemmo testè che dal gennaio all'aprile del 1863 inclusive gli editori francesi guadagnarono nel commercio esterno de' libri 5,324.076 frauchi, senza computare gli sconti e senza i gnadagni degli autori, i quali serbano a sè il diritto di ristampa o di traduzione fuori: l'Italia può ella contrapporre ugual somma in tempo uguale? Le cagioni della differenza, varie e diverse, sono così ovvic a chi consideri un poco la storia d'Italia, che ci parrebbe vano, e sarebbe certamente doloroso, il toccarle,

#### Stereotivia.

Fra i perfezionamenti dell'arte tipografica è la stereotipia, la quale si faceva in due modi: quello con la carta, che non riporta hene le impressioni più fini, perche la carta non penetra le miuime cavità come il gesso, e asciugandosi si ritira e fa qualche mutazione; e quello col gesso che e nigliore ma costoso, difficile e perciò

meno atto all'uso. I saggi de' signori Giuseppe Giozza di Torino, cavalier Felice Le Mounier e Gaspare Barbèra di Firenze, erano fatti in questo modo; composta e ben corretta un'opera, se ne ricavano madri di carta e gesso, da cui si hanno nuove forme indecomponibili dell'ordinaria lega metallica, con grande celerità, risparmio ed esattezza. Nelle Relazioni dei Giurati ec., sulla Esposizione nazionale di prodotti delle industrie seguita nel 1858 in Torino 1 si attribuisce al Giozza la combinazione della carta e del gesso; ma pare veramente che quel metodo fosse portato a Torino nel 1830 da certo Genoux francese di Gap; che lo comprassero in comune i tipografi torinesi Giuseppe Pomba, Chirio e Mina, i quali con l'inventore si recarono a Parigi e a Londra per propagarlo; che conosciutolo molti, e anco il Giozza, questi lo provasse e poi lo adoperasse in servizio del suo principale Giacinto Marietti. Se non che il Giozza lo migliorò, e qui mandava, oltre a pagine stereotipe, un esemplare di una madre da lui perfezionata in modo nuovo ed importante: egli fa una madre di gesso grossa un mezzo millimetro, secondo i tini e a volontà; e quella, indurata e nsciugatasi in un attimo, non muta. Questo modo non ha bisogno che tutti i bianchi, i quadrati,

gli spazi ec., sieno fusi a posta più alti del solito; non ha bisogno di forni ne di torno, e vince ogni altro di celerità, risparmio, semplicità e precisione. Perciò il Consiglio volle onorato della medaglia:

 Il signor GIUSEPPE GIOZZA, di Torino, per aver perfezionato la stereotipia in Italia.

#### Inchiostro da stampa.

Le varie specie dell'inchiostro da stampa vennero provate dal signor Mariano Cellini, tipografo fiorentino; e se quelle de'signori Francesco Appiani ed Eduardo Ducci di Firenze, Fabio Cappelli di Firenze, e Francesco Orsenigo di Milano, tutte meritarono lode, parve che si do-vesse dare il primato all'inchiostro de' signori Appiani e Ducci per il nero, la finezza e la lucidezza. Riprovato a Torino nella stamperia della Unione tipografica editrice, a cura del cavalier Giuseppe Pomba. quivi pur si giudico uguale ai migliori di Parigi e di Londra per i detti pregi: ma fu notato che, o per imperfezione di macinatura o per difetto nella mischianza della vernice col nero, se lavorava pulito, cioè se non lasciava piene le lettere, lasciava molto sulla tavoletta! Pur le materie erano di buona qualità, come fu veduto stendendone una porzione uguale su fogli senza colla. Ebbero danque, a giudizio del Consiglio, la medaglia:

 I signori Francesco Applani ed Eduardo Ducci, di Firenze; per la ottima qualità del loro inchiostro. Essi lanno 6 operai, e producouo per 11.000 lire d'inclinostro l'anno, il signor Orsenico der 10.000.

#### Edizioni di libri.

In principio noi dicemmo che la tipografia italiana non mostrava per copia e varietà di prudotti ciò che potrese: nessuno vorrà negare che molti di essi attestavano come l'arte fiorisse in Italia, e desse eagioue a sperare frutti anche più belli e degni del passe che generò il Napoleone del tiporafia, Giambattista Boboni. Infatti il Consiglio premiò con la medaglia:

21. Il signor Gaspare Barrièra, di Firenze, già ingegnoso e solerte alunno, ora emulo celebrato del Le Monnier. Nella sua collezione di volumi in-ti-(nota nel commercio col nome di Coltezione Diamante) e in quella in-1è si scorpono gusto ed eleganza di forma. bonta di carta e bellezza di tini, cura

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Torino, stamperia dell' Unione Tipografico-Edifrice, 1360, a pag. 229.

delle materie e correzione di testi. La prima seguatamente che or passa i 40 volumi, è un gioiello; nella seconda che va oltre i 50, non apparisce ancora il concetto generale che la governa. Il Barbèra stampò anche buoni libri per le scuole a modico prezzo; ma dalla mala usanza degli sconti eccessivi fu sforzato a notarli nei cataloghi con prezzi più alti, e così a nuocere o a se o all'istruzione. La Tipografia Barbera che ando sempre perfezionando i suoi prodotti, stampa pure un diario politico, ha 100 operaj fra uomini e ragazzi, 6 torchi a macchina, 1 a reazione, 2 doppi e 3 semplici, e 4 torchi a mano; e consuma 7000 risme di carta l'auno. Ora il signor Barbèra si è costruito uno spazioso e conveniente edificio per la stamperia, e non vuol perdonare a cure o spese per amor dell'artc.

22. Il cav. Felice Le Monnier, di Firenze, le cui edizioni, massimamente la Biblioteca Nazionale, otterranno insigne luogo nella storia tipografica d'Italia, non solo per i pregi della forma, della carta, dei tipi e della correzione, ma per l'ampiezza dell'industria, per la importauza delle materie, e per l'assidua cooperazione de' valentuomini di tutte le provincie italiche; cosicchè per lui ebbero incremento i commerci e più dignità i tipografi, torno in onore l'arte scaduta, furono promossi i buoni studi, ed i nobili ingegni, sentendosi legione, agitarono con più efficacia le idee che partorirono graudi effetti. Primo il Le Monnier contrasto virilmente all'abuso degli sconti, primo in Toscana pratico con buon metodo la stereotipia: tutto insomma sarebbe da lodare nell'operoso e valente tipografo, se da nltimo, cedendo alle tentazioni commerciali, non avesse scemato alquanto di accuratezza nell'arte. La Biblioteca Nazionale in forma di 16º Charpentier, per l'uso fattone da quell' editore parigino, ebbe origine dall' Arnaldo da Brescia di Giovambattista Niccolini, che il Le Monnier andò a stampare a Marsiglia nel 1843, ed oggi è a 360 volumi e sarebbe a più che 500, se invece di ristamparli ne avesse stampati di nuovi; poiche a molte opere tocco l'onore di più e più ristampe, tanto che della Comedia di Dante, per esempio, si spacciarono 30,000 esemplari, e non meno di 50,000 volumi l'anno della Biblioteca. Anche una Piccola Biblioteca e libri per le scuole, oltre a diari politici e opere di varia natura. uscirono dai torchi del Le Monnier, il quale ha 150 operai fra uomini e ragazzi, 3 torchi a macchina, 2 semplici e 1 doppio, 10 torchi a mano, e consuma 3000 risme di carta l'anno. 1

23. I Padri Mekhitaristi, di San Lazzaro di Venezia. Il Padre Pietro Mekhitar. dotto teologo e letterato di Sebaste in Cappadocia, fuggendo nel 1702 per religiosi dissidi da Costantinopoli, riparo con alcuni monaci suoi concittadini e discepoli a Metone nella Morea, poi nel 1717 a Venezia. Avuta dalla Repubblica a stanza l'isoletta di san Lazzaro, questi Armeni istituirono una religiosa e letteraria Congregazione, che dal nome del fondatore fu chiamata dei Mckhitaristi; la quale, per fini di religione e per ridestare e far conoscere altrui la nazionale letteratura, stampò nella sua tipografia poliglotta, oltre a lavori suoi propri, gli scrittori classici armeni nel testo originale o tradotti e illustrati, voltò alcuni de' nostri o stranieri in armeno, salvò e diè in luce autiche opere per noi smarrite.

I Mekhitaristi mandarouo alla Esposizione l' Orazione di San Narsete, tradotta in 24 lingue coi tipi di ciascuna, come armeni, ebraici, siriaci, arabici, georgiaui, cinesi ec., stampata in-8' nel 1837; l'Atlante geografico del p. Gelal, in fol. gr., nel 1849. col testo e con la nomenclatura delle carte in armeno; il Paradiso Perduto del Milton, voltato in verso armeno dall'inglese, in-8\*, nel 1861, e dedicato alla regina d'Inghilterra. In tutti e tre i libri è bellezza di tipi e di carta, esattezza, nitore, eleganza, ma il Milton vince gli altri di venusta; ed è notabile il graduato perfezionamento dal Narsete all' Atlante, da questo al Milton, ultimo di tempo. Tale considerazione scemo forza a chi opponeva nel Consiglio che l'edizioni de' Mekhitaristi non erano argomento d'industria, perché si facevano col patrocinio di un gran potentato per essere dispensate ai compagni di religione.

24. I. UNIONE TPOORAFICA EDITRICE. TOURISERS, più lodevole per vastità, importanza intrinseca e commerciale o per modico pirzos che per belleza di edisono moltissime, citare la Biblioteca popolare, L'Encisopcial Popolare Italiana, la Biblioteca dell' Economista, in Giuripprofesera Sorda, il Commentario Giuripprofesera Sorda, il Commentario Coltura, la Storia Interesale, il Diriccoltura, la Storia Interesale, il Diriccoltura, la Storia Interesale, il Diriccoltura, la Storia Interesale, il Diric-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quando era per istamparsi questa Relazione, il cav. Felce Le Nominer vendeva la sua tipografia ad una Societa anonima, e restando celitore ceisava di esserstampatore. Quella Societa si costituira con atto pubblico del 30 da gennaio 1365; e il R Decreto che la santiona, è del 19 di febbraio.

nario Latino-Italiano e Italiano-Latino, il Mondo Illustrato, il Dizionario Piemontese Italiano, le Istituzioni di Fisiologia, il Manuale di Chimica, il Grau Dizionario della Lingua Italiana, la Rivista Contemporanea, ed altri fogli periodici scientifici e letterari. Nelle quali edizioni, massimamente nella Biblioteca Popolare, troppi e troppo frequenti sono i desiderii dell'arte; ma l'Unione Tipografica Editrice Torinese, fondata nel 1851 dai Cugini Pomba e succeduta all' animoso tipografo cav. Giuseppe Pomba, che fin dal 1818 pubblicava la bella Collezione de' Classici Latini, divulgando in pochi auni una immensa quantità di volumi a modicissimo prezzo, crebbe la cultura ed ampliò il commercio della nazione. L'Unione ha 75 operai, da 15 a 20 artisti fra disegnatori e incisori. 15 impiegati, poi legatori, calcografi, litografi ec., 3 torchi a macchiua doppi, 1 di nuovo modello, 1 piccolo, 6 torchi ec., e produce per 700,000 lire l' anno. 25. Il cay, GAETANO NOBILE, di Napoli :

per l'opera Le case e i monumenti di Pompei, bellissima di carta, di tipi, di esattezza, con legatura magnifica e accomodata alla materia, e con egregie figure; poichè, quautunque fosse esposta dai signori Felice e Fausto Niccolini fratelli, pure il tipografo Nobile fu reputato espositore e premiato. Egli che autepose l'arte e il decoro al lucro, introdusse in Napoli tutte le novità utili alla stampa, e perfezionò il modo di stampare a oro e a colori, segnatamente sulla carta porcellana, sul talco e sulla seta: non degenere figlio del tipografo Agnello No-bile, compagno del Pagano, del Cirillo, del Falconieri, nel carcere e nelle torture del 1799, condannato nel capo, bandito in Francia col Cuoco, col Salfi, col Rossaroll, e con essi dopo breve stanza in Marsiglia riparato a Milano, dove attese all'arte sua, finchè non rimpntriò nel 1808. Di lui disse parole d'alta lode il celebre Bodoni.

26. Monsignor DOMENICO GRAVINA monisco cassinsee FRANCESCO LO. di Paiermo, i quali bene meritarono dell'arte per la splendialo opera il Domono di Domono di Barrio dell'arte pata dal secondo, dove non sai se più debbasi bolare in bellezza della carta di Fahriano, fabbricata a posta, ol tipi, o la varietà dei feno della quali farono impresse fin diciotto volte per la varietà dei fregi n colori, che i cosa di non lieve difficoltà, e molto più su carta col esco. Della era nur la Bubbie tracol esco. Della era nur la Bubbie tradotta dal testo ebraico in volgare da monsignor Gregorio Ugdulena, il quale nel comento fu uso di nove idiomi diversi, greco, arabo, siriaco, copto, ec.

FRANCESCO MINISCALCHI Il conte ERIZZO di Verona, che Evangeliarium Hierosolymitanum ex codice vaticano palæstinense deprompsit, edidit, latine vertit, prolegomenis ac glossario adornavil, in-4, per le cure e le spese, per la perizia e l'amore, con che stampò il Codice, cui, additatoglielo Angelo Mai, egli copiò di sua mano. Il Miniscalchi fece fondere a posta in Ingbilterra e introdusse in Italia bellissimi tipi caldaici; indi stampò in carta stupenda l'Evaugeliario, illustrato da lui, nella tipografia Vicentini e Franckini di Verona, che va lodata per la qualità dei tipi latini e per l'accuratezza dell'esecuzione.

Dalla Soprintendeuza Generale degli Archivil Tescani reme un bel volume in 4to con carta di Fabriano, contenente il testo con carta di Fabriano, contenente il testo originale dei Dipumi Arabi del IA Archivio Centrale di Stato in Firenze, con la tradicione letterale i ellistratazio di eprof. senatorio letterale i ellistratazio di eprof. senapato dal Le Monnier con i tipi dell'anties Stamperia Orientale Medica; el Timentario e Regesto della serie dei capitoli della Repubblica Fiorentino, bene stampato dal va-

Stamperia Orientale Medicea; e l'Inventario e Regesto della serie dei capitoli della Re-pubblica Fiorentina, bene stampato dal valente tipografo Mariano Cellini. A questa edizione attesero gli utiziali dell' Arcbivio, che curarono la scelta della carta di Fabriano e dei tipi, il disegno della compo-sizione e il testo. Tornando ai diplomi originali nrabi che sono 46 e vanno dal secolo XII al XV, il Consiglio risolse che la meritata lode, non potendo altro, andasse divisa fra la Soprintendenza che n'ebbe l'idea e con ogni maniera di care l'aiutò, il Le Monnier che l'incarnò da par sno, e Luigi Landini operaio, che, vinti in pochi giorni i molti e gravi ostacoli, compose con singolare esattezza il testo nrabo, adoperando tipi della Stamperia Orientale Medicea. È noto che Ferdinando de' Medici cardinale, poi granduca, fondo in Roma nel 1584 quella stamperia, cui prepose il dotto Giovambattista Raimondi, e da cui uscirono ammirati volumi; e che gli eleganti tipi arabi, persiani, siriaci, ec., giudicati perfettissimi per esser fatti con punzoni incisi dai più celebri artefici d'Europa su gli stupendi disegni del Raimondi che si serbano ancora, vennero più tardi a Pisa e a Firenze; migrarono a Parigi, tornarono. o con gli avanzi de' famosi punzoni stettero per lo più negletti nella Biblioteca Laurenziana. Di là furono trasportati nelle stanze dell' Archivio, dove il Landini, guidato dall' Amari, dal Miniscalchi e dal professor Fausto Lasinio, pose in ordine i tipi per istampare i diplomi arabi.<sup>1</sup>

Inottre di libri orientali si vide all'Esposione il Dauriele copto-meditico del professor Giusseppe Bardelli, stampato a l'isa nel 1849 sopra un colice della Biblioteca Imperiale di Parigi: na non ai videro i l'Ambrosiana tranne il Mouseandes secre et profaue, Milano, 1861, tom. 1, fasc. 1, édl' ab. Antonio Ceriani, ela bella Grussmatica susserita del prof. Giovanni Flacia di Torino, ne l'edizioni egregio della romana Congregazione di Propaganda; la finanti fidel dall'alli del del vengi, in spesto modo sperò di arrestare il corso fatale degli certa.

Al Consiglio parvero degni di nota an-

che questi tipografi

Mariano Gellini di Firenze, todato dal bidot e pel quale uscirono dalla Fipograna Galileiana, moltissime e gravi opere, rio, con sufficione arto, belleza e varreta di tipi, buona carta, non sempre con ugualnidezza e perecisione, nondimeno, se avesnidezza e perecisione, sondimeno, se avesdudizza del perecisione, sondimeno, se avesdudizza e perecisione, sondimeno, se avestica del propositorio del propositori perecisio del propositorio del propositorio del propositorio del pr

Filippo Alberghetti e C. della Tipografia Aldina di Prato, di cui, più che il Totius tatinitatis lexicon, il Totius latinitatis onomasticon, il Nuovo Dizionario greco-latinoitaliano, citeremo l'edizione de' Classici latini e greci ad nso delle scnole. Certo la collezione Aldina non è un esemplare dell'arte; ma curata da qualche valentnomo ebbe il merito d'introdurre nelle scuole, non senza profitto dei giovani, testi di buona lezione, assai nitidi e corretti, benchè non in tutte le ristampe ngualmente, e con note italiane spesso eccellenti. Quanto al prezzo, chi faccia paragone della collezione Aldina con quelle che andavano per le scuole, non lo dirà caro. L'Alberghetti ha 21 operaio;

Sebastiano Franco e Figli di Torino, che per la molta utilità, il grande spaccio e il modico prezzo de libri, commessi a maestri e professori, può giustamente attribuire alla sua Tipografia l'aggiunto di Solastica, e giori alli Strazione delmentare, soprattitto nell'Alta Italia; poiche nelsoprattitto nell'Alta Italia; poiche nelpositione della consistente del propositione del positione della commenda della commenda di positione della commenda della commenda della propositione della commenda della commenda politica e del commercio della commenda politica commercio della commenda della commenda della unacchian, e S ordinari; en-

Ferdinando Chiari di Firenze, lodato peralcune edizioni di lusso che in non molti esemplari fece per doviziosi committenti; I signori Guglielmini e Rednelli di Milano, per certo lusso di edizioni;

I signori Nistri fratelli di Pisa, per il Comento di Francesco da Buti alla Comedia di Dante Alighieri, edito a cura del

signor Crescentino Giannini;

Giuseppe Favale e C. di Torino, per la Galleria di Torino del march. Roberto di Angelio e per un prospetto a tre colori di Angelio e per un prospetto a tre colori per le consegnata piara le ha 117 operai, 1 macchina a vapore, tubolare a facco interno, della forza di 3 cavalli, 6 torchi a macchina, ano de quali tira 4400 dissima forma, 5 torchi ec., e-produce per 200 in 860,000 lire l'anno. Nel 1860 la Tipografia Favale comprò il torchio a quadrunite tiratura de signori berena del diductiva della Gazectio ("Ificiale del Reggo").

İgnazio Galeati d'Imola, per l'edizione degli Studi sulla Flora fossile e Geologia stratigrafica del Senigalliese, con tavole; Antonio Timon di Cagliari, che introdusse l'arto tipografica nell'isola di Sardegna;

Francesco Natale di l'alermo, per le buone impressioni a vari colori, segnatamente di messali:

Gli eredi Botta di Torino, i quali pubblicarnon opere poetiche, storiche, statistiche, legislative, parlamentari, in cui si paiono svariate forme d'impressione e ricchezza di tipi, servendo alla Camera dei Deputati, a qualche ministero di Stato, al Consiglio di Stato e al Comune di Torino. Gli eredi Botta hauno 80 operai, 7 macchine tipografiche mosse dall'acqua c 10 torchi di ferro.

#### Stampa naturale.

Dal Consiglio venne pur decorato di medaglia:

Il signor Felice Riccò di Modena;
 il quale, al parere del prof. Giusenpe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Della Stamperia Orientale Mediero seriese cupiosamente el acerustamente Guglielmo Enrico Sultari nel Giornale storico degli rechiei escani, amos IV, ottobredicembre 1860.
<sup>1</sup> Di Prato, dove Giuseppe Giaclartii stampò gia con

molta fanne e troppu ardimenta opere di gran mola r importanza, il sola fiberghetti mandò liber; nessuoo se ne vide della Tipografia di Ranieri Garsti, dalla quale uscirono ed escono non poche opere importanti o pergrotil per l'erte.

Orosi chiamato socio di una Giunta mista, perfezionava il modo inventato dal consiglier Luigi Auer di Vienna per imprimere la figura degli oggetti naturali su lastre metalliche con pressione diretta. Semplicissima è la preparazione delle lastre, notabile la compressione, tauto che questa stampa naturale può tornare di non piccolo giovamento allo studio della Botanica.

## SEZIONE III.

# La litografia, cioè la riproduzione, dalla

pietra nella carta, di disegni a matita, a penna, ad acquerello e a colori, trovata nel 1798 dal Sencfelder che nato a Praga nel 1771 visse per lo più a Monaco e mori nel 1834, portata in Francia nel 1816, e non molto dopo in Italia,1 non attenne tutte le promesse fatte all'arte; ma non è da porne in dubbio l'importanza commerciale ed anche morale, per cui le opere litografiche possono meritare ponderato esame. A noi spettava giudicare non l'arte, sibbene le pietre, gl'inchiostri e le vernici da litografia e l'esecuzione calcografica dei prodotti. Avendo il signor Ulisse Vannini, litografo, sperimentato come Perito le pietre, gl'inchiostri e le vernici. non parvero meritevoli di lode le pietre mandate, fra gli altri, dai signori Pictro Prosperini di l'adova e Gaetano Aurichella di Aci Reale, ne per la qualità, nè per la politezza della faccia, essendo macchiate e sparse di selenite; i quali difetti attestauo essere la pietra ineguale d'impasto e non abhastanza compatta, Ma dal Consiglio ebbero la medaglia:

29. Il signor FRANCESCO ORSENIGO di Milano; per la tenacità e chiarezza delle vernici, che sono di tal perfezione da emulare quelle di Francia e di Ger-

<sup>1</sup> Datis sindigite venter, nelle guilt sussina carrieri silverit il aerote formi siludit el ster, per di dalle far etter il aerote formi siludit el ster, per di dalle far tel 1817 liper datessa Peripuse sinsibil serutit literature. 1817 liper datessa Peripuse sinsibil serutit literature el nelle publication del publica silverit sometrande la testina filosophica estate publication del publication sometrande la testina filosophica errorita del formanisti i printi marrietà proposati, porte tra, in una evagionistica printing per signification del printing de

mania. La fabbrica Orsenigo venne fondata nel 1816, ha 4 operai, 2 macchine a mano, e dà nn prodotto annuo di lire 10.000 circa.

30. Il signor Niccoló Armanino di Genora; per la esattezza dei tezza dei tari lavori litografici, ai quali attendono 35 fra incisori, disegnatori, torcolieri, pomiciatori ec. che esegnirono carte gegrafiche, marine e militari, opere di scienze naturali, di architettura, di commercio e di decorazione a matita.

 Il signor Pietro Prosperini di Padova; per uguali pregi ne' molti lavori litografici.

Nodablissimi parrero i lavori litografici del sigmer disseppe Fellas di Genora che ha da 100 operai per le officine di tiporafia, e iltografia, e il topera litografia, e iltografia, e il topera litografici pollation produce per 20,000 lire l'anno. Ottoria Richter e C. di Napoli, furono pre-estato del considera con la considera del conside

# SEZIONE IV.

Una buona impressione des ritrarre tutti i pregi di una bella incisione; e ben fu il calcografo paragonato all'esceutore di una composizione musicale. Perciò bisogna che abbia il sentimento e l'occhio educati all'arte per ottener con la mano la delicatezza del seguo che le macchine non potranon mai.

#### Stampe.

Il Consiglio decoro della medaglia:

32. Il signor ACHILLE PARIS, di Firenze, pei lavori calcografici, i quali si per il rellutato delle tinte e la nitidezza delle segue, como per la morbidezza delle segue, como per la morbidezza delle di periodi di autori e generi diversi, nell'opera La Galleria deoli Uffizi di Firenze, Questo fu il giunzio della Ginnata mi-maria di periodi di periodi di periodi della di periodi della Ginnata mi-maria. La Cara della di periodi 
### Musica stampata.

L'arte di stampare la musica con tipi mobili nacque, come generalmente si crede, in Veuczia circa il 1500 per opera di Ottaviano Petrucci da Fossombrone, e

vi durò fino ai primi del secolo senza progresso nella bellezza delle edizioni: di là si propagò in varie città di Italia. Nel 1592 Leonardo Parasole da Visso presso Spoleto, valente intagliatore di legue, che aveva servito alla Stamperia Orientale Medicea di Roma, inventò un modo più agevole per istampare i libri corali, secondo la riforma gregoriana, intagliando nel bosso tutte le lettere e le note; ma l'ingegnoso trovato non resse lungamente alla prova. poiche lavorando si guastava il bosso, e bisognava rifar lettere e note con gitto di tempo e di pecunia.1 Il Parasole cede ogni sno diritto al Raimondi, di cui già parlammo, il quale par che riuscisse felicemente con muovo ingegno, ed ebbe ampio privilegio da Paolo V con Bolla de 31 di maggio 1608 : si corressero i Rituali da Felice Anerio c Francesco Soriano, famosi musici di Roma; si fecero i punzoni e le madri dello note; si gettarono le lettere di tre sorta, grandi, mezzane e piccole; si eseguirono da Antonio Tempesta i disegni per ornamento, e si stampò il Graduale in due tomi, nella più piccola forma. Peraltro si andò tanto per le lunghe che sol qualche anno dopo la morte del Raimondi vennero in luce 1000 di que' Graduali. Ma fra le carte della Stamperia Orientale Medicea non si trova notizia del modo tenuto dal Raimondi.

In Francia i Ballard, prima che il secolo XVI giungesse al mezzo, stampavano la musica con tipi mobili, ma per essere assicurati dal privilegio non perfezionarono i loro prodotti. Cosi in Germania. Poi adoperata per la stampa della musica l'incisione, e invece dell'incisione in rame quella in mestura, più facile e meno dispendiosa, si cesso l'impressione con tipi mobili, o si continuò solo, e rozzamente, per le canzoni popolari c per il canto fermo; se non che risorse oltremonte non molti anni fa con maggior perfezioue, segnatamente per la musica popolare o di grandissima e celere tiratura. Nell'antica stampa con tipi mobili la connessione e la continuità de' segni mancavano per non esatto combaciamento dei pezzi dei tipi diversi; molto più se questi erano vecchi: anzi è notabile che l'edizioni di tal sorta sono tanto più brutte, quanto più sono moderne, per la mala usanza di adoperare vecchi tipi. Ma il difetto di continuità è quasi cessato nelle stampe moderne, poi che i tipi s'incidono e si fondono con maggior perfezione. Ora, per lo più, non si mettono in torchio le forme composte con i tipi mobili, come facevasi prima, ma su queste si fanno le im-

<sup>1</sup> Archizio centrole di Stato di Firenze, Carte della stomp, oricut, medic. Filza 3<sup>1</sup>, Reluzione autografa del Raimondi. pronte (elichets) di slagno, e con esse fiuite e perfezionate, correggendone el aggiustandone col ferro le forme, stampasi sterecti-pamente. Con questo modo pno titrari un numero grande di esemplari, mantenendosi sempre fresca la stampa, con la stessa celerità della stampa tipografica; oltre di che se ne avvantaggiano le opere didattiche, nell'impressione delle quali si possono inserire unel testo gli esemp.

Trovata la litografia, si stampò musica litograficamente; ma questo modo ebbe fine, non sappiamo perchè, prima che

giungesse a perfezione.

Esaminate da una Giunta mista, cioc dai signori marchese Giuseppe Garzoni e avvocato Luigi Casamorata, le molte e importanti opere di musica stampata che vennero alla mostra nazionale, il Consiglio giudico meritare la medaglia:

33. Il signor Tito di Giovanni Ricordi, di Milano; per la commerciale importanza dell'edizioni musicali che primo in Italia fece in grande, e per la bonta di esse. Giovanni Ricordi andò in Germania ad apprendere l'arte, allora scaduta fra noi, di beno incidere e stampar la musica, e tornato fondò a Milann nel 1800 una stamperia di musica che è forse la più vasta d'Enropa, e fino al luglio del 1861 pubblicò 53,000 circa opere musicali di 1500 autori fra italiani e forestiori; possiede più di 400 spartiti autografi de più chiari maestri del passato secolo e del presente, e un archivio di 2000 spartiti manoscritti; ha 150 operai, o circa, e produce, senza le ristampe, da 2000 opere musicali l'anuo. Tito Ricordi fu proprietario ed editore della Gazzetta musicale di Milano.

34. Il signor Francesco Lucca, di Milano. Egli ha perfeziouato notabilmente, non tanto per rispetto alla incisione, quanto alla bontà della carta e più dell'iuchiostro, l'edizioni musicali, che vanno celebrate per nitidezza, eleganza e correzione. Incominció a stampare nel 1825; e per amor dell'arte visitò la Germania, la Francia e l'Inghiltorra a studiare i metodi migliori di quelle Calcografie. A Lipsia apprese a far l'inchiostro c a condurre la pressione del torchio per guisa da riuscir leggiera ed uguale. Con i modelli portati di là curò la costruzione di torchi piccolissimi, invece dei grandissimi e poco efficaci che usavano: ammaestro gli stampatori a far che la carta si mantenesse pulita e che

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nel Crisiogue officiel, ec., citato 2 pag. 240 e pubblicato per la Esposicione Universale di Londra, è detto a pag. 370, che allora (1862) le opere musicali edite dal Ricordi eraso 36,000.

la tinta, toccandola, non lasciasse il nero: mostrati ai nostri fabbricatori i campioni della miglior carta di Francia e di Germania, con le pratiche studiate altrove e a loro insegnate vide produrre carta da non invidiare la forestiera: dié primo all'Italia edizioni con coperte colorite e frontispizi con fregi o quadretti eseguiti da buoni artisti: promosse migliore incisione, e solo fra noi stampo edizioni in due e tre lingue. Il Lucca ha 15 torchi fra calcografici e tipografici e circa 100 operai che gli costano da 80,000 lire l'anno; spende 50,000 lire per compra di musica dai maestri, 18,000 per carta, 11,000 per lastre da incidere, piombo, staguo ec., e ricava 180,000 lire dalla musica stampata, c 60,000 dal nuolo o dalla vendita di spartiti.1

35. Il signor Giovan Gualberto Guidi. di Firenze, per confortarlo a continuare le musicali edizioni a tenue prezzo, che sono pregevolissime per correzione, nitidezza, bontà di tipi e d'inchiostro, o soprattutto per piccola forma o tascabile, com'egli la chiama, da lui primo adoperata in Europa negli spartiti a piena orchestra, e che giovano allo studio della mnsica classica. Altrove si stamparono opere teatrali a piena orchestra, ma in forma di 4º gr., cioè 4 volte più grandi di quelle del Guidi, il quale da esse prese le proporzioni per una forma nuova che si direbbe in 16°; oltre che il Gualielmo Tell (pubblicato nel 1860) e gli l'gonotti del Guidi costano 50 lire, e nella edizione di Francia 400. Una dotta illustrazione del maestro Abramo Basevi va innanzi a ciascuno spartito nella nnova edizione fiorentina. Nella quale la piccolezza de'tipi non diminuisce la nitidezza, e il collocamento acconcio di tanta materia in si breve spazio non genera confusione: anzi lo spartito degli Ugonotti contiene nella parte superioro delle paginette lo spartito della banda musicale, senza nuocere alla chiarezza. Il re d'Italia, al quale fu dedicata la ristampa degli *Ugonotti*, onoro il Guidi di una medaglia d'oro con la sua effigie da un lato, e dall'altro con l'epigrafe; Al solerte editore di musica, Giovan Gualberto Guidi fiorentino, 1861. Poscia il Gnidi si è dato alla ristampa di opere strumentali classiche in edizione anco più piccola, ch'ei chiama vade mecum ; ed è imitazione di edizioni tedesche per i soli quartetti. Il Guidi ba 10 operai e 2 torchi a macchina.

#### SEZIONE V.

#### SCRITTURA E MODI DI RIPRODURLA.

La scrittura si divide in ideografica, e fonografica o fonetica. La ideografica si suddivide, 1° in figurativa, che è disegno o pittura più o meno imperfetta degli oggetti: 2º in simbolica, che artificialmente per mezzo di simboli indica ciò che è incanace d'immediata rappresentazione figurativa; 3º in sematica, o a segni ovvero cifre, in cui non è più visibile alcuna connessione fra il seguo e ciò ch'esso indica. La fonografica poi si suddivide, 1º in sillabica, che usa sillabarj anzichè veri e propri alfabeti; 2º in alfabetica propriamente detta, che adopera un seguo speciale per rappresentare ciascuuo de' suomi elementari dell'umano linguaggio. È in questa suddivisione entra la scrittura nostra. Altri, con criterio men retto, divide la scrittura in classi, secondo che va da sinistra a destra, o da destra a sinistra, o che si legge dall' alto al basso.

Quanto ai metodi, non son da lodare quelli d'Inghilterra o d'America, che hanuo agguagliate le scritture di tutti, o quasi tutti, i popoli civili, e in luogo della picnezza e varietà delle lettere posto la magrezza e la unifornità.

#### Calligrafia.

Molti furono i saggi di scrittura che vennero esaminati dai signori Cesare Magrini e Cesare Poggiali calligrafi; nia nessuno parve meritevole di premio. Si vollero bensi ricordati con lode:

Il signor Augiolo Meriggi di Lodi, il cui quadro calligrafico era ben composto ed eseguito, con buon gusto nella scelta dei caratteri e con bellissimi svolazzi;

Il Padre Fansto Audreotti delle Scuole Fie, Collegio di Volterra, per la figura allegorica dell'Italia, ben composta ed eseguita uella parte ornativa, se non che la calligrafia era parte accessoria, e le iscrizioni in corsivo un lavoro di scarso pregio; Il signor Graziano Beer di Torino, i qua-

dri calligrafici del quale aveano gentili e hen disposti svolazzi, belle mainscole, accurata esecuzione, ma ornamenti di non buono gusto e caratteri materiali:

Don Biagio e Costantino Santerini, fratelli, di Cesena, che mandarono un quadro ben composto per la disposizione de' ca-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il Catalogue officiri, ec., afferma a pag 370, che a Wano erano occupati nella stampa della musica 300 operai divici in 5 opificii; che i prodotti davano un valore di lire 1,300,000 circa; e che si mandarano in Inghilterra, in Francia, in Sugna, in Portigallo, in Gervanta, in Grecia, in Turchia, in America, ec.

ratteri e per gli svolazzi, ma di non accu-

rata esecuzione, stentato, pesante; Il signor Felice Modona, il cui lavoro L'Inganno era ben composto e assai ben eseguito:

Il signor Luigi Toffoli di Padova, per sufficiente bontà di calligrafia

Il signor Giuseppe Donati di Firenze, per uu lavoro sufficiente nel carattere corsivo. eseguito senza disegno e ritocchi, ma con

difetto di gusto e poca esattezza; Il signor Domenico Martuscelli, che nel suo quadro mostro buono il carattere rotondo, sufficiente l'inglese, semplice ed ar-

monica la composizione ; Il signor Francesco Bedoni di Roma, nel cui saggio non era da lodare la parte calligrafica, ma si gli ornamenti e i paesi;

Il signor Giovanni Brancamati di Tagliacozzo, per lavori microscopici esatti, nitidi, uniti, ma frutto di pazienza e non Il signor Pietro Bruschini di Pisa, per

un lavoro sul cristallo a oro e colori, eseguito con certo buon gusto, ed esatto.

## Minochirografia e Mimotipografia.

L' arte d'imitare a penna, e, come dicesi, a fac-simile antiche scritture e libri a stampa, con fregi e intagli sul legno, piacque al Consiglio chiamar mimochirografia e mimotipografia. La quale giova mirabilmente agli studi storici e paleografici per la lettura e illustrazione de monumenti vetusti, che con tal sussidio incisi o litografati possono andar per tutto e da tutti esser veduti ; e serve anco a imitare vecchie stampe fuor di commercio o rarissime, non meno che a restaurarne gli esemplari guasti o monchi. Ebbe dal Consiglio la medaglia:

36. Il signor RAFFAELLO SALARI di Firenze, che in tale arte riusci così eccellente da uguagliare i più celebrati stranieri. Per naturale ingegno e forte volontà fatto, di carradore ch'egli era, calligrafo, c lasciati l'ascia e il martello per la penna, il Salari, oltre al rifare qualsiasi documento a stampa, eseguisce la sua copia a penna sopra ogni antica specie di carta senza colla, e ottiene fin la tinta scolorita e giallognola de' vecchi inchiostri per modo da ingannare i più esperti. I lavori mostrati dal Salari erano : La Compagnia del Mantellaccio, riproduzione a fac-simile sulla rarissima del 1489, che fu di gran difficoltà per essere male impresso l'esemplare, e il carattere molto disunito; La elezione di Corrado IV in re de' Romani, fac-simile da un codice magliabechiano ridotto a

libretto, ed essendo uel codice in foglio a colonua il documento in due pagine. ma irregolarmente per versi più lunghi e più corti e torti, bisognò aggiustarli e raddrizzarli tutti; il Libro dell'innamo-ramento di Carlo Magno del 1533, a cui rifece a fac-simile da un esemplare della Biblioteca l'alatina di Firenze il frontispizio e la carta corrispondente che manca vano; il frontispizio dell'Aritmetica del Calandri impressa in Firenze nel 1493, a fac-simile; due Ricevute di Michelaugiolo Buonarroti (1516-1517) concernenti alla compra de' marmi fatta a Carrara per la facciata di San Lorenzo, a fac-simile: una Consulta di Giovanni de Medici pel Catasto fiorentino (1427),a facsimile, lavoro di somma difficoltà per lo scolorimento di molte lettere, cosicchè a mala pena se ne scorgevano i vestigi; e tutti questi furono trasportati sulla pictra ; il frontispizio dell' Orlando Innamorato, impresso a Venezia dai Giunti nel 1545, fac-simile a penna per un esemplare che ne mancava; il Coufessionale di Fra Girolamo Savonarola del 1536, cui il Salari rifece a penna l'ultima carta mancante, dovo erano l'anno e lo stemma dello stampatore. Due stupendi lavori del Salari si sono veduti dopo l'Esposizione: la riproduzione a contorno sulla carta di alcane medaglie di Andrea Guazzalotti, scultore pratese del secolo XV, c il fac-simile di tre poesie del Savonarola, posto innanzi all'edizione delle Rime del frate, fatta dall' erudito conte Carlo Capponi di Firenze.

#### OPERAL.

Finalmente il Consiglio decretò la medaglia agli operai che conforirono al merito degli oggetti, e che, a proposta degli espositori, furono:

- 37. CARLO POGLIOTTI, uno de'migliori lavoranti nella cartiera de'signori Avondo di Serravalle-Sesia;
- 38. Luigi Minuti,
- 39. GIUSEPPE VIGNOLL 40. BALDASSARRE BERRETTARI, il primo compositore, il secondo legatore, il terzo lavoratore delle carte da giuoco nella officina del signor Fordinando Chiari di Firenze;
- 41. ANGIOLO TOFANI, 42. FERDINANDO SERAFINI,
- 43. NICCOLO CIPRIANI, il primo e il secondo proti, il terzo torcoliere, officina del signor Gaspare Barbèra di Firenze;
- 44. CESARE RIGHINI.
- 45. FRANCESCO APPIANT,

··· ··· ··· ··· ···

- 46. LUOI LANDIN, il primo proto, il secondo macchinista, il terzo compositore, nella officina del cav. Felice Le Mounier di Firenze. Il Landini compose con csattezza e maestria rara i diplomi originali arabi editi a cura della R. Soprintendenza degli Archivi di Toscana;
- 47. GIUSEPPE ZANINI, 48. FELICE BREVA.
- Francesco Binetti. il primo correttore, il secondo macchinista, il terzo compositore, nella officina dell' Unione Tipografica di Torino:
- GAETANO ROVELLI, che con singolar maestria e correzione compose i tipi. adoperati la prima volta in Italia, dell' Evangeliario edito dal conte Francesco Miniscalchi Erizzo di Verona.

### CONCLUSIONE.

Dalle cose dette fin qui è facile conchiudere:

1º che nelle industrie concernenti alla stampa e alla cartoleria, e probabilmente in tutte le altre, l'Italia può emulare qualsiasi nazione in quelle parti, a cui basti l'ingegno o l'operosità di una o poche persone;

2° che l'Italia mal può venire al paragone con le nazioni più civili, anzi sottostà loro non poco, in quelle parti ché dipendono da un lento, continuo, universale progresso delle industrie, frutto della operosità comune: 3º che all'Italia, per uscir di pupilla in tutte le industrie, bisogna un'istruzione scientifica più diffusa fra coloro che si danno alle arti e ai mestieri, l'assuefazione di mettere in esse forti capitali per istituire grandi opificii con varietà di macchine, invece dell'uomo, e copia di materie prime a fine di produrre molto, bene e a poco prezzo. Ma sopra ogni cosa varrà la società delle forze, o, come dicesi, lo spirito di associazione, senza cui non si fanno i miracoli che oggi le altre nazioni fanno e che l'Italia già fece, e dà segno di voler rifare, avendo un vasto mercato a' suoi prodotti per l'unità che abbatte tante barriere doganali e pareggio le tariffe; quando sieno cessati gli effetti della servitù e della divisione passata, le quali resero ludibrio quella che un tempo fu maestra delle genti.

Infine il Consiglio, innanzi di scioglierio, deliberò unanime che il presidente della Classe XX si accordasse con i presidente della Classe XX si accordasse con i presidente della classe il conomisserso i direttori e gli operati dell' editino della prima Espositione l'ablanza, inaugurata dal primo Re d'Ilcaliani rimonavarno col fatto il proponimento di voler essere una sola famiglia dall'Alpiall' all'un silvina si cilia.

#### Segretario e Relatore Zanobi Bicchieral.

<sup>1</sup> Speriamo che sio inditto de noovi tempi la Societa fra i principali fibbercetori di corta sed circombario di Sora a fue di prorovettere di occede con canalyi e see sidi commi alla prospersiti ed ni miglioramenti dell'industrio mederime.

### CLASSE XXL

## Galleria economica.

#### COMMISSIONE DEI GIURATI.

CORSI COMM. Avv. TOMMASO, di Firenze. Presidente RUBIERI Cav. ERMOLAO, di Firenze Vice-Presidente e Relatore. PROTONOTARI Cav. Prof FRANCESCO, di Santa Sofia, Segretario ALLIEVI Avv. ANTONIO, di Milano. ANOUNA (D') SANSONE, di Venezia ARRIVABENE Conte Senatore Giovanni, di Torino BOCCARDO Comm. Prof. GIROLAMO, di Genova BRUKO Dottor Prof. GIOVANNI, di Palermo BUSACCA Comm RAPPAELLO, di Firenze. CAREGA Cav. Avv. GIUSEPPE, di Livorno. CARINA Dott. Dino, di Lucca (Ispettore della Classe). CAVERI Senatore ANTONIO, di Genova FARINA Senatore PAOLO, di Torino GUERRINI Prof. CAMMULLO, di Brescia MACCHI MAURO, di Milano, MAGGIORANI AVV. ODOARDO, di Firenze. MAJORANA Cav. Dottor FILIPPO, di Catania MANOANI Cav. TOMMASO, di Livorno. MARESCOTTI Prof. ANGIOLO, di Bologna. MORELLI Prof. CARLO, di Firenze PEPOLI Murchese GIOACCHINO, di Bologna STUPA (DELLA) Marchese LOTTERINGO, di Firenze. TODDE Prof. GIUSEPPE, di Passori TORRIGIANI Marchese CARLO, di Firenze. VENEZZE Conte ALVISE, di Venezia. ZANARDELLI Avv. GIUSSPPE, di Brescia.

### § I. Generali avvertenze,

Nelle industriali estensioni certanente fra Intei importantissima è quella partie uni spetta l'ufficio di rintracciare e d'incoragiare il bono mercato, questa essendo la qualità che è più desiderabile in opni prodotto, purcho no disgiunta dalla bonta risentire vantaggiu tutti gli ordim non solo dei produttori, ma anche de' consumatori, perchè dal buon mercato nasce l'aumento dello spaccio e del lavrop e primi, del della riccheza, degli agi, della costuma tezza e della coorgungianza per tutti.

Tale era lo speciale ufficio della Classe XXI, denominata Galleria economica. nella Esposizione italiana del 1861. Ma tanta è la moltiplicità e varietà delle attenenze e proporzioni le quali vengono a stabilirsi tra le qualità di un prodotto e il suo prezzo, che quanto più importante è l' ufficio di questa Classe, tanto maggiore è la difficoltà dello adempierlo, e la facilità dello eluderlo, perchè arduo diventa lo stabilire un esatto giudizio tra più pro-dotti congeneri per indole, ma diversi per provenienza, in alcuni de' quali sia maggiore la mitezza del prezzo, ma minore la bontà della materia o del lavoro, e in altri maggiore questa e minore quella. Inoltre raro è che si possano avere sufficienti guarentigie che il prezzo assegnato

a un prodotto in nna pubblica ostensione, ! sia quello che gli è conservato in commercio. Laonde ue' regolamenti che devono dar norma a questa Classe, occorrono cautele e rigori tanto più grandi, quanto più fallaci possono essere i giudizi da pronunziarsi intorno ad essa, ed illusorii gli effetti. E siccome nella Esposizione italiana del 1861 tali cautele e rigori furono minori del bisogno, gioverà indicare dove chbe a notarsi difetto, non tanto per giustificazione de' Giurati, le cui sentenze, sebbene indubitabilmente coscienziate, potesser parere meno soddisfacenti, quanto per vantaggio delle ostensioni future, giacche questa non fu se non la prima tra le molte che son serbate all'Italia rinnovellata, ne le prime cose sogliono riuscire le più perfette; anzi alla perfezione solo si giunge per la esperienza, e il dinotare gl'inevita-bili errori del passato forma la migliore scuola per le possibili emende dello av-

La gara degli ostensori è una delle circostanze da cui può maggiormente dipendere la efficacia di qualsivoglia parte nelle ostensioni industriali, ma più specialmente di quella parte che abbia per iscopo il buon mercato, perocchè solo dalla moltiplicità de prodotti può nascere quella de confronti, e per ultima conseguenza la rettitudine de giudizi, e la concorrenza dei prezzi. Ma ad eccitare la gara degli ostensori conferisce non poco la chiara denominazione della Classe; uè abbastanza chiara ci sembra quella di Galleria economica. Questo nome fu prima adoperato nella Esposizione di Parigi del 1855, e adottato poi dalla Esposizione torinese del 1858, e finalmente dalla nostra: ma mentre esso aveva nn senso chiarissimo tra i Francesi, pe' quali Galeric ha il generico significato di stanza che partecipi della sala e del corridoio, non lo ha egualmente tra gl' Italiani, pe'quali dal nome di Galleria può difficilmente disgiungersi una idea puramente artistica, e che trae seco altre idee rispondenti tutte piuttosto al lusso che alla economia. Cosicche da tal nome doveva necessariamente nascere nell'animo de' produttori una oscurità ed una titubanza nou idonea a servir loro di eccitamento per porre a mostra in questa equivoca Galleria i loro prodotti. Infatti anche lo egregio relatore de'Giurati per la Galleria Economica nella Esposizione torinese dove cominciare il proprio Rapporto con le scoraggianti parole: - La Classe nostra è la più modesta fra tutte! - È vero che egli poco dopo soggiunge: - Noi non dubitiamo che alla prossima Esposizione la Galleria comomica sarà ben più abbondantemete formite che non i questa roita. Ma pur troppo ancho nella Espeminiare il nostro Rapporto con le solite parole: — La più modesta fra tutte è la nostra Classe. — Forse nell'avvenire per nostra Classe. — Forse nell'avvenire per più apportuno il sostituire al none di Galleria comomica, quello di Produzione a sia speciale destinazione dorra conservaria.

Assai importante è anche lo stabilire un dato fisso o almeno cognito per la dinotazione del prezzo. l'erocchè se dal confronto dell'un prezzo con l'altro deve essere desunto il maggior merito di un prodotto da esser giudicato degno del premio, certo è che questo confronto mal può formarsi tra due o più prodotti, i cui prezzi sieno assegnati su dati estrinsecamente incogniti ed intrinsecamente diversi. Per esempio. suppongasi che due prodotti sieno ad uguali condizioni in tatto il resto, e solo differiscano nel prezzo, il quale sia nelle proporzioni di quattro a cinque. Se s'ignora su quali dati s'informino tali prezzi, non v'ha dubhio che il prodotto che costa quattro parrà più meritevole di quello che costa cinque. Ma se per avventura venisse a chiarirsì che il prodotto che costa quattro denota il prezzo di fabbrica, e quello che costa cinque denota il prezzo di commercio, verrebbero a variare le proporzioni e tornerebbe in quistione qual de'due prezzi debba tenersi più mite, e per conseguenza qual de'due prodotti più degno. Perciò fu non piceolo inconveniente che nella nostra Classe mancasse questa indicazione precisa, e importerebbe assaissimo che nelle future ostensioni fosse prescritto che la designazione de' prezzi dovesse esser tale da fare risultare se il prezzo indicato su ciascun prodotto sia o di fabbrica o di commercio, o piuttosto fosse determinato che debba essere o l'uno o l'altro, e preferibilmente quello di fabbri-ca, che è quello dipendente in modo più diretto dal produttore.

Un altro încoaveniente che può esser lieve nello altre Classi, mè assai gravo nella nostra, consiste nella facoltà di presentare i produtti, o di assegnare i prezzi in tempi diversi. Da ciò deriva che cessa sori prini e i secondi, tra i lontani ori stano la possibilità, ai primi e lontani preclusa. di rivestigare i prezzi altrui e di modificare i propri in modo da farii ap-

<sup>1</sup> Relations de' Gurati, Torino, 1560, pag. 395.

<sup>5</sup> Ivi, pag. 399.

parire più miti. Si dirà che da questo male nasce un bene, cioè il maggiore buon mercato. Ma in primo luogo è da osservarsi che quantunque scopo indiretto di una pubblica ostensiono sia anche quello di giovare ai consumatori, il più immediato e quello d'incoraggiare i produttori, e che dal momeato ia cui si propono ua premio qualunque, giustizia vuole che la parità di condizioni sia mantenuta tra i concorreuti, o altrimenti il premio non anderà al merito del prodotto, ma alla fortuna o fors'anco alla malizia del prodattore. È da osservarsi in sccondo luogo, cho la mancanza d'equità verso tutti i produttori non sarebbe neppar compensata da un vantaggio abbastaaza vero e sicuro pe' consumntori, non essendo possibile ia alcua modo guarentire che il produttore, dopo aver guadagnato ua premio sul prezzo asovo e fittizio da lui attribuito a' propri pro-dotti su' banchi della ostensione, non torni a serbar loro l'antico e troppo verace prezzo ne' propri magazzini. Ne a lui mancherebbero speciose giustificazioni nel pretesto o dell'abbondanza delle commissioni, o del rincaro delle materie gregge, o nella mutabilità delle circostanze, e via discorrendo. Laonde dovrebbe esigersi che nella Classe economica la esibiziono sia de' prodotti, sia de' prezzi dovesse essere contemporanea, cioè subordinata a un termine perentorio antecedente all'apertura della ostensione, pena in caso contrario la esclusione dal concorso.

Il chiarissimo relatore torinese del 1858 lameatava che su 1687 espositori, soli 78 ne contasse la Galleria economica, e che anco di questi la maggior parte noa avesse presentati direttamente e spontaneamente i respettivi prodotti a quella Classe, ma avesse costretto l'ispettore a raggrapellarli dalle altre Classi alle quali erano stati indirizzati. Nella Esposizione del 1861, come lo stesso relatore avea presagito, sarebbero stati assai minori i motivi a tale lamento: poichè di 283 espositori della Galleria economica, oltre a 120 avevano direttamente destinati ad essa i loro prodotti, come testificano altrettanti bollettini cho portano la sua designazione. E iavero, se i preposti alla Galleria economica avessero fin da principio ricevuti questi bollettini, avrebbero potuto conoscere il notevole numero di oggetti che ad essa spettavano, disporne convenientemente il luogo, prendere animo ad arricchirla, e a questa cura destinare tutto il lor tempo. Ma invece essi nou ri ceveroao questi importantissimi documenti se noa tardi, a spizzico, e quaado la consegna degli oggetti era gia stata effettuata a seconda non de' bollettini stessi, ma dei generali registri de Comitati, da quali ri-

sultava la natura de' prodotti, ma non la designazione delle Classi, Cosicchè ogni Classe aveva già presi per sò tutti quegli oggetti che aveva creduti a sò appartenenti, a norma che avea trovato dinunziato lavori in ferro, in cotone, in lana, o altri: e la sola Galleria economica nulla potè prendere, perchè mancando ogni de-signazione di Classe, aon poteva indovinare quale de' vari prodotti fosse d'indole economica, c percio ad essa spettante. Da cio derivo che i preposti alla Galleria economica giunsero quasi all'apertura della Esposizione senza aver sanuto quali e quanti oggetti fossero per ispettare alla lor Classe, senza poter dure le convenienti disposizioni, e con la necessità di nffaticarsi nel riscattare dalle altre Classi, con immenso perditempo e incomodo proprio ed altrui, cio che da esse era stato ricevuto e sovente già collocato. L'anticipato possesso de bollettini sarebbe stato ancor più utile e necessario in certi speciali casi, come in certe interessanti collezioni inviate dai Comitati di Bergamo e di Palermo, che saranno poi mentovate e che non poterono avere adatta collocazione, perchè non furono se non tardi consegnati i bollettiai, i quali avrebbero permesso di compreaderne lo spirito, e di apprestare corrispondente lo spazio ed il coordinamento. Nè qui finivazo gli inconvenieati, perchè le altre Classi che si erano assicurato uno spazio sufficiente al maggior numero di oggetti che credevano appartener loro, od opponevano difficoltà alla consegna di nna notevole parte di essi, o restavano co'loro banchi sguerniti: e se la consegna avveniva, avveniva con una inevitabile confusione, e con tutti gl'inconvenienti che questa trae seco, cioè scambio e talvolta smarrimento di dati, di nomi, di prezzi o anco di oggetti. Ciò abbiamo dovuto ricordare tanto ad avverteaza per le ostensioni future, quanto a giustificazione de Giurati presenti, affinche se per avventura ne' loro giudizi potesse esser notata qualche inesattezza, o qualche omissione, sappiano gli ostensori a cho rife-

Dopo queste generali avvertenze, passeremo ad esporre su quali criteri i Giurati della Classe XXI hau dovuto fondare le proprie decisioni.

### § II. Criteri fondamentali.

Già acceaaammo l'ufficio di giudice nella nostra Classe esser tanto importante quanto difficile, perchè in esso aon si tratta

soltanto di decidere tra la maggiore o minor bontà assoluta di due o niù prodotti congeneri, ma tra la bonta e il prezzo posti relativamente a confronto. Or potendo avvenire che tra due prodotti, l'uno sia di prezzo maggiore, ma di maggior bontà, e l'altro di minor bontà ma di prezzo minore, noi stimammo dovere essere considerati degni di premio ambedue, almeno fino a che la minor bontà dell'uno o il maggior prezzo dell'altro uon cessassero di essere contrappesati dal minor prezzo nel primo caso, o dalla maggior bontà nel secondo, perche la distruzione del debito equilibrio tra la bonta cd il prezzo avrebbe portata seco la cessazione d'ogni merito dal lato econonico che nella nostra Classe dee prevalcre. Infatti un prodotto, per quanto buono esso fosse, non sarebbe economico, qualora costasse tanto che col prezzo necessario ad acquistarlo potesse essere provveduto o per maggior tempo o con maggiore efficacia o ad eguali bisogni o ad eguali godimeuti. Laonde tra più prodotti congeueri, uno che costi e duri come quattro, sarà pregevole quanto un altro che costi e duri come tre; uno che costi come tre e duri come quattro, sarà più pregevole d'entrambi; ed uno che costi come due ma duri come uno sarà pregevole meno di tutti, perchè il prodotto più vile, sebbeue costi la metà del prodotto più caro, dura solo la quarta parte di esso, e dovendo essere ricomprato quattro volte per poter bastare quanto l'altro, esige una spesa come otto, cioè doppia di quella cagionata per una ntilità uguale dal prodotto più caro che costava come quattro. Quanto è detto della durata può riferirsi, con eguale, anzi con molta maggior ragione, a qualunque altra intrinseca qualità di un prodotto: l'alimento più nutritivo, l'abito più preservativo, l'alloggio più salubre, saran più economici in rapporto non solo del prezzo ma anche dell'effetto che producono, poichè nessun risparmio può rendere economico un alimento malsano, un abito inefficaco, uu alloggio melitico.

Ritenuto che gli economici risultamenti debbano essere i soli valutabili nella Classe nostra, i Giurati reputarono che ogni migliorazione o meccanica od industriale che non avesse tali risultamenti, potesse formar subietto di lode, ma non di premio.

Ma vi è il caso che tali risultamenti vi sieno, senza bensì che possano venire intieramente attribuiti a merito del produttore. Pre esempio, vi sono de pubblici luoghi o pi o pentenziari, dove il lavoro è più o meno obbligatorio, e con una più o men grande parsimonia renunerato, dove l'alloggio e l'officina è proprietà dello Stato e di è perciò immune o da anmento di capitali, o da tributo di pigione, dove le spese stesse di amministrazione son dallo Stato sopportate. E non v'ha dubbio che da tali luoghi, mercè tanto special favore di circostanze, possono age-volmente uscire de prodotti che quanto meno son costati al produttore, tanto meno possono esser fatti pagare al consumatore. E in tal caso nel buon mercato ha merito non la fabbrica, ma lo Stato, se pure questo merito non si converta talvolta in difetto per quella insostenibile concorrenza che venisse a patirne la industria privata, o per quello scapito che venisse, como per lo più accade, a patirne lo Stato stesso. Laonde i Giurati ritennero che il buon mercato ne' prodotti di tali fabbriche non potesse esser preso in considerazione pel premio. Anzi la scienza economica mentre deve applaudire al lavoro procurato dallo Stato sia agli orfani, sia ai pezzenti, sia ai carcerati, non può esimersi dallo inculcare che tale lavoro sia rivolto e ristretto a provvedcre ai soli bisogni dello Stato, cioè a fornire quei prodotti che lo Stato dovrebbe a più caro prezzo comperare dai produttori privati.

Neppue eredettero i Giurati di poter conferire medaglie a opera perchedorendo essi apprezzare, più che il bono lavoro, con conservativa del propositi del pr

andustria degl' intraprenditorii. economici non abbadanca cerii o centanti o apprezzabili: e in tali casi i Giurati opinarono di dovere sasare piuttosto sobritati celi larghezza. Per esempio, i prodotti agrarisimi secondo luoghi, to tempi, o circostanze. Ora in un prodotto agrario come i grani sui secondo luoghi, to tempi, o circostanze. Ora in un prodotto agrario come i grani come i vitami secondo luoghi, to tempi, o circostanze. Ora in un prodotto agrario come i grani processi se secondo conceleratione come i grani prodotto del prezzo evidentemente dipendesse da un morro o migliorato sistema di coltura nell'un caso, o di coltura col di manipolatione un unità e propagazione di tali effetti.

Vi sono inoltre de'risultamenti economici che, quantunque certi, costanti e apprezzabilissimi, pur sono relativi, cioratta a procurare de'risparmi piuttosto negli orgetti di lusso o almeno di pura sodisfazione, che in quelli di prima necessità. E giova dire che i Giurati della nostra Classe non furono appinon concordi sulla

massima da stabilirsi intorno a tal punto. Pareva a taluno che ogni buon mercato, tendendo a rendere di uso comune anelie ció che per lo innanzi fosse o sembrasse serbato a quella parte della umana società più favorita dalla fortuna, fosse ugualmente degno di essere considerato e promosso dallo economista, perchè ogni aumento di consumazione cagiona aumento di produzione, e perció di industria, di lavoro, di commercio, di pubblica e privata ricchezza e, che più monta, di social conguaglianza. Quest'ultimo infatti è il risultamento economico più concludente, e non tanto difficile ad ottenersi quanto può a prima vista sembrare, poiche se è inconcusso che la disuguaglianza sociale è umano destino, son è men vero che ogni giorno che scorre è un passo di più verso quello stadio di civiltà in cui tal disuguaglianza venga ridotta al suo menomo termine, vale a dire alla sola impossibilità in cui si trova e sempre dovrà trovarsi il povero di emulare il ricco con tutto ciò che costituisce il lusso, ma alla maggiore facilità di seguirlo in ciò che è pura comodità, Perocchè dal lusso alla comodità è immenso il divario. Un tappeto di Persia, una poltrona ricca di molle e di stoffe. un caminetto di fino marmo o di rara scultura, un letto d'oro e di pinme è lusso; ma un grosso e forte tappeto da 40 centesimi il metro, una buona poltrona da otto o dieci lire, una stufa da 3 o 4 lire, un buon letto di ferro e di laua da 50 lire, è pura e semplice comodità. E perchè un onesto operaio pel risparmio del proprio lavoro da una parte, e per gli economici effetti della libera concorrenza dall' altra, nou potrà giungere a confortare la propria vecchiaia, o quella de' genitori, addobbando una comoda cameretta con un letto, una stufa, una poltrona e un tappeto del mitissimo prezzo indicato? E se e possibile giungere a questo punto, perche non si dovrà premiare ogni buon mcrcato che sebbene non sia ancora quello che può ridurre alla stregua della gente non ricca le comodità concesse alla gente ricca, pure lo prepara e lo ravvicina? Ciò pensava una parte de' Giurati della Classe XXI. Un'altra parte invece opinava non potere esser apprezzato da questa Classe se non quel buon mercato che in modo effettivo e immediato favorisse per la gente più bisognosa l'acquisto delle cose più necessarie. E siccome il Regolamento g nerale con lo assegnare alla Classe XXI i Prodotti destinati all'uso delle classi meno agiate, e che si distinguono per buon mercuto, bontà di lavoro o smercio comune ed esteso, sembrava più concordare con la seconda massima che con la prima, finì con l'essere adottata non la prima, ma la

Il prezzo che costituisce il buon mercato bensì può essere o quello di fabbrica o quello di commercio; e non v'ha dubbio che il più concludente per l'utilità dei consumatori è il buon mercato nel prezzo di commercio, perchè è quello che ha finito di passare per tutti i vari punti di rincaro che ogni prodotto va soggetto ad incontrare nel tramutarsi di mano in mano, dallo stato di materia grezza a quello di raffinamento, di manifattura, di vendita all'ingrosso, di rivendita al minuto, essendo certo che tutti coloro che hanno adoperato la propria industria in tali trasformazioni, cioe il primo produttore, il raffinatore, il manifattore, lo incettatore, il rivenditore vogliono la lor parte di guadagno che si converte in un equivalente aumento di prezzo pel consumatore. E per quanto sia mite il prezzo di fabbrica, può essere dall'avidità de'rivenditori reso caro quello di commercio, almeno fino a che i provvidi effetti della libera coucorrenza non abhiano fiuito di correggere quella alterazione, che sebbene debba avere una esistenza soltanto transitoria, non mai definitiva, pure può prolungarsi più o meno a seconda delle circostanze. Ma comunque sia, non potendo troppo tardare gli effetti della libera concorrenza a farsi sentire, c dall'altro canto avendo il fabbricatore, per quanto da lui dipendeva, accelerato questo istante e promosso il sociale vantaggio con lo stabilir mite il prezzo di fabbrica, parve ai Giurati che questo prezzo dovesse esser precipuamente preso in considerazione.

E più volentieri avremino detto esclusivamente: ma non lo potemmo, perchè, come già fu notato, gli ostensori non erano dal regolamento obbligati a specificare se quello indicato da loro fosse prezzo o di fabbrica o di commercio, e lo specificaron di rado. I Giurati ritennero pertanto che qualora un notorio prezzo di commercio fosse assai mite, dovesse in massima esser considerato al pari di quello di fabbrica, riserbandosi a formarsi degli speciali criteri solo nel caso in cui potesse crestare incerto il loro giudizio intorno all'economico merito di due o più prodotti, in alcuni de' quali il prezzo fosse di fabbrica, e in altri di commercio, o non si sapesse bene se fosse o l'uno o l'altro, affinche da' debiti calcoli risultasse la maggiore mitezza relativa.

Ma per quanto ben determinate fosser le massime che dovean guidare i Giurati nel valutare l'indole e la proporzione dei prezzi, le loro sentenze rimanevano sempre espeste ad essere o fallaci od eluse, ino a

che non le avesse corroborate una qualche | guarentigia che i prezzi dichiarati fossero non eccezionalmente attribuiti a quell'unico prodotto esibito, ma indistintamente serbati a tutta la massa dei prodotti congeneri. Perocchè avrebbe potuto darsi che un fabbricatore avesse inteso d'indicare il minimo prezzo a cui nn solo de' suoi prodotti avrebbe potuto esser venduto, senza esser disposto ad adottare quel prezzo come ordinario nel graude spaccio: e in tal caso sarebbe venuto a mancare ogni economico merito della ostensione, e ad esser tradito il precipuo scopo della Classe nostra. Laou-de i Giurati doverono prendere il temperamento di esigere da quegli ostensori i quali o con fatti notori o con validi documenti non avesser somministrato sufficienti prove della usualità de' prezzi da loro indicati, una dichiarazione che supplisse ad una tale mancanza.

Su tali massime hauno fondate i Giurati della Classe XXI le proprie seutenze delle quali passiamo ora a dar conto.

ş III.

Premi conferiti.

## SEZIONE 1.

## ALLOGGI E CONTREZIONA

La casa è una delle prime necessità della vita, e ogni essere vivente se la crea come meglio può, il ragno nella propria tela, la fiera nella tana, il selvaggio nella capanna, il popolo nomade sotto la teuda, il po polo civile o nel palazzo o nel tugurio. Ma un economico fenomeno notevolissimo si è, che spesso il palazzo espelle il tugurio, e lo espelle appunto di mano in mano che la pubblica prosperità aumentandosi sembrerebbe dover piuttosto migliorare che peggiorare anche le condizioni delle genti più povere. Cio avviene perche l'industria con lo arricchire un numero sempre più esteso di cittadini, questi provano il bisogno di adoperare le proprie riochezze nello adagiarsi in una casa più vasta o più bella. e di trasformare in palazzo il tugurio che prima possedevano o quelli che comprano per atterrarli e ricostruirli. Da ciò ne nasce che fiuiscono con lo abbondare le case delle persone più agiate, e col mancare quelle delle più povere, le quali trovano a procacciarsi alloggio uelle popolose città una difficoltà maggiore di quella che prova il selvaggio nelle sue foreste, perchè i bisogni de cittadini son maggiori di quelli dei selvaggi, e perchè diveuta sproporzionato o il numero delle povere case a quello de' poveri abitatori, o il guadagno di questi alle pigioni di quelle, per la economica ragione dell' aumentarsi il prezzo della merce in proporzione della dimanda. Laonde sarebbe cosa importantissima nel sociale interesse, che in proporzione dello accrescersi le ricche case si accrescessero au-che le povere, o mercè l'introduzione di economiche forme e nuaterie edificative, o merce la industria o la carità di solerti intrapreuditori. Ma sventuratamente la Classe XXI fu scarsissima, per non dire assolutamente priva, di tutto ciò che attiene a economiche materie edificative: e quanto alle forme, un oggetto solo ma assai importante fece buona mostra di se.

Non è nuovo il quesito delle case pel

povero; auzi fu subjetto di molte discussioni ed anche espericaze. Ma si quelle che queste portarono per lo più a coucludere, che in tali costruzioni o la tenuità della spesa avrebbe dovuto essere a carico della saldezza e salubrità della fabbrica, o l'alloggio avrebbe dovuto riuscire o costoso per l'inquilino o infruttifero per lo intraprenditore. Laonde sotto quest'ultimo aspetto la questione economica veniva a trasformarsi in filantropica. L'architetto Enrico Guidotti ha bensi esposti i disegni da lui fatti per le case da poveri che, costruite in Firenze presso la Fortezza di San Giovanni e appigionate fin dal 1850, riportano molto opportunamente la quistione dal campo filautropico all'economico. Perocche, mentre quelle case danno ricovero a 101 povere famiglie per pigioni annue dalle 40 alle 200 lire it., procurarono alla Società edificatrice un frutto, che se nel primo auno di non compiuto appigionamento si ridusse al solo 2 1/3 per 0 0, ebbe compenso negli anni successivi, essendosi elecato al 4 1/2 per Q/0 nell'anno secondo, e al 5 1/10 nel terzo e nel quarto, per istabilirsi ad una media del 4 1/2 per 0/0 in tutti i seguenti, come dimostrano i bilanci annualmente pubblicati dal diligente e benemerito amministratore marchese Carlo Torrigiani. L'architetto Guidotti dunque con lo ideare e dirigere la costruzione delle fiorentine case pe' poveri, venne a dare una valida soluzione di fatto al problema, se in simili intraprendimenti sia possibile conciliare il profitto de' co-struttori col risparmio degl' inquilini senza scapito di comodo, di salubrità e di solidita, e porse per tal modo materia d'incoraggiamento a chi volesse ripetere e moltiplicare tali prove, fino a rendere generale quanto è possibile la modicità delle pigioni. Perciò I a medaglia ò stata conferita all'architetto Enrico Guidotti pe disegni delle case poverili già eseguiti et esperimentati, limitandosi i Giurati ad augurare eguale riuscita agli altri congeneri disegui da lui esposti, ma non anco messi alla

prova. Ma la casa non consiste tutta nelle pareti e ne' palchi. Molti oggetti possono renderla o più sana o più comoda : e neppur di questi abbondò la Classe XXI. Pure fu molto notevole una piccula stufa o fornelletto alla Rumfurd, munito nella parte superiore d'un' ampia marmitta, nella quale cou pochissimo combustibile può essere apprestato un frugal pasto da quello stesso calore che serve a riscaldare una stanza. Una tale stufa può essere con molta utilità adoperata così in un salotto, come in una camera, ed anche in una officina. Un faleguame, per esempio, collocandula nella propria bottega, può alimentare con pochi trucioli della sua piallatura un fuoco che gli faciliti l'inveruale lavoro con lo sgrnnchirgli le membra assiderate, gli riscaldi la colla o quanto altro possa occorrere al suo mestiere, e gli prepari il desinare e la cena. E potrebbe farlo senza grande spesa, perche una tale stufa, compreso lo sportello di ferro e la marmitta, non gli costerebbe più di lire 2, 50, salvo un piccolo tubo di lamiera o di terra per ricevere il fumo. Laonde fu conferita la medaglia alla fabbrica del signor Giacomo Antonio Galeazzo di Castellamonte presso lvrea, per questa ed altre stufe, se meno utili nella destinazione, del pari economiche nella

Di una utilità diversa, ma anch' essi apprezzabili, parrero certi fornelli di terra refrastaria per cucina, i quali con poco combustibile e di poco prezza, come il più minuto bracino, servono a cuocere presdo be bene le vivande. Ne anch' essi costano molto, cioè da 45 cent a lire 1,25, secondo la grandezza. Percio anche il marchese la grandezza. Percio anche il marchese di controlo del presidente del preside

I Giurati avrebbero voluto premiare anhe te tappezzerie di carta de signori Anlonio Leboro e Domenico Trinchero di Tonio, e Fibreno di Xapoli, le quali pel mite lor prezzo, non disgiunto da leggiadria di disegni dei colori, lo avrebbero certamente emisso. Ma lun creduto di dovere astrtere un tal anno per la difficiolità del patere un tal anno per la difficiolità del patere un tal appearante del presenta del appearante del proposito del presenta del siderare o procacciare che questo effetto si ottenga, non potendo dal lato igienico tali tappezzerie riuscir favorevoli alla nettezza delle abitazioni, e specialmente delle più povere.

#### SEZIONE II.

#### MOBILI E UTEXSILI DI UNO DOMENTICO.

Fra gli usi domestici, non ve n'è alcuno più generale e necessario della luce o del calore: e perciò apprezzabilissimo dev'essere ogni nuovo trovato che tenda a rcudere più economici questi usi, quand'anche esso sia tanto lontano dalla perfezione da dovere essere pinttosto considerato come una via indicata, che come uno scopo raggiunto. E tali sono le condizioni di un candeliere economica, mediante il cui meccanismo il signor Leopoldo Berti di Prato ha dimustrato di poter procurare nella materia combustibile un risparmio del 50 per cento, senza scapito anzi con vantaggio nella ampiezza e nello splendor della luce, cosicche una candela di segn da dieci centesimi, la quale sopra un caudeliere ordinario si consumerebbe in cinque ore, sul candeliere economico dura dieci ore, e perció con la spesa di un solo centesimo all'ora, liberando inoltre da ogni incomodo di smoccolatura o di sgrondamenti. Il meccanismo è semplicissimo e consiste nel pro-curare che la estremità superiore della candela rimanga costantemente a livello di uno scodellino metallico, il quale ritarda il consumarsi del sego per il tempo che basti a lasciar compiere la carbonizzazione del lucignolo. Cosicchè viene a risparmiarsi molta di quella materia che co sistemi usuali va soggetta o a colare o a volatizzarsi, e niuna parte di lucignolo, già saturato de' gassi predisposti alla consecutiva combustione, va perduta. Laonde i Giurati, sebbene abbian dovuto riconoscere che nella parte meccanica di questo candeliere resti molto da desiderarsi, e sebbene l'esponente non sia un costruttore, pure hau creduto di poter premiare la invenzinne come quella che, merce la somma semplicità del meccanismo, è facilmente suscettiva d' ogni necessario perfezionamento, e non può mancare di rendere estesissimo l'nso dell'oggetto inventato, appena per opera dei costruttori venga migliorato. moltiplicato e posto in commercio. Percin il

signo' Leopoldo Berti consegui la medaglia. Le seggiole sono anch'esse un oggetto di domestica necessità per noi, che non abbiamo l'abitudine di formarcele portatili mediante la niechevolezza de' nropri stinchi, all'uso orientale. Parvero perciò meritevoli di riconoscenza i signori Giovan Domenico e Cristoforo Gonnella di Barga (Toscann), per certe seggiole a lire 10, 08 la dozzina, e per ossature da seggiola a lire 5, 68 la dozzina, non belle ne leggiere, ma solide e buone; il signor Lorenzo delle l'iane di Savona, per altre seggiole in cui una certa leggierezza ed eleganza comincia a congiungersi con la bonta e saldezza, pel prezzo di lire 1, 20 ciascuna; il signor Giovan Battista Canepa di Chiavari per quelle famose seggiole aneor più solide ed eleganti che han fatta una meritata rinomanza al suo paese natio, e che costano non più di lire 1, 60 ciascuna : e il signor Viucenzo Sguerzo di Savona che, dando per lo stesso prezzo seggiole egualmente pregevoli, ha mostrato come Savona voglia emulare Chiavari in quella accreditata manifattura Laonde i Giurati non esitarono a conferir la medaglia a tutti i fabbricauti suddetti. Assai più esitanti rimasero verso le seggiole del signor Luigi Descalzi e del signor Giacomo Descalzi di Chiavnri, a lire 3 le prime, e a 3, 75 le secoude, parendo loro che sia per la elegante forma, sia pel non basso prezzo non potessero aver facile ed esteso spaccio presso le genti meno agiate. Ma considerando dall'altro lato che anche presso queste può esser cercata la elegauza della forma purche non disgiunta dalla solidità della materia, e che nelle dette seggiole il piano di salice assicura una durata molto più lunga dell'ordinario piano di foglia di canna, crederono di potere dal lato ap-punto della solidità della materia conferire la medaglia alla fabbrica del signor Luigi Descalzi e a quella del signor Giacomo Descalzi.

Un buon letto è anch'esso di somma necessità per chiunque, poichè procura al-l'operato il riposo pe'lavori passati, e nuovo vigore pe'futuri ne'giorni di gioventù e di salute, e sollievo in quelli di vecchiaia e d'infermità. Laonde ogni produttore che in questo genere sappia provvedere agl'importanti scopi della economia, della solidità e delle nettezza merita incoraggiamento. E tutti questi requisiti sembra riunire un letto in ferro inverniciato di lire 20. insieme con un lavamani di lire 2, posto in mostra dal signor Vincenzo Gori di Firenze, al quale i Giurati non esitarono a conferiro la medaglia, in grazia anche della estensione che la sua fabbrica sempre più va nequistando.

Un oggetto di molta necessità è nnche l'ombrello. E quelli che ba esposti il signor Giovanni Gilardini di Torino han fatto giudicar meritevole di mednglia il produttore, poiche il loro prezzo da lire 1, 75 a 3, 25 ha doyuto sembrar mitissimo di fronte alla loro bella apparenza non disgiunta da solidità, avendo di scura e forte tela di cotone la veste, di buon legno o di ferro i fusti, di ferro o di balena le stecche, e di ferro o di corno i manichi, tutte qualità che ad essi già procurano grande

e prometton maggiore lo spaccio. Pochi sono gli utensili occorrenti per una azienda domestica, de'quali non si trovi da provvedersi nl massimo buon mercato nella collezione de lavori in legno del signor Pasquale Rossi di Prataglia in Cascatino. Dalla più minuta anima da bottoni alla più gran pala da forno, v'è tutto gunuto il legno può somministrare ad una cucina. ad una mensa, ed anche a molte industrie : vassoi da centesimi 20 a lire 1, 20; pintti e scodelle da 20 a 50 ; bicchieri da 5 a 8 ; cucchiai da centesimi 70 a lire 2 il cento; pepniuole, zuceheriere; mestoli dn lire la 1, 20 e fusi da centesimi 80 a lire 1 il cento; agorai a 3 centesimi l'uno, manichi da bricchi e da lesine a lire 1 il cento. E per 5 e 10 centesimi potrebbe il mendico trovnesi la ciotola ove raccogliere gli avanzi altrui, arnese di cui quanto è desiderabile sparisca la triste necessità, altrettanto è apprezzabile il buon mercato fino a che quella duri. Il signor Pasquale Rossi fu giudicato meritevole di medaglia.

In altri tempi erano tha considerario oggetto di luso rome i vinggi, casi gli arnesi sidoperabili in essi. Ma ora che inscine son cresciute le agevolezza, on n' eš poco anista persona che non posa trovarsi nelroccasione di vinggiare. Pervò anche le valigie, le sacche e simili cose divennero in la compania di considera di conlibetto di economia: ne sarà troppo facile trovarne di quelle in cui al buso lavoro unda congiunto il buso mercato come nelle na lire 3. 50 esposte dal signor Luigi Veronese di Padovy, alla cui florda fabbrica i

Giurati conferirono la medaglia. Non poco furono incerti i Giurati sul reputar suscettive di premio le pipe di gesso della fabbrica Olivier e Ferro di Savoua. Certamente esse erano raccomandate dalla mitezza del prezzo che, a malgrado della loro comoda e spesso leggiadra forma, si ristringeva tra lire 8 e lire 2, 30 le dodici dozzine, compreso il cannello che col fumainolo forma un sol pezzo. Ma dall'altra parte sarebbe sembrato che lo incoraggiare quella manifattura equivalesse allo incoragginre nn'abitudine al cui fomento essa è destinata, e che in molti casi ritiene pur troppo carattere di vizio e produce effetto di prodigalità. Se non che il considerare come in molti altri casi, cioè nella vita militare, ne' lavori minerari e nelle cure campestri, specialmente in luoghi o in tempi ne'quali prevalga o l'umidità o la infezione, l'uso del tabacco da fumo è diventato un clemento di pubblica igiene e più una necessità che uno sfarzo, ha indotti i Giurati a concedere la unedaglia alla fabbrica Olivier e Ferro.

Di più immediata utilità domestica avrebbe dovuto sembrare una macchina per fare il pauc, esposta dal commenda-tore Simone Luigi Peruzzi, e che infatti richinmo l'attenzione de' Giurati. Sottoposta alla prova da nna sottocommissione mista, essa mostrò di poter dare un ottimo pane fino, anzi troppo fino, ma non economico. Perocchè la lealtà dello esponente, col far nello stesso tempo manipolare altro nane più ordinario col sistema comune. porse agio di osservare che nel pane fatto a macchina non vi era risparmio di tempo, perchè l'opera delle mani era viù sollecita; non risparmio di spesa, perchè vi volcvano gli stessi ingredienti per farlo, e lo stesso combustibile per cuoccrlo; non risparmio di braccia, almeno in nna piccola famiglia, perchè quella stessa persona che deve adoprare la macchina può senza scomodo e con più sollecitudine adoprare le braccia. Iutorno a che è da notarsi come il bene adoprarla richiegga assai tempo e cura ed anche intelligenza nello aggiungere di mano in mano acqua alla pasta, nel raccoglierla col raschiamadia, nel darle a mano l'ultimo assodamento, e nel pulire la macchina la quale snol essere e fu fatta agire sopra una pasta molto sciolta, cioè composta di sei decimi di farina e quattro decimi di ncoua. Da ciò deriva che, anche dopo cotta, una tal pasta conserva una maggior parte di umidità, e un proporzionato vantaggio di peso sulla pasta più soda, qual suole ottenersi e si ottenne nella contemporanea Invorazione a mano. Mn questo vantaggio di peso è illusorio, perchè costituito da un ingrediente non nutritivo, cioè dall'acqua. Laonde risultò che la macchina del commendatore Peruzzi non dava dal lato economico cffetti abbastanza uotevoli. Giacchè se è vero che o in una bottega di forno, o in un opificio, o in una fattoria, o in uno istituto, potrebbe essere adottata con utilità, perchè in una gran quantità di pasta il risparmio di braccia diverrebbe sensibile, vero è anco che un tal pregio è comune a questa macchina e ad ogni nltra congenere, non esclusa quella esposta accanto alla prima dal marchese Cosimo Ridolfi, la quale ha per molti anni servito al benemerito Istituto Agrario di Melcto, e con la propria forma attesta a un tempo stesso l'anzianità propria, e il patriarcale carattere del convitto cui già servì. Non può negarsi che dal lato meccanico, nnche per giudizio dei Giurati della Classe VIII che furono nominati a far parte della Sottocommissione mista, la macchima Peruzzi segna un notevole progresso su quella Ridolfi: e perciò da questo into fu creduto di dover tributare una lode speciale al dotto patrizio, che consacra solertissime cure a migliorare un prodotto di

così generale e primaria necessità Anche il vasellame di terracotta forma un importante oggetto di uso domestico, c nella Galleria economica fu molto abbondante. Ed assai lodevoli apparvero i prodotti delle varie fabbriche, o per mitc prezzo, o per idonea materia, o per buon lavoro, o per comoda forma, o per bellezza o solidità di vernice: ma niuno fu riconosciuto riunire in ispecial modo tauti di questi pregi da dinotare progresso o novità di economici meriti, che potessero attribuirsi a individuale industria di produttori piuttostochè a generali condizioni di manifattura. Perciò non potè esser conferito alcun premio. Solo parve meritevole di lode un vaso da cucina della fabbrica Ginori. composto di due parti, cioè di una marmitta che costituisce il principal recipiente, e di una sovrapposta casscruoletta, la gunle è idonea al doppio ufficio di servir da coperchio alla marmitta, e di contenere essa stessa altra vivanda da enocersi contemporaneamente a quella contenuta nel recipiente principale, e senza aumento di combustibile. Ed è da ritenersi che quando questo vaso fosse sostituito alle ordinarie marmitte dei fornelli della fabbrica Ginori o delle stufc della fabbrica Galeazzo, che conseguirono la medaglia, molto si accrescerebbe la utilità ed il pregio di queste e di quelli.

Molti altri oggetti di uso domestico, sebbene non potessero essere premiati, furono reputati degni di encomio, come i lavori in latta del Penitenziario di San Gemiguano, del signor Antonio Anatrini di Arezzo e del signor Giov. Battista Taccuzzi di l'istoia, per la mitezza del loro prezzo; i vasi in legno cerchiati a ferro del signor Pietro Turchi di Pistoia per la loro solidità: i portasigari, i portafiammiferi, le fiaschette ed altri lavori in cuoio del signor Cesare Marzocchini di Calci presso Pisa, per buon lavoro e buon mercato: i panieri di vimini de' signori Pietro Boldrini di Fucecchio, e Giuseppe Borgia di Pavana presso l'istoia; i lavori in ferro ad uso domestico e a mitissimo prezzo del signor Angelo Duina di Brescia, la cui industria è stata premiata nella Sezione degli arnesi e strumenti da lavoro, e del signor Santi Dini di Santa Maria a Monte nel Valdarno inferiore; le lucernine in ottone del signor Massimo Bacci di Firenze; e i manichi di frusta ne' quali si congiunge buona qualità e buon mercato, fabbricati dal signor Giovan Battista De Pero di Brescia, per uso di vetturini e carrettieri.

#### SEZIONE III.

pe' selvaggi che, non sapendoselo far d'altro, se lo fanno di penne. E non v' la dubbio che le penne fornirebbero il vesti-

mento più economico; ma questo in climi

## Dappoichè il padre Adamo cominciò a sentirne il bisogno, anche il vestimento è diventato necessità somma per tutti, fiu

freddi e tra popoli civili non basta. Perciò sarà sempre benemerito quel produttore che somministra alla povera gente vesti adatte alle varie stagioni e di poca spesa. Per lungo tempo le materie più usato ne' tessnti furono le lane pe' tempi e luoghi freddi, le sete le canape e i lini pe' caldi; ma tutte queste materie aveano l'inconveniente di costar troppo; e per renderle più economiche occorreva reudere più rozza la preparazione e conseguentemente il tessuto, il che le rendeva incomode a chi doveva vestirsene. Il cotone è la materia che per la sua morbidezza è doppiamente utile, perchè può prepararsi meglio con meno spesa, ridursi in fili più o meno gravi e perciò più atti a tessuti d'ogni stagione, e contessersi con tutte le altre materie per modificarne o la qualità od il prezzo. Laonde il cotone dee riteuersi come materia essenzialmente economica. Ma tale non fu per le nostre regioni, fino a che non fu tessuto se non là dove si produceva, cioè nell' Affrica e nell' Asia. Ed anche quando cominció a propagarsene la coltura in America e la manifattura in Europa, i tessuti in cotone proseguirono ad esser cari, fino a che cari furono i tra-sporti, i dazi e i modi di filarlo e di tes-serlo. Ma le agevolate vie di comunicazione, e il trionfo delle dottrine favorevoli alla libertà delle permute, e la sostituzione dell'opera meccanica alla manuale, e l'aumento di operosità produttiva e commerciale che è stata la final conseguenza di tali trasformazioni, furono tutte cause che operarono anche sul cotone quei più note-voli effetti economici che dalla sua indole erano favoriti. Ed ora esso offre alla consumazione un buon mercato che quasi ridonda iu avvilimento del genere: ed anche il povero ha nelle mussoline le sue tele-ha-

tiste e ne'bordati le sue stoffe.

Il signor Giacomo Nissim di Pisa In esposto un bello nosortimento di tessuti di vario genere, stofte, cordellini, bordati, tralici, tutti a prezzo nassi modico se si tralici, tutti a prezzo nassi modico se si cabrico. Sondata nel 1842, è molto imperatate, perchè secondo le informazioni da lui stesso somministrate, possiedo una tin-ora che impiega 60 lavoranti e produce 25,063 pacchi all'anno; tre fiabbriche che movomo 755 tela; compresi quelli a domovomo 755 tela; compresi producti a producti del spaccio non ha permesso ai Giurati di esitare nel conferir la medaglia alla fabbrica Nissim.

Assai più moderna e men vasta è la fabbrica del signor Francesco Morelli di Firenze: pure la bontà e il mite prezzo di alcuni suoi tessuti, e specialmente de' vergatini, ha consigliati i Giurati a concedergli la medaglia.

Notevoli per consistenza e solidità di tessuto sono apparsi i bordati del signor Cristoforo Pedamonti di Voghera, e la medaglia gli è stata assegnata per questo merito

Tra i prodotti della fabbrica Calamini e Modigliani di Pisa, parvero sovrastare per bontà di lavoro e di prezzo i tessuti denominati Caroline, e per tal titolo la detta fabbrica meritò la medaglia.

Fra le fabbriche che hanno esposto tessuti in cotone nella Galleria economica, quella del signor Cesaro Boccara di Pias è la più importante dopo quella del signor che di più superinte del proposito del signor dal fabbricante, egli posside una tintoria, adopra 200 tella tutti a domicilio, impiega 720 operai, e produce 1500 pezze all'anno. Per la bonta del prodotto questa fabbrica non gareggia con quella del signor Nissim; na la mitoza del presci e la utilità di lane, indusse i Girardi a conferire anche al signor Cesare Boccara la medaglia.

Assai belli, solidi ed economici furono riconosciuti i tessnti in lana e cotone a lire 1, 22 il metro della signora Anunziata Cavaciocchi di Prato, alla quale i Giurati assegnarono la medaglia.

Ma per quanto sia grande la utilità dei cotone, non sempre o non appiene osso può supplire alla lana, il buon mercato della quale sarcibe un sommo benefizio per le porere genti che apesso, non potendo prostretta e coprisi di sogdi fini, ma sordidi e laceri, con grande scapito della nettezza, strate della sature. Ma disgraziatamente quanto maggiore sarcibe sitto i abili fini la dilegna economica; e i d'iu-

rati doverono ristrignersi ad apprezzare e a premiar con medaglia i panni dei fratelli Marzotto di Valdagno, solidi, assai morbidi e a buon mercato, a lire 3, 70 e 3, 80 il metro.

Un buono scialle di lana è abbigliamento opportunissimo per la sanità delle donne: perció fu riputato degno di medaglia il signor Loduvico Benassai di Prato per i suoi scialli di metri quadri 1, 751 c 1, 167, a

lire 6, 40 e 3, 40 l' uno.

Molto conferisce alla comune salute ogni altro modo di preservarsi con la lana dal freddo, sia sulla persona, sia dentro i letti. Perció i Giurati videro con piacere nella Galleria economica molti prodotti idonei a quest'uso e a mitissimo prezzo, usciti dalla fabbrica del signor Stefano Canepa di Genova; come le camicinole e le mutande a lire 45 e 48 la dozzina; e le coperte da letto a lire 10 e 24 l'una. Anche le coperte scure da cavalli a lire 7 e 8 l'una tauto per la loro gravezza quanto per il loro buon mercato parvero utilissime, essendo atte a porre anche i poveri vetturali e carrettieri in grado di procurarsi questo mezzo di preservazione per le loro bestie che formano il più prezioso lor capitale. Laonde senza esitazione i Giurati conferirono alla fabbrica Canena la medaglia.

Sebbene assai inferiori a quelle del signor Canepa per bontà di materia e di lavuro, pure sembrarono commendevoli per mitezza di prezzo anche le camiciuole dei fratelli Crocco di Genova a lire 2, 50 e 3 l'una, e perció la medaglia fu concessa a questa

fabbrica. Ma il buon mercato de' prodotti lavorati dipende in massima parte da quello delle materie elementari, e perciò è da apprezzarsi al par de' men costosi prodotti ogni nuovo modo di rendere meno costose le materie. Tra questi mudi ingegnosissimo è certamente quello per cui certi stracci di lana, che per lo innanzi erano apprezzati si poco da non essere adoperati ad altro che a servir di concime ad alcune piante e più specialmente agli olivi, oggi vengono sottoposti all'azione di macchine che smiunzzandoli li riducono all'apparenza e allo stato di lana primitiva, che alcuni chiamano lana meccanica, ed altri, con molta più proprietà, lana rinata. Non v'ha dubbio che l' abuso di questo trovato potrebbe produrre nel commercio inconvenienti gravissimi, quando questa lana rinata fosse adoperata in tal modo o quantità da porre in commercio de' tessuti che della bellezza e della solidità avessero tutta l'apparenza senza averne la sostanza, come avverrebbe se l'intera trama fosse formata di questa lana. Ma d'ogni cosa anche ottima, puù abusarsi, nè ciò dee impedire che le utili

invenzioni sieno rimunerate. Inoltre già da lungo tempo nelle fabbriche estere si adoprano tali lane che permettono di venderne men cari i prodotti, ne l'Italia potrebbe sostenere la concorrenza se non seguisse la stessa via. Laonde i Ginrati han creduto degno di medaglia il signor Carlo Zappa di Milano per le sue lane del prezzo medio di lire 2 e 2, 50 ogni chilogramma.

Men belle, e forse più care, sono le lane rinate del signor Carlo Vestri di Prato da lire 1, 65 a 3 il chilogramma, e del signor Alessio Ferruzzi, parimente di Prato, da lire 2, 28 a 2, 64 il chilogramma. Ma avuto riguardo al vantaggio che dallo estendere tale riproduzione nella industriosa città che merito nome di Manchester della Toscana, può derivarne alle manifatture di lana cui essa è in singolar modo dedicata. e specialmente a quella de berretti alla levantina, la cui fabbricazione formo già la sua ricchezza e potrebbe tornare a formarla quando il buon mercato della materia potesse rimetterla in grado di riaffrontare quella estera concorrenza che la costrinse a desistere, i Giurati anche ai signori Carlo Vestri ed Alessio Ferruzzi vollero dar la medaglia

Tra le varie fogge di cappelli, comoda e salubre è per la estate quella dei cappelli di paglia. È fu reputato meritevule di medaglia il signor Giuseppe Bocci di Soci in Casentino per quelli da lui espo-

sti al prezzo di 35 e 50 centesimi l'uno. V' ha poi un oggetto d'abbigliamentu che, quantunque sovente pur esso abusato dalla vanità femminile a danno della salute ed anche della estetica, è ormai reso quasi di generale necessità dalla moda, uon senza qualche igienica e morale giustificazione. Vuolsi parlare delle fascette o busti da donna. E quelli che ha esposto il signor Luigi Grosso di Torino son certamente tah, così per la buona fattura, come per il mite lor prezzo, da lire 1 a 3, 50 ciascuno, da provvedere al doppio scopo di bene adempiere il proprio nfficio e di essere alla stregua di qualunque più tenne ricchezza.

L'economia sociale si prefigge due principali scopi : la somministrazione del lavoro e il consegnimento del buon mercato. E a entrambi questi scopi ha il merito di servire, almeno virtualmente, poiche in piccolissime proporzioni, una caritatevole Società instituita in Pistoia sotto il nome di Comitato di soccorso pel sesso femmimile. L'ufficio di questo Comitato consiste nel dare a fare delle calze a doune mancanti di lavoro, e nel rivenderle poi a mitissimo prezzo. Quelle esposte nella Galleria economica costano da lire 3, 78 a 5. 88 le dodici paia. Debole, è vero, si mostra per ora l'azione di questo Comitato, poichè denunzia esso medesimo un anuno prodotto di sole lire 1000. Ma siccome ottima e l'intenzione e può riascire ad ottini effetti, perchè da piccoli inizi possono derivare consegueuze importanti, i Giurati crederno di potere, a titolo di incoraggiamento, concedere la niedaglia al Comitato pistoiese.

Webetieri i Giurati avrebbere conferito il premiu al Preintenziario di San Genii gnano pe suoi lavori di calzoleria, escantamente ple sloido e luoni havon di grantamente ple sloido e luoni havon di premiu al premiu a

E di lode parve degna anche la calzoleria del signore Stefano Perata di Savona pe' prodotti da essa esposti, ne' quali è da apprezzarsi, se non l'accurato lavoro, cer-

tamente il buon mercato.

Inoltre i Giurati reputarono meritevoli di lode i signori Gaetano e Giuseppe Zeppini di Pontedera pe' loro diversi tessuti in cotone; Francesco Zeppini di Puntedera pe'suoi bordati; Marco Ghirardelli di Gandino, provincia di Bergamo, per le suc flanelle; Gactano e Giuseppe Zeppini suddetti per le loro canape filate; fratelli De Benedetti di Asti per camicie di cotone a lire 1, 40 ciascuna : Emilio Busoni e Zeffiro Botti di Empoli per cappelli di feltro a centesimi 70 l'uno, che non poterono esser premiati perchè la medesima manifattura ha fatto in altre provincie maggiori progressi, sia per la fabbricazione, sia pel buon mercato; Tommaso Michi di Pisa per cappelli di stoffa in cotone assai eleganti, da centesimi 80 e da lire I ciascuno; Raffaello Vermigli di Vicenza pel miglioramento de' cappelli di paglia in quella provincia.

#### SEZIONE IV.

#### ALIMENTAZIONE ED IGIENE.

Per seguire l'ordine indicato dal Regolamento, dobbiano trattar ora un subietto che per propria indole avrebbe dovuto esser primo, tutto dipendendo negli esseri virenti dalla conservazione di sè medesimi, che si riassume nelle due fondamentali necessità del nudrirsi e dello star sano. È ben vero che le condizioni della Galleria economica son riuscite tali da rendere questo inconvenie quasi insensibile, perocchi quandi anche il nostro discorso avesse doruto primieramente agriavente della consultata della consultata della arrebbe trovato assai scarsa materia nella natura deel corecti essocsi.

Ciù è tanto vero, che il prodotto di cui dovremo precipuamente occuparci, tra quelli relativi all'alimentazione, è certamente utile ma non tra i più necessari. Esso consiste nella essenza di aceto artificiale del signor Maurizio Laschi di Vicenza. La qualità di questo prodotto è ottima, perchè da ripetute analisi chimiche è stato dimostrato immune da sostanze nocive, essendo ottenuto da un processo chimico fondato sulla ossigenazione dello spirito di vino idratato. Il suo prezzo è mitissimo, poichè costa nel luogo di sua produzione, cioè in Vicenza, 30 centesimi il litro; ma potendo tale aceto essere allungato con metà d'acqua senza che la sua forza saturativa resti inferiore a quella di un buon aceto di vino, il suo prezzo, considerato relativamente all'uso, può esser calcolato a 15 centesimi il litro. Grandissimo è il suo spaccio, e grandissimo per conseguenza è il lavoro cui esso da luogo e il capitale che pone in giro, poiche nella fabbrica agiscono 100 tini e 50 operai, e si producono oltre a 37,000 cttolitri all'anno, de' quali dal primo gennajo al 20 agosto 1861 furono spediti 512,248 litri in tutte le italiane provincie, non comprese le venete dove naturalmente lo spaccio è maggiore. Questa asportazione è irrefragabilmente attestata da un certificato della Camera di commercio ed industria di Vicenza, dove giorno per giorno sono officialmente segnate tutte le partite di mercanzia le quali han passato quelli che disgraziatamente continuano a chiamarsi confini dell'Austria. E qui ne sia lecito volgere una parola d'encomio al signor Laschi anche per aver reso oltremodo facile e sicuro il compito de Ginrati in grazia de documenti de'quali egli ha corredati i propri prodotti, e che consistono nel detto certificato della Camera di commercio e d'industria, in un'autentica relazione scientifica intorno agli elementi e alle qualità del prodotto, e una statistica della fabbrica che indica la natura e quantità delle macchine, il numero e la età degli operai, le ore del lavoro e il provento lordo; che è di annue lire 1,100,000. Cosicche, per tutti questi sussidi, i Giurati hanno potuto con piena co-

gnizione di causa e tranquillità di coscienza

giudicar degnissimo di medaglia il signor Maurizio Laschi, augurando alle future ostensioni economiche eguali diligenze in

tutti i produttori.

In alcune parti d'Italia, e specialmente in quelle men prossime al mare, dominano malattie rachitico-scrofolose cni son proficui i bagni marini, il grave dispendio dei quali li rende od onerosissimi o affatto preclusi alle genti più povere che fatalinente son più travagliate da tali malattie. Talvolta si supplisce con bagni artificiali che sogliono essere di lieve prezzo, ma di efficacia egualmente lieve, non contenendo di marino che il sale. Il signor Fracchia, farmacista di Treviso, ha gareggiato con altri nel trovar metodi adatti a estrarre dalle acque marine non solo il sale ma anche tntti gli altri elementi che ne costituiscono la efficacia. E il prodotto ch'egli ha ottenuto, e con cui l'acqua di una tinozza può esser saturata al prezzo di una lira, ha fatto reputare il signor Fracchia meritevole di medaglia.

Sono poi sembrati meritevoli di lode, per la parte dell'alimentazione, la Tonnara di Santa Panagia in Siracusa pel suo tonno salato a cent. 10 il chilogramma: e i signori Natale Concetto di Siracusa per le sue paste da minestra a ceutesimi 43 il chilogramma: Pasonale Midolo Bottaro di Siracusa pel suo formaggio a cent. 85 il chilogramma: Angiolo Calderai di Firenze per la sua mortadella con finocchio a lire 2 il chilogramma ; fratelli Maiorana di Catania per la loro ricotta salata a centesimi 64 il chilogramma. E per la parte della igiene son sembrati degni di lode i signori Riccardo Berrettoni di Livorno, pel suo alchermes a lire 1, 05 il litro; Elvira Monti di l'irenze pel buon mercato de' cinti erniari; e Girolamo Pizzoni di Foligno pel sapone a centesimi 60 il chilogramma.

#### SEZIONE V.

#### ARXESI E STRUMENTI PER LAVORO MANUALE,

La povera gente campa del proprio lavoro ; e perciò un importante subietto di economia è per essa il huon mercato degli arnesi e strumenti necessari all'esercizio del vari mestieri. Ma nepure in questa parte la Galleria economica è ricca quanto sarebbe stato da desideraris; e le cose più notevoli sono esibite piuttosto da commercianti che da fabbricatori.

La signora Teresa Bolgè di Brescia ha inviata una abbondante collezione de'vari oggetti di cui tien fornito il proprio negozio. E i Giurati han dovuto apprezzare il buon mercato di molti fra essi, e specialmente de' pettini da lino da lire 7, 40 a 16, 50 la dozzina. Perciò han conferita la medaglia alla commerciale industria della si-

guora Teresa Bolge.

For egual titolo si e reso commenderole il signor Augelo Duina parimente di Brescia che, oltre a vari attrezzi in ferro e in ottone da cucina e da mensa e da altri usi domestiri, ha espoato degli armesi razile e da offician, come vanghe, badili, cappe, serrature, chioch, noteroli tanto per porzeo. Laonde anche alla commerciale industria del signor Duina fu destinata la medaglia.

Ed anche il signor Fraucesco Beccalossi, parimente di Brescia, ha esposta una collezione di simil genere, nella quale primeggiano vari arnesi e fornimenti in ferro e in ottone per diversi mestieri, specialmente per falegaame, e ad assai buon mercato. E la medaglia fu conceduta anme alla commerciale industria del signorche alla commerciale industria del signor-

Beccalossi.

piecurioss. poi degni di lode per discrezza di prezzo certi roncoli di ogni misura fabbricati dal signor Angiolo Cappellini di Capo di Strada presso Pistola; come pure le bullette fabbricate nel Penitenziario di San Gemignano, e il cui buonisimo mercato trae origine dalle già notate condizioni di quella officina governativa.

#### SEZIONE VI.

## E RICREAZIONE,

Anche questo è un subietto che molto innanzi arrebbe dovoto esser trattato, se libero ne fesse stato il segnire quell'ori dire logico, secondo il quale si cierato dime logico, secondo il quale si cierato mono dovendo prima procurare di viere, e poi pora in grando di viere ni modo como forma si sociali interessi, ciò onestamente «cupre, industriosamente e saprentemente como le forze. Segnon i bioggio permitare per permetto del con le forze.

Per isventura anche in questo riguardo la Galleria economica fu povera assau. Due sole cose parver degne di nota: cioè un metodo per insegnare a leggere, esibito dal signor Luigi Barra di Ottaiano; e nn metodo d'insegnamento calligrafico, esibito dal signor pievano Pasopuale Botarelli di

Valiano in Valdichiana, Ma il metodo del signor Barra nulla presenta di nuovo, consistendo per la parte meccanica in quel sistema di lettere mobili adottato da molto tempo in tutte le migliori scuole, ed anche in quelle degli asili infantili toscani, e per la parte didascalica iu quel sistema fonico, esposto 35 anni fa dal professor Muzzi nel suo Sillabario stampato in Bologna fin dal 1827, sistema adottato da alcuni scrittori di pedagogia, da altri modificato, ma da niuno riconosciuto al suo vero inventore, con giusto rammarico di lui. Quanto poi al metodo calligrafico del signor Botarelli, anch'esso è certamente pregevole, nia non nuovo anch' esso, nè corroborato da tali testimonianze che dimostrino come esso sia idoneo a produrre effetti più pronti di quelli che da altri maestri sono stati ottenuti, e nella cui celerità dovrebbe consistere il precipuo merito all'occhio di chi debba riguardare e giudicare la cosa sotto l'aspetto economico, poichè i più felici tra i saggi presentati dal maestro sono tre lettere scritte dopo un anno di lezioni da un manuale di 15 anni in bel carattere, da un calzolaio di 14 in un carattere mediocre, e dopo 4 mesi di scuola da un fanciullo di auni 7 in uu carattere discreto. Per queste ragioni i Ginrati crederon degni di lode, ma non di premio, così il metodo del signor Barra, come quello del signor Botarelli.

#### EPILOGO.

Le medaglie conferite sono state dunque 36 e aggiudicate ai signori

- BECCALOSSI FRANCESCO (all'industria di) di Brescia; — per la varietà dei suoi generi di commercio e specialmente pei suoi arnesi da diversi mestieri.
- BENASSAI LODOVICO di Prato (Toscana); — pe' suoi scialli di lana da lire 6, 40 a lire 3, 40 ciascuno.
- 3. BERT LEOPOLDO. di Prato (Tuccana);
   per la sua invenzione di un candeierre economico che dà una bella luce con la spesa di uu centesimo all'ora, e che può diventare di uso esteso e proficuo, specialmente quando vi siano introdotti i meccanici perfecionamenti di cui è reso suscettivo dalla sua somma semplicità.
- 4. BOCCARA CESARE di Pisa; -- per le sue mezzelane.
- BOCCI GIUSEPPE, di Soci in Casentino (Toscana); — per gli economici suoi capnelli di naglia.
- pelli di paglia. 6. Bolge Teresa (alla fabbrica di) in Bre-

- scia; per la varietà dei suoi prodotti a luon mercato e specialmente pei pettini da lino da lire 16, 50 a lire 7, 40 la dozzina.
- CALAMINI e MODIGLIANI, di Pisa; per la bontà ed economia dei tessuti in cotone, denominati caroline.
- Canepa Gio. Battista, di Chiavari;
   — per le sue seggiole di faggio con piano di foglia di canua, a lire 1, 60 ciascuna, lodevoli per forma e prezzo.
- CANEPA STEPANO (alla fabbrica di) iu Geuova; — per gli svariati suoi prodotti in lana pregevoli per la qualità e il buon mercato.
- CAVACIOCCHI ANNUNZIATA, di Prato (Toscana); — pe' suoi tessuti in laua e cotone.
- COMITATO DI SOCCORSO DEL SESSO FEMMINILE, in Pistoia; — per calze e calzerotti da lire 5, 88 a lire 3,º78 le dodici pais.
- CRÓCCO FRATELLI (alla fabbrica di) in Genova; — per le sue camiciuole di cotone a lire 1 50; e di lana da lire 3, 00 a lire 2, 50 l'una.
- 13. Descalzi Luigi (alla fabbrica di) in Chiavari; — per le sue belle seggiole con piano di salice a lire 3 ciascuna, in cui la minor mitezza di prezzo è abbastanza compensata dalla maggior boutà e solidità di lavoro.
- 14. DESCALZI GIACOMO (alla fabbrica di) in Chiavari, le cui seggiole con piano di salice a lire 3, 75 ciascuna, se superavano in prezzo, superavano anche in bellezza, quelle del siguor Luigi Descalzi.
- DUINA ANGELO (all'industria di) in Brescia; — per la varietà dei suoi generi di commercio, e specialmente pei ferri da taglio.
- FERRUZZI ALESSIO, di Prato (Toscana); — per le sue lane rinate, cioè tratte da vecchi stracci, da lire 2, 64 a lire 2, 28 il chilogramma.
- FRACCHIA GIUSEPPE, di Treviso; pel suo composto idoneo a somministrare un bagno marino artificiale con tutte le proprietà di un simil bagno naturale, al prezzo di una lira per bagno.
- 18. GALEAZZO GIACOMO ANTONIO (alla fabbrica di) in Castella monte presso Ivrea; — per le sue economiche stufe, e specialmente per quella di lire 2, 50 idonea a servire al doppio ufficio di riscaldare stanze e cuocer vivande.
- GILARIJINI GIOVANNI, di Torino; pe' suoi ombrelli da lire 1, 75 a lire 3, 25 l'uno, ne' quali si trova unita l'apparenza e la solidità al buon mercato.
- GINORI-LISCI marchese LORENZO, di Firenze; — pe' suoi fornelli economici da cucina da lire 1, 25 a lire 0, 45 l'uno.

21. GONNELLA GIOVAN DOMENICO e CRI-STOFORO, di Barga (Toscana); — per le loro seggiole a lire 10, 08 la dozzina; e pe'fusti di seggiola a lire 5, 68 la dozzina, notevoli si per mitezza di prezzo che per solidità di costruzione.

22. GORI VINCENZO, di Firenze; — per uu letto in ferro a lire 20 e per un lavamani egualmente in ferro a lire 2, note-

voli per mitezza di prezzo. 23. GROSSO LUIGI, di Torino; — pel buon mercato de'suoi busti per donna da lire 3, 50 a lire 1.

24. GUIDOTTI architetto ENRICO, di Firenze; — pe' disegni e le perizie delle case da poveri, costrutte dulla Società edificatrice fiorentius.

25. LASCHI MAURIZIO, di Vicenza; — per l'essenza di aceto artificiale a 30 cent. il litro

26. MARZOTTO FRATELLI, di Valdagno (Vicenza), — per la mitezza di prezzo e solidità dei loro panni ordinari.

27. MORELLI FRANCESCO, di Firenze; —
per il mite prezzo dei suoi vergatini.
28. Nessus Gracosco (alla fabbrica di) in

 NISSIM GIACOMO (alla fabbrica di) in Pisa; — per gli svariati suoi tessuti di cotone, pregevoli per la qualità e per il buon mercato.

 OLIVIER e FERRO (alla fabbrica di) iu Savona per il loro assortimento di pipe da lire 8 a lire 2, 30 le dodici dozzine.

PEDAMONTI CRISTOFORO, di Voghera;
 pe' suoi bordati notevoli per forte tessorto.

snto.

31. Piane (Delle) Lorenzo, di Savona;
— per le sne bnone seggiole a lire 1, 20
ciascana.

 ROSSI PASQUALE (alla fabbrica di) in Prataglia nel Casentino (Arezzo); — pei suoi molti e svariatissimi lavori in legno per usi domestici a modici prezzi.
 SGUERZO VINCENZO. di Savona; — per

 SGUERZO VINCENZO. di Savona; — per le sue seggiole a lire 1, 60 ciascnna, che gareggiavano con quelle del signor Canepa (Nnm. 8).

 VERONESE LUIOI (alla fabbrica di) iu Padova; — per gli oggetti di valigeria, in cni alla mitezza del prezzo corrispondeva ampiamente la bellezza e bontà del lavoro.

35. VESTRI CARLO, di Prato (Toscana); — per le sue lane rinate da lire 3 a lire 1, 65 il chilogramma.

 ZAPPA CARLO, di Milano; — per le sue lane rinate da lire 2, 50 a lire 2 il chil.

Il Consiglio de' Ginrati della Classe XXI sarebbe stato lieto di poter secondare il proprio desiderio, premiando la intelligenza e lo zelo con cni parecchi Comitati locali, o rappresentanti municipali, comparendo come espositori o almeno come collettori, hanno procurato di arricchire la violiteria economica di oggetti utili si meno di principio di propositi di propositi di di atto ciò de derivato non dall'essere in essi deticienza di merito, ma dall'essere limitato nel regolamento l'ufficio di questa tato nel regolamento l'ufficio di questa una buona fabbricazione e di nu esteso commercio. Il Giurati non possono benai nei vogliono esimerai da un giusto tributo parole l'opera di ciascuno.

Il Comitato di Bergamo ha esposta una utilissima raccolta di attrezzi rurali, industriali e domestici in ferro, in legno ed in latta, prodotti e adoperati in quella provincia. Questi consistono in arnesi da taglio e da punta, da contadino e da mestierante, da muratore, da falegname, da giardiniere, da casa, da cantina, da coscina, da stalla e da campo. Dalla vanga dello agricoltore all' agorajo della massaja, dalla catena per bovi alla trappola per topi, dal giuoco per gli adulti al balocco pei fan-ciulli, dal bigonciuolo cerchiato di ferro alla più piccola anima da bottoni, vi sono utensili d'ogni maniera. Basti dire che 166 sono le varietà degli oggetti, suddivise in 243 capi, e formanti il tenue valore di lire 79, 31. Da ciò può ognuno dedurre la economica utilità di tal mostra.

Il Comitato di Palermo espose una interessante raccolta de' più comuni oggetti che possono occorrere sia alla casa, sia alla persona in nna non agiata famiglia, notando i respettivi prezzi. Questi oggetti consistono nella mobilia richiesta per nna camera ed un salotto, cioè nn rozzo letto di ferro, co' religiosi simboli da appendervi a capo, un cassettone, uno specchio, un comodino, nn lavamani, sei seggiole, una scansia, una grossolana mensa, quattro quadri, un lavatoio di legno; nell'occorrente per la cucina, cioè pentole, tegami, boccali, un catino, nn fiasco di terracotta, a 2 centes., brocche a 42, a 30 a 25 centes. l' nna, nna pentola e nn colabrodo di latta, nna gratella di ferro, una padella, una paletta, una grattugia; nel necessario per la tavola, cioè bottiglie da 13 e 6 centesimi, bicchieri da 6 e 4 cent.. forchette e cucchiai d'osso, nn candeliere di rame, granate; negli ntensili da acconciatura, cioè spazzola da abiti, da testa, da scarpe, a 19, a 15, a 11 cent., pettine rado, fitto e da treccia, a 17, a 6, a 4 cent.; tntto l'abbigliamento per la persona, cioè camicie, calze, abiti, scarpe, tessnti da inverno e da estate, per uomini e doune, per fanciulli e per adulti, in modo da vedere a colpo d'occhio in qual modo e con quale spesa un popolano di Palermo. di qualunque sesso, di qualnnque età, possa vestirsi da capo a piede in qualunque stagione. Qual più bel saggio di domestica economia? Solo è da avvertirsi che tali oggetti se tutti furono inviati, non tutti pervenuero alla Galleria economica : i mau-

canti bensi furono pochissimi. Il sottocomitato di Pistoia ha esposta

una interessante collezione di prodotti in leguante di faggio, in vimini, in istecche. di uso molto comune e proficuo nelle fa-miglie e nelle industrie. Essi consistono in aste, staughe, pale, vasi, cerchi di diverso ufficio e misura; zane, panieri, seggiole, zangole, bigonce, barili, di differente legname, foggia e grandezza. Formano in tutto 79 capi del valore di lire 63, 65. Questa collezione è molto idonea a porgere un' adeguata idea delle condizioni uelle quali si trova la industria de' grossolani lavori di legno nel territorio di Pistoia

Il Comitato di Siracusa ha esposti alcuni saggi di prodotti di varia natura e sommamente economici, consistenti in al-· cuni lavori in argilla, come brocche da acqua a 30, a 20, a 10 e a 5 centes. ciascuna, vassoi a 5 centes. e piatti a un centesimo il pezzo; e in una collezione di lavori svariatissimi in palmanana, come sottili cordicelle, canapi da pozzo, sporte, cappelli.

Il Comitato d'Ascoli ha esposti vari campioni di lavori in legname di faggio, in vimini, in terracotta, ed altro. Sembrano soprattutto notevoli per buon mer-

cato alcune paniere di vimini. Il Comitato di Brescia ba inviati alcuni saggi di lavori in vimini, e di calzature ordinarie.

Sono infine degni di gratitudine il Comizio agrario di Reggio nell' Emilia per alcuni saggi di lavori contesti in trucioli di salice, foglie di formentone ed alghe; il sindaco di Formiggine, avv. Francesco Aggazzotti, per vari saggi della lavorazione de' cappelli di paglia in quella Comune; il signor A. Guerrieri sindaco di Moresco pei saggi della lavorazione delle granate nella provincia di Fermo.

Non è da dubitarsi che se il bell'esempio dato da questi Comitati e da questi municipali rappresentanti avesse trovato più imitatori iu questa prima nazionale ostensione, o fosse per trovarli nelle future, i vantaggi offerti dalla Galleria economica sarebbero stati o diverrebbero d' una importanza e di una efficacia molto maggiore. Soltanto non vuolsi dissimulare, che a volere appieno raggiungere un tale scopo, sarebbe da desiderarsi che chinnque, o Comitato o individuo, intendesse farsi collettore, seguisse il sistema opportunanicate adottato dal sottocomitato di Pistoia che, nel raccogliere i vari prodotti e nello indicarne l'ufficio ed il prezzo, non ha omesso di notare anche il nome del produttore, perchè in tal modo non è tolto il vantaggio a questo di esser premiato qualora lo meriti, e al consumatore di sapere a chi ricorrere per procurarsi i prodotti il cni uso a bnon mercato paressegli confacente o ai propri bisogni. o al proprio interesse. Laonde per questa parte il sottocomitato di Pistoia si è reso degno di una specialissima lode.

## Conclusioni. Ogni opera deve avere uno scopo. E chi

ne ha condotta una a termine, suole volgere ad essa uno sguardo per vedere sc o quanto il suo scopo sia stato raggiunto. Ed ancor noi ci volgeremo indietro per investigare se la Galleria economica abbia prodotto tutto il vantaggio che era da aspettarsene. Ma siamo costretti a riconoscere che non tutto. Affinchè potesse prodursi, sarebbe bisognato che nella Classe XXI si raccogliessero tutti gli oggetti che veramente si distinguessero, più che

per buon lavoro, per buon mercato, e che dai molti e immediati confronti potesse emergere il graduale merito de' prodotti, e il sicuro criterio de' gindicii. Ciò non è avvenuto ne poteva avvenire, perche ne in questo ne in altri anni la Galleria economica è stata o potrà essere abbastanza compiuta, troppe essendo le difficoltà che vi si oppongono, e che sono a parer nostro insuperabili.

Per raccogliere in una stessa Classe tutti i prodotti che potrebbero esser notevoli per la mitezza de loro prezzi, bisognerebbe o che i produttori spontaneamente volessero collocarveli, o che la facoltà di trasferirveli fosse devoluta ai preposti alla ostensione. Ma il primo effetto non è da sperarsi, il secondo non è da gradirsi. Il primo effetto non è da sperarsi, perchè molti o per la non lodevole vanità di comparire piuttosto tra i buoni che tra gli economici produttori, e molti per non isvelare i modici prezzi di fabbrica con isconteuto de' propri avventori diretti, cioè de rivenditori, sdegnano con animo deliberato di scegliere per palestra la Galleria economica. Il secondo effetto non è da gradirsi, perchè col devolvere ai preposti di nna Classe la facoltà di trasferire in essa gli oggetti già collocati in un'altra, si vieue ad offeudere a un tempo stesso la libera volontà degli ostensori, che potrebbero reputare contrariata mediante tal traslocamento la propria intenzione, e a suestiare delle dannose gelosie ed anche a trovare delle oppozizoni spiacevoli ne preposti delle altre Classi, i quali devono naturalmente ambire di serbare la propria Classe più florida che

sia possibile. Per questi motivi avvenne che nella Esposizione del 1861 la Galleria economica rimase ancor più povera di quanto avrebbe dovuto uaturalmente essere, e che nelle altre Classi si trovarono sparsi molti prodotti economici che in essa non erano, o più economici di quelli che vi erano. Perciò, oltre mancare al proprio ufficio che era quello di raccogliere tutti i prodotti a huon mercato, e di stabilire un confronto e un concorso tra quelli del medesimo genere, pose anche i Giurati nella difficoltà di formarsi un giusto concetto intorno al merito de' prodotti che ebber sott'occbio, comparativamente a quelli che o non poterono giudicare o neppure conobbero. E questa medesima fu a un dipresso la condizione della Galleria economica nella Esposizione torinese del 1858, e sarà probabilmente anche in ogui Esposizione futura.

Ma dunque questa Classe è essa priva d'ogni utilità e d'ogni importanza, e dovrà perciò esserne consigliata la soppressione? Tutto il contrario. La utilità e l'importanza della Galleria economica è anzi tanta, che una Galleria economica dovrebbe esser conteuuta, o piuttosto costituita da ciascuna Classe. Perocchè in una ostensione industriale è moralmente impossibile stabilire una assoluta separazione tra il buon prodotto e il bnon mercato. E invero, come concepire il progresso nella industria, senza annettervi l'idea del progresso nello spaccio? E come supporre progresso nello spaccio senza supporre un equilibrio tra la qualità del prodotto e quella del prezzo? È infatti difficile che tra molti prodotti congeneri, due o più non gareggin tanto tra loro, da lasciare incerto qualunque gindice intorno al grado del relativo loro merito intrinseco: e in tal caso, a qual più sicura pietra di paragone ricorrere, se non al loro prezzo? Se tra l'uno e l'altro la differenza nella qualità è minima, e la differenza nel prezzo è grandissima, non vi ha dubbio che avrà maggior merito quel prodotto che, quantunque o eguale o poco inferiore per buon lavoro, sarà molto superiore per buon mercato, perche troverà certamente più compratori questo che quello, e darà percio luogo a una maggiore abbondanza di spaccio, di lavoro, di commercio, di pubhlica e privata ricchezza, di tutto ciò insomma che costituisce l'essenziale scopo di ogni industriale ostensione.

Questo infatti sembra essere stato il pensiero da cui gl'Inglesi, per quel senso pratico che li costituisce maestri e giudici si competenti in economiche e industriali materie, sono stati indotti ad escludere nelle ostensioni passate la Classe della Galleria economica, e a persistere sullo stesso sistema anche in quella del 1862, a malgrado del contrario esempio, o pinttosto a norma delle non felici esperienze di Parigi, di Torino e di Firenze. E questo è il sistema che in avvenire dovremmo adottare, auzi perfezionare noi stessi. Il modo ne è assau semplice e facile. Affinchè ogni Classe, e quasi l'intiera ostensione, si trasformasse in una vera e propria Galleria economica, hasterebbe esigere che ciascuu prodotto fosse contrassegnato dal respettivo prezzo o di fabbrica o di commercio, se lavorato; o dal prezzo medio di un quinquennio, se naturale: ne inopportuna o inutile pel produttore dovrebb'essere la esibizione di documenti significanti e autorevoli, come quelli che dicemmo esibiti dal signor Laschi. Qualora pei piacesse stabilire una più decisa senarazione tra il buon prodotto assoluto e il buon mercato relativo, hasterebbe dividere ciascuna Classe in due sezioni, cioè la tecnica e la economica, dalla prima delle quali dovesse esser messo in ispeciale comparsa il buon prodotto, e dalla seconda il buon mercato. Qualora anche si volesse schiudere una più ampia esclusiva gara di buon mercato, si potrebbe di quando in quando destinare a tale scopo una intiera ostensione, sotto il nome di astensione economica. Qualora infine in ogni ostensione volesso serbarsi alenn che di più conforme ad una Galleria economica, questa dovrebbe consistere soltanto in una Classe destinata ad accogliero collezioni del genere di quelle esibite dal Comitato di Bergamo o da quello di Palermo nella Classe XXI, o dal cavalier Toscanelli in un'altra.

preferibile ai preposti delle ostensioni furue, ciù che preme di ben determinare si c, che come l'economia e demento inseparable d'opni industria, così i ritreiro comonico dere essere lambie. Finiremo pertante cui lo seprimere na voto. Vogliano i produttori italiani finir di spogliaris di evite pregindiri che loro fan reputare avvilimento del prodotto la diminuzione del pregione presandera inrece, che il presenta per consenio del prodotto del prodotto la presenta del miglioramento del prodotto e l'agrecolora del miglioramento del prodotto e l'agrecoleza del prezez, ocsitturia sempre non

Ma qualunque sia il sistema che sembri

solo il nor precipuo merito, ma anche il loro vero interesse. Fercoche non vi ha aumento di ricchezza senza aumento di spaccio, nei aumento di spaccio, nei propio di propio di propio di propio di propio aumento di buon mercato; che non zioni ne consumatori, di lavoro e di guazioni ne consumatori, di lavoro e di guadagno nel produttori, e di operosità, agiatezza civiltà e buon costume in tutti: e il merito è questo. I preposti poi alle industriali ostensioni, vogliano essere i primi a promuovere, conditivare, incoragiare que-

sti risultamenti col non disgiungere mai l'idea del progresso tecnico da quella del progresso economico, col consociarle anzi quanto è possibile in un sintetico ufficio che impedisca di separarle anche a chi uce serbasse la volonti, e che d'ogni futura ostensione industriale faccia una tecnicoeconomica Galleria tutta intiera.

Firenze, febbraio 1862.

E. Rubieri, Relatore.

.....

## CLASSE XXII.

## Architettura.

#### COMMISSIONE DEI GIURATI.

ALVINO Prof. Architetto Ennico, di Napoli, Presidente. BATELLI Ingeguere ORAZIO, di Firenze, Vice Presidente TREVES Architetto MARCO, di Vereelli, Segretario e Relatore BERRETTI Prof. NICCOLO, di Firenze. CORAZEI Cav. Prof Archit. ANTONIO, di Firenze, FABRIS (DE) Prof. EMILIO, di Firenze FALCINI Prof. MARIANO, di Firenze GAMBERAI Ingegnere ANOIOLO, di Pistoia GUIDOTTI Ingegnere ENRICO, di Firenze Ispettore della Classe) LOTTI Ingeguere Exitto, di Firenze MARTOLINI Prof. GUGLIELMO, di Pisa. MAZZEI Prof. FRANCESCO, di Firenze MONTI Prof. Archit CORIOLANO, di Bologna Poggi Ing. Giuskppe, di Firenze. PRESENTI CAV. lng ENRICO, di Firenze. RUGGERO Archit. MICHELE, di Napoli. SANTINI Archit, GIOVANNI, di Perugia. SILVESTEI Archit, GIOVANNI, di Firenze. SOLAINI Archit. ARISTODEMO, di Volterra. VALLE (DELLA) Archit. ANOIOLO, di Livorno.

L'architettura arte sorrana, a cui fanno corteggio le artisfini e a cui quesi tutte le artt minori sono tributarie, o da esas prendono vita, appunto come fume che di mille torrenti s'ingrossa e poi nel suo procedere messtoso per altertatati rivi spande i tesori fecondi che ha raccolti, rachitettura, dio, doveva di necessità sigularchitettura, dio, doveva di necessità sigularchitettura, dio, doveva di necessità sigucanti della di la superio di superio di superio di sigui proporti di superio di superio di superio di sigui presenta di superio di superio di superio di potera essere esclusa da questo l'anticon, della intelligenza ed attività italiana, e ben foce chi decretava che vi avesse un

All'invito l'Italia corrispose in gran parte, mandando dai materiali e su su fino al più sublime dei prodotti, quello del pensiero. È appunto pel gran numero e varietà degli oggetti attinenti a questa arte, che male si sarebbero potuti comprendere sotto una sola classe, furono suddivisi în tante classi e categorie, affine di renderne più facile lo studio, più esatta l'apprezzazione dei nuovi metodi e perfezionamenti introdotti.

Sotto l'intestazione di Classe XXII. suddividendola in tre Sezioni, vennero raccolti, 1º i disegni e le piante architettoniche — 2º i modelli in rilievo — 3º l'ornato disegnato e modellato. Più sotto parlo solo della prima di queste sezioni, obbligato qual sono a tacere delle altre due, inquantochè nel definitivo ordinamento delle Classi gli oggetti spettanti alla seconda Sezione, vennero distolti da questa Classe per essere allogati alla XII; ed in quanto agli Ornati modellati e disegnati impossibile sarebbe il parlarne, non avendo avuto in questa Classe rappresentanza alcuna. M'incombe però il dovere, cui mi è lieto adempiere, di ripetere cioè quanto dissi nel Rapporto gia stampato sui giudizi emessi dal Giuri della Classe XXII, cioè che · dalla sua assenza in questa Classe non

si può arguire essere lo studio dell'ornato in Italia crascurato; basta il percorrere il locale della Esposizione per convincersi del contrario. La deficienza di opere in questa parte dell'arte del disegno, proviene invece dalla tanta estensione e generalità, che essa ha preso ad abbellimento di tutte le acti industriali e fatta così di ragione comune, non ha luogo di mostrarsi come una particolarità, o come un soggetto di concorso. »

Vengo ora a parlare dei progetti architettonici; ma prima è conveniente stabilire sotto qual punto di vista devono essere giudicati, affinchè le induzioni da trarsi sieno vere e feconde di qualche risultato pratico, al quale, come a scopo precipuo, mirava il real Governo nel decretare la

prima Esposizione italiana.

Le aspirazioni al bello sono comuni a tutte le arti, e tant'è che da questo epi-

teto prendono uome.

Diversifica l'architettura dalla pitturn, scultura e musica, inquantochè mentre queste mirano a destare impressioni che possono chiamarsi puramente ideali; nel-l'architettura l'idea artistica è strettamente congiunta ad una applicazione materiale, alla soddisfazione di un bisogno, ed è rattenuta nei suoi slanci dai limiti che la materia di cui si serve le impone.

Ma in ricambio, se il concetto architettonico prende norma dall'uso, e in quello pongansi di conserva in giusta misura i rapporti intimi della forma e della disposizione colla destinazione; dalla semplice osservanza di queste norme emerge, al dire di Leon Battista Alberti, il vero bello, il quale non può dall' utile e dalla con-

venienza essere disgiunto.

Infatti, qual senso indefinibile di piacere non proviamo alla semplice vista di un ben inteso edifizio? È se l'architettura spiega i snoi vanni oltre i bisogni ordinari della vita ed allivella la rappresen-tanza artistica alla sublimità dello scopo, ci sentiamo penetrati da un alto sentimento di ammirazione, soggiogati direi quasi dalla impressione che il monumento desta in noi. Ma anche queste pagine di pietra, che stanno a segnare la potenza, il genio e la grandezza di un popolo, dalle costu-manze dei tempi e dalla natura dei materiali prendono il carattere che le distingue. Di qui la necessità che all'idealità della forma ogni progetto sveli la conoscenza dei dettami positivi della scienza. e la padronanza di quelle nozioni intermedie, che non derivano ne dalla scienza, nè dall'arte, e sono il resultato della pratica di costruire, o di studi speciali fatti sulla tecnicità dell'arte.

Quei progetti di puro esercizio senza

destinazione, privi di quelli sviluppi che renderebbero possibile la realizzazione della loro esecuzione, se ottimi come esercizi di studio nelle accademie, di necessità in niun conto debbono essere tenuti se presentati a figurare in questa mostra, ove ogni cosa ha un' applicazione pratica, ove tutto è realtà e non aspirazione.

Ne puossi apporre l'associazione delle altre arti belle colle industrie e manifatture in questa Esposizione; perchè anche i dipinti, a cui è permesso uscire dalla realtà, sono la concretazione della idea, mentre i disegni architettonici sono una imperfetta rappresentazione di quella.

Questa condizione speciale degli studi dell'arte di costruire, ha fatto si che molti gridarono contro loro l'ostracismo dalle esposizioni industriali, e di questa sentenza era altresi il chiarissimo professore En-rico Alvino, emerito presidente della se-zione di architettura, il quale dopoche il Ginrì ebbe terminato i suoi lavori, leggeva nn'erudita e brillante memoria a provare come male si addica il chiamare l'architettura a figurare nelle pubbliche mostre.

Chiamato a fare nn rapporto sopra un fatto e non sulla convenienza ed opportunità di esso, ho accennata la opinione dell' onorevole signore Alvino, opinione del resto divisa da molti altri, per vieppiù far rilevare le difficoltà che si incontrarono per stabilire le basi che servir dovevano a pronnnziare i gindizi, e ad un tempo per far nascere la convinzione che fu penosa necessità quella del Giuri di usare di un certo rigore, sebbene ciò sia un anticipare su quanto sono per dire. Ma come poteva essere altrimenti, se la maggior parte dei lavori presentati in questa Classe erano semplici esercitazioni a fine di studio e senza scopo di applicazione?

Infatti sopra la totalità di ottanta progetti esibiti da cinquantaquattro espositori, cinque soli sono disegni di editizi costruiti, dieci sono restauri di frammenti e monumenti romani e del XIV secolo; quindici sono progetti immaginati dai loro autori, collo intendimento di sodisfare ad un bisogno più o meno sentito, ed in parte ideati, avendo di mira la località della loro possibile esecnzione. La maggior parte però dei lavori esposti, una cinquautina circa, apparteneva assolutamente alla categoria citata più sopra, la quale, se convenientemente può essere presa iu considerazione in un'aula accademica, qui, dove si vuole l'opera, la cosa anziche il concetto e l'immagine, non aveva ragione d'essere, nè poteva aspirare a suffragi. E ciò perchè invano si sarebbero cercati iu essi quei particolari che sono il corredo indispensabile di un vero progetto, e dai quali

il perito in quest'arte vede colla mente l l'edifizio compiuto, ne percorre i ben disposti ambienti, vi scopre la convenienza degli usi, ammira l'adeguata decorazione, e comprende i giusti rapporti che danno vaghezza e solidità, senza spreco di forze e quindi di spese.

Progetti che fossero in onesta desiderata condizione erano in piccol numero, ed alcuni di essi, o per essere opere di membri del Giuri della Classe, o di persona definita, non poterono esser presi in considerazione pel conferimento della medaglia.

Sopra 80 studi presentati, ne furono esaminati dal Giuri, stante le esclusioni accennate che erano volute dai regolamenti, soltanto 65. Di questi, sei ottennero l'onore della medaglia, e cinque consegnirono un numero distinto di voti senza raggiungere la maggiorità. Gli altri tutti, fra cui molti non erano certo senza pregio. non ne raccolsero tal numero da farne menzione, sia perche mancassero dei necessari sviluppi, sia perche avessero piuttosto importanza quali studi scolastici, anziche servire di prova della piena conoscenza dell'arte acquistata cogli esercizi accademici.

I sei che furono giudicati meritevoli di premio, attirarono quasi tutti gli unanimi suffragi della Commissione, e ciò dico a provare come ciascun membro fosse penetrato dei principii che servir dovevano di

norma ai gindizi.

E da osservarsi che tutti i premiati e tre pare dei cinque, di cui si è fatta onorevole menzione, appartengono al Napoletano ed alla Sicilia. I loro lavori sono in ampia scala, disegnati ed acquerellati con gusto. In essi è ricerca di nn effetto nittorico, qualche tentativo per trovare combinazioni nnove, e trapela dalla generalità un senso artistico vivace, nna buona tendenza negli studi. Alla risorta Pompeia ed agli stupendi ruderi dell'architettura greca, non che agli avanzi di quell'arte ingegnosa piena di gusto e fantasia degli Arabi, devesi a mio credere la vaghezza ammirata in questi studi.

Salvo bene inteso alcune eccezioni ed anche distinte, in generale i lavori presentati dalle altre scuole sono pallida imitazione delle opere del Vignola e del Palladio; pochi e deboli sono quei tentativi per creare non dirò un'arte novella, ma per farla piegare ai nuovi bisogui, alla ci-

viltà dei nostri tempi.

Pure vive in essi nna sana tradizione. non ritrovi pessuna stravaganza immaginativa, nessun barocchismo che stia a indicare ed a far temere un traviamento nel gusto artistico un' e soca di decadenza: se quelle cepide ceneri saranno rimosse da

un soffio vivificatore, scintilleranno certo di novella luce brillante, come quella che irradio la patria nostra ai tempi fortunati per l'arti.

Queste speranze e questi criteri, si riferiscono a quanto in questa Classe è stato recato da alcune provincie, delle altre emanazioni artistiche del resto d'Italia non potendosi parlare essendo mancata la ma-

teria

All'invito fatto all'Italia tutta, corrispondevano bellamente le provincie meri-dionali, l'Umbria e la Toscana. La Sicilia mandando 18 progetti, Napoli 15; 20 Perugia e 18 Firenze. Le altre in gran parte si tacquero. Solo lo città di Bologna. Modena, Torino, Genova e Brescia mandarono fra tutte il debole contingente di numero 9 lavori.

L'incertezza in cui era il pubblico che l'Esposizione avesse realmente luogo nell'anno passato, ed il breve tempo trascorso dal Decreto all'attuazione di quella, non lasciò campo agli architetti di preparare i disegni delle loro maggiori opere eseguite, per presentarli come degna offerta al primo tempio delle arti e dell'industria italiana. D'ordinario i progetti per la esecuzione si fanno senz'apparato e alla buona: furono dunone gli architetti presi alla sprovvista e vanno scusati.

Delle ragioni politiche, pur troppo ben note, ci hanno privati dei saggi che il Veneto e Roma avrebbero potuto mandare; non saprei per altro come spiegare la quasi completa assenza di opere lombarde, mentre per importanti costruzioni e pubblicazioni artistiche tanto si distingne la ricca Milano. Ma se pochissime furono quelle mandate dal Piemonte, fu perchè nelle esposizioni praticate in Torino i disegni e progetti architettonici ebbero ostracismo.

Sia data ginsta lode alle provincie meridionali, alla Toscana ed all'Umbria che non lasciarono deserta questa Classe, la quale, come regina, avrebbe dovuto stare

a capo di tatte le altre.

Alcuni indagando le cause della lamentata deficienza di disegni di fabbriche ese gnite, potrebbe attribuirle a difetto di attività o ad inopia di ingegno negli esercenti questa nobile arte.

Grato mi è il dire che, chi così opinasse, anderebbe di molto errato e darebbe prova di ignorare, sonz'alludere alia sola Firenze, che niù non cape nella cerchia antica. quale sviluppo abbia preso l'arte muraria

in tutte te città d'Italia.

A viemeglio provere il conto in cui è tenuta l'arte, rammento pure i lavori di restauro per la conservazione dei monnmenti aviti, restauri che si vanno facendo coll' impiego d' ingenti somme, sebbene ed a rammarico il dico, non sempre siano condotti con quel criterio e quella erudizione che simili imprese richiedono.

Qui tornerebbe in acconcio uscire dalle sale dell' Esposizione, percorrere le cento città intente ad aggrandirsi ed abbellirsi, e fatto il computo di quelle fabbriche inalzate dalla sola speculazione, e lasciato a questa lo scandagliare il suo tornaconto ed ai cultori della statistica il dedurne le conseguenze che all' industria e ricchezza nazionali si rapportano, fermarsi a tutt'agio davanti a quelle costruzioni in cui l'aspirazione al bello non va disgiunta dal comodo e dall'ntile, indagare quale il gusto, quale lo spirito che le informa e trarre le deduzioni relative allo stato dell'arte. Colta così l'architettura sul fatto meglio che sulle poche carte presentate a mostra, si giudicherebbe se si tenti promuovere una felice reazione o venga questa ritardata, se per caso avesse già acquistata una modalità tutta propria, confacente alla nuova civiltà, e se questa poi fosse tanto contraria all'arte come da alcuno si pretende. E qualora si allontanasse dagli eterni principii del bello, o, troppo ligia alle conquiste che su quello fecero le età trascorse, si fosse resa per infingardaggine pedissequa; accennare a que rimedi che la potessero rilevare e spingerla a gareggiare coi bei tempi di Pericle, di Traiano, di Leone X. Ma questa gita di piacere, questo panorama vagheggiato mi condurrebbe nientemeno che a tessere la storia dell'architettura, mentre il mio computo si limita ad un semplice rapporto che racchiuda le osservazioni ed i giudizi calmi e disinteressati della Commissione.

É doloroso che fra noi non si pubblichion, siccome in Germania ed in Francia, di quelle opere periodiche architettoniche chion, siccome in commentare qui sorzi grado anche i lottunta di misurare gli sforzi che si fanno per tener vira quell'arte, da cui trassero tanta gloria i nostri maggiori. Queste opere avrebbero suppillo in gran del allora il Giuri con piena certezza avrebbe potnot arguire del vero stato dell'architettura, e prendere occasione al proporre una soluzione al problema non ancor ben una soluzione al problema non ancor ben a darsi agli studi architettonia

È innegabile che l'architetura trovasi in un momento di transizione, o meglio di sosta. Non scorgesi la Dio mercè, come si disses sopra, traviamento nel gusto da far temere la decadenza, ma neppur brilla di vivida luce, presaga nou diro del Brunelleschi, dei Michelangioli, dei Bramanti, creatori del risorgimento artistico, ma almeno dei Peruzzi, Sansovino e Sanmichele brillanti satelliti di quegli astri maggiori.

Pare è impossibile che l'Italia creatrice di tre opodi. Ir lingue et rei villa, perda la tradizione del suo passato, ora che quasi na raginuto la più granda della suo assinon essere l'epoca nostra propizia alle arti, perche il suo pensiero. Il suo apirio, la sua attività è rivolta alle scienze positive del alle industrie, dimenticano che l'artie e come solice di ogni cosa irradia ed abbella. Cella grandezza avvenire.

della giralitezza avventre, de quel sommo juegono del Sammichele, per provare come ogui cosa sotto la mano del genio prenda forma anuirishile, per carattere e per bellezza. Egli, mentre seppe creare nuovi sistemi che tutto di sono la norma deitire gli inerti e resistenti baltandi di compostinoni architettoniche sublimi. Seguiamo le sue orme, e se così si vuole si restringa pure nei confini della seienza. J'arte delle costruzioni militari, ma non si mandi l'arzioni dalle sole formale matematiche.

Certo molte considerazioni d'ordine scientico entrano nell'economia d'una faibirica; ma la solidità, il comodo e l'utile non costituiscono ancora il bello, e cesserebbe l'architettura d'essero un'arte se a quello pure non mirasse.

Lo sviluppo grandissimo delle scienze esatte, le loro grandi ed utili applicazioni, hanno sedotto le nuove generazioni, hanno tolto all'architettura propriamente detta molte attribuzioni, non senza grave scapito del princinio estetico.

Se colpa v ha in questa pseudomorfa dell'arte, in gran parte vuoles attribuirla all'intera società non agli addetti a quella. Essi obbediscono involontariamente alla legge economica, che la richiesta produca la concorrenza. Dall'alte sfere governative solo può essere tentato e provveduto a mitigare questo stato di cose.

L'incremento scientifico, corredato da buon metodo d'insegnamento, ba aumentato il numero dei suoi cultori distraendoli dal vero campo dell'architettura, la quale è rimasta comè in sua sutura con tirocinio arduo e lungo, trascinata suo malgrado dietro il carro della scienza, e da questo attuitta nei suoi slanci anzichè esserne convencolmente sussidata.

A detta di molti critici, poco si pensa all'estetica la quale rafferma gl'ingegia all'estetica la quale promove il loro sviluppo e li rende atti a compiere opere grandi: ma quando a ciù si vada rimediaudo, vuolsi pure non sieno lasciati in non cale i suoi cultori.

Va errato chi dice decadere le arti per mancanza di grandi occasioni. Una costruzione qualunque corrispondente all'uso cni è destinata, purchè coordinata con armo-nia, merita il titolo di artistica; s'abbia pure scopo modesto come un asilo d'infanzia, un' officina, una stazione di strada ferrata. Se un poco di fuoco sacro inspira i fortunati autori di questi tempii della carità e del lavoro, saranno vivide fiamme che daranno splendore all' arte moderna.

ll grandioso sorge dai rapporti non da estensione sterminata; il bello dall'armoniosa disposizione delle parti, anziche da profusione di ricchezza nella materia e nella decorazione. Nessuno dirà piccolo il tempio di Bramante a San Pietro in Montorio racchiuso in stretto cortile, nè priva di bellezza la torre di Andronico, elevata al modesto fine di indicare agli ateniesi da quale parte spirasse il vento.

Cho da un pezzo non siano sorti di quei folgoranti artisti, gloria delle età trascorse, niuno vorrà negarlo. Pure la patria nostra oltre alle ispiratrici bellezze naturali costanti, o sempre rinascenti, ha i monumenti aviti per infiammare quei prediletti, che un senso intimo del bello porta a sentirlo, gustarlo e produrlo; pure le aumentate popolazioni, le cresciute ricchezze, i nuovi bisogni alimentano l'operosità degli architetti. Perche non vediamo improntata ne nelle costruzioni, nè nei progetti, liberi campi dell'immaginazione, la mano di nn genio creatore? Nei secoli trascorsi, ogni regno, ogni comnne ha eretto monumenti che sono vere armi gentilizie che li distinguono per nobiltà gli uni dagli altri; noi invece abbiamo nobiltà di reminiscenza ereditate e non guadagnate, i nostri stemmi sono inquartati e raccozzati, mancano di

unità e grandezza.

Che il genio italiano sia come pianta stremenzita da cui più non si speri il ri-goglio delle frondi, l'olezzo dei fiori e la soavità dei suoi frutti? Dobbiamo disperare di vederla di nuovo fecondata? Lungi da noi si nero presagio. Bisognerebbe avere dimenticato quei nobili tentativi, sebben rari, che stavano nelle sale dell'Esposizione a ravvivare le nostre speranze, dimenticati eli sforzi di alcuni nobili ingegui per imprimere negli edifizi moderni il triplice suggello della scienza, dell'industria e della tradizione.

I tentativi surriferiti, le istigazioni che tutto di sono ripetute da critici distinti, la coscienza dolorosa di non poggiare all'altezza dei nostri avi, sono precursori del volere e della forza per arrivarvi. Nel modo che quasi inattesi, insperati sono ritornati per la patria nostra i giorni felici per la gloria del campo e della poli-

tica, ritorneranno pure per l'architettura. Le aspirazioni verso l'ideale fecero la grandezza degli avi nostri, che con istudio costante mirarono alla conquista del bello e vi riportarono mirabili vittorie. A noi tocco la fortunata eredità, ma a noi pure spetta il conservarla e l'ingrandirla, e la nuova generazione non manchera al nobile computo che le spetta.

A buon augnrio e ad iniziazione di questa nostra missione, riporto qui la nota dei premiati e di quelli di cui si giudico fare onorevole menzione.

### ELENCO

# DELLE OPERE DISTINTE CON MEDAGLIA.

# PRIMA SEZIONE.

43 CATEGORIA. - INVENZIONE.

Progetti di nuovi edifizi eseguiti e non esegniti.

- Damiani Giuseppe, di Palermo, Progetto di un campo santo per una città capitale.
- 2. SOLARI GIUSEPPE, di Napoli. Progetto di una reggia.
- 21 CATEGORIA INVENZIONE. Progetto di rinnuovazione e di restauro di antichi monumenti.
- 3. FIOCCA GIUSTINO, di Napoli. Progetto di restauro del foro di Pompei, e frammenti architettonici pompeiani.
- 4. REGA GHERARDO, di Napoli.-Progetto di restauro del tempio Castore e Polluce a Napoli.
- 5. Breglia Niccola e Rosati Panfilo. di Napoli. - Raccolta di frammenti ar-

100 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 -

chitettonici, monnmenti e dettagli pompeiani restaurati.

# SECONDA SEZIONE.

COPIA.

6. PATRICOLO GIUSEPPE, di Palermo. --Disegno della porta maggiore del duomo di Monreale.

> Elenco delle Opere di cui si fa onorevole menzione.

Progetto di un cimitero civico nella comunita di Stagliano presso Genova, del signor Resasco Gio. Batta. di Genova. Progetto di un teatro per una città di

Progetto di un teatro per una città di primo ordine, del signor Rosati Panfilo di Napoli. Restauro del foro di Pompei, dei signori Rosati Panfilo e Breglia Niccola di Napoli. La riproduzione dell'arco di Alfonso di Aragona a Napoli, del signor Capocci Oscar-

re di Napoli stesso. Progetto di un palazzo di giustizia, del signor Giardi Giuseppe di Firenze.

Firence, Settembre 1862.

Il Segretario e Relatore MARCO TREVES.

## CLASSE XXIII.

# Disegno, Pittura, Incisione e Litografia.

### COMMISSIONE DEI GIURATI.

GATTINABA di BREME Marchese Senatore Arborio, di Torino, Pre-

DANDOLO Conte Cav. Tullio, di Varese, Secondo Presidente. MORELLI Dottor GIOVANNI, di Bergamo, Vice-Presidente. PASSERINI Cav. LUIGI, di Firenze, Secondo Vice-Presidente. MANFREDINI Prof. FRANCESCO, di Modena, Segretario e Relatore. SABATIER FRANCESCO, di Montpellier, Secondo Segretario, ALOYSIO-JUVARA CAV. Prof TOMMASO, di Napoli BALDI Ugo, di Firenze BALZE RAIMONDO, di Parigi. BIONDI Cav. CARLO, di Firense (Ispettore della Classe). BERCI EMILIO, di Firenze. CISERI Prof. ANTONIO, di Firenze. FEZZI RIMEDIO, di Pisa. GATTI ANNIBALE, di Firenze. LAPI EMILIO, di Firenze. LIVY Prof. FILIPPO, di Firenze MELCHIOR Cav. ALESSANDRO, di Firenze MUSSINI Comm. Prof. CESARE, di Firenze. MUSSINI Cav. Prof. LUIOI, di Siena ONESTINI Prof. SERASTIANO, di Lucca. PIATTI GIULIO, di Firenzo. POLLASTRINI Prof. ENRICO, di Firenze RAIMONDI Cav. CARLO, di Castello.

RASORI Cav. Prof. VINCENZO, di Bologna SERARITANI TOMARSO, di ROMA. SMARGHASSI DEL VASTO Cav. Prof. GABRIELE, di Napoli. TESTI DAVID, di Parma. TORRIOLNI Marchese Luiot, di Firenze.

Il farzi un giusto concetto dello aixtopresente delle arti e delle industrie in Ionprima Esposizione aixtonde, in Ionprima Esposizione naxionale, io, nel riferire quanto operò il Consiglio dei Giurati
della Ciasse XXIII, reputo antitatto mio
debito esporre ciò che gli venne fatto di
debito esporre ciò che gli venne fatto di
debito esporre ciò che gli venne fatto di
fornaria del suo incrimento successivo dalla Ultimo risorgere delle arti fa noi, e quali
speranze concepirae pel tempo che deverrie. L'aggiudicazione dei premi che fu

afidata ai Ginrati, come cosa che concerae individui, è affatto secondaria, a fronte di questa sostanziale e principalissima, che ha per iscopo l'utile e il decoro della patria risorta: però non credo mancare all'obbligo assunto verso la Commissione reale e verso i miei onorevoli colleghi, se su di essa mi diffonderò maggiormente e sarò brere nel resto.

Non occorre qui dimostrare quello che omai tutti sanno, e di cui ci chiarisce la storia di tutti i popoli civili, che cioè le arti del disegno e della parola crescouo e fioriscono nel crescere e nel fiorire degli Stati, e nella decadenza loro si viziano e si corrompono, come quelle che emanano dall'immaginazione e dal sentimento, le quali facoltà negli uomini liberi, operosi e forti sono perfette, e negl'inerti, corrotti

e fiacchi si guastano Col cadere della libertà in Italia, appoco appoco si fuorviò il gusto nelle arti del bello; e perchè delle virtù anticbe, avvegnachè perdnte nella massima parte, pure rimaneva ancora da principio un certo vigore negli uomini, il secolo XVII imperversò furiosamente farneticando a guisa d'infermo che vaneggia nello accesso di febbre acuta. Ma quel vigore quasi di ebbrezza poco durò, e spossato il secolo che venne dopo folleggiò fiaccamente, come colui che senza racquistare il senno ha smarrite in tutto le forze. Allora fu veramente nna età bassissima, sbiadita parodia di quella che l'avea preceduta. Quali gli nomini, tali furono le lettere e tali le arti. Il vestire, lasciate le fogge spagnuole, goffe ına splendide, era sceso a una pomposa grettezza, che senz'aver nulla di quella schietta ed elegante semplicità che in tempi grandi conviene ad uomini dignitosi ed austeri, non serbaya nemmeno quella magnificenza che in una età pervertita può soddisfare all'orgoglio. I visi imberbi e la canizie simulata mostravano fuori la puerile decrenitezza del secolo svigorito. Buone a siffatti uomini le melensaggini rimate dei pastori d'Arcadia; buona l'arcbitettura che alle proporzioni meschine si studiava crescere decoro con più meschini e insulsi ornamenti; bnona la scultura da scarpellini più che da artisti; bnona la pittura al pari della statuaria, senza scopo e senza carattere, che perfino nelle tele dei dipintori veneti avea perduto il vivace colorire di quella scuola. Mentre nei nostri campi si trascinavano alla lunga guerre non no-stre, senza che nell'animo dei cittadini alcun pensiero di patria eccitasse desideri o speranze, fra quegli uomini intorpiditi, e non curanti dei propri destini, la moda, nuova dea più capricciosa e più volubile della fortuna, sulle lettere e sulle arti scadute si levò imperatrice ed arbitra, e si diè a volgerle e rivolgerle senza scopo e senza ragione, com'avea praticato fiuo a quel tempo colle acconciature, colle vesti e coi domestici arredi.

Senonchè, per nostra graude ventura, appunto in codesta età di letterarie el artistiche inezie, gli spiriti più eletti, nauseati della vanità loro, si diedero con tutte le virtù dello intelletto alle meditazioni della filosofia, e quanto più l'immaginazione ed il gusto avevano smarrito il sentimento del bello, quanto più il cuore avea smar-

rito il sentimento del buono, tanto più energiche nella indagine del vero si affaticarono le menti della gente studiosa. La filosofia, accolta prima dagl' ingegni migliori più che altro come conforto nella bassezza del secolo, non si perdè in quelle futili speculazioni della metafisica, che mai non approdarono a nulla, ma, secondo la naturale tendenza che mostrò in ogni tempo in Italia, si volse all'utile pratico, e in breve, diradando le tenebre d'errori inveterati, e scuoprendo nuovi veri facilmente applicabili a benefizio degli uomini, incominciò a far loro presentire e bramare un'epoca di risorgimento e di vita nuova, a cui non aveano osato pensare nel lungo . e doloroso torpore di quella età scaduta.

totoroe or pore direction at the constitution of the constitution

iniziata. Gli studi storici, ravvivandosi, come agli animi bramosi di ritemprarsi additavano gli esempi delle antiche virtù romane e greche, così alle arti e alle lettere additavano i romani e greci modelli, perchè si rifacessero ad un più severo e più schietto sentire: ed arti e lettere si volsero tutte alla imitazione dell'antichità, sulle orme della quale procedendo, pervennero a rom-pere le uggiose pastoie del manierismo, e a fare quel primo passo, che mon avrebbero osato muovere senz' altra scorta. In-tanto avidamente si cercavano le memorie dei secoli vetusti; ferveva l'amore degli scavi; gli avanzi di Pompei e di Ercolano si dissotterravano; si arricchivano Roma, Firenze e Napoli di mirabili collezioni di statue, di medaglie, di bronzi; si pubblicavano illustrazioni di antichi monumenti. opere di eruditissimi ingegni: e tutto ciò era esca a quella nnova passione dell'antico, e sprone a studiarlo viemaggiormente,

E in ciò più accestro gli animi scrivendo d'arte tre nobili e dotti ingegai. Francesco Milizia, Raffaello Menge e Giovanni Winckelman. Fra quali il Menge fu, per quella età, pittore insigne, avvegnache imitasse sempre, ne mai osase volgersi direttamente allo studio del vero, sia che tanto o sia piuttosto che ne lo disogliesco: le nassime che professava, e che agli altri insegnò. Pertanto più che non collo essainsegnò. Pertanto più che non collo essa-

pio fe cogli scritti, e più avrebbe fatto, se da quella sua natura alemanna non si fosse lasciato trascinare a tanti astrusi ragionamenti intorno al bello ideale, suo pensiero predominante, che dal positivo e dal vero lo distoglieva. l'ure, malgrado quelle nebulose inutilità metafisiche, meritò cd ehbe gran credito, e i suoi dettami furono accolti come precetti infallibili, e leggi da non potersi violare da chiunque trattasse il pennello. Se non che i suoi seguitatori, mettendosi all'opera pratica di trarre dalle sue astrazioni quel partito che fosse possibile nel dipingere, ne potendo andar dietro a quella sua vana ricerca di unire in un bello uno le qualità più eminenti del dipingere di Raffaello, di Tiziano e del Correggio, altro non seppero fare, dal più al meno, che copiare le antiche statue nelle quali, secondo quelle teorie, era quel bello ideale, tanto vagheggiato, ch' era il bello per eccellenza, che invano si sarebbe cercato in natura, e solo poteva esistere nel concetto dello artista. Lo studio del vero fu lasciato in disparte, e dalla imitazione delle statue nacque un'arte castigata per vero, corretta, parca, ma altresi fredda, insipida, muta, senz'alito alcuno di quella vita, che nou si può ritrarre se non dalla natura che s'agita e sente.

L'intaglio nel rame, massime per opera del Volpato e poscia di Raffaello Morghen, diede alimento a quella tendenza allo imitare col diffondere a molte copie le opere del Sanzio. E i pittori, tra Raffaello ed i Greci rifacendo sempre su' modelli altrui, e anche il colore studiando sui dipinti e non sulla natura, nulla osarono, nulla tentarono per infondere nell'arte una vita propria. Anzi quando Pompeo Battoni, artefice maggiore del Mengs, s'arrischió a studiare il vero più che gli antichi, non è a dire quanto avesse a soffrirne d'oltraggi, e più che da altri dagli ingegni migliori, come dal Milizia, che in isconcio modo lo vitupero, come non erudito nell'arte antica, peccato a quei giorni repntato imperdonabile in nno artista.

Ad ogni modo il manierismo era vinto; e che l'arte, per liberarsene, s'inpastoiasse nella servile imitazione dell'antico, non farà caso, cbè, porera e rifinita com'era, non potea d'un tratto mettersi a studiare il vero della natura, perrche non potera alla prima intenderlo e semirio, nacendo allora da tanta falsità di concetto e di gnato, quanta era quella che l'avera

fuorvista fino a quel tempo.

A ciò arrogi le condizioni morali dell'epoca. Gli nomini, appunto perche sdegnosi della nullaggine presente, s'erano
volti col pensiero all'antica grandezza,
s'invaghirono di una certa artificiale su-

blimită di concetti, e quella di tradizioni mitologiche el neuche alimentaron. Pacquero melle opere d'arte i soggetti gresi applicanoso ai domestria arredi; perfino a figiliari d'immestria propiera d'arte i soggetti gresi per vero troppe, contrastavano colle albienti del consensa de la consensa del consensa de la consensa de la consensa del consensa de la consensa del consensa de la consensa de la consensa de la consensa del consensa de la consensa de

o pareva meschino: si aspirava al poema. Successero giorni di grandi rivolgimenti politici, i quali ad ogni maniera di forti passioni diedero luogo: quindi la epopea napoleonica, atta per sè sola a scuotere anche gli animi più freddi colla sua inaudita grandezza. È quegli straordinari avvenimenti, quella nnova ebrietà di gloria. quegli splendori, quelle battaglie, non è a dire quanto crescessero lo esaltamento degli animi. Semprepiù parvero inferiori a tanta grandezza le abitudini presenti ; onde più che mai si ricorse alla favola, e spesso Giove o Marte era evocato a simboleggiare il magno imperatore, che talora si effigiava nudo, come un semidio, talora maestosamente avvolto nelle pieglie ampie della toga romana. In ogni cosa la forma esteriore si tentava nobilitare e fare solenne colla finzione dell'antico. Anche sul teatro recitando non si parlava, ma con voce sonante e con pomposo gesto si declamava: il naturale sembrava povero e pedestre: l'artifizioso piaceva. E la pittura poteva essa cercare nel vero e nel reale quel bello, che gli uomini mostravano avere a schifo, e che nelle usanze civili tentavano dissimulare con una nuova stranezza. di modi, ch'era avuta per isquisito indizio di spirito e di cuore elevato?

Quel che di non ispontaneo e di diverso dal naturale ch'era nelle idee, nelle usanze. nei modi della gente colta, trasfuso nell'arte, diede luogo a quel fare, che fu poi denominato di convenzione; per amore del qualetantoera maggiormente lodata un'opera, quanto maggiormente al soggetto, ancorche fosse moderno, dava una certa tal quale aura d'antico. Si dipinsero e si ammirarono quadri di figure atteggiate a mo' delle statue grecbe, i quali per vero erano scevri delle intemperanze e dei concettini dei manieristi, ed in se avevano grandiosità e nobiltà quanto si poteva desiderare. Pure erano freddi, e se in essi potevano dilettarsi per via di studiati con-fronti le menti erudite, il popolo, che solo delle sensazioni vere e immediate si commuove, li trovava muti. Nè invero potevano fargli viva impressione e quel tutto ridurre a green fisouomia, o quei Padri eterni, quelle Giuditte, quei Faraoni, quei pontefici e quei santi, con atteggiamenti ed aspetti presi a prestito dalle immagini degli dei dell'Olimpo, delle ninfe e degli eroi.

Per questo modo la pittura, essendo inefficace a parlare alle moltitudini, quanto più studiava nobilitarsi colla poesia del sublime, tanto più si abbassava alla condizione di nn'arte di lusso, ncconcia solo a ereseere splendore al fasto della rieehezza. Pertanto, inconscia forse della sua poca importanza, pure, istintivamente, era mossa a non contentarsi del suo stato presente e a teutare altre vie per farsi miglioro: e dacché l'imitazione delle opere d'altri tempi parea legge che non si po-tesse violare senza taccia di sacrilegio, incominciò, oltre a quello delle statuo greche, a darsi allo studio delle antiche scuole italiane, Dapprima vi erro senza guida, mettendosi a imitare alla rinfusa quanti erano allora in maggior fama tra gli antichi maestri; e Raffaello, Tiziano, Leo-nardo, il Correggio, Guido Reni, i Caracci, alternativamente e quasi indistintamente erano seelti a modello dagli studiosi dell'nrte. Di che nacque un ecelettismo strano, che produsse quadri assai lodevolmente eseguiti, ma senza veruna unità di stile. nelle varie figure dei quali appariva separatamente lo studio di vari esemplari classici; onde una diversità di caratteri discordanti da farli quasi parcre accozzaglie di genti varie di tempo, d'indole, di favella, unite fra loro per forza, malgrado la loro natura, che le voleva disgiunte o lontane. Le composizioni poi continuarono ad essere quelle di prima, regolate da certi precetti accademici, simmetriche, piramidate, tali da destare l'idea dello spettacolo, non del vero. Eravi studio, non ragionevoli principii che logicamente dirigessero l'arte: il sentimento del bello v'era; ma procedeva tentone senza guida sicura, e cio che riusciva a bene era, più che ad altro, dovuto al caso che l'avea fatto indovinare: quando a questo periodo breve di prove e d'inecrtezze sopravvenne un grande rivolgimento negl'ingegni, che avvio l'arte per un sentiero meglio determinato e sicuro.

Gii nomini, che si volgevano di giorno di giorno di giorno di vita pratica. Incominciarono ad avres a nois quelle finzioni micro advisa di controlo di

quel tempo, si svincolarono dai vieti precetti dei retori, e attesero a dettare prose e versi, che pel soggetto, ed eziandio per una forma più accomodata alla intelligenza di tutti, potessero trovare le vie del cuore. Avvegnachè incontrassero dapprima gran numero di accaniti avversari, e avvegnachè la moda spingesse loro dietro in quantità seguaci, di quei dappoco, i quali so-gliono essere d'inciampo nelle imprese piuttostochè d'aiuto; pure perché fra loro erano eletti ingegni, e perchè quella loro letteratura corrispondeva ottimamente al sentire e alle tendenze dell'epoca, presto furono padroni del campo; e fu rotta per sempre quella rete funesta, colla quale la pedanteria per tanto lungo tempo avea tenuta avvinta la libertà del ponsiero e dello affetto. Nuove ispirazioni si cercarono in quei secoli eroici, dai quali discese la ci-viltà presente, e Dante con più ardore studiato, ricercate eon amorosa eura le novelle e le eronache del medio evo, invaghirono le menti delle memorie di quella età più affine alla nostra che non l'anti-ca. L'amore allo cose del medio evo chiese alla pittura soggetti di quel tempo, e l'arte omai trascinata dalla corrente per codesta via, incominciò a considerare con più venerazione le pitture del secolo XIV e del XV e a studiarle. Fu questa l'origine della scuola dei puristi, i quali, se bene non istudiassero direttamente la natura in tutti gli aspetti snoi, studiarono almeno quei maestri sommi, che, non impediti da idee preconcette. l'aveano sentita e ritratta anale era, senza gonfiarla o contorcerla coll'intendimento d'abbellirla e di nobilitarla, come fu fatto poi da coloro che precipitarono l'arte nelle sconce licenze del manierismo.

Questa scuola fu buona per sè, come quella che più delle altre era prossima al vero; fu ottima poi come avvia-mento al meglio, e già fin dal suo nascere produsse effetti lodevoli. Se troppo poco oso, pare colle ottime fondamenta di un disegnare correttissimo, di una molto ragionevole espressione di affetti, e di nna libertà maggiore nelle massime del comporre, diè vigore a parechi, che di lei usci-rono, a fare di più. Bensì ebbe i suoi percati e le sue esagerazioni, come sogliono averne tntte le teorie nuove. Spesso i puristi, curando solo il concetto e la forma, e contornando con soverchia nitidezza, rinscirono aridi e duri; del colore poco pensiero si diedero, ne vollero studiarlo nei migliori coloritori veneti del secolo XVI. perche quello stile pomposo e largo li spaventava. Fra loro anzi i Tedeschi, disposti sempre a dare nelle intemperanze, ebbero il colore in dispregio, e quanto al concetto dei dipinti ed al sentimento, dal secolo XV

iu giù, appena feccro grazia alla prima maniera di Raffaello, e tutto il resto proscrissero come arte soverchiamente matoriale e, secondorio è la chiamavano, pagariale e, secondorio è la chiamavano, pagaparecchi ingegni furnon inceppati, i quali dicelero nel meschino e nel fredo a forza di restringersi entro limiti troppe anguesti, malgrado la naturu loro, che additando il vero, il invitava a cercitare l'ingegno conetto dell'arte, e con più ampio conectto dell'arte.

Pur uondimeno la scuola de puristi recosommi vantaggi, cola lei uscrinon quanti son oggi eccellenti pittori in Italia; i qualti, son oggi eccellenti pittori in Italia; i qualti, forti delle house houlamenta che da ki ci avevano ricevule, liberati per lei da quel grazia del quali usu dipinto parca serapre che rappresentasse un'anione scenica putitoso de lei verco; si diedero allo studio immediato della matura, incominciarono ad avvivare la tavoluzza con un poco di quella avvivare la tavoluzza con un poco di quella stri i Veneti, e condiusero e conductono opere di cui la patria molto si onora.

L'intendimento di libertà di giorno in giorno più fervendo negli auimi, come avea mossi loro a non fermarsi a quei precetti ehe avevano ricevuti dai loro maestri, così spinge oggi una schiera di giovani artisti ad innoltrarsi arditamente nella via da essi iniziata. Iu questa epoca nostra ehe pensa ed opera, che di vanità non si pasce, ne di frasi vuote si appaga, nia al vero aspira ed al positivo, e su basi non dubbie s' adopera di rizzare un edifizio incrollabile di grandezza e di civiltà; anche l' arte, senz' abbandonare la scorta degli antichi maestri, tutta intende a studiare il vero in tutti gli aspetti suoi, in tutti gli effetti di tinte e di luce che offre allo sguardo, a riprodurlo quanto più efficacemente pno, adoperandovi ogni mezzo che ha in poter suo senza restrizione alcuna, ad eccitare colle opere sue per quauto è possibile la sensazione immediata del fatto rappresentato, anzichè della immagine. Tale studio dello effetto fa già nel suo nascere assai buona prova; e tanto più sono degni di essere considerati coloro che con resultato maggiore vi si esercitano, inquantoehe, per quanto concerne il pensiero, mostrano intendere molto bene le tendenze dell'epoca nostra, secondo il sentire della quale molto pensatamente sogliono scegliere soggetti che piacciano alla immagi-

uazione o commuovano il cuore. Questa scuola può dirsi dei coloristi, perche, oltre agli effetti di luee, assai si giova del prestigio del colorito, che suole usare molto arditamente con grande vivezza di toui, ma altresi cou grande studio d'armonia, onde spesso conseque mirabili effecti di verita. Essa, cone tutle lo inovazioni, ha fautori assai, ed eziandio avversari in gran inmero, in delle ragioni degli uni e gran inmero, in delle ragioni degli uni e di conseguenti della conseguenti

La prima Esposizione italiana non ci die un'idea piena dello stato presente della pittura in Italia, perchè parecchi lra i uostri artisti migliori non vi mandarono aleuna opera loro; sia che ne fossero impediti da materiali ostacoli, o sia (conviene pur dirlo) che ne li trattenesse un residuo di quella inerzia e di quella noncuranza, a cni spesso si abbandonarono gli animi nei lunghi giorui di sconforto che precedettero questo tempo di prosperità, di fiducia e di gloria. Nouostante quale fu co' suoi mille quadri, bastò ad eccitare in noi un molto ragionevole compiacimento (e sarci per dire orgoglio), dacche ci mostro assai notevole quantità di opere che meritano di essere considerate con molta lode, c buon numero, anzi superiore alla generale aspettazione, di quelle eccellenti, delle quali, senza tema di esagerare, si può asserire che onorano l'arte italiana e ne continuano la splendida tradizione. Sapevamo bene, e da quel poco che più qua più là sì vedeva potevamo argomentare che la pittura non era iu basso stato fra noi; ma certo niuno credeva che ne possedessimo tanta o così eletta dovizia, quanta se u'è veduta qui ed ammirata

Che se nell'osservare nelle sale dell'Esposizione i saggi della maggior parte fra i più insigni nostri artisti viventi, e quei pochi di coloro che li precedettero dappresso, richiamiamo alla memoria le opere migliori della pittura italiana, da quando ella ripudiò la mala scuola dei manicristi fino a questo giorno; di leggieri ci persuaderemo esser ella venuta fin qui molto seusibilmente migliorandosi di giorno in giorno, ed avere fatto ogni più nobile sforzo per risalire a quella grandezza antica. dalla quale era scaduta nei secoli dolorosi iu cui le coudizioni d'Italia più volsero al basso. Ancora ci sarà assai facile vedere come il suo successivo incremento abbia proceduto di conserva collo sviluppo del sentimento nazionale in Italia; e como specialmente dall'anuo 1848 a questa parte, più che mai acceudendosi gli animi nella brama dello indipendenza. della grandezza, della unità e della libertà della patria, ed ardentemente agitandosi per conseguirla, l'arte, avvivata dal fuocoche scaldava, gli spiriti, is sia venuta noche scaldava, gli spiriti, is sia venuta movendo irrequieta a tentare vie nuove per acquistare una efficacia di espressione di nua eccellenza, che convenissero a quello immenso moto che nelle viscere della nazione per suprema volontà del destino si preparava.

Se gli ultimi suoi tentativi sieno commendevoli o no, non debbo jo qui discutere, ne tampoco andare investigando se sieno per corrispondere o no allo scopo di perfezionarla, a cui mirano. Ben posso io e debbo notare che, in corca del proprio perfezionamento, l'arte s'affatica fra noi con ogni sua possa: e considerando ció ch'ella operò con questo intento quando più gli animi erano compressi e la nazione conculcata e divisa, e ciò che può operare ora libera in grande e libero Stato, ed aintata colà ove maggiori trovava gli ostacoli a levarsi in alto; considerando la sua natura che la condusse in ogni tempo a seguitare le sorti così prospere come avverse della Nazione; dal suo avviamento presente e dalla grandezza, alla quale per certi indizi vedianio incamminata irrevocabilmente l'Italia, senza timore d'illudermi, oso annunziarle prossimo uno stadio di quell' antico splendore, ond' ebbe la patria nostra incontrastata la supremazia nelle arti del bello.

lo veggo molto bene, cho dovrei convalidare cio che ho asserito fin qui coll'esamo e col confronto di uu certo numero di opero esposte; e per verità a siffatto lavoro critico mi accingerei di buona voglia, per quanto arduo egli mi potesse parere. Ma due principalissimi rignardi me lo vietano. Il primo è la natura dol premio, che la Commissione reale istitul per gli espositori, il quale, essendo una semplice ricognizione di merito uguale per tutti, esclude ogui idea di comparazione. Ora quella massima, che esclude il confronto nell'assegnamento della medaglia, uon può essere messa in non cale in uno scritto che riassuma le operazioni dei Giurati di una Classe, senza che ne emerga il sospetto di un disaccordo, che non deve esistere, e non esiste di fatto. L'altro riguardo è verso i miei onorevoli colleghi. Dovendo io rendere conto di ciò che fece il Consiglio della Classe XXIII, mentre scrivo dopo ch'esso si sciolse, s'io adesso manifestassi intorno alle singole opere esposte alcun giudizio, ne apparirebbe mallevadore tutto il Consiglio. Ora senza riconvocarlo (il che ora è impossibile) sarei io sempre ben certo di non sostituire talvolta involontariamente la mia opinione alla opinione di tutti? La delicatezza mi comanda di procedere cautissimo in questa faccenda; però come

mi sono asteuuto dal manifestare il mio pensiero individuale intorno al merito delle ultime due scuole pittoriche, così mi attorro dal particolareggiare con disamine comsoni della pittura italiana, e circa il suo stato presente e cio che pare sia da ripromettersene per l'avvenire. Pertanto, alla nota dei presciti per la medaglia (disposia comi della pittura di manifesta di preper togliere di mezzo qualsi volini deca di confronto) reputo asvice consiglio non agdividuale degli espositori.

Delle operazioni dei Giurati dirò brevemente. Come fioriscono oggi in Italia due scuolo pittoriche sensibilmente diverse fra loro (secondochè mi sono ingegnato di dimostrare), così nel Consiglio dei Giurati della Classe XXIII entrarono uomini di massime, di opinioni e di tendenze diverse in materia d'arte, onde ciascuna delle due scnole vi ebbe avversari e fautori. Questa diversità di vedute, che di leggieri avrebbe potuto partorire discordia, fu invece grande vontura, perchè i Giurati di fronte al-l'ntile c al decoro dell'arte, dando assai raro esempio di abnegazione, secondo il sentire individuale non si governarono; anzi con ottimo intendimento risoluti a giustificare coi fatti la fiducia riposta in loro, spontaneamente convenuero in quella ragionevole larghezza d'idee, che non esclude alcuna via per giungere al vero ed al bello, e lo approva e loda per qualsivoglia mezzo sia rappresentato ed espresso. Niuna massima preconcetta influi nella scelta, ogni metodo di dipingere fu avuto per huono, fu avuta per buona ogni scuola, purchè desse resultati degni di lode. Quandanche per avventura potess' essere revocata in dubbio la bontà dei loro gindizi (daechė l'infallibilità non fu mai propria delle umane cose), non potra mai essere per fermo revocata in dubbio la coscienza che li guido e li diresse.

Il non celudre verun metodo di fare ore produca lodevoli opere, ed ciandio la natura stessa della medaglia, destinata inatura stessa della medaglia, destinata dalla sua istituzione ad essere una semplica ricognizione di merito, indussero i sullo agrindicaria. Se avessero volito esserio parachi, sarebbero stati costretti a negaria a molti valenti aristi cho veramente la meritarono, ed avrebbero dovudo retringersi da assegnaria a quei pochi dacchi l'aumirizzione universale ne dava dacchi l'aumirizzione universale ne dava documento uno maggiore e più solomo di tutti.

A un'altra grave operazione, mentre stavasi elaborando quella dei premi, furono invitati i Giurati della Classe XXIII

dal Comitato centrale italiano per la Esposizione di Londra, ed era la scelta delle opere di pittura da inviarsi a quel concorso mondiale. Essi di buona voglia si acciusero all'opera; ma informati più tardi, da una seconda nota di quel Comitato, che nel palazzo della Esposizione universale non si accordavano alla pittura italiana più che 1400 piedi inglesi di superficie, e per ginnta vi si voleva nna serie ordinata di saggi, che nel loro insieme dessero una idea adeguata dell' arte nostra dall' anno 1777 fino ad oggi; giudicarono affatto insufficiente lo spazio assegnato, e con voto unanime ricusarono di prestarsi ad una scelta, che troppo male avrebbe provveduto al nazionale decoro per la sua inevitabile imperfezione.

Prima di sciogliersi, il Consiglio dei Giurati della Classe XXIII votò solenni azioni di grazie a quei valorosi artisti, che acconsentirono a farne parte (alcuni essendovi eletti dalla Commissione reale, altri essendovi chiamati da esso medesimo, che se li aggregò per la grande fiducia che gl' ispiravano il loro merito e il loro sapere); e collo accettare l'ufficio di Giurati spontaneamente si rassegnarono a non concorrere al premio, che amplissimamente avrebbero meritato colle opere da loro esposte. Questi espositori Giurati furono i signori: cavalier professore Tommaso Aloy-sio-Juvara, Annibale Gatti, Emilio Lapi, cavalier professore Luigi Mussini, cava lier professore Cesare Mussini, professore Enrico Pollastrini, cavalier Carlo Raimondi, cavalier professore Gabriele Smargiassi Del Vasto; al merito dei quali generalmente riconosciuto per fama, e sommamente encomiato dal voto unanime dei loro colleghi, cresce pregio l'esemplare disinteresse, col quale, associandosi ad essi, rinuuciarono un premio pubblico e certo, per aiutare coll'intelligente opera loro il buono andamento delle deliberazioni, e prestare un utile servigio a quell'arte, ch'essi nobilmente esercitano e onorano coll'ingegno. Chiuderemo adesso la nostra relazione,

Chiuderemo adesso la nostra relazione, trascrivendo l'elenco degli artisti premiati nelle varie sezioni, riportandoci, per le ragioni sopra espresse, a quello che figurò nel Cenno Sommario, pubblicato fino dall'ottobre del decorso anno.

# SEZIONE I.

## PITTURA A OLIO.

La Commissione, nell'elenco dei proposti per la medaglia, giudico bene seguitare la classificazione del Cutalogo officiale. ch' essa reputò ragionerolissima. Le solito divissioni che si fanno di pittura storica, pittura di genere, e va ditecndo, non costituscono nun differenza sostanuiale per attribuire maggiore o minor merito all'artitata; mentre una molto più importante ne costituiscono i mezzi materiali dell'arte Peru, segulatado i diantia no lono fisservo cesi storia o paesaggi, soggetti religiosi o di genere o fantastrici.

 Abbate Giuseppe, di Napoli, dimorante in Firenze. — Interno di San Miniato. — Buona prospettiva, giustezza di toni e buono effetto.

 ADEMOLLO CARLO, di Firenze. — Anna Cuminello. — Passione, verità, effetto di luce.

 ALTAMURA SAVERIO, di Napoli, dimorante in Firenze. — Funerali di Buondelmonte. — Novità di concetto e vi-

vezza, intonazione ed effetto.

4. ALVAREZ LUIGI, di Madrid, residente
a Roma. — Sogno di Calpurnia moglie
di Cesare. — Buon effetto di lume, co-

lorito, composizione, espressione.

5. BECHI LUIGI, di Firenze. — Susanna al bagno. — Ottimo colorito e buon effetto.

6. BELLUCCI GIUSEPPE. di Firenze. —

Agar ed Ismaele. — Vigore di colorito. buon disegno e lodevole composizione. 7. BIANCHI LUIGI, di Milano. — Alla rigilia della liberazione (contadina roma-

na.) — Novita, grazia, colorito, effetto.
 Bisi cav. prof. Luigi, di Milano. — Interno del Duomo di Milano. — Prospet-

tiva e buon effetto.

9. Bossol I Odoardo, di Lugano. — Piazzetta di San Marco in Venezia. — Buona prospettiva ed effetto di verità.

 BRINI prof. CARLO, di Poggibonsi. — Scena dell' Inquisizione. — Composizione, disegno, ottimo effetto di luce, soggetto beue scelto.
 CANNO prof. GIUSEPPE, di Torino.

Paese con temporale. — Facilità, immaginazione, brio.
 CASSIOLI AMOS, di Siena. — Ritratto virile. — Verità, vivezza, effetto.

13. CELENTANO BERNARDO, di Napoli. residente a Roma. — Il Consiglio dei Dieci nella corte del palazzo ducale. — Naturalezzo effetto, capattera storica

turalezza, effetto, carattere storico.

14. CERRUT1 cav. FELICE, di Torino. —
Carica di Cavalleggieri. — Composizione, moto, buon effetto, massime nci
cavalli che corrono di fronte.

 CHIERICI prof. ALFONSO, di Reggio dell' Emilia, domiciliato a Roma. — Madonna col Bambino e due Santi. — Quadro di ottima scuola, benissimo eseguito, composizione armonica, intonazione quieta.  COGHETTI cav. prof. FRANCESCO, di Bergamo. — Santa Caterina eol Bambino e Santi diversi. — Buona esecuzione, lodevoli il colore, il disegno, il panneggiare e la intonazione.

 CONTI COSIMO, di Firenze. — Eccidio della famiglia Cignoli. — Soggetto interessante, trattato in modo da commuo-

vere profondamente,

 D'ANCONA VITO, di Firenze. — Incontro di Dante con Beatrice. — Gentilezza di sentimento nella composizione, bellissimo effetto di luce nel cielo e in genere nel fondo.

19. DE SANCTIS GUGLIELMO, di Roma. — Ritratto. — Ben modellato, ottima ma-

niera di dipingere.

 DELLA PORTA conte CARLO, di Gubbio, donicilisto in Firenzo. — Sant' Anna colla Madonna e san Giovaechino. — Quadro di buona seuola.

 FERRARI CARLO, di Verona. — Piazza Narona. — Ottima prospettiva lineare, disegno, grande vivezza nelle macchiette.
 FERRARI prof. GIULIO CESARE, di Bo-

logna. — Linda di Chamonnix. — Grazia e buon metodo di dipingere. 23. FONTANESI ANTONIO, di Reggio del-

 FONTANESI ANTONIO, di Reggio dell'Emilia. — Dopo la pioggia (paesaggio). — Buono effetto, massime nella distanza.

 Franchi Alessandro, di Prato, dimorante in Siena. — San Luigi re. — Fare disinvolto, largo e correttissimo.
 Frascheri cay, Giuseppe, di Genova.

— La confessione. — Fare disinvolto, trasparenza di tinte e ottima luce. 26. GANDOLFI prof. FRANCESCO, di Genova. — Giantuigi Fieschi srela la con-

nova. — Giantuigi Fieschi sveta la congiura alla moglie. — Composizione animatissima, franchezza nel fare, buon effetto di luce e di colore.

 GORDIGIANI MICHELE, di Firenze, — Ritratto di una signora — Somiglianza, esecuzione disinvolta, colorito.
 GUARDASSONI ALESSANDRO, di Bolo-

gna. — L'Innominato. — Bravura, chiaroscuro ed effetto.

roscuro ed effetto.

29. INDUNO GEROLAMO, di Milano. - La lettera del campo. - Verità, espressione.

esecuzione franca.

30. LANPREDINI ALESSANDRO, di Firenze.

— Le cartucce degl' Italiani (episodio di battaglia). — Composizione, sentimento, verità, bei caratteri di teste, colorito.

 LEFEVRE CARLO, di Parigi, residente in Firenze. — Veduta del Gombo. — Buon effetto e verità.

n Fifenze. — Vedata del Gombo. — Buon effetto e verità. 32. MALATESTA cav. prof. ADEODATO. di Modern — La disfutta di Ferzino III.

Modena. — La disfutta di Ezzelino III da Romano. — Composizione, disegno. ci anttere ed espressione delle teste, scorci ci altre difficoltà di ogni genere superate, ardire nello immaginare, e rara maestria nello eseguire. 33. MALDARELLI FEDERIGO, di Napoli.

— La vedora del volontario. — Verità.
 colorito, luce, buon effetto.

eolorito, luce, buon effetto.

34. Mancinelli eav. Giuseppe, di Na-

poli. — San Francesco di Paola e Ferdinando d' Aragona. — Composizione grandiosa, coudotta diligente, disegno ottiuo.

 MARIANI CESARE, di Roma. — L'indovina. — Verità, gusto, colore, buon metodo di dipingere.

 MARCHESI prof. LUIGI, di Parma. — *Iuterno di sagrestia*. — Prospettiva. bei contrasti di luce, verità grande, effetto pieno.
 MARKO ANDREA, d'Ungheria, domici-

liato in Firenze. — I cavallari nella campagna romana. — Buon effetto e vivezza di composizione.

MARKÓ CARLO, d'Ungheria, doniciliato in Firenze. — Il tramonto (paesaggio). — Fare disinvolto, buon gusto ed immaginazione.
 MARKÓ FRANCESCO, d'Ungheria, do-

miciliato in Firenze. — Campo con grauo. — Immaginazione ed effetto.

 MAZZA SALVATORE, di Milano. — La stalla di un albergo. — Verità, brio, colore, effetto.
 MORADEI ARTURO, di Firenze. — Gin-

liano de' Medici condotto in duomo dacongiurati.—Per incoraggiamento a persistere nella buona scuola. 42. MORELLI DOMENICO, di Napoli.—

Gl' Iconoclasti. — Mirabile per vita, moto, passione, espressione di teste stupendamente modellate, colorito, effetto, intonazione ardita e luce.

 PAGLIANO ELEUTERIO, di Casale, domiciliato a Milano. — La figlia del Tintoretto. — Composizione, passione, effetto, colorito, intonazioni mirabili.

 Perotti Odoardo, di Torino. — La vita campestre (paesaggio). — Effetto, verità, disegno.

45 PETARLIN DOMENICO, di Vicenza. — Il trionfo del vero. — Immaginazione ed ardire che merita incoraggiamento.

 PUCCINELLI prof. ANTONIO, di Firenze. — Le conversazioni platoniche presso Lorenzo il Magnifico a Careggi. — Buona composizione, bel earattere di te-

ste, buona esceuzione.

47. RAPISARIII MICHELE, di Catania. —
La Corte di Federigo II di Svevia. —

Immaginazione, gusto, vivezza. 48. SABATIER LITINA, di Firenze. — Natura morta. — Effetto di verità, colore, gusta nella composizione.

SCROSATI LUIGI, di Milano. — Fiori.
 Verità e freschezza grande.

- STEPFANI LUIGI, di Bergamo, residente a Londra. — Marina: la prima onda. — Verità, effetto.
- 51. USSI cav. prof. STEFANO di Firenze. — La cacciala del duca d' Alene. — Per tutte quelle più elette doti che si possono desiderare in un quadro.

 VALENTINI GOTTARDO, di Milano. — Una nevata. — Verità grande e buono effetto.

 VANNUTELLI SCIPIONE, di Roma. — Maria Stuarda. — Disegno e composi-

maria Stuaraa. — Disegno e composizione.

54. VERTUNNI ACHILLE, di Napoli. — Paludi Pontine. — Seggetto bene scelto, verità grande, effetto, cielo assai

bello.

55. WERVOET FRANCESCO, del Belgio, dimorante a Napoli. — Interno di una
sagrestia. — Ottimi il disegno e la prospettiva, colore vivo, pienezza di effotto.

WIDER GUGLIELMO, di Prussia, residente a Roma. — Metamorfosi d' Arctusa. — Disegno, grazia, immaginazione, buon effetto di sole.

 ZONA ANTONIO, di Venezia, dimorante a Milano. — Lombardia e Veneziat. — Come saggio della tavolozza e del fare largo dell'insigne artista.

## SEZIONE II.

#### PITTURE VARIE E DISEGNI D'INVENZIONE.

In questa Sezione, oltre alle tempere ed aiministure, furono posti (alternado liministure, furono posti (alternado liministure), furono posti (alternado liministure), furono posti (alternado liministure), and posti (alternativa l'ingegio dell'antore, come apparre principalmente dalle mirabili invenzioni del professor Vincenzo (azzetto sulla Jiriemo Commertia dell'Aliministuri dell'Aliministuri dell'antori dell'

- BAGATTI VALSECCHI cav. PIETRO di Milano. — La Carità; da Raffaello (pittura su porcellana per la fabbrica Richard di Milano). — Saggio di molto lodevole esecuzione.
- 2. Becheroni Lorenzo, di Firenze. -

La Deposizione, di Fra Bartolommeo (pittura a smalto sulla porcellana per la fabbrica Ginori). — Perfetta esecuzione, ottimo colorito.

 Bossoli Carlo, di Lugano. — Illustrazioni a tempra della guerra d' Italia. — Facilità e disinvoltura incredibili, effetto sempre buono, talvolta mirabile, verità grande.

4. DELLA VALLE FRATELLI, di Livorno.

— Dante e il rinnovamento d' Italia (pittura su scagliola). — Buona composizione e gusto.

5. GAZZOTTO prof. VINCENZO, di Padova.
— L'Inferno, il Pargalorio e il Paradiso di Dante, tre disegni d'invenzione a penua. — Mirabili per istraordinario nigegno nella composizione, per ottimo disegno, per varietà infinita di azioni, per esecuzione perfetta.

 Plaggio Luigia, di Genova. — Cristo portato al sepolero (cartone d'invenzione). — Buona composizione, lodevole disinvoltura nell'eseguire.

disinvoltura nell' eseguire.

7. PICCHIANTI CANDIDO, di Firenze. — Copia su scagliola della tavola di pietra
dura della Galleria. — Molto esatta e
precisa esecuzione.

B. PODIO ENRICO, di Venezia. — Due fignre di mosaico per la fabbrica di Antonio Salviati di Venezia. — Ottimi saggi dell'antica arte veneziana, degni dei più bei temni.

 RIDOLFI ENRICO, di Lucca. — Miniatnre varie in pergamena. — Perfette in modo da non temere il confronto delle an-

tiche.

10. Roi Pietro, di Venezia. — Il cadavere di Manfredi recato innanzi a re Carlo (cartone). — Bontà non comune di disegno.

 VERGA NAPOLEONE, di Perugia. — Diploma miniato su pergamena. — Imitazione perfetta dei più bei saggi del secolo XV.

#### SEZIONE III.

#### INCISIONI.

In questa Sezione non si motivarono tutti i premi, perchè ad eccezione delle opere sonme e già riconosciute per classice in arte, delle altre (lodevolissime pur sempre e meritevoli di premio) non si sarerbeb pottuto aggiungere nulla di particolare a quelle doti generiche, che costituissono una buona incisione.

 CALAMATTA LUIGI, di Roma, residente a Milano. — Francesca da Rimini, di Scheffer. — Opera perfetta.

- Chiossone Odoardo, di Genova. Pane e lagrime (dall' Induno).
- Pane e lagrime (dall' Induno).

  3. CUCINOTTI SARO, di Messina. Acque forti.
- FOSELLA GIOVANNI, di Spezia. Madonna del Baldacchino, di Raffaello.
   KLETTER e MARTINI, di Roma. — Madonna di Curlino Dolce.
- MICALI GAETANO, di Messina. Visione d' Execchiello (da Raffaello). — Ad incoraggiamento.
- PERFETTI cav. prof. ANTONIO, di Firenze. — Madonna della Seggiola, di Raffaello. — Carattere dell'originale ottimamente riprodotto.
   SCUOLA D'INCISIONE nell'Accademia
- SCUOLA D'INCISIONE nell'Accademia di Belle Arti di Parma. — Affreschi del Correggio. — Opera classica.
- 9. SIVALLI LUIGI, di Parma. San Girolamo (dal Correggio).
- 10. ZAMBELLI GIAMBATTISTA, di Milano. Due saggi d'incisione in legno.

# SEZIONE IV.

DISEGNO.

A questa Sezione IV non si assegnò verun premio, perchè le opere veramente

somme di questa categoria erano fuori di concorso, per appartenere ad artisti Giurati, come quelle del cavalier Tommaso Aloysio-Juvara; e i disegni originali, registrati dal Catalogo in questa Sezione, furono trasportati dalla Commissione nella Sezione II delle pitture varie.

### SEZIONE V.

### LITOGRAFIA E LITOCBOMIA.

- FERRARI MARCELLO, di Vigevano. Ornati delle logge di Raffuello (litocromia).
- GONIN, di Torino. Ritratto del Re.
   GRAVINA e RICHTER, di Palermo. Il Duomo di Monreale, pubblicazione cromolitografica diretta dal P. Gravina e dal siguor Richter direttore dello stabilimento cromolitografico.
- TRICCA ANGELO, di Borgosansepolero. Orgia di soldati.

Modena, marzo 1862

Il Relatore Francesco Manpredini.

#### APPENDICE ALLA CLASSE XXIII.

Fra le carte esistenti nell' Archivio dell'Esposizione italiana del 1861, fu ritrovato il seguente lavoro del professore Francesco Manfredini, relatore della Classe della Pit-

Questo scritto, che illustra una parte dell'opere esposte, sebbene si debba riguardare come l'espressione del giudizio individuale dell'autore anzichè il resultato dell'opinione del Giuri, è stato reputato, da chi dirige la presente pubblicazione, meritevole di essere qui riprodotto, come complemento degli studi sulla l'Ittura, e in omaggio alla memoria dell'autore teste rapito all'arte ed alla patria.

Della pittura religiosa e storica nella prima Esposizione italiana.

Mettersi a ragionare della pittura storica e religiosa in questo primo convegno artistico della patria risorta, può parere temerità o presunzione soverchia. Pure, perchè la opinione pubblica si forma pel confronto delle opinioni di molti, credo ben fatto vincere la trepidazione dell'animo e liberamente manifestare quei pensieri che nacquero in me dalla osservazione dei dipinti esposti. Parlerò di assai pochi quadri fra quei moltissimi, che ho sott' occhio, e solo di quelli, i quali a mio avviso possono dare un'idea dello stato presente dell'arte in Italia e dei progressi ai quali ella mostra necennare. lo non intendo che le mie parole debbano essere a servigio di tale o di tale altro artista; ma voglio che seguitino il concetto che promosse la Esposizione, la quale è una specie d'inventario, che l'Italia, appena divenuta padrona di se, fa in fretta delle sue ricchezze c delle sue cose migliori, per avvisare come oossa giovarsene nel tempo che dee venire. Però, non mi sia attribuito a malizia il tacere di molte opcre, che per sè meriterebbero assai parole. Potrò di leggieri errare: ma nè amore nè animadversione mi guidano la penna, nè pregiudizi di scuola o di metodo. Credo che per molte vie si giunga al bello ed al vero, e lodero il bello dei il revo, qualunque sia la via per la quale altri ri giune. E sopra tutto non parlero se non delle opere d'artisti vienti, perchè la reputazione dei defunti omai è materia per la soria dell'arte, e il còmpito che io ho accettato di scrivere intendo che non debba concernere il passato, ma sibbene solamente il presente e ciò che ragionerolmente potesse deduveme per l'av-

Incomincierò col la pittura religiosa, e mo ne sbrigherò brevemente, sia perchè la non abbonda troppo in questa Esposizione, sia perchè dubito assai ch' ella sia la pittura del nostro tempo, e dirò perchè. Quando religione, patria e famiglia furono quasi un sentimento solo inseparabile negli animi de'nostri maggiori, si dipinsero quadri ed affreschi picni di semplice c devoto af-fetto, dacche l'artista esprimeva naturalmente sulla tela e sul muro ciò che sentiva molto bene nel cuore. Frate Giovanni Angelico da Fiesole, dipinse madonne più maravigliosamente celesti d'ogni altro, perchè più d'ogni altro fu devoto credente. Tant'è che dopo averle finite, fermandosi a contemplarle, appoco appoco dimentica-va ch'elle eran opera delle sue mani, e umilmente prostravasi ad adorarle. Tempi assai diversi da questi, nei quali il contadino di un certo piovano non pensava doversi scoprire il capo innanzi a un bel Cristo, di cui per ordine del padrone avea portati pochi mesi prima la materia greggia allo intagliatore; e a tale, che del poco rispetto gli muoveva rinaprovero, nou riputò cosa punto sconveniente rispondere: « Guà! io l'ho conosciuto giuggiolo. »

Egli è vero che anche nel secolo dello Angelico dipinse assai divoti quadri Pier Perugino, il quale vogliono che in materia di fcde non fosse uno atleta. Ma che monta ciò? E'vivea tra'credenti, e, se non nella sostanza, pur nella forma gli si attaceava del suo tempo quanto bastava al fatto suo. Non eosì fu del suo divino discepolo Raffaello, il quale, appena uscito fuor dei minori nell'arte, incominció a sentire quanto v'era di più alto e di più venusto nella sapienza umana, e lasciato l'ascetismo in un canto, pieno delle idee platoniche dei più eletti spiriti del suo tempo. effigió madonne incomparabili per dolcezza di affetto materno, per nobiltà di atti e di forme, per augusta dignità matronale, ma senza ombra di quel non so che di soprannaturale, che non facea più per gli uomini di quella età, i quali omai si volgevano alla vita pratica più che ad altro, e cercavano il buono e il bello dai tetti in giù.

E li fosse finita, che sarebbe gala. Ma i pittori che segnitarono, lasciato anche il platonisno in disparte, si diedero al vezzo di far adorare ai divoti le loro belle, le quali per quanto io abbia cercato non lo udito mai che sieno stato canonizzate tutte

dalla Chiesa romana.

Della pittura religiosa nei secoli XVIII-NVIII non parliamo neppure: Spento allora ogni sentimento nazionale fra noi, gli VIII non parliamo repute in more di secono di propositi della disconsidazioni di a quelle turbinose fantasie, che nelle tetero e del bello. A quella cià la pittura di del di secono di secono di della di secono di della di pittura di die del vangio, si mostrò pi che altro empia e frenetica, dacche si sbizzarri con certi angeli e certi santi, appetto dei quali i tapini rinchiusi nei maniconi ti palono gravità.

A dò arrogi quel po di lavorio de filosofi, che tutti santo; poi giudica quale ispirazione e qual guida possa avere la pittura religiosa e di nostri. Del proprio non potendo dar nulla, se non vogilia rimanieristi, nol le resta che da imitare. E in questo caso quali sono eglino i migliori modelli? seuza dubbio i purrati, e comprendimmori pure anche i più larrighi della affetto religiosa, almeno serbano dignitia.

Ammessa per necessità l'imitazione, ed

eziandio una certa convenzione, dalla quale non si può prescindere ne' quadri religiosi, perchè la si regge su certe tradizioni e sull'abitudine dei divoti, facciamoci ad osservare alcuni dipinti di soggetto sacro-

l'armi fra gli altri di dovere attribuire molta Iode ad un quadro di Alfonso Chierici, ov'è rappresentata al modo antico nna Madonna in tronocol putto in grembo e due santi a'lati. L'ispirazione di questo dipinto è molto felicemente desunta dai puristi, onde vi domina per entro una serenità dignitosa, una quiete ed una semplicità da dover piacere a chiunque. Nulla di originale, ma nulla altresì di piluceato qua e là, come s'è veduto talvolta in certi quadri che paiono fatti da più mani, e mi ricordano la favola della gazza vestita colle penne del pavone. Qui tutto è, per così dire, di un getto, e l'artista vi appare buon trovatore di linee armoniche, ottimo disegnatore e ragionevolissimo coloritore. Ai due santi ha dato facce pio, non istralunate, come solevano i manieristi, e alquanto contadinesche, e sta bene, perchè uno alle vesti appare uno zoccolaute, l'altro un anacoreta, e questi ha un lupo ai piedi, datogli forse a compagno dalla leggenda. Assai bello il bambino, e la Madonna ha viso dolce e dignità molta d'atti e di forme, che meglio risalta fra que'due visi adusti o velluti, e fra quelle due vesti grossolane e di colore oscuro. Il quadro è condotto tutto con diligenza di valoroso maestro, ed è tale da passare fra'migliori di questo genere. Buono è pure del medesimo autore un altro santo (patriarca al costume), che sembra provarsi a fare un miracolo, volgendosi al cielo e mettendo un dito sulle labora d'un fanciullo morente recatogli dalla madre. Ma in questo dipinto è meno severità che non nel primo, nn panneggiare più floscio e un colorire alquanto diafano, ond'egli ha il carattere di un'opera più giovanile; più calda, se si vuole, nel moto delle figure, ma meno sapiente nei mezzi materiali del-

Seguitando sulla pitura religiosa; con editersissimo di carattere dal primo quadro del Chierie, notero un quadro dal primo quadro del Chierie, notero un quadro dotta del quade appare abilità grande, ma senza unità di stile, e senza nulla di quella gravità che si addice alle cose religiose. Quivi il divino Infante posa una corona netta e bella, o gli si aggruppuon attorne in vari atteggiamenti altri santi ed angeli. Tormando tutti miseme una di quelle composizioni spiendible, ma spettacolose ed asseconda nesta del Gionquecento, e nelle quali

l'arte.

sfoggiarono i più valorosi artefici dei duo secoli che vennero dopo. Del resto buoni il disegno, il colorito, l'intonazione, bello il panneggiare, ma più volntta che spiritualismo, più haccanalo che devozione; e per di più le figure studiate più sulle tele degli antichi che non sul vero, e una che ti ricorda il fare del Correggio, un' altra quello di Dosso Dossi, e altre d'altri maestri, messo insieme con molt' arte per vero, ma non tanta che basti a dare a quest'opera una sufficiente unità di stilé. Per quanto ne udii, ella è opera giovanile, ed o a dolere che il Coghetti nou ne abbia mandata alcuna di quelle che più crebbero la ana fama, poichè fu artista pro-

Annibale Gatti ha un gran quadro d'altare di parecchi santi, e una santa che sale al cielo portata dagli angeli in mezzo a una gloria. Nel qual dipinto la liberta della fantasia non e a scapito della dignità dello insieme. Qui nou sono mosse incomposte o leziose, ma sibbene maestose e gravi, e alquanto di quella grandiosità sublime che ammiriamo nelle opere di Fra Bartolommeo della Porta. E benissimo riesce il Gatti a ricordarci quel maestro sommo nell'armonia delle linee, nelle figure maestose di quei due vescovi che sono in terra, nno dei quali inginocchiato legge, e l'altro ritto in piè mira la santa e il cielo aperto su lei per accoglierla: e ce lo ricorda nel piegare spontaneo largo e sapiente delle drapperie; nel disegno sentito e disinvolto e nella pennellata franca o sicura : onde oserei affermare ch'egli è giunto a quello estremo limite del grande. oltre il quale è il manierato ed il falso, ed ha sanuto tenervisi dentro, e conseguire nn effetto che a pochi è dato ragginngere.

Una certa grandiosità con molta compostezza di figure mostra pure Michele Rapisardi in quel suo San Benedetto, che congeda un monaco giovine, che recasi altrove per la fondazione di un monastero. Buono l'effetto dello insieme, lo figure piene di gravità; ma la composizione ha un che di artificiale che non soddisfa, le linee sono troppo uniformi e talvolta paralelle (come quella del giovane monaco inginocchiato, che risponde appuntino a quella della figura che le è dictro sul dinanzi del quadro), e il piegare delle vesti poco variato, massime nelle toghe dei monaci, i quali si poteano atteggiare con movenze diverse, e vi avrebbero guadagnato un tanto e l'insieme della composizione e i partiti di pieghe che ne sarebbero risultati. Aggiungi i contorni fusi ugualmente nelle figure cho sono sul davanti come in quelle del fondo, onde la poca prospettiva

acrea; nò dimenticare quella porta a sesto acuto, che presenta linee non helle, ed è propria di tempi assai posteriori alla storia rappresentata. Pur nondimeno bel pittore è per fermo il Rapisardi, ma seguitatore dell'immaginazione piuttostochè severo studiatore della natura.

Laxiamo stare la pittura religiosa nello stretto significato della parola, la quale, oltre ai quadri numerati sin qui, ne la parecchi altri non molti; ma che sono di quelle solite madonne e di quei soliti suntiche ai trovano in tute le chise di campagna, e in tutte le case della geato di vota; e venàmo alla pittura solrica, alla con periore di propositi di propositi di e quegli altri, che in qualele modo si connettono coll'idea religiosa.

Ma innanzi tratto è mestieri osservare, phe, pure escludendo da questo esame le opere degli artisti defunti, questa esposizione ci offre saggi di due periodi della pittura: ond'è che in questo tempo di transizione i vecchi e i giovani si vogliono giudicare con intendimenti diversi, per non cessere ingiusti verso i primi o verso i secondi.

Quando sullo scorcio del secolo passato incomincio la civile Europa a ritemprarsi a più composto e più vigoroso sentire, fu gran ventura per le lettere e per le arti potersi aiutare co' modelli romani e greci, per liberarsi dalle melensaggini arcadiche e dal manierismo. Da quello studio o da quella imitazione nacquero arti e lettere tutte accademiche e improntato di una certa convenzione di scuola, che pure era bnona, perchè so pon era consoguimento di verità, era almeno allontanamento dagli errori passati. E d'altronde quel tanto di pomposo e di erojco, che dal più al meno appariva in tutte le opere d'arte, conveniva molto bene ad un tempo, abituato dalla grande epopea napoleonica a commuoversi pel maraviglioso e pel fautastico, e quasi a sdegnare il positivo e il reale. I cultori del bello chiedevano allo artista il poema, come ora chiedono la cronaca o la navella.

I discepdi di quei primi riformatori dell'arte precedendo inanzai di conserva colla società, che di giorno in giorno si volgera, più all' ntile e al positivo, incomicairamo ad accostarsi più al vero e al reale, e salessare, no poterno in uttori sopolitari dolla comenzione a cui erano stati educati nelle scuole, e però in generale rimsiramo a condurre opere, che piacquero alle mendi colle, isperche rificataramo in esse pensiori ed affetti di rimembranosa, me pel popori Arrogi, pocificè si ha a parlare della pittura, che a raggiungere la hontà degli antichi, anche nei mezzi materiali, moi si poteva giungere d'un tratto: e se ebberomerto grande quelli che primi si studiarono di perfezionare la scuola del colorito, e vi feccro passi giganteschi; era pur sempre legge di progresso che i giovani cumpraniando sulle orme loro. Il superasserouniando sulle orme loro. Il superassero-

Un altro svantaggio hanno i vecchi sui giovani, e sono gli studi storici, ampliniti in questi ultimi anni, e che di giorno in agiorno is fanno piu popolari: il che di a chi dipinge oggi facilità molto maggiore di cogliere estatamente e il costame e i carattere storico del soggetto che ha per le mani, le quali cose reuti anni indietro erano assai più faticose a cercarsi ed ardue a trovarsi.

Queste cose ho voluto dire, perché se nelle opere degli artisti provetti m'accadrà di trovare il colorito un po facco od esagerato, e non perfetta nello insieme di un quadro l'intonazione, ed eziandio qualche live inestiteza nel costume e nel caratti provene del loro de carto, incoto del loro del loro del loro del loro del representatione del loro del loro del loro del representatione del loro del loro del loro del in sifiatte cose abbiano ad essere irrepreusibili.

E ritoruiamo omai nelle sale dell'Esposizione, lamentando prima di tutto, che non tutta l'arte italiana vi sia rappresentata, dacche qui mancano i nomi dell Hayez, del Podesti, dello Arienti, del Bertini, del Ganha, del Gastaldi e di più altri principalissimi nostri nittori.

tri principalissimi nostri pittori. Intorno alla Cacciata del Duca d'Atene di Stefano Ussi, mi diceva un dipiutore valorosissimo (ed agginngi onesto): « Io considero ogni giorno lungamente questo quadro, e faccio ogni sforzo per iscoprirvi qualche piccola menda, perche quale lo veggo ni avvilisce e mi fa paura! » E per verità potrei risparmiare di parlarne, poicbè ne scrittore ne artista ha diritto d'aggiungere o di togliere verbo al giudizio che ne diede il popolo fiorentino. Il quale, versato da secoli fra quanto ha l'arte di più ma-raviglioso, al primo vederlo non finito ancora, tanto se ne invaglii, che per oltre un anno fece la processione allo studio dello artista per deliziarsi nella contemplazione di cotanta opera, e lungamente lo impedi dal condurla a termine. Dopo tal fatto che mi resta a dire? Leggi la storia che vi è rappresentata in quegli antichi cronisti fiorentini, che nelle narrazioni loro hanno tanta efficacia da trasportarti di schianto in mezzo ai tempi e ngli uomini che descrivono, e da farteli udire e vedere come se fossero presenti; e poi confronta le sensazioni ch'e'ti fanno provare con quolle che eccita in te la veno. Da quel finestrone aperto nel fondo, dal quale i popolani, che hanno invaso il palagio, fanno sventolare la handiera del popolo in segno di vittoria, ti pare udire il muggito dell'onda popolare concitata che hatte furiosamente alle porte e minaccia prorompere. A sinistra, pure nello indictro, vedi gli sforzi disperati dei satelliti del tiranno, Giulio d'Assisi e il figliuolo, che i soldati inesorabilmente trascinano e spingono fuori per abbandonarli alla plebe sitibonda di vendetta e di sangue, la quale ad alte grida con rabbiosa insistenza ne dimanda le teste. E quel Cerretieri Visdomini, pessimo cittadino, ch'è la terza vittima dimandata, vedi come accanto al seggiolone del duca, mal ritto in pie, sembra del tutto venir meno, e par che senta già la morte nelle ossa. A destra, pure nel fondo, i Borgognoni del duca, già combattuti dal popolo nelle vie di Firenze, e per la paura fatti ribelli, agitano le alaharde, e minacciano ucciderlo, s'egli non abdica, trattenuti a stento dai loro capi. Parecchi di costoro sul dinanzi a sinistra si affollano al banco, accanto al quale egli siede, e con vari atti risoluti e pieni d'ira gl'impongono di firmare; mentre (bellissimo contrasto) a sinistra lo arcivescovo degli Acciaiuoli, il conte Simone da Battifolle Capitano del popolo e qualche altro notevole cittadino colla handiera del Comune rizzata attendono risoluti, ma sicuri, tranquilli e gravi, ch'e'si risolva. Ed egli, il protagonista, nel mezzo colla penna tra le dita e la sinistra (mirabile per lo sconcio c per l'atto quasi convulso) snl foglio dei capitoli imposti, pende an-cora per uno istante, coll'animo combattuto fra la ostinazione e la inevitabile necessità, e, collo sguardo torbido e la concentrazione dell'animo impressa sul volto. tra lo insistere concitato de' Borgognoni suoi e la calma risolutezza de' Fiorentini capi del popolo, sembra ancora cercare una via di scampo, per non rinnnciare per sempre al mal tennto dominio.

duta di questa tela, e dimmi quindi se codeste sensazioni non ti tornano all'uniso-

Qua invero non è ombra di quelle composizioni artifizione e di scuola, che ti ricordano il palco scenico lontano un miglio. Qua intio è storia, ituto è antura, tutto qua intio è storia, ituto è antura, tutto rata mai. Giustissima l'intonazione pintrata mai. Giustissima l'intonazione pinttotos scura, come covinene ad un lusgo chinso, e il colore tanto vero da farti assolutamente premodere quelle figure per tumini viri e non per invenzioni d'artista, ple disegno no si parla nepure; ne del panneguiro, ne depli accessorii, punte di conservato del conservati del conservato del conservato del conservato del conservatoria del conservato del conservato del conservatutta come la sento? lo non vidi mai quadro moderno che agganți questo, e si deche di gran cuore mi congratulo col joice de la come de congratulo col joivine artista perchi egli mi fa vedere davvero che l'arte in Italia s' avvia a gran passi verso la cua antire granulezza. Chra quale s' è messo verso la nazione con queto terribile quadro; e si difenda così dall'ammirazione altrui, come dallo sgonento; pressa via, sia inderesso nell' operare, fidente nella virti propria, moncurante delle invitic, sordo alle idol, di sè scontento sem-

pre, e si farà grande. Un altro fra i più notevoli quadri è la disfatta di Ezzelino da Romano al ponte di Cassano sull'Adda di Adeodato Malatesta. Due appunti soli si fanno dai giudici coscienziosi, e ragionevolmente si possono fare a quest'opera; il colore un po'chiaro e quasi quasi sbiadito, e il costume alquanto ricco e pomposo per una sceua del secolo XIII. Lievi mende sono queste per vero, se vi si pongono a fronte il rigore storico, la vita e il moto della composizione, la eccellenza del disegno unica piuttosto che rara, le difficoltà degli scuri e delle movenze difficili superate sempre con mirabile sicurezza, l'espressione delle teste modellate da parere di rilievo e vive. l'anatomia delle parti scoverte, e insomma tutto ciò dove meglio si mostra il sapere di un grande e profondo maestro, a cui tutti i mezzi e tutti gli aiuti dell'arte sono facili e famigliari. În pochi quadri s'è osato e in meno assai si è riuscito a creare un gruppo, come quello a sinistra (ov' è concentrato l'interesse maggiore del fatto) dei soldati della lega guelfa, che si precipitano sitibondi di vendetta sullo immane tiranno scavalcato e vinto, e ognuno in vari modi tutti pieni di passione e di energia, leva la voce a oltraggiare, la mano a percuotere, senza che quella foga irrequieta e quello addossarsi l'uno all'altro ingenerino confusione di sorta, chè anzi le forme e gli atteggiamenti delle figure sono così ben distinti tra loro, che ad una ad una tu puoi studiarle e seguirne le movenze, e le ti tornano a capello giuste fino allo scrupolo. Nè mi colpisce meno il carattere in tutto consentaneo alla storia, che l'antore seppe dare al volto del protagonista (figura mirabile in tutto), il quale spira tanta fierezza da non potersene immaginare la maggiore, e che nella rabbia della disfatta, la morte che ha sugli occhi non cura, e solo mostra ferocia di belva e sdegno della umiliazione patita, e forse già del presentirsi salva la vita dal marchese d'Este, che a tutta corsa viene oltre gri-

dando ad alta voce a'suoi che lo risparmino. Non parlo neppure delle figure dei morti e dei feriti che sono sul dinanzi del quadro, e scorciano in diversi modi, le quali sono condotte con tanto gusto e tanto sapere e tanta evidenza, che una sola presa a caso basterebbe ad attestare il valore di qualsivoglia più grande artista. E così tacerò delle figurine del fondo molto acconciamente disposte a mostrare la disfatta e la fuga di una oste e il trioufo dell'altra, spiccando per sè quanto conviene, ma non tanto da disturbare l'azione principale che è sul davanti; e mi restringero a dire che quest'opera è una di quelle che più si guardano e più piacciouo, perchè a ogni nuova osservazione dimostrano nnovi pregi; il che è proprio delle cose veramente eccellenti, mentre di molte mediocri è effetto il sorprendere alla prima, e quindi coll'osservazione saziare

Del Malatesta, oltre allo Ezzelino e a due bei quadri di genere e ad alcuni ritratti, dei quali non è mio assunto parlare, sono qui altre due belle tele di soggetto biblico, il Tobia e l'Agar. Gli argomeuti meno interessanti e le minori dimensioni richieggono minori parole, avuto anche riguardo alla brevità che mi sono imposta. Nel primo il giovinetto Tobia, reduce insieme coll'angelo alla casa paterna, è intento con sollecita cura ad applicare il farmaco agli occhi del genitore cieco. La composizione semplice e quieta, le movenze spontanee e castigate, il disegno scrupolosamente corretto e il fondo bellissimo di paese, ricordano le simpatiche tradizioni dei puristi nel senso largo della parola. Alcun che di raffaellesco appare nello insieme del quadro e nel carattere e negli atteggiamenti delle figure. Il colorire alquanto duretto, ma pur vero e pieno; mirabilmente conseguito l'effetto della luce, la quale, nell'ora che precede il tramonto dal fondo del quadro viene ad illuminare la scena a ritroso; difficoltà arditamente cercata e preparata maestrevolmente. L'Agar che abbandona disperata il giovinetto Ismaele, è un quadro pieno di passiono condotto con linee bellissime, e splendido per tinte calde e vaporose, che in tutto danno l'idea del cielo ardente di Siria e della squallida aridità del deserto

Domenico Morelli ha qui pareceli dipinti, alcuni di genere, dei quali non è mio assunto parlare; uno storico. Lazzaro monaco, dipintore, mentre in una cappella di Costantinopoli effigiava augioli e santi, è assalito da una mano d'iconoclasti fanatici, che ogni cesa gli guastano, e lui conducono legato per bruciargili mano. Ecco una compesizione seutita, vera, immazinata e condotta da maestro. Era ben difficile atteggiare meglio quelle tre figure degli assalitori principali, ed esprimere la loro ira in modi più acconci a dimostrare la varia indole di ciascuno. Il primo, più bestiale di tutti, calpesta, rompe con una partigiana, minaccia coll' atto feroce del volto e col pugno sinistro serrato e il braccio teso, che sembra uscire dal quadro; il secondo lacera e sul viso allo assalito protende il volto in sembiante di chi fieramente rinfaccia; terza una donna fanatica volge altrove gli occhi e si copre scandalizzata per non vedere quelle immagini, che a lei paiono idolatre nefandità. Il monaco atterrato cogli arnesi dell'arte sparpagliati al suolo, inetto a difendersi solo contro tanta furia, eppure fremente per ciò ch'egli reputa orribile sacrilegio e per vcdere l'opera propria disfatta, combattute dall' ira dell' oltraggio e dal presente pericolo, abbassa gli occhi, nei quali pur balena lo sdegno, e colla mano convulsa stringe sul petto la tonaca, e quell' atto e quel volto e la nobiltà di tutta quella figura dimostrano la sofferenza e la tenzono interna dell'animo, meglio e più efficacemente che non farebbero le parole. L'altra mano, a dimostrarlo già prigioniero e preso, gli afferra un vecchio, armato d'elmo, che da dietro na pilastro della cappella si protende innanzi. In questa ultima fignra per vero pecca il disegno, perchè se poni mente al luogo che tiene il monaco e alla prospettiva del muricciuolo al quale è appoggiato, vedrai che le braccia del vecchio non tornano, e il destro è soverchiamente lungo e cortissimo l'altro. Anche nel panneggiamento, che in generale e trattato assai bene, si può appuntare quella specie di pastrano giallo del primo assalitore, che, buono nel resto, ha sulla spalla qual-che cosa del duro e del falso. Da queste due mende in fuori (e la seconda è lievissima) il quadro è perfetto. Teste e mani modellate come appena osa modellarle la scultura, volti pieni di passione, insieme pieno di moto. I toni di quelle vesti assai vivi ed arditi, pure bene s'accordano, e in quest'arte dello accordare fra loro toni svariati e vivacissimi è gran maestro il Morelli, e lo dimostra negli altri suoi quadri : la luce è moltissima, l'effetto immenso.

A proposito di questo benedetto effetto e dei quadri in genero del Morelli, e d'altri, di cui parlerò, m'è toceato udire a questi giorni e pini strane cose del mondo. Per alcuni questa parola effetto par doventata una versiera, un malanno che precipita l'arte nello abisso, una cosa che un buono artista des fuggire come il pecvato. A udirli e' si direbbe che la pittura per essere buona dee per prima cosa fug-

propone l'arte, e che cosa si propose mai, se non l'effetto, che le finzioni dello artista tanto più ti fa parere cose vere quanto è maggiore? Se nel lumeggiare un quadro qualche artista dà nello esagerato, condannatelo per la esagerazione : ma condannarlo perchè nell'arte ha cercati tutti quei mezzi che l'immagine possono accostare più all'idea del vero, è tale assurdità che non può entrare in cervello umano. Queste ire impotenti, che s'arrabattano contro il mondo che cammina, mi ricordano le famose gnerre dei classici e dei romautici, la vecchia scuola che volea tenere le lettero schiave sotto il codice del padre Decolonia della Compagnia di Gesn, e la nuova, che predicava la libertà del pensiero; le lettere privilegiate e dei pochi, armate contro l'incesso trionfale di quelle emancipate, che ad alta voce parlavano alle moltitudini, per educarle e per chiamarle a nuovi destini. Questo tempo felice di liberta e di vita non è più tempo, sia per le arti come per le lettere, da freddi affetti di convenzione e da sonnacchiosi piaceri da eruditi, e la letteratura e l'arte debbono parlare al popolo, ed educarlo muovendoue la immaginazione ed il cuore. Dite che l'arto ne andrà a precipizio? Oibò! E voi per salvarla vorreste tenerla inchiodata ai precettini delle accademie, farla unica, immobile, come il Dio Termine in questo moto universale delle umane cose. Temete cho tentando vie nuove ella si guasti? Che l Vi par egli che appunto nel progredire e nello svilupparsi e perfezionarsi di un popolo e di tutte le sue facoltà, una sola di esse possa stornare, e correre allo indietro a ritroso delle altre? O non è tempo questo in Italia da cosiffatti timori. Se iu un altro periodo di progresso l'arte non fosse andata di conserva colla società, avrebbe fatto punto a Cimabue; o se non avesse progredito in questo nostro periodo, i nostri artisti dipingerebber oggi come quei disgraziati del secolo scorso. Però vadano innanzi arditamente i giovani, o tentino nuove vie. Questa è una specie di battaglia, ove periranno molti; ma ove ai su-perstiti è riserbata una gloria certa. Al postutto poi si tratta di riconquistare quella grandezza nell'arte che avevamo nel secolo XV e nel XVI, e da quella grandezza pensino i peritosi che siam lontani di molto, e che chi non vi giunse non può insegnare altrui per giungervi qual sin la via da percorrere, quale quella da evitare. Però, o giovani, non vi lasciate atterrire da ire paralitiche di pedanti; ma tentate ed osate.

gire l'effetto. Ma e che cosa di grazia si

Ed eccomi a un altro giovine di quei che seutono l'età in cui vivono e per lei operano e con lei camminano; dico di Eleuterio Pagliano. Altri parlera del suo onadro La figlia del Tintoretto, io parlo degli Uccisori del Buondelmonte. Perchè si chetino gli adoratori dell'arte immohile. comincierò dai difetti. Trascurato un po' il disegno e lunghi troppo i passi delle figure, il colore qua e la un po' strappato, un po' stopposo, messo giù con una certa sprezzatura, ed aggiungiamo la figura della fanciulla che sviene fra le braccia della madre, trascurata e che ha del fantoccio più che della persona. Di questi peccati i più appuntano questo quadro, e in molta parte conviene pur dire che hanno ragione; ma per compensarli quanto sono grandi e quanto rari i pregi che vi si scorgono! In primissimo luogo il pittore, erudito come pochi sono, qui ci trasporta colla immaginazione nei primi anni di quel feroce e ineulto secolo XII, di cui i eostumi semplici e rudi ci descrisse Dante, ove fa parlare il sno avo Caeciaguida, e più minutamente Giovanni Villani, e oltre a lui altri cronisti. Qui non v'è quel medio evo adorno di velluti, d'orpello e di piume, che i più fra i nostri pittori, per ignoranza della storia, imparano dal palco scenico. Siamo a capo del Ponte Vecchio nello androne delle case degli Amidei ; rozzo l'androne, rozzi gli nomini che vi stanno in agguato, come conviene al tempo in eui vissero: oggi sarebbero mascalzoni o volgari scherani, allora erano gentiluomini e grandi ; e quali erano li rappreseuto lo artista, e saviamente fece, perché la storia si deve esporre fedelmente, e non guastare per la smania di farla più bella. La scena è illuminata dalla luce viva e fresca di un mattino d'inverno (il fatto accadde nel fehbraio dell'anno 1215), la quale cade sulle figure a ritroso da una porta che è nel foudo. fuor della quale si vede snl ponte lo sveuturato cavaliere, che viene oltre ignare della vendetta che lo attende. E il momento ehe tre dallo interno stringendo le armi si lanciano fnori, chiamati a tempo da colui che stava alle vedette sulla so-glia, forse il Mosca de' Lamberti, il truce consigliero del malefizio,

Che disse, lasso! Capo ha cosa fatta,
 Che fu'l mal seme della gente tosca.

L'atto di colui che avvisa, l'impeto cou eui gli altri si lanciano, il gesto della fiera donna, che mentre sorregge con una mano la finciulla che sviene, coll' altra sospinge i congiurati a vendicarla, sono pieui di tanta rabbia, di tanta passione, da stringerti il cuore, da farti sentire nel fondo dell'anima un'eco fiunesta dell'odio implacabile, del delitto, che agita ed inebiria quegli spiriti truci. Qui non importa

che il cartellino appeso al quadro te ne insegni il soggetto: appena lo vedi, lo intendi, e terrihilmente lo intendi, poichè al primo sguardo un gelo di raccapriccio ti corre per le ossa, lo non istaro ora a parlare della bellezza dei toni, della forza del colorire, del magistero ardito e mirahile della luce: questi sono pregi di seconda mano, quando l'effetto di un dipinto sull'animo è così potente. Confronta la vita, il moto, la passione di questa pittura con tutte quelle composizioni fatte a compasso, e che hanno il visto di tutti i dottori di estetica e di tutte le Accademie del moudo, e in fin de' conti ti lasciano freddo come una pietra, e poi giudica. Taluno ho udito scandalizzarsi (e a dirlo mi vergogno) perchè l'artista presenta il più delle sue figure da tergo, ne in questo quadro ci mostra se non due faccie, e queste anche in ombra. Per Dio sarebbe tempo di finirla con certi vecchi pregindizi, che nel secolo passato fecero alle nostre lettere e alle nostre arti ciò che fa ora la crittogama ai nostri vigneti. Che nel secolo dei fantocci e delle parrucche s'insegnassero certe bislacche teorie, a cui gli antichi non pensarono mai, e le quali non formarono mai uno artista, s'iutende; ma nell'età nostra, e eon questa nostra tendenza al vero, e a ció che naturalmente commuove e non addormenta coll'artifizio, tutte siffatte ciurmerie sono diveutate assurde e ridicole. In un'opera d'arte infoudi, se puoi, quel beuedetto softio di vita, che a pochi e concesso, e con una vigorosa e sentita immagine del vero commuovi, e sarai artista. Allo effetto, che il dipinto produce negli animi, si dee guardare, non al modo con eui si giunga a produrlo; chè le vie del pensiero sono infinite, e guai a quel tapino che vuol restringerle a poche

Se Eleuterio Pagliano ei ha mostrati gli uecisori di Buondelmonte, co ne mostra i funerali Saverio Altamura, anch' esso con molta vita e molta novità di concetto. La hara dell'ucciso Buondelmonte con sopravi la sposa desolata che ne sorregge la testa. è portata dai consorti e dagli amici ad eccitamento di odii e di sangue; le insegne pacifiche della chiesa sono rizzate a bandiera, dietro la quale corruscano armi fratricide, il canto dei sacerdoti è grido di cittadina battaglia; e uon echeggia a vuoto, che già lontano si vede incominciata la mischia. Nuovo e bello il peusiero, esatto il eostume, belli i caratteri delle figure agitate in varie guise dalla passione, l'intonazione del dipinto giusta, pieno di verità e di luce il paese del fondo. Forse il tono seuro, che domina sul dinanzi e dà un che di sinistro a tutta la scena, poteva concentrarsi più in un punto, forse

un po' più variamente si poterano muovere le figure, acciocchio no fossero tanto parallele tra loro; e, avvegnachè le più sieno egregiamente atteggate, in alcune poterano curarsi più la moverane e il disegno: e nonostante ottimo è il quadro, pieno di carattere storico, ricco di efleto, e tale (il che più di tutto importa) che produce nell'amino profondissima sensa-

Molte sono le vie di stimolare' il cuore e la fantasia, scopo precipno dell' arte. Nè però, mentre parlo di pittura storica, mi sia conteso ricordare un paesaggio, che da un fatto prende il nome, e in cui le figure son poche e accessorie a guisa di macchiette, accennate più che fatte solo quanto basta per volgere la mente del riguardante a uno dei più begli episodi del poema dantesco. La morte di Buonconte da Montefeltro, di Gabricle Smargiassi, è un paesaggio pieno di poesia, col quale egli riuscì a commentare perfettamente la mirnbile narrazione del divino poeta. Il sole tramonta sanguigno dietro la pianura di Campaldino, meutre lontano ferve ancora in parte la memoranda battaglia. I suoi raggi infuocati e sinistri vengono innanzi strisciando sul suolo, che par che s'infiammi, e sulle poche neque dell'Archiano, dove si scarica in Arno,

## « Là 've il vecabol suo diventa vano; »

e tra certe rupi fantastiche e pur nonostante vere, a sinistra s'incontrano bizzarramente coi vapori che infuriato solleva l'angelo d'inferno

### « Per la virtù che pria natura diede, »

c ne risulta quel contrasto di fosco e di trasparente, di luci interrotte, abbacinate e sinistre, che mal si possono descrivere, difficilissimamente rappresentare col pennello, e che t'empiono l'anima di stupore, se mai t'avvengn di esserne spettatore peregrinando per le montagne, lo vidi più d'una volta in natura siffatti effetti, ed ammiro l'ardire dello Smargiassi che osò tissarli sulla tela, e l'abilità con cui riusci ad eccitare in me quelle seusazioni che altre volte m' avevano scosso veramente iunanzi allo spettacolo della natura sconvolta. La poesia ch'egli ha saputo infondere in questa tela, mi richiama tanto il pensiero ai versi del sommo poeta, e s'accorda cosi pienamente col soggetto e coll'indole loro, che non ho potuto a meno di ricordarla mentre parlo della pittura storica, alla quale ritorno prendendola uello stretto senso della parola.

Ci si affaccia con due quadri Luigi Mussini, pittore di gran sapere, e di quelli che, avendo un'alta idea dell'arte, la trattano pensatamente, con molto senno e con molta coscienza. Ne' dipinti suoi piacerà sempre e soddisfarà la ragionevole compostezza delle figure, l'armonia delle linee, la perfezione del disegno, la composizione meditata e giudiziosa. Il suo Decamerone è un bello e simpatico quadro, dove i giovani possouo studiare l'arte del modellare e mani e teste, e il senso squisito dello atteggiare le figure in modo sempre grazioso e nobile, e il bellissimo piegare delle drapperie. Se qualche menda s'ha a notare, chò senza mende non v'è opera buona al mondo, ella è nei toni. Ove lo artista, prima di condurre il dipinto a quella finitezza a cui suole condurre i suoi, ne avesse tracciato in grande le masse principali di chiaroscuro ed i toni predominanti, avrebbe dato più sfondo al suo quadro, e spiccate meglio le figure, lo quali, per cagione appunto di certi toni consimili nello innanzi e nello indietro, talvolta ti appariscono poco staccate fra loro e dnl fondo. Oso anzi dire che pel tono di certe vesti alla prima quasi ti appariscono più innanzi tali che in fatto sono più indietro. Per questo di-fetto l'aria e la luce non girano per entro questa scena quanto dovrebbero; e nondimeno i pregi vi sono tanti, che non si può non contemplarla lungamente con gran-dissima soddisfazione dell' animo.

La Cimodoce o come altri dicono Ci-modocea, è soggetto men bello (e questa è colpa del committente), preso dal Cháteaubriand. È la donne pagana che resta maravigliata come di cosa nuova, vedendo il cristiano, che mosso a pietà copre lo schiavo ignudo intirizzito dal freddo. Lo Châteaubriand (e non esso solo) volendo per una mala intesa intemperauza attribuire al Cristianesimo tutto ciò che è proprio della natura umana, in luogo di esaltarlo talvolta ne ha fatta la caricatura. S'egli si fosse ristretto n dimostrare che il Cristianesimo mitigò, addolcì, miglioro il cuore umano, la cosa poteva correre. Volerci far ingoiare che l'invento di pianta era troppo. La commiserazione non e privilegio di nna comunione religiosa, ma è cosa propria dell'uomo. Gli schiavi, del resto, nell'antichità romana furono spesso trattati male, e talora anche hene, ed anco qualche volta accarezzati e donati della cara libertà, segno che erano conosciuti per uomini, e che i loro mcriti e le loro sofferenze trovavano qualche volta la via del cuore del loro padrone. Però Cimodoce non poteva maravigliarsi, come di cosa nuova e strana, della pietà del cristiano. Ma questa è per lo Châteaubriand e pel committente, non pel Mussini. Pel Mussini c'è anzi soltanto la parte buona. Togli un po' d'opaco nelle tinte e

di poca trasparenza negli shattimenti, un che di forse soverchiamente misurato e studinto nella composizione, che quasi te la farebbe piacere più scolpita nel marmo che non dipinta: ti rimane innanzi uno insieme di tale grazia e di tale armonia di linee da dover piacere. Esaminando la tela a parte a parte dalla gentile figura della donna alla rude e muscolosa dello schiavo, v'è eletto gusto, somma perizia del disegno, studio bellissimo di notomia nelle parti scoverte, abilità rara nel panneggiare, e un insieme di tanto ragionevole eleganza nella composizione, che ti fa dimenticare anche quel po' di soverchiamente studiato (come i capelli che hanno dello scultorio), che con meno pregi di questi apparirebbe di più, e nuocerebbe allo effetto generale del quadro.

Enrico Pollastrini ha esposti due quadri assai commendevoli, la morte di Alessandro de' Medici primo duca di Firenze, e gli Esuli di Siena. Del secondo di questi dipinti moltissimo si parlò quando fu finito e veduto la prima volta, perche in tempi di servitù parve e fu veramente una protesta contro le male signorie, che i cittadini migliori persegnitavano colla prigione e col bando: e di ciò sia lode grandissima all' autore che nella scelta del soggetto, diè segno di liheri intendimenti. Riveduto oggi il quadro certamente piace pel sapere molto che vi si scorge per la bontà del disegno, per lo atteggiare e la nobiltà delle figure, per gli episodi ottimamente trovati: ma se per avventura tn lo confronti colla narrazione che fa il Botta della caduta della repubblica senese, e'ti rimane freddo. Dugenquarantadue famiglie di nobili e trecenquarantacinque di popolani abbandonavano quel giorno la dolce terra natia, estenuati tutti per la fame patita, laceri i più per le hattaglie fino allora sostenute. ove con magnanimo ardire combatterono anco le donne. Esularono così malconci e rifiniti, con sè recando quel meglio che potevano del loro avere, parte sulle spalle, parte su poche cavalcature, concesse ad istanza del Monlne dal marchese di Marignano. Uscirono misti coi soldati del Monluc, in quel disordine e con quella disperazione che di leggieri si può immaginare, e oltre a cinquanta di loro morirono d'inedia lungo la via, e forse da un quattrocento furono salvati dalla pietà de soldati nemici, che dettero loro del pane. Ora que pochi, che si veggono in questo dipinto venire oltre a larghi intervalli, e più orrevoli alle vesti di quel che convenga allo stato loro, non danno sufficiente idea di tanta miseria. Aggiungi il colorire opaco e pesnnte, ne ti fara maraviglia se i pregi grandissimi che ha questo quadro, e il sapere col quale è condotto, non hastano a far si ch'egli agguagli il soggetto. Bene la pittura agguaglia la storia nella morte del duca Alessandro, la quale il Pollastrini rappresento con una composizione piena di tanto sentita e tanto terribile verità, che ti fa raccapriccio. Io non descriverò questo insigne quadro; ma dirò solo che oltre alla eccellenza del disegno, alla bontà del colorito e allo effetto giusto della luce, vi appare tal passione e tal moto di lotta disperata, che raramente ci accade di vederne di più in alcun dipinto; e per ginnta le parti accessorie vi sono trovate e disposte con siffatto gindizio che servono mirabilmente ad accrescere la sensazione prodotta da quella scena di sangue. Ecco nn effetto pienamente conseguito, ecco uno di quei dipinti che ti narrano un fatto storico in modo che tu con uno sguardo lo intendi e lo senti più profondamente nell'animo che non pel racconto dello scrittore.

Gli orrori notturni rappresentati con tanta efficacia dal Pollastrini mi richiamano il pensiero a un altro quadro di soggetto atroce, l'Inquisizione di Carlo Brini. In questo dipinto il valente artefice ha dato saggio di buon disegno e di buon colorito, e per giunta ha saputo mostrarci egregiamente uno di quegli effetti di lume per cui divenne celebre Gherardo delle Notti. Ma, quel che più importa, ha saputo commuoverci di pietà e di sdegno; ci ha strappata dal enore una parola di più di esecrazione pel sant'Uffizio; ha posto, direi quasi, il suo quadro come una difesa contro il passato stupido e feroce, acciocche mai per avventura non avesse a tentare la via di rifarsi a nuovo, e di contaminare la civiltà presente colle sne abbominate nefandità. La bella donna denudata violentemente dai manigoldi per essere posta al tormento, i brutali frati inquisitori nelle cui facce non sai discernere se maggiore sia la lussuria o la crudeltà, gli scherani per lungo uso divennti indifferenti allo strazio inumano delle vittime, sono così bene e naturalmente atteggiati e disposti in questo spaventoso quadro, e tanto evidentemente dimostrano le passioni varie, che ti commuovono, che ti eccitano in cuore un seuso di commiserazione e di raccapriccio da non potersi esprimere con parole.

E poichò siamo tra scene crudeli, ricorderò qui il dipinto di Cosimo Conti, il quale rappresentò lo esterminio della famiglia Cignoli perpetrato da quel dappoco ed infame generale Urban, che passerànella memoria dei posteri con una nota di disprezzo e di abbominio. Il colorire alquanto opaco, il disegno un po' tondegginate, gli sbattimenti non istudiati abbastanza, fanno che questo dipinto, non sin per la parte materiale uno di quei che vanno per la maggiore. Ma la vertià, la terribita vertià. Che vi el deutro potera ella entre la consultata di consultata di non si fermasso lunganeute a mirrato, e con vi tornassa a più riprese, e non se ne partisse sempre col cuore straziato? Il conti con questa tela giunes pienamente allo scopo della pittura, il commuovere; epperò ho notata nell'opera sua, una nalgrado le mende, poich' ella trova le vie del cuore, non esito a dicinarata opera egregia.

Antonio Puccinelli ha una Lucrezia Borgia che mesce veleno. La testa espressiva, na pure fatta di maniera, e però non modellata, tutto il resto perfetto. L'intonazione stupenda, il gusto, la larghezza e la sciurezza del fare, che appariscono in questo quadro di una sola figura, mostrano che il Puccinelli pur che pensi, può osarre

ciò che vuole.

Un altro suo quadro più pensato e propriamente storico rappresenta una delle celebri Conversazioni platoniche in casa di Lorenzo il Magnifico. Il soggetto fiorentino è trattato con un modo di comporre, di colorire e di fare, che rammenta la severa semplicità della vecchia scuola fiorentina. Quiete e gravi le movenze, come richiede il soggetto e naturalissime, spontanea e non artifiziata la composizione, belle e ben modellate le teste e piene del carattere del tempo e dell'indole di quella gente dotta. Sonovi, oltre a Lorenzo e Clarice, Marsilio Ficino, il Landino, Antonio degli Agli vescovo di Fiesole, il Cavalcanti che legge, il Poliziano co' due fanciulli, uno de'quali fu poi Leone X, e qualche altro; tutte figure piene di compostezza e di dignità, come s'addice al luogo e alla natura di ciascuno, le quali nello insieme loro formano un accordo pieno di bella armonia, che appaga l'occhio, e soddisfa l'animo, trasportaudoti molto agevolmente col pensiero in quel tempo, in quel luogo e fra quelle persone, che qui ti appaiouo veramente dipinte come le dipinge la storia.

Giuceppo Mancinelli espose quattro sinci, le quali non credo che sieno le opere sue migliciri. In tutte e quattro è ottimo diosa la compositione, ma nosi sipontanea nell'iniseme e negli atteggiamenti delle figure, tatte troppo linde, troppo pulite, figure, fatte troppo linde, troppo pulite, si lacciano scorgere, e dall'artifazio nasce fredelezza. Pia che del vero ne triura l'idea della scena e della comparaa. Merito vie, trata del nostro tempo. Il quattra del nostro tempo.

Molta vita è per contrario in un quadro

di Francesco Gandolfi, che, malgrado qualche menda, è pure un assai buon quadro. Egli rappresentò Gianluigi de'Fieschi quando svela la congiura coutro i Doria alla moglie e al vecchio amico Paolo Lanza, Doria alla che esterrefatti per l'audace proposito, invano s'adoperarouo a dissuadernelo. Egli è nel momento che il giovine, armato di tutto punto, presa pel braccio la donna, le annunzia che all'indomani ella sarà sovrana o vedova. Il modo di fare che apparisce in questo dipinto ha più del fiammingo che dell'italiano. Con disinvoltura vi è trattato il contrasto del lume caldo della lucerna con quello freddo e debole della luna che rischiara il paese che è veduto dalla finestra del fondo. Il disegno è un po'incerto, e se gli sbattimenti forti nou le lasciassero veder poco, le gambe del protagonista apparirebbero corte. Pure è buona espressione di teste, e se l'atto del giovine ha un po' dell' esagerato e dello scenico, egli è compensato dallo sbigottimento che mirabilmente mostra il vecchio e abbastanza bene la donna. Negli accessori v'è molto gusto, e nell'insieme molta passione e molta vita; onde quest'opera e una di quelle che in luogo di lasciare freddo il riguardante, lo commuovono e lo scuotono vigorosamente.

Quantunque io abbia assunto di parlare solo dell' arte nostra, pure non passerò oltre senza una parola d'encomio a due stranieri, che studiarono l'arte ed operano fra noi. Luigi Alvarez, spagnnolo, nel suo sogno di Calpurnia è vigoroso disegnatore. vigoroso coloritore ed abile trovatore di effetto, e nella composizione mostra di sentire nell'animo un che di quella grandezza romana, che pochi sanno interpretare senza cadere nel convenzionale o nell'esagerato. Guglielmo Wider, alemanno, nella sua Aretusa trasformata in fonte, ha dato saggio di una pittura fantastica temperata da un molto squisito sentimento di grazia, e di un gusto non comune e di un lodevole ardire nel prendere un soggetto che pochi avrebbero forse osato trattare.

Ma per riposare gli occhi affaticati dalla virezza o dalla varietà de colori, fermiamoci un tratto a considerare il pensiero 
muodo di un sommo artista in tre tocchi a 
mono di un sommo artista, in tre tocchi a 
ti un cappuccino, se il conestro non fosse 
di tanta grandezza da infammare l'animo 
dell' nono meglio energico del mondo, e da 
mon lascingla aver bene finche il opera inamon lascingla aver bene finche il opera inatocchi dell' nono meglio energico del mondo, e da 
voci la considera dell' della 
superando qualavisoglia difficoltà col forte 
volvere. L'Inferenci, il Purgatorio e il Paradisso di Dante, immeginati e disegnati a 
printi che nosi si con discappo mega 
mono di 
printi che posi si con discappo mega 
mono 
mono di 
mono di

\*\*\*\*\*\*\*\*

sione quasi febbrile, e Dio sa quanti mesi di gnesta specie di febbre sostenne il Gazzotto per condurli a termine. Rare sono le buone illustrazioni dantesche perchè rari sono gli artisti che abbiano coltura e mente che bastino a sollevarli al concetto del divino Poeta. Al Gazzotto nulla manca, e per giunta ad esprimere le impressioni che gli agitano la fantasia, non v'è difficoltà che lo impedisca. Finchè si tratti di nudi o di ampie drapperie che svolazzano in balía dell'aria, di scorci e di figure che leggeri leggeri si sollevano a volo, tutto gli è facile in modo, che a prima giunta diresti che la sua penna scorre rapida disegnando sulla carta come quella di uno che scrive. Il suo disegno così nelle parti scoperte come nei panneggiamenti è sempre sentito, sempre disinvolto, giusto e sicuro, ed ha un che del mantegnesco che fa piacere a chiunque ami il vero espresso secondo le tradizioni delle più corrette scuole. Tacerò dell'Inferno e del Purgatorio, ove chi è artista può ammirare quei nudi così maestrevolmente modellati, e quel fare direi quasi angoloso e tanto conforme al vero, e così scevro da quella rotondità con cui molti credono abbellire la natura e la falsano; ma non posso tacere del Paradiso, ove apparisce tanto grande l'invenzione e tanto audace, ove sono così nuovi e così molteplici i concetti, e tanta la varietà nello esprimerli, che artisti e non artisti ne restano sorpresi come di cosa straordinaria e non più vednta ed immaginata. In questo foglio sono delineate intorno a mille e dugento figure. I beati tutti in vari atteggiamenti nei loro stalli attorno al trono dell'Eterno formano il fondo piuttosto scuro sul quale spiccano le figure dei cherubini, che parte soli, parte a gruppi di due o tre, ed oltre salgono e scendono a ritemprarsi nella mistica onda, e carolano aleggiando intorno con direzioni varie, e movimenti così nobili, così helli, così diversi fra loro, ch'è una maraviglia a vedere. Nel piccolo spazio l'autore seppe concentrare l'idea della immensità dell'empireo. Se alla prima stupisci dello ordire, osserva partitamente ogni cosa, e questo senso di stupore aumenterà via via che guardi ogni gruppo ed ogni fignra da sè, ne ti capaciterai come una fantasia così fervida abbia potuto tenersi tanto ragio-nevolmente imbrigliata entro i confini di una perfetta armonia. In materia di composizione io non vidi mai opera, nel creare la quale concorressero meglio che in questa l'immaginativa, il senno e il sapere: nè lessi mai verun commentatore di Dante che più ampiamente del Gazzotto me ne imprimesse nella mente il concetto. Al quale resultato ginnse felicemente questo singolare artefice perchè al molto ingegno accoppiò pari coltura intellettuale. L'onesto é voluto dire da ultimo per ripetere ai giovani ciò che altre volte scrissi, e le più indarno, che cioè a fare nno artista non bastano l'occhio e la mano; ma occorre come prima base l'educazione dell'intelletto e del cnore. Coll' occhio e colla mano si possono allevare operai discreti, la mente sola e il retto ed elevato sentire possono creare uno artista. Le Accademie di Belle Arti, tutte intente ad ammaestrare i giovani nei mezzi materiali del fare, poco o punto ne erudiscono la intelligenza e ne educano il pensiero; e però spesso vediamo affacciarsi con larga promessa di sè tali giovani, che poi presto finiscono volgarissimi artisti o mestieranti nell' arte, per ciò solo che mancano di quel fondamento di cognizioni e d'idee, che avrebbe potuto sorreggerli nella difficile via, nella quale s'erano incamminati dapprima con tanta franchezza.

FRANCESCO MANFREDINI.

## CLASSE XXIV.

# Scultura.

#### COMMISSIONE DEI GIURATI.

BONAINI Cav. Prof. FRANCISCO, di Pirense, Presidente. ANGELINI Cav. Prof. TITO, di Napoli, Vice-Presidente. EMILIANI-GIUDICI Prof. PAOLO, di Firenze, Relatore. FENZI Cav. SEBASTIANO, di Firenze, Segretario. CACCIATORI Prof DOMENICO, di Milano. CAMPORI March, Giuseppe, di Modena, CEVASCO Cav. Prof. Gio. BATTISTA, di Genova. FEDI Prof. Pto, di Firenze. FULLER CARLO FRANCESCO, d' Inghilterra. HART I. T., di Nuova York MANNI Conte GIUSEPPE, di Roma. PUCCINELLI Prof. ANTONIO, dl Firenze. RAPISARDI Prof. MICHELE, di Catania. SOLARI Prof. TOMMASO, di Napoli. SOLERI Cay, CARLO, di Milano, TENOA Cav. CARLO, di Milano. VALLE (DELLA) Prof. PIETRO, di Livorno. VARNI Cay, Prof. SANTO, di Genova,

I Giurati della Classe XXIV, per rispondere nel miglior modo possibile alla fiducia che pose in essi la onorevole Commissione Reale, affidando loro il difficilo incarico di giudicare delle opere di Scultura, convennero parecchie volte in adunanza. E principiando dal considerare come lo scopo precipuo delle mostre nazionali sia quello di far conoscere le condizioni in cui frovansi i prodotti della natura e dello ingegno umano, ben compresero essere loro debito non solo indicare il vero merito delle opere esposte, ma venire a quelle considerazioni generali, da cui il Governo potesse desumere gli opportuni provvedimenti per promoverne la cultura, e gli espositori potessero riceverne utili consigli a migliorare e possibilmente condurre alla perfezione i loro lavori.

Per le quali cose unanimemonte conclusero, che le esposizioni vanno studiate sotto due aspetti, come fatto e como speranza. Come fatto, spetta ai giudici eletti di notare fedelmente lo stato attuale in cui le arti si trovano; come speranza, vanno additate le loro tendenze e rivelati con chiarezza i resultati ai quali più o meno probabilmente possono condurre. Nell'uno e nell'altro caso l'opera dei Giurati rinscirebbe senza fallo efficacissima, quante volte essi, ponendo da parte i preconcetti, le predilezioni e i sistemi esclusivi, avessero il coraggio di dire il vero; e per autorità di nomi celebri o di subitanee voglie popolari, non si peritassero di porgere severi ammonimenti a quegli ingegni, i quali, essendo ancor verdi, potrebbero più sicuri procedere per la buona via, o non disanimati ma risoluti ritrarsi dalla cattiva, affinchè ciascuno si ponesse una mano sul euore, deliberato di ascoltare la voce della coscienza, che non è mai codarda, sempreche l'uomo ardisca animosamente interrogarla.

A tal fine i Ginrati della Classe XXIV si posero all' opera fermando, innanzi tutto, le norme generali, secondo le quali potessero profferire un giusto giudicio. Definito il vero pregio della scultura, desumendolo non meno dalla sua essenza che dal sno storico svolgimento mercè lo esempio dei sommi maestri di tutte le età, ammi-

sero il principio, ormai divenuto assioma d'estetica, cioè il bello essere per indole sua vario all'infinito, e quindi non doversi escludere nessuna forma o maniera artistica, quando anche paresse discostarsi dalle massime tradizionali onde l'arte si governa. Imperocchè la natura di cui l'arte è figlia e nella quale s'inspira per dar forma visibile ai concetti nati nell'anima dell'artista, è un libro inesauribile in cui l'ingegno, che sappia leggervi dentro, potrà trovare pagine sempre nuove, cioè ignote ai snoi predecessori. Fermi in cosiffatte norme, i Giurati ponevansi di sopra al conflitto delle varie scuole e sètte, non si lasciavano sedurre dalla voga corrente, ed osavano sperare di mostrarsi imparziali nei loro giudizi.

.

Non mi rammento in che giornale francese, un critico, nel render conto della prima Esposizione universale di Parigi, ragionando delle condizioni delle arti belle in Toscana (l'Italia agli occhi degli stranieri, fino a quattro anni fa. non esisteva), senza ambagi ne reticenze affermasse come Firenze, che un tempo era la terra madre e nutrice dell'arte, oggimai sia divennta la città delle fioraie. Questo crudele sarcasmo, che non mi è mai riuscito di porre in oblio, e quindi ad ogni occasione lo rihatto, tornavami acerhissimo alla mente, allorquando, per la prima volta, posi il piede in quel vastissimo locale che, come per virtù magica, in poco più di settanta giorni, fu trasformato in un armonico aggregato di sale, di gallerie, di anditi, di giardini : nobile e magnifica arena, in cui l' Italia, per la prima volta, invitava i suoi ahitatori a far mostra dei ricchi, svariati e numerosi prodotti della nntura e dell'umano ingegno. E lasciando da canto ogni altra parte, nel percorrere le sale destinate ad accogliere le opere d'arte, desideravo che meco fosse il preaccennato critico straniero, non per rimproverarlo trionfalmente, ma solo per dirgli con la nota frase alfieriana: l' Italia c'è, e nelle stessesne politiche traversie ella è pnr sempre la terra delle arti.

Se non clea, a questo primo sentimento ne susseguira un altro, che spingevami a chiedere h mo stesso; ma averano poi torto gli stramieri a crederci in pieno scadimento anche nelle arti del bello, se io stesso, che di quelle ho fatto lo studio presento di tutta la mia vita, era ben lungi aversero tatto cultor? E si nodi che molti dei più illustri artisti, in ispecio quelli che gennon tuttoro ppressi dall'Astria o

dal governo papale, il che è peggio, e non pochi di quelli che abitano nel libero territorio del nuovo regno, non erano punto rappresentati nella Esposizione, o lo erano così male da opere di tanto poca importanza, che sarebbero state affatto inosservate se non si fossero veduti apposti nomi meritamente celebri per tutto l'italico pacse. E davvero, tra le cagioni impedienti lo sviluppo dello ingegno italiano. non ultima era l'impossibilità in cui trovavansi i figli di una stessa madre di conoscersi tra loro. A poche miglia dal snolo nativo, l'Italiano diventava straniero all'Italiano; e le menti, non si potendo fecondare dal mutuo contatto, erano invase da uno spirito egoistico che le isteriliva. o, se lasciavansi sedurre dalla idea tradizionale dell'italianità, consumavano le loro forze in infeconde aspirazioni, che spesso ci esponevano al dileggio dei popoli più civili. Ne si adduca in contrario lo esempio dei liberi comuni del medio evo; perocchè lo spirito di emulazione, nutrito dal sentimento di libertà, che era come il soffio avvivatore d'ogni anima e la dirigeva a nobilissimo fine, vi esplicava un operosità henefica e indefessa, che quasi si spense sotto dominazioni, i cui sforzi erano sempre rivolti a spargere e mantenere il tor-pore in tutte le forme della vita si pubblica che privata. E però in quello infausto e lungo periodo della nostra storia, se la terra non isterili onninamente, se l'ingegno non ridivenne harbaro, ciò fu in grazia di una esuberanza di vitalità che rende immagine di una pianta, la quale, comecche oppressa da nn macigno, trova modo di aprirsi una via e mandar fuori i suoi rami, avidi di slanciarsi e crescere rigogliosi all'aria libera.

Ed è per ciò che l'arte, nella prima Esposizione italiana, si presentò in tale aspetto da farci augurare che tra pochi con consultato di consultato di consultato caso di consolidare e sapientome lo critinare il nuovo regno, le future merarighe artische, se non vinceranno, di certo uguaglieranno i portenti di quelle età, in cui l'Italia adlo scompiglio del medio con l'Italia adlo scompiglio del medio con l'atta del medio ropa, che ancora travagliavasi framezzo agli impacci della barbarie.

lo bo reputato necessario premettere all'artistica rassegna, che imprendo a fare l'artistica rassegna, che imprendo a fare intorno all'Esposizione italiana, questo brevissimo premalhol, affinche i lettori non si aspettino le descrizioni minute o parziali di cui riboccano diari; accolgano, senza farmi il viso dell'arme, i mici liberi giudizi, auche quando si scotano dagli altrui, o afrontano il suffragio popolare; e mi considerino nella posizione di un agromi considerino nella posizione di un agroSCULTURA. 303

nomo, il quale, chiamato a dar giudizio intorno a un podere, ne faccia un esatto inveotario che ne riveli l'essere prescote, per potere indicare con più sicurezza i mezzi di cooseguire la prosperità futura. L'arte - non sarà mai troppo il ridirlo è pianta che, se non esclusivamente, certo più comunemente che altrove, germoglia, cresce e fruttifica in Italia come io terra geniale. L'arte - ma l'arte vera - tra le varie forme della civiltà d'un popolo, è giudicata la più squisita di tutte: quindi deve essere argomento di gravissima importauza per ogni nazione, ma segnata-meote per l'italiana, che adesso, dopo lunghi anni di lotte, di sforzi, di dolori, risorge a glorie forse maggiori di quelle che hanno perpetuato il nome dei nostri antichi.

Inoaozi di venire all'argomento, mi si conceda una brevissima osservazione. Ormai si è detto tanto bene della Esposizione italiana, si sono meritameote prodigati tanti elogi a coloro che l'hanno immaginata, promossa ed eseguita, che è lecito in qualche punto mostrarsi un po' se-veri. Non a me solo, ma a molti, sembrò che la distribuzione delle materie esposte. lasciasse desiderare un ordioe maggiore. Ciò facevasi più manifesto nelle cose d'arte, in guisa che tornava malagevole impresa al critico il volere coordinare i particolari giudizi a quelle considerazioni generali, che sono indispensabili a porgere una idea compiuta del subbietto. Allorquando nel Parlameoto in discusso iotorno alla conveoienza di differire la Esposizione a tempi più tranquilli, perocchè, nelle pre-senti condizioni, l'Italia non poteva mostrare quell' abhondanza di prodotti e quel decoro che era da aspettarsi dall'antica sede della civiltà; fu deliberato esser mestieri, malgrado le presenti strettezze economiche e fra mezzo a più urgenti e vitali bisogni, subire il pondo di questa gravissima spesa, primo per fare una dimostrazione politica agli occhi dell'Europa, ancora stupefatta e quasi incredula del nostro risorgimento; poi per mo-strare a noi stessi lo stato delle nostre arti e della nostra industria, affinchè in una seconda e più vasta Esposizione si rivelino più maoifesti i progressi che l'Italia unita avrà fatti in pochi anni di nuovo e vero vivere civile. Se tale era lo scopo di questo spettacolo nazionale, nella distribuzione degli oggetti da esporsi si doveva mantenere l'antica divisione dei vari Stati, acciocchè, come in un quadro sinottico, si coooscesse ciò che maucava, o soprabbondava in ciascuno. So bene, che per troppa voglia di unificare repentinamente e ad ogni costo, alcuni impazienti di fare sparire ogni vestigio di qualsivoglia divisione in ogni cosa, rifuggirono da cosifiatto peosiero; ma perchè mai, mantenendo pur sempre l'unità, gli oggetti esposti non furono distribuiti per materie?

Io noo inteodo sindacare quel che fu fatto nelle altre Classi; ma in quelle delle arti belle, e segnatamente della pittura, nou sarebbe egli stato più ragiooevole ordioare le opere in modo che il critico nell'esaminarle avesse avuto sotto gli occhi, insieme congiuute, tutte quelle che appartenevauo ad una specie, oode poter meglio rilevare le condizioni di ciascuna di esse? E, per parlare con maggior chiarezza, non sarebbe stato più logico schierare in una o più stanze la pittura storica, in altre la religiosa, in altre quella di genere, quella di paese, e via discor-rendo? Al critico, costretto a correre innauzi e indietro per una numerosa serie di stanze, quando oon avesse una portentosa memoria, tornerebbe difficile oltremodo il fare coo rigorosa esattezza i raffronti tra opera ed opera, senza i quali il giudizio non può procedere franco e coscienzioso

Questo ho voluto notare a modo di protesta o di giustificazione presso coloro, che potessero per avventura scagliarmi coutro un addebito qualsiasi, nel caso che mi accadesse dimeuticare qualche opera degoa di essere rammeotata in una rassegna, anche fatta a larghi e rapidissimi tratti.

#### 11.

Gli straoieri, taluni dei quali giusta-mente menano vanto di notevoli progressi dell'arte oei loro paesi, non si attentaco negare che nella scultura, l'Italia, dianzi frastagliata, oppressa e calunniata, auche nell'età nostra, con sia seconda a nessuu altro paese. E davvero, nelle nostre contrade vi è un certo che di arcano e indistruttibile, che reode lo spirito più adatto ad intendere e cogliere la bellezza della forma, così che i più celebri scultori si sentono, volendo far bene, costretti a respirare le nostre aure geniali. A modo di esempio, Thorwaldsen, Gibson e Powers sono daoesi, inglesi o americaoi, ma hanno lavorato o lavorano in Italia. Io noto semplicemente un fatto, e non mi atteoto a cercarne la ragione, che forse investigherei senza frutto.

E certamente la mostra delle opere scultorie nella Esposizione i taliana fu meritamente ammirevole; perocchè, se si ponga mente alle gravissime difficoltà cho la scultura ha sulla pittura, in quaoto a trasportare in un luogo i lavori da più o meno lunghe distanze, da quel che ci si offirì allo sguardo in questa prima Mostra potè di leggieri argomentarsi la fecondità degl'ingegui e la ricchezza che in questo genere possiede la moderna Italia.

I caratteri distintivi della presente scultura, ci fanno agevolmente risalire alle fonti da cui le varie opere derivano. Esse potrebbero partirsi in tre scuole : la prima quella in cui predominano le reminiscenze classiche; la seconda quella che tende a riprodurre la natura, senza arrivare a ciò che, con vocabolo tecnico, chiamasi ideale; la terza quella, in cui l'artista, consultando sempre la natura, si studia di conseguire squisitezza e uobiltà di forme con un tale artifizio d'estetica armonia, da produrne un insieme veramente bello e per eccellenza artistico. La prima scuola deriva dal Canova e dal Thorwaldsen, suo continuatore, e predomina in Roma; la seconda è piuttosto l'effetto di un principio che dell' esempio di un capo-scuola, e principalmente fra i suoi cultori addita, con giusto orgoglio, il Vela; la terza muove da Lorenzo Bartolini, e prevale in Fi-

renze. I lavori, mandati da Roma, sventuratamente, meno per il numero che per il pregio, non valevano a rappresentare l' arte, come ritrovasi in quella celebre metropoli degli artisti. Su tutti vedevansi manifesti i segni di una scuola che, per huona ventura, va scemando di proseliti, e che speriamo presto si rianimi di più ragionevoli e feconde dottrine. Non già che quegli scultori non consultino il vero, ma le loro menti sono così viziate che, anche senza volerlo, per bramosía di sceglierne le parti ed abbellirlo, lo ammanierano. Gli è certo che lo spettatore quasi sempre rimane freddo e indifferente dinanzi alle movenze convenzionali delle fignre e alla poca espressione delle teste, che accennano di significare un affetto, ma non dicono nulla. Di questo modo di fare, l'esempio più convincente ci parve il gruppo (se pure meritano tal nome tre figure solo perchè sono collocate sopra la stessa base) rappresentante l' Educazione di Bacco, del professore Filippo Gnaccarini. La scena è ma-terialmente impossibile. Una baccante, in atto di danzare, tiene in mano una coppa, sulla quale un'altra baccante, danzando anch'essa, versa il liquore da una ampollina, che sembra un vaso lacrimatoio. Il nunie infante siede, sul davanti, sopra una cesta capovolta. La scena è impossibile, io diceva, iu natura, ma l'artista l' ha fatta in marmo. Quanto al pregio dell'nrte, non esito a dire che le forme sono volgari, le movenze senza grazia, le picghe dnrissime: in tutto prevale la convenzione

Migliore, nnzi non privo d' avvenen-

za, era il grnppo d'Amore e Psiche, di Colombo Castelpoggi. Le due figure sono in atto di baciarsi. Non ostante la poco ingegnosa disposizione delle braccia, l'insieme ha una certa vaghezza di linee che diletta lo sguardo; ma. lasciando da canto il carattere dello stile, a me parve che in quest'opera, soggetto sempre bello e sempre nuovo, comecchè negli antichi e nei moderni tempi sia stato trattato da centinaia di artisti, non vi fosse nulla di quel profondo e misterioso significato, che racchiude le idee simboleggiate dal mito ellenico. Più sopra io diceva che le figure si haciano; dovevo dir meglio, che l'atto è tale, ma i volti non l'esprimono; imperocchè il maggiore incouveniente dell'arte convenzionale è quello di mancare più o meno di espressione vera.

La qual cosa era singolarmente confermata dal Metabo del professor Rinaldo Rinaldi. Il subbietto è tratto dall' undecimo libro dell'Eneide.

Il misero padre, fugeseudo per salvare la sun figiloudette Camilla, ormasi stanco e rifinito, è in atto di lanciarla all'opposta sponda del fiume Amaseno. A guardario col volto lieto e quasi ridente, sembrerbebe chi egli sa uccingese a di un atome sti nel franco ntieggiamento di nn esperto si periocatore di palla. Io non vidi figora più fredda di questa; e pure è fatta in tutte le regole, e il rispettable consesso d'una vecchia Accadeuia non arrebbe nulla a ridrivi su. Ma non è meno vero che la vivissima pittura virgiliana è una prof. Rinadià.

prof. Rinaldi. Similmente, a proposito della Sonnambula, di Paolo Palombi, non sarehbe ingiustizia il dire che la musica del Bellini, le cui semplici e soavissime note dipingono con ineffabile magia quella creatura tutta grazia e tutta amore, ha uccisa la statua dello scultore romano. La quale poi non è affatto priva d'una certa leggiadria : così che potrebbe sostenersi che con quel medesimo complesso di linee, un artista più studioso del vero, avrebbe ricavato uu lavoro di uon comune bellezza. Forse più disastrosamente pregiudicano la Beatrice di Francesco Fabi-Altini i versi di Dante. V'è alcun che di vago e di prezioso nell'insieme; le pieghe, sebbene sentauo troppo il modello (vizio comune agli odierni scultori), sono di buono stile, ed è certo che questa statua era una delle migliori che ci venissero da Roma; ma nulla aveva di quella celestiale beltà, tutta luce e tutta armonia, che siamo assuefatti a vagbeggiare fra mezzo allo splendore del Paradiso dantesco.

Per non ripetere le osservazioni giù fiate, io non mi sto a descrivere altre opere, come sarebbero il Caine e Abele di Achille Stocchi. la Bortnee Cene id Vincenzo Luceardi, la Siletia dell'Aminda di Domenico Morani, ed altri minori lavori, fin uni merita perultare considerazione la scultore Vincenzo Gajassi, sembra aver vo-luto ispirarsi alle grazione ma fiere movenze del Donatello.

Senza alcun dubbio, l'opera di scultura più degna di nota, tra le cose che ci vennero da Roma, era un bassorilievo, rappresentante Ekerchiello di Stefano Galletti. Il tiero profeta è in atto di suscitare i morti dai sepoleri, gridando: ossa arida, auditeverbum Domini. È una figura grando duo terzi del naturale, veramente maestosa, larga di linee, ben atteggiata, ben piegata, nobile nelle forme, ed esprime assai vivamente il concetto. Vero è che scute un po' troppo l'imitazione di Raffaello, c che, sotto questo riguardo, si può considerare come l'esperimento d'uno scolare. fatto eon ingegno ed espertezza tali da meritarsi gli encomi dovuti a elii trovasi già nella buona via e porge non dubbia speranza di opere più importanti. E siffatta speranza ci veniva confermata da una statua colossale, rappresentante il Guercino pittore, e da un'altra di Cristo, le quali, sebbene fossero lavori di maggior pretensione, non avevano il pregio del piccolo bassorilievo surriferito, che, per isventura, è stato eseguito in un marmo della peggior qualità; la qual cosa, comeccho nou sia di detrimento al concetto dell'opera, la priva di quell'appariscenza che nelle cose d'arte non va mai trascurata. Dieevo di sopra cho la odierna scul-

tnra in Toscana deriva da Lorenzo Bartolini, come da precipua ed ampia sorgente. Con ciò non intendevo affermare che gli artisti, dei quali meritamento si ouora questa provincia, si abbiano a considerare come scolari del Bartolini nel significato letterale del vocabolo; ció non sarebbe vero, perocché egli ebbe a combattere per tutta la vita contro gli emuli ehe aderivano ai vecchi principii, e non fu chiamato se non nei suoi anni maturi a insegnare l'arte nelle sevole accademiche. le quali non erano state per anco riformate secondo le dottrine del libero insegnamento. Ma, comecchè la opposizione de' suoi nemici non avesse mai tregua, i principii del Bartolini propagavansi, c prevalevano siffattamente ehe, non solo i giovani, ma talvolta gli stessi provetti si sentivano trascinati dall' impeto della corrente, e col fatto uscivano fuori di quella via, che con le parole non cessavano d'inculearo come l'unica da seguirsi. L'impulso dato all' arte dal Bartolini devesi in massima parte all'indole del suo ingegno, che per le bizzarre vicissitudini de' suoi primi anni potè svilupparsi fuori dalle pastoie della educazione scolastica. Devesi " aneho in parte al bisogno di una vera o più logica rigeneraziono, che universalmento si andava manifestando in tutte le arti della immaginativa. Como ognun sa, quando il Bartolini era giovanissimo, Canova veniva giustamente salutato rigeneratore dell'arte, come colui che aveva estirpato lo dottrine e i metodi dai quali fino allora gl'ingegui erano tratti a farneticare. Se gli aveva liberati dal giogo del Bernini, gli aveva coi suoi splendidi esempi persuasi a porsi sotto quello dei Greci. Abbatteva il tiranno, ma lasciava sussistere la tiranuide: ad un convenzionalismo generalmente riprovato sostituiva un altro convenzionalismo auche riprovevole; il principio che emancipasse l'arte e la ponesse in condizioni tali da trovaro unovo pagine nel gran libro della natura, e per esplicamento di virtù creativa gareggiare con cssa, se era inteso da alcuno. non veniva considerato come assioma indisputato d'estetica. Tale principio nella seultura prevalse per gli ostinatissimi sforzi del Bartolini.

Bene dunque pensavano coloro che uella prima Esposizione italiana voltro che il ioreutino scultore, pochi anni fa defunto, losse rappraventato; ma ci addoro il vescione rappraventato; ma ci addoro il vescione rappraventato; ma ci addoro il vescione rappetato delli dei quali è pieno il suo studio, affotto alle cure di Pasquale Romanelli, nou si scegliessero i migliori. Cho che no dicano coloro che al sacano imporre dalla celebrità del uome, il gruppo della Zificale del saccioni una delle più locchi opero cell Bartoliui.

Simile scopo ebbero coloro che esposero alcuni modelli del l'ampaioni: Venere che scendo nel bagno; la Pietà; l' Orfanella; imperocchè egli, dopo lo scolpimento delle statue colossali d'Arnolfo e di Bruuellesco (forse le più belle che nei moderni tempi si sieno inualzate a nomini illustri), divise col Bartolini il primato nell'arte. Se il primo insegnò la bellezza e grandiosità della forma, se fece prevalcre le severe e profonde dottriue di Fidia, il secondo provvide a un bisogno che l'arto antica quasi non aveva, ma che è di sommo momento nell'arte moderna, la pratica delle pieghe. Pochissimi, o nessuno, hanno saputo pie-gare con la grazia, la leggerezza, la larghezza, con che il Pampaloni disponeva i panni delle sue figure. Egli adopera tale artificio d'esecuzione, che quasi giunge ad esprimere l'aria che vi circola dentro. Ol-

trediche, schbeno non sempre nelle opere sue badasse al concetto, quasi mai non difettava di una certa espressione; e però taluni de' suoi lavori, meno meditati di quelli del Bartolini, erano più popolari, perchè più accessibili alla comune intelligenza. În cosiffatta guisa, con questi due insigni artefici, l'uno che porgeva esempio della forma sublimemento artistica nell'umana figura, l'altro che insegnava il modo più bello di piegare, la Toscana, sempre feconda d'ingegoi, non potera esser priva di huoni scultori; e difatti ora si gloria dei nomi del Santarelli, del Costoli, del Fantacchiotti, del Fedi, del Cambi, del Salvini, del Duprè, che arricchirono l'Esposizione con le opere loro.

Tra i lavori del Sautarelli, la Concerione, il Buon Pastore e la Preghiera, statuc di squisita finitezza, quella che maggiormente attraeva lo sgnardo degli spettatori era la terza. Lo scultore volle esprimere la preghiera dell'innocenza, cioè quella voce che non prorompe dall'anima lacernta dal dolore, e si leva al cielo come uno straziante singulto, ma muove ingenua dal cuore, che, inconscio ancora dei mali della terra, si rivolge a Dio che l'accoglie. Che questo sia stato il pensiero dell'artista, non possiamo dubitarne, leggendo la brevissima epigrafe che vi ha incisa nella base: oratio ejus accepta. È una fanciullina di sette o otto auni, che fa la preghiera come l'èstata insegnata dalla buona madre. Da qualunque parte si contempli questa statuetta, si vedrà manifestamente che la forma consnona con l'idea. L'atteggiamento è semplice, e non ha nulla che rammenti le movenze accademiche, comc, a cagion d'esempio, fa il Putto del Pampaloni, che, grazie all' allegoria che altri volle vedervi, ebbe la ventura di lusingare certe passioni o speranze politiche di quel tempo, e levo tanto rumore, che fece il giro del mondo. Le formo sono d'una beltà squisita sì, ma derivano dal vero e non da tipi convenzionali; le pieghe sono facili e larghe; il tutto poi finito con quell'amore dell'arte, con quell'arcano sentimento, senza il quale lo scultore non giungerà mai a fare opera che sia meritevole del nome di bella. È questo un altro esempio della forza dei precetti, che hanno radice nel sentire universalo e prevalgono a quelli imparati nelle scuole. Il professore Santarelli si mostró a preferenza seguace del Thorwaldsen; o infatti nessuno meglio di lui saprebbe fare un bassorilievo di quel genere, che chiamasi stile classico.

Al medesimo ordine di scultori appartiene il professore Aristodemo Costoli, del qualc nella Esposizione vedevansi varie opere: il Meneceo: la Carità che incoraggia gli orfanelli ad onorare la memoria del conte della Gherardesca, e l'Agricoltura che ne piange la morte, monumento sepolcrale; la Fiducia in Dio; un Angiolo che prega; un Fanciallo che disturba gli amori di due farfalle. Il Meneceo, statua semicolossale, modellata dallo scultore quando era nel più bel fiore degli anni, ma ora eseguita in marmo per la prima volta, è ua lavoro di stile grande e solenne, e al suo primo apparire piacque al pubblico siffattamente da indurre Giovan Battista Niccolini a farne una elegante illustrazione. L'autore ha voluto far pompa di tutto il suo sapere nelle parti difficili dell'arte, e vi è riuscito. Secondo le regole imparate nelle scuole, è anche coucepito e lavorato il bassorilievo per il monumeuto dol conte della Gherardesca; ma oltre l'ingenito vizio dell'allegoria, che rade volte non riesce una freddura, quel modo aggiustato e calcolato potrà meritare il plauso degli accademici, ma non parlera mai la parola efficace dell'arte all'anima dello spettato-re, E anche il Costoli lascio trascinarsi dal moto dato alla scultura dal Bartolini; anch'egli volle mostrare come sappia improntare il vero nella statua del Funciullo che disturba le farfalle: lo ha tentato da par suo; ma l'opera non dà indizio di muovere da principii connaturati all'ingegno, da peculiare modo di sentire. Nondimeno i lavori del Costoli, e massime il Meneceo, crano da annoverarsi tra i più notevoli dell' Esposizione.

noteroil dell' Esposizione.

Scultore di più vigoros sentimento si mostrò il professor Fantacchiotti nello non poche opere esposte. Irimeggiara, fin tutte, poche opere esposte. Irimeggiara, fin tutte, alle produce proposte di proposte di prosizione di sono del contrato il viso della defunta. Icho sembra plactiamente determine il sonno di estudi, al che al colle l'ettarca per Maldouna Laura:

#### · Morte bella parea nel suo bel viso. »

Male saprei significare con parole le molte beliezze di questa opera, la cui semplicità, pingenti, che l'artista ha artuo la malangurata, idea di collecaro innanzi all'urna. Simiglianti pregi potrebbero notarsi nell' Amore che riposa sulla Fedella, gruppoegnato sul dorso d'un cane, nella Mediora cuell' En Il subietto della Missilora solora cuell' En Il subietto della Missilora starmi nd esporto distesamente, basti dire cie è una nulua, la quale, logianadosi in un ruscello, si crede sorpresa da un occhio profano, e precipitosamente uscitane fuori, dà di piglto alle vesti. Lo scultore ha voluto tradurre nel marmo i seguenti versi del poeta ingleso (cito dalla versione di Michele Leoni):

Pari alla Dea, cui l'oceàn diè cuna (Mirabil opra di scarpello argivo?), Che, inchinandosi liere, delle palme Al nudo sen tenta far velo, immota Al rimirar dell' improvviso foglio Musidora riman.»

Voi lo vedete, il poeta indicava allo scultore la Venere dei Medici, quindi egli si crede in dehito d'imitarla; ma l'ha fatto con tanto magistero, che nel guardarla non vi corre alla mente la celebre statua della Galleria fiorentina. La Musidora è composta con sommo giudizio: tutte le linee nella loro graziosa semplicità cospirano a produrre un bell'insieme, e danno risalto alle forme che, nella loro ideale leggiadria, rammentano un assennato studio del vero, che vive, palpita e si muore, in grazia della pericita finitezza del lavoro: l'opera insomma piace e commuove, non ostante che appartenga alla interminabile famiglia delle Veneri, che, quante volte non ristuccano con la loro nudità, lasciano freddi gli spettatori. Quella sceltezza di forme che nel vocabolario delle vecchie scuole chiamavasi impropriamente idealità, si studio di condurre alla massima altezza il Fantacchiotti nell'Eva. Ma trattavasi di effigiare la madre del genere umauo, la perfettibilità femminile incarnata, e non è meraviglia se l'artista sia rimaso di sotto al poderoso tema. Nondimeno il concetto e bello. Eva siede sul tronco di un albero, intorno al quale, attorcigliandosi il scrpente, sporge il capo in atto di persuadere a mangiare il pomo lei, che l' lia già colto, e quindi ha perduta mezza l'innocenza. A significare questo pensiero, lo scultore si valse ingegnosamente di un accessorio. Il serpente nelle sue spire ha già juvolto e stritolato un giglio, che nasceva accanto all'albero fatale

Un diverso concetto ha espresso il proessore Clisse Cambi in un gruppo raplessore Clisse Cambi in un gruppo raptessore Clisse Cambi in diverso di concarezan affettuoannente il fanciullo Abele to esclari, il processo della marie. L'azione le calla, il preccio della marie. L'azione le calla, il preccio della marie. L'azione nel volto della donna sarobbe stata a dicisieraria una più conveniente espressione. Ma il piccolo Abele per sostrità di moverne gruppo e anche un adelle buone cose del-

l'arte. Davrero il Cambi nel modellare i fauciulli ci pare che abbia raggiunto molta perfezione; lo dicano per tutti quel vago Amor Mendicante, che mentre con una mano ti chiede la carità, nasconde con l'altra il dardo col quale disegna ferirti, ed il Bacco Ubriaco ed il Piccolo Pescutore. che all' Esposizione destarono il planso comune. E non era sfornita di pregi la sua statua del Burlamacchi, modellata per Lucca, in cui alla beltà delle forme bene risponde il concetto; cosa da cercarsi precionamente nell'arte, e che questo scultore, del resto di facile e purgata vena, sembro talvolta dimenticare per soverchio studio del vero. Le pochissime cose esposte dal profes-

Le pocussime cose esposte dal professore Fedi non davano giusta idea della fama ch'egli si è acquistato in Italia e fuori col suo celebre grappo della Polisseur. È questa la ragione per cui non facciamo parola nè auco di quella figura che egli

chiamò la Civiltà.

Ricorderemo invece il Figliuolo di Guglicimo Tell di Pasquale Romanelli, scultore che fu avviato all'arte dal Bartolini, L'artista ha sentito profondamenti suo subietto, e l'ha eseguito con queila felicità che nasco dall'amore di coa vaglueggiata e dalla coscienza di saper fare. Ma non vuol dimenticarsi la statua del

professore Salvino Salvini, che senza verun dubbio, era una delle più belle e grandiosc opere delle sale della scultura. Egli aveva mandato, anni sono, il modello di questa statua alla fiorentina Accademia delle belle arti, come saggio di studio, da Roma dove era pensionato. Pare incredibile, e nondimeno è cosa vera, come le opere fatte dagli artisti nei loro primi anni abbiano una impronta di verità e di affetto all'arte, che si cercano invano nei lavori fatti da essi dopo che sono stati insigniti del titolo di professori. Per sincerarsene, basti guardare i loro lavori che si conservano nella predetta Accademia, dove (dirò per incidenza) colni che la dirigeva ebbe durante la Esposizione il lodevole pensiero di esporre le opere premiate ai concorsi triennati, non che i saggi di studio dei pensionati, incominciando dal 1787, epoca in cui l'Accademia fu riordinata dal granduca Pietro Leopoldo, fino al 1861, onde mostrare il graduale progresso dello insegnamento artistico. E il pubblico vi accorse numerosissimo, e con un raffronto fatto come in nn quadro sinottico, potè convincersi non solo che l'arte, da quell'anno in poi, ha proceduto di bene iu meglio, ma ha voduto i primi resultati dell'insegnamento libero, sostituito, per l'ultima riforma latta nel 1859, alle pastoie dell'insegnamento officiale. Ma per tornare al Salvini, egli la voluto personificare la donna ebrea dei hiri santi, che nella desolazione dell'anina fa celeggiare le vali de'suo l'amenti. Le una gran fagura nel vigore degli anni, sil, improntate di un gran carattere. Sebbene un braccio proteso con energia ne esageri alquanto la espressione, pure la statua è piena di esstimento, cel esprime et alta del piena del proposito del proposito del di piegare i panni rammenta, le più belle pieghe del Pannajoni.

#### III.

Nei primi giorni dell'apertura dell'Esposizione italiana, era universale lamento di non vedervi figurare il professore Giovanni Dunre, che in Italia e fuori gode incontrastata rinomanza. Se non che, poco tempo dopo, apertesi tre nuove stanze, dirò così, di supplemento alla Classe della scultura, il pubblico fu lieto di vederne una intieramente occupata dalle opere di quell'insigne artista. Ma perchè mai, dirà taluno, deploravasi la supposta maucanza del Dupre alla mostra nazionale delle opere d'arte? — Perche tutti i toscaui scultori, di cui sopra vi ho tenuto ragionamento, quantunque mcritevoli d'ogni elogio, non si erano scostati dalla via buoua, ma ordinaria, mentre il Duprè, venuto fuori in uu tempo in cui ardeva il conflitto tra classici e romantici, tra accademici e puristi, o posti da canto i fanatici di ambedue i partiti, ed ammessa la indivisibilità, la concatenazione logica delle varie epoche nel progressivo svolgersi dell'arte, parve colui che in Toscaua tentasse di produrre una nuova formula artistica che fosse il risultato delle discussioni dei critici, degli esperimenti degli artisti o del sentire universale, una formula che, facendo tesoro delle tradizioni greche e romane e di quelle del medio evo, le armonizzasse col proprio sentire, con quella arcana facoltà dell'anima che chiamasi genio. A me qui non ispetta estendermi su questo argomento, benchè mi rincresca di lasciarmi fuggire l'occasione di dire cose non comunemente dette. I miei lettori ben si rammenteranno che quando, una ventina d'anni fa, il Duprè, ancora giovanissimo ed oscuro intagliatore, espose l'Abele, e'si desto in tutta Firenze un entusiasmo tale, che si reputerebbe incredibile se non fosse un fatto seguito ai nostri giorni. Ma le troppe lodi del pubblico, quando anche non siano maggiori del vero, non si necettano senza assumersi il debito di alimentare la pubblica opinione, sotto pena, diversamente facendo, di cadere nell'oblio o nel dispregio. In quanto al Duprè, per la millesima volta avvenne ciò che si osserva presso coloro che incominciano troppo bene. Il pubblico, come se dono l'Abele si aspettasse non un'opera, ma un miracolo d'arte, parve in certa maniera disilluso allorchè l'artista espose il Cama. Comecchè questa statua fosse un lavoro non ordinario e ricco di verce peregrine bellezze, i l'iorentini, per indole mirabilmente inchinevoli all'epigramma, dissero che il Duprè aveva invertita la storia biblica, cioè il suo Abele aveva ucciso il Caino. Tale sarcasmo, per dirla come la sta, non era ciò che i Francesi chiamano nu semplice tratto di spirito: perocchè, quantunque le sculture posteriori del Duprè, il Giotto, il Pio II, l' Innocenza, la Purità, il Pescatore, il Sant' Antonino fossero adorne d'incontrastabili pregi, tuttavia nessuna di esse accoglieva quelle numerose qualità che, felicemente armonizzate, formano un insieme che disarma la severa ragione e parla al sentimento, che fa rimanere estatici a quel non so che, che emana dall'opera come il profumo

dal calice d'un fiore. Duprò fu egli disanimato da questa inconteutabilità del pubblico? Non saprei dirlo, non avendo mai preteso di leggergli nell'anima per indagarne le sperauze, le gioie, le disillusioni, i pentimenti, i dolori. Vero è che coloro i quali, parecchi anni dopo, videro la Basc della Tazza Egiziana, credettero che egli, nel silenzio e nel mistero, avesse raccolte tutte le sue forze per ispiccare audacissimo il volo; e il pubblico, che rade volte s'inganna, se non e traviato dai sofisti, rese alla nnova opera dello scultore le medesimo cutusiastiche lodi che gli aveva date per l'Abele. Questa opera peregrina era uno dei capolavori dell'Esposizione. Trattavasi di fare un imbasamento istoriato per collocarvi su una vastissima tazza di porfido rimasta per tre secoli e mezzo nel giardino di Boboli. Invece d'immaginare uno di quei bassirilievi che scimmieggiano i vasi greci, egli s'ingegno di rappresentare ad alto rilievo le vicissitudini della tazza stessa. Presa dai Romani conquistatori dell'Egitto, fu portata a Roma, dove rimase fino al pontificato di Clemente VII, il quale, dopo che ebbe spenta la nostra gloriosa repubblica, la mando alla sua famiglia

Per rappresentare coteste diverse migrazioni, lo scultore immagini una composizione di quattro gruppi, ciasenno dei quali e formato da una donna e da un genietto. Il primo gruppo rappresenta l' Epito, col genio delle arti meccaniche, che ha un nauo un compasso spezzato, come segno del suo scadimento: nensiero mirabilimente

che tiranneggiava in Firenze

reso dal malinconico atteggiamento della figura. Presso questa si vede Roma pa-yana, che in forma d'amazzone, armata e coperta il capo e gli omeri di una pelle di leone, appoggia una mano sui fasci cousolari, ed ha accanto il genio della con-quista, che impugna gli strumenti della distruzione, il ferro e il fuoco. Segue quindi Roma cristiana, veneranda matrona, piena di dignità e di dolcezza, che ha in mano il libro degli Evangeli. Il suo genio, effigiato sotto le sembianze di un giovine chierico, esprime con grau leggiadria l'umiltà e l'abnegazione cristiana. La composizione si chiude con la figura dell' Etruria, adorna la fronte d'un diadema, sul quale sono scolpiti il Tevere e la Magra, termini del suo territorio; porta nella sinistra il palladio delle arti, e nella destra uno scettro, segno della sua sovranità intellettuale. Il suo genio striuge e solleva un fascio di allori per coronare i suoi grandi uomini. Intenderete bene che l'artista, raccontando con le immagini la storia della tazza, ha effigiato le fasi precipue della civiltà del mondo. L'opera, dunque, dilettando lo sguardo, parla alla mente, e in tal guisa raggiunge lo scopo che deve sempre proporsi l'arte grande e solenne. Non mi fermerò a dimostrare le bellezze di concetto e di forma di questa scultura, la quale va annoverata tra i più bei capolavori dell'arte moderna. l'orse sarà suggello del vero carattere dell'ingeguo del Duprè, come quella che è un mezzo di congiunzione tra la sua prima maniera, alquanto secca, e l'ultima, che è più larga e grandiosa. Imperciocche è manifesto come egli, emancipatosi dalle pastoie del così detto purisuo, senza porre in oblio che l'arte moderna, in ispecie nel concetto e nel sentimento, sorge direttamente dalla forma che la civiltà assunse nel medio evo, mira parimenti alla sapiente bellezza dell'arte ellenica, ai sommi artefici dei tempi di Pericle. Ne serva di prova la statua della Saffo. La poetessa è rappresentata nel terribile momento che precede il suo suicidio. È assisa sopra uno scoglio, col enpo inclinato snl petto, con un braccio appoggiato al sasso e l'altro abbandonato sulle ginocchia: ai suoi piedi giacciono la lira e la corona d'alloro. Il volto, tutto l'atteggiamento della persona esprime un profondo e sublime dolore. Al primo guardarla, il cuore vi manda spontaneo sulle labbra le parole: Oh, come è bella! - Poi, togliendo ad esame i mezzi adoperati per ottenere un tanto effetto, si conosce chiaramente come il Duprè abbia fecondato l'ingegno con la dottrina di Fidia. E di certo avrebbe maggiormente conseguita la vera bellezza della greca scultura, la quale

consistera in un armonico congiungimento della grazia e della forza, se seți, per bramosia di dare all'opera sua un 'estrema finitezza, non e avesse alquanto amminatate le forme; segnatamente con quella infinita profusione di pieple che minaccia cader nel tritume. A me, che ho tanto e tante volte lodato l'egregio scultore, non si ascriva a temerità questo ammonimento

che nasce da vera stima Tra le altre cose da lui esposte vanno notate due statuette, che presso i futuri avranno il pregio di rammentare una sciagura rurale che in questo decennio ha miseramente danneggiato i nostri vigneti: io intendo parlare della crittogama. Un giovinetto mngro, sparnto, incrocia le mani, piange e si dispera: è Bacco che deplora la malnttia della vite, la quale, nttortigliata alle zoccolo, mostra i suoi grappoli mezzo imputriditi dalla malattia. I Greci simboleggiarono in Bacco il Dio della natura, e nel corso dell'anno si celebravauo, le feste or liete ed ora lugubri, secondo che volessero rammemorare le gioie o i dolori del nume. Vuolsi che dagl'inni e ditirambi che si cantavano in tali solennità originassero la tragedia e la commedia, Nondimeno non v'è esempio che mostri gli antichi o i moderni avere rappresentato Bacco in altro atteggiamento che in quello di folleggiare o inebbriarsi. Mi basti rammentare le due statue di Michelangiolo e del Sansovino, che si conservano nella Galleria degli Uffizi. Quindi converrete meco che è tutto nuovo il concetto di questa statua del Duprè, il quale si è attenuto alla maniera dei quattrocentisti, la cui secchezza di forme era richiesta dalla na-tura dell'argomento. Ma quando volle esprimere, come ha fatto nell'altra statua, un concetto opposto, cioè la cessazione della crittogama, egli modellò un altro Bacco leggiadramente circondato di pampini e di grappoli, con una grazia e morbidezza che farebbe onore anche al Fiammingo, giustamente celebre nell'arte di effigiare i putti. Dirò per incidenza, che il Duprè, fra le non poche suc opere nuove, ha modellato un grande bassorilievo esprimente l'adorazione della Croce, concetto vasto ed umanitario, da lui in modo stupendo incarnato e con carattere veramente monumentale. Adorna la lunetta della porta maggiore del famoso tempio fiorentino di

Sania Croce.

Non perchè privi di merito, ma solo percliè non mi è concesso varcare i confini assegnati a questo rapido esame, tacerdi di altri scultori toscani; ma non posso finire senza rammentare i lavori di alcuni scolari del Duprè: della sua figliuola Amalia, che in due busti si mostrò degna allieva del padre; del professore Sarrocchi di Siena, di cui era grandemente ammirato un bel grappo rappresentante la Prima Preghiera; è dello Zocchi, del quale vedevasi i Appurizione della eroce all'imperatore Costantino, lavoro oggi collocato sopra una delle porte minori del praccennato tempio.

#### TV

Dalla Italia meridionale passando alla settentrionale, noto, per fare na giudzio complessivo, due gradazioni nell'odierna scultura. Colory che si attengono alle reminiscenze classiche o al convenzionalismo mero aspira a maggior liberti di forma e di concetto nell'arte, e stabilisce ma nuora scula che a mep are fondata sopra principii meno solidi e duraturi di quedi meno sulla sua dittino formali.

Pregevolissimi sopra tutti mi sembrarono i lavori del professore Strazza, un Ismaele quasi moribondo dalla sete, e la Sposa. L'uno vi richiamnva alla mente le più belle cose del Bartolini; la secchezza ed angolosità delle linee è giustificata dall'indole del subbietto; e quiudi ogni più lieve biasimo sarebbe immeritato. L'altra era una figura tutta leggiadria, che manifestava come lo scultore, senza maledire, siccome ciecamente fanno taluni, ai precetti ed alle tradizioni della buona scuola, sia studioso di ravvivare il proprio ingegno e dar vita alle opere sue attingendo di continuo all'inesaurabile natura. E però non è maraviglia se dinanzi a questi due suoi lavori si fermavano coloro che la pretendono a giudici ed a maestri, non che il popolo che sente diletto o disgusto, e l'esprime senza cercarne la ragione artistica che egli

non può intendere. Non era senza pregio la Sposa dei sacri cantici del fu Gaetano Motelli. Coloro che l'accagionavano d'espressione troppo laseiva, mentre la dovrebbe avere il puro sentimeuto di una mistica rappresentanza che abborre da ogui sensualità, ne incolpino piuttosto il vecchio Ebreo che, assuefatto a trastullarsi con un migliaio di figliuole d' Eva, fra regine e concubine, volendo, come affermano i commentatori della Bibbia, eclebrare gli amori dell'anima con Dio, o della Chiesa con Cristo, uso tale huguaggio da disgradarne, non dieo le affettate dolcezze erotiche del Metastasio, ma rasentare qualche poeta cinquecentista di oscena memoria. Per altro il Motelli, che certo non avrà scolpita la sua statua con la compunzione del Beato Augelico, nel suo peccato di materialità ha complice il Bernini, il quale non fu meno carnale nell'espri-

mere l'estasi di santa Teresa che non pertanto si giudica il suo capolavoro. Il male della statua dello scultore lombardo non istà nell'espressione, ma nella poca intelligenza della forma, senza la quale non v'è buona scultura. Lo stesso difetto a un dipresso si osservava nelle due statne di Antonio Tantardiui, in una delle quali, nondimeno, era una certa espressione di vita e d'affetto. Giuseppe Pierotti, nell' Indiana assalito dal serpente boa, mostro maggiore studio di forma : la sua figura era ben composta; non trascorreva n una soverehia esagerazione di muscolature; mn il subietto, oltre che mancaute di carattere, perocché la figura umann in India non è conformata come l'europea, il soggetto appariva così spiacevole, che gli spettatori osavano appena fissarvi lo sguardo, e non si davano tempo

di riconoscerne il merito. Costantino Corti e Giuseppe Croff di Milano scelsero due argomenti veramente sublimi, ma - non se l'abbiano a male - entrambi sono ben lungi dall'averli degnnmente trattati. Il Lucifero del Corti rivela un eletto ingegno; vi è ardire non comune, fierezza d'espressione, vita, moto; ma in quella fignra invano si cerca la creatura più bella dopo Dio, l'augiolo più splendido della celeste milizia, che per le sue prevaricazioni fulminato dal creatore, serba tra la famiglia dei vizi che gli si accumula sull'aspetto come principio del male, la primigenia bellezza dell'angelica natura. l'er dar forma a un concetto così stragrande ci voleva un ingegno veramente straordinario; ed io, senza far torto a nessuno, non veggo in tutta Italia e in Europa ai di nostri un artista che possa degnamente farlo. Dunque non rechi disdoro al Corti l'esser caduto sotto la soma del difficilissimo argomento. Scelga altri soggetti, eviti le stranezze alle quali sembra inchinevole. e sia sicuro degli applansi del pubblico. Il Croff intese fare un *Prometeo* con l'avvoltoio nell'atto di avventarglisi al petto. Ma l'egregio uomo si ponga, come suol dirsi, una mano sulla coscienza, e se ha mai letto la tragedia d'Eschilo, e i critici che ne dichiarano il concetto, vegga se l'opera sua rappresenti davvero l'indomito Titano, la più gigantesca figura dell'arte antica? Le stesse osservazioni si attagliano a quella figura in atto di scagliare un sasso con la fionda, che il professor Ma-

gni ebbe il capriccio di battezzare col nome di Dariol.

Ma adagio col signor Magni: egli avera nella Esposizione due opere davvero belle che a mille doppi compensavano e questo pretso David e due altri gingilli fatti con poco garbo, una Creola che si fa cullare, e nn Caminetto sovraccarico di rabeschi

e di figure. La Leggitrice del Magni è un vero gioiello; dicano ció che si vogliano i signori Accademici: quando l'artista giunge ad effigiare una creaturina tutta semplicità, modestia, sentimento, un visino ingenno che rummenta i purissimi volti di Mino da Fiesole senza il più lieve inteudimento d'imitarlo; quando si sente ripctere braro da tutto un popolo, egli ha diritto di esserne altero. Per nostro consiglio, levi via dal libro, sul quale quella buona e mansneta creatura con tanta intenzione fissa gli occhi. le due pagine dell'Arnaldo del Niccolini, imperciocche sarebbe inconcepibile che una giovine come lei leggesse quei versi di fuoco senza sentirsi bollire il sangue e commuovere tutta quanta d'entusiasmo. Opera di ben altra bellezza era il Socrate, bella nell'atteggiamento, bella nei panni, bellissima nell'insieme: la figura del Magni è per eccellenza una statua: stat dicevano gli antichi, l'eccato che l'avere amminutato le forme del volto pregiudichi alquanto quell'aria di simpatia che spira ineffabile dai busti del divino filosofo che l'antichità ci ha tramandati.

E qui non possiamo concludere senza far notto del professor l'Intan l'overs, cucliore monto del professor l'Intan l'overs, cucliore mane e lavora in Frenze. Talta sa conpière de una squisicezza nell'eseguire che dimostrano come cell priordomente medimostrano come cell priordomente meè force nessimo che sappia mantenerai cesì è force nessimo che sappia mantenerai cesì cilcel al vero e a tempo giungere all'idmb dell'arte; ne suor ritratti o tutto sontio dell'arte; ne suor ritratti o tutto sontio dell'arte, con suor ritratti o tutto sontio dell'arte, ne suor ritratti o tutto sontio dell'arte, con con ritratti o tutto

ma dell'artista.

#### ٧.

Diremo adesso qualche parola di quella scultura che avendo per intendimento precipno la riproduziono del vero, fu detta dei naturalisti. Essa è, como accennammo, degnamente rappresentata dal prof. Vincenzio Vela di Milano. Affermare qual giudizio faranno i posteri delle opere di questo egregio artista, e di quelle di coloro che gli vanno appresso in questa maniera dell' arte, non si potrebbe senza pericolo. Niccola Pisano, che risuscito la scultura moderna, e che si denomina tuttavia sommo e primo maestro, trova a cosi dire chi ne contrasta i precetti iu questa scuola che tutto guarda al naturale. Non diremo però che essa sia in tutto nuova, perchè alcuni scultori del secolo XV possono sotto certi rispetti chiamarsene gli antesignani. E sopra tutti, a parer mio, sarelibe da collocare Donatello, se di lui si potesse ricisamento affermare che quella sua maniera maravigiosa sia imitazione del vero e nulla più. Ma forse mal si ragguaglia Donatello al Vela, male a lui si parargonano Benedetto da Maiano e Desiderio da Settignano, perchè a chi bene consideri, da quella loro soare semplicità di forme, traspare un che di eletto e di peregriuo, pregi che la scuola odierna di cui parliamo, non sembra troppo curare.

Il Vola, artista di meute elevata, mentre dava i primi passi nell'arte, e quando era incerto aucora della via più sicura per riuscire alla meta, fu scosso alla vista di al-cune opere del Bartolini, e interpretando troppo materialmente la maniera del grande statuario, credette raggiungere l'altezza, accettando senz' nltro i principii del naturalismo. Ma guai a chi si fosse attenuto ai precetti del Bartolini senza guardarne con istudio gli esempi, perchè solo per essi egli riusci ad educare tra noi una scuola che non teme rivali. L'idea e la forma erano mirabilmente contemperate nella sua mente. e il grande studio che faceva del vero, era inteso a rinvenirlo corrispondente all'altezza dei suoi concetti. È questo non senipre avvenue a coloro che si proposero di segnirne le tracce; e se il Vela nou precipitò in basso come gli altri, devesi ciò al suo bell'ingegno, che valse a condurlo ad una nuova scuola di cui seppe farsi primo e valido sostenitore: ma che forse pou darà troppi allievi valenti, e potrebbe anche condurre a conseguenze fatali. Alla Esposizione italiana poche opere si

Atta Expositione Italians porce opere sa ammiravano il Ini: la Printecera, e un busto del conte di Cacour. Naga la prima per graziosa movenza el originalità di forma, assai bene eseginito il secondo; ma non sufficienti a darci aleguata idea dei suo valore nell' arte e della fecondità del suo ingegno. Non rincresca dunque se quasi a riempire a questo vuoto, i occherò delle più pregiate opere che ustrono dal

suo scalpello. La statua che prima destò sorpresa e ammirazione, e in cui si rivelarono i principii della nuova dottrina del Vela, è quella del Vescoro di Luini. Taluno però fin d'allora pretese ravvisare in quell'ardito tentativo un sintomo di traviamento; ed era vero che lo stile di quella statua, attraente per isquisita riproduzione del naturale, estesa ai più insignificanti particolari poteva sedurre i men canti tra i giovani artisti, che ordinariamente affascinati dai pregi naturali delle opere, non sempre arrivano ad indagarne quelli più reconditi ed estetici. A quel primo lavoro il Vela mando dietro la statua raffigurante la Preghiera, il ritratto a figura intiera della fanciulla Bolognini, il Guglielmo Tell per

la città di Lurano, e il l'ouditore di Schiane. Andrò poi a Bonne frutto dei nuovi stati da lui fatti in quella metropoli, fo il emergio figura dello Spartaeo, Ideo in appresso diversi monumenti, tra i quali non vuol actersi di quello al Donizzuti, e delle altropurato della contra di proposito del milanesi al valoroso cordo l'omaggio dei milanesi al valoroso cordo sarolo. Sono pure opera san le colossati figure del Grossi e del Prola, che commo il grano cotti del pelazo di Beren a Milano; suo il gruppo che rappresenta a milano; suo il gruppo che rappresenta la time il ranato, actinato dalle dome mi-poleone III; sna infine la statta monumentale del Cavour per Genova.

II Vela che nel 1854 per vicissitudini politiche passò a Torino, fu, per la meritata sua rinomanza, chiamato a dirigere la scuola di scultura della R. Accademia Albertina di quella città; da cui non vnol negarsi che vadano diffondendosi i principii di questa scuola ripudiatrice del classico idealismo, e basata sulla esculara.

imitazione del vero.

Allievo del Vela e suo ingegnoso imitatore è l'ietro Bernasconi di Milano, di cui vedevasi all' Esposizione italiana la pregevolissima statua dell' Adultera, degna di stare a paro con un altro suo bel lavoro l' Olimpia. E noi qui facciamo d'entrambi onorato ricordo, perchè in essi l'artista riusciva ad accostarsi al maestro con lurga e lodevole imitazione. Noi, lo abbiamo detto francamente, crediamo che l'arte debba volgersi per altra via; ma qualunque siano le nostre idee, i nostri intendimenti, non vorremmo nò sapremmo mai disconoscere il merito ovunque si trovi, nè defrandure le meritate lodi a chi sa togliersi dalla mediocrità, onorando sè e questa nostra patria italiana.

#### VI.

In sul principio di questa breve rassegna artistica, dissi che la prima Esposizione italiana va considerata come un fatto e como una speranza.

Sotto il primo aspetto, gli artisti hamo avuto il destro di consocersi tra lora, laddove, prima d'ora, salvo i pochi celebratissimi, so ne ignoravano vicendevolmente 
perfino i nomi. La gente accorsa a Firenze 
cerasi che, a dispetto del cadulti principi, 
i quali, non potendo affatto spegnere le
taliche menti, studiavansi di umiliarle,
numiserirle, pervetirle, e, dirri quasi, anaturarle, le atti nostre non hamo al poturarle, le atti nostre non hamo al aparti straniere, promosso portentesamente,
non tanto dal Governo, quasto dai popoli

stessi che crescono prosperevoli, operosi e intenti ad ogni nobile disciplina, respirando la feconda aura della libertà politica e civile. Il magnifico spettacolo della nostra ricchezza artistica sarebbe stato auche più splendido, se tutti gli artisti avessero cooperato ad accrescerlo, mentre ciascuno di noi ha deplorato la mancanza di molti nomi meritamente celebri nella numerosa lista degli espositori. Oggimai, senza timore ne riguardi. l'Italia può con sicurtà di coscienza accogliere con un sorriso di compassione le parole di coloro che, quasi a contrapposto della nostra pretesa ignavia, della nostra degenerata natura, quante volte non ci aggrediscano ferocemente, ci ricantano con maligno sarcasmo le lodi degli avi nostri; oggimai gl'Italiani possono al superbo straniero dignitosamente rispondere che al gran convito dell'arte moderna possiamo assiderci anche noi, legittimi figli di quei Titani dell'ingegno che ricrearono le arti, le diffusero per tutto il mondo civile, e dettero alla storia della umana civiltà tre lunghi secoli di gloria, pari a qualsiasi gloria del mondo antico. Infine, oggidi, in materia di arti belle, conosciamo gli affari di casa nostra, ci siamo chiariti del punto in cui ci troviamo, e possiamo, con certezza di riuscita, mirare al punto al quale vogliamo arrivare.

Sotto il secondo aspetto, senza insuperbirci troppo, possiamo essere satisfatti delle presenti condizioni dell'arte in generale, e più o meno, dell'avviamento di ciascuna di esse in particolare. Mentre altrove, gli scultori sciupano l'ingegno, prostituendo l'arte alla moda e rendendola semplice merce, la scultura tra noi fiorisec, e conciliando l'aspirazione verso il nuovo con la riverenza verso il vecchio, ancla ad aprirsi ignoti sentieri, ma è studiosissima di serbare intemerato il suo ingenito carattere di sublimità e leggiadria, di forza e di grazia, a serbare in-somma quelle doti che formano la più squisita bellezza artistica. La pittura, meno sicura nel suo procedere di quel che sia la sua più geniale sorella, ha già rotte le pastoie dell'insegnamento ufficiale, delle tradizioni accademiche, cerca e cerca sempre, ma alla perfine troverà il varco ad un campo nuovo e fecondo. Segno non dubbio di queste sue ardenti aspirazioni è la comparsa in Italia della nuova scuola, che altri, senza distinguere cosa da cosa, chiamano per dispregio arte di genere. Ciò che a questi tali e cagione di scouforto, a me riempie il cuore di consolazione e di speranza; perocchè non vi è argomento più efficace, come inenleava il nostro sommo politico, a riformare una istituzione corrotta che quello di ricondurla ai suoi principii. E appunto, a simiglianza degli scrittori della nuova scuola di letteratura - e i Lombardi lo sanno meglio che altri -ciò fanno i proseliti della scuola nuova di pittura, i quali con l'ostinato studiare la natura daranno l'ultimo crollo all'arte falsa e troveranno la via che mena alla vera. Forse, anzi senza forse, in sulle prime la materializzeranno alquanto; ma infine l'indole del genio italiano trionferà d'ogni errore, arrivando e liberalmente spaziando nelle serene regioni dell'arte grande e solenne, a gloria ed onore della Italia futura.

Ed ora, compiuto il nostro ufficio, non ci resta che far conoscere i nomi di coloro che dal Giuri di questa Classe furono dichiarati meritevoli di distinzione, e che preudiamo dal Cenno Sommario pubblicato durante la Esposizione.

## ELENCO ALFABETICO

#### DEGLI ESPOSITORI DISTINTI CON MEDAGLIA.

 ARGENTI GIOSUÉ, di Milano; — per la figura rappresentante la Martire Cristiana e per un busto della Modestia, opere piene di sentimento o diligentemente finite.

2. BARBETTI RINALDO, di Firenze: per una Porta istoriata con bassirilievi. opera scolpita in noce, bene ideata e di lodevole esecuzione.

3. BAZZANTI professor PIETRO, di Firenze; per varie opere scolpite in alabastro. 4. Bernasconi Pietro, di Milano; - per

l' Adultera, statua atteggiata con grazia e piena di sentimento. 5. BOSCHETTI BENEDETTO, di Roma; per una tazza di rosso antico.

 CAMBI cav. professore ULISSE, di Fi-renze; — per varie opere, e segnatamente per l' Eva, gruppo bene immaginato e composto con ingegno.

7. CARDWELL HOLME, di Roma; - per un Gruppo di due cani in bronzo.

8. CARONI EMANUELE, di Firenze; - per la Schiava alla vendita, figura bene atteggiata e di forme avvenenti.

 CASONI BERNARDO, di Firenze; — per l' Amore che incatena il mondo; modello in gesso, nel quale principalmente è no-tevole la novità dell'invenzione.

10. Castelpoggi Colombo, di Cartara. dimorante a Roma; - per il Gesù morto, modello in gesso di buono stile.

11. CHELONI PIETRO, di Pisa, dimorante in Firenze; - per vari intagli in legno. sì in ornato che in figura, nei quali si

ammira purità di stile, novità d'invenziono e fermezza di mano 12. CONSANI VINCENZO, di Lucca, dimorante in Firenze; - per varie opero di

buona ed accurata esecuzione. 13. CORTI COSTANTINO. di Milano; - per

il Lucifero, soggetto grandioso, significato con vita ed energia.

14. COSTOLI CAV. professore ARISTODEMO, di Firenze; - per le non poche opere esposte, e in ispecie per il Menecco, statua ben composta e di stile grandioso.

15. CROFF GIUSEPPE, di Torino, dimorante a Milano; - per il Prometeo, statua in marmo ben composta, disegnata con franchezza e modellata con iutelligenza; per due altre statuette in terracotta.

 Delisi Benedetto, di Palermo: per l'Innocenza; semplicità di forma, ingenuità d'espressione, accuratezza di lavoro.

17. DINI professor GIUSEPPE, di Torino; - per il busto del Conte di Cavour. 18. FABI-ALTINI FRANCESCO, di Fabriano, dimorante a Roma; - per la Beatrice

Portinari. 19. Fantaccinotti professore Odoardo, di Firenze; - per varie opere, nelle quali si ammira nobiltà di concetto, bellezza di forme, sentimento e squisita esecu-

zione. 20. FUMEO PIETRO, di Milauo; - per il ritratto di Napoleone I.

21. FUNAIOLI ALBINO, di Volterra, dimorante a Londra; - per varie opere scolpite in alabastro.

22. GALLETTI STEFANO, di Cento, dimorante a Roma; - per la statua rappresentante il Guercino e per l' Ezecchiello. bassorilievo che ha il pregio di uno stile derivato dalla scuola classica.

 GIUSTI professor PIETRO, di Siena; per diverse opere d'intaglio in leguo e iu avorio, e segnatamente per la Fontana di Jacopo Della Quercia riprodotta in avorio.

24. ISOLA GIOVANNI, di Carrara, diret-

tore dell' Accademia delle Belle Arti di Massa; — per una grande toeletta in marmo bianco con quattro specchi.

marmo bianco con quattro specchi.
25. LUCCARDI VINCENZO, del Friuli, dimorante a Roma; — per il Caino, modello in gesso di fermo e corretto stile.

 MAGNI cav. professor PIETRO, di Milano; — per la Leggitrice e il Socrate, opere di specie diversa, ma ambedue

pregievolissime.
27. PAPI professor CLEMENTE, di Fireuze;
—per vari suoi lavori, nei quali si mostra
espertissimo nell'arte di gettarein bronzo.

28. PARENTI GIUSEPPE, di Volterra; per ross in alabastro di vaghissima forma con delicatissimi ornati a bassorilicvo. 29. PIEROTTI GIUSEPPE, di Milano; —

per il busto di Napoleone I.

30. RIVALTA ANTONIO, di Genova; — per

un Episodio della guerra del 59, gruppo ben composto e pieno di vita. 31. ROMANELLI PASQUALE, di Firenze;—

per il Figlio di Guglielmo Tell, la statua del Fossombroni, la Diana, e per la Ninfa dell' Arno, dall' originale del Bartolini: lavori di squisita esecuzione.

32. Salvini professore Salvino, di Livorno; — per la Figlia di Sion. Commendevole per grandiosità di stile, energia di sentimento, largo e ingegnoso modo di piegare, e franchezza nella esecuzione.

33. SANGIORGIO ABBONDIO, di Milano; —
per il busto colossale di Vincenzo Monti.
34. SANTERELLI cav. professore EMILIO, di

Fireuze; — per la Preghiera. Semplicità d'atteggiamento, bel modo di piegare, estrema finitezza di lavoro. 35. SARROCCHI TITO, di Siena; — per la

Prima Preghiera. Gruppo composto con arte; belle le forme, buono il concetto e bene significato. 36. SASSO FRANCESCO, di Genova; — per

varie opere.

37. SCALETTI ANTONIO, d' Arezzo; — per

diversi lavori d'intaglio in ornato e figura. 38. SPAVENTI FILIPPO, di Venezia, resi-

dente a Firenze; — per la sua graziosa

Puttina con fiori.

39. SPAZZI GRAZIOSO, di Verona; — per

SPAZZI OSO, in Verona; — per l'Isacco: buona imitazione del vero.
 STRAZZA professor GIOVANNI. di Milano; — per l'Ismacle o la Sposa, statue in cui si notano bei pregi e sopratutto quello della naturalezza e del carattero

di forma adattato ai soggetti. 41. TANTARDINI ANTONIO, di Milano; per la Nostalgia e la Bagnante, statuc commendevoli per il buono insieme e la

buona esecuzione.
42. TOMBA ALESSANDRO, di Faenza; —
per la statua colossale rappresentante
il Torricelli.

 TOPI GIOVANNI, di Volterra; — per varie opere scolpite in alabastro.
 VELA cav. professore VINCENZO, di Torino; — per la *Primavera*. Ingegno, eleganza, grazia, originalità di forma.

I Giurati, concordi nel pensiero di mostrarsi più presto parchi che prodighi nel concedere la medaglia, non disconoscevano il pregio nei lavori di vari altri artisti. E, però se dal Regolamento generale fosse stato concesso, avrebbero reputato degni di onorevole menzione i nomi qui sotto notati:

Albertoni Giovanni di Torino — Amigoni Iaigi di Milano — Andreini Ferdinando di Firenze — Barbera Isoslino di Palermo — Bezoni professore Giovanni di Bergamo — Bonanni Francesco di Caltapirone — Brillà Autonio di Savona — Bucone — Brillà Autonio di Savona — Bulaigi di Milano — Biuzzi Maria di Viggiù (Como) — Carte Luigi di Firenze — Ceco Salvatore di Palermo — Del Salvo Placido di Messina — Fabricotti Alessandro

di Carrara — Gaiassi Vincenzo di Roma — Gancacarini professore Pilippo di Roma — Grita Salvarore di Caltagrino — Guernazi professore Temislocle di Livorno — Lazzarini professore Giuseppa (in Carrara Lazzarini professore Giuseppa (in Carrara di Pirenze — Monzani Ermeneggido di Mema — Monzani Ermeneggido di Mema — Morani Domenico di Roma — Motali Gaena — Morani Parlemo — Morani Domenico di Roma — Motali Guerno di Milano — Puttinati cav. Alessandro di Pirenze — Tosi Pina — Condi Llo di Pirenze — Tosi Pina — Vina Legalo di Pirenze — Goi Pina — Vina Legalo di P

Il Relatore della Classe
PAOLO EMILIANI-GIUDICI.

····

## APPENDICE ALLA CLASSE XXIV.

Essendoche la relazione dei professor Paolo Emiliani Giudici taccia affatto della fusione in brouzo e di alcune altre arti che pure erano nobilmente rappresentate in questa Classe XXIV, credemno sup-

plire in parte a questo difetto pubblicando a modo di appendice la seguente nota inviataci dal chiarissimo commendatore Francesco Bonaini, già presidente dei Ginrati di questa Classe.

L'arte di fondere statue di bronzo tutte di un pezzo fu attribuita agli Etruschi, cd è provato che i Greci la esercitarono dopo di loro, e riuscirono in essa valentissimi, lasciandone a quanto pare la eredità ai Romani, che, sotto l'impero, fecero opere di fusione grandiose e mirabili. Anche il cristianesimo primitivo ebbe i suoi artefici, uno dei quali, al dire di Zenone Isaurico, fuse il San Pictro del Vaticano. Nel medio-evo il bronzo fu solamente adoperato, in alcuni ornamenti e nei bassi rilievi. Risorte poi le arti belle, anche la fusione delle opere monumentali torno in onore. La prima grande statua gettata in bronzo nell'era del risorgimento è quella equestre che snl cadere del secolo XV jualzavano i Veneziani al celebrato capitano Bartolommeo Colleoni, per opera di Andrea detto del Verrocchio. Dopo di lui salirono in fama in quello e nel successivo secolo XVI, il Ghiberti, Donatello, il Cellini, Giovan Bologna ed il Tacca. Ma dopo che questi famosi artefici, ebbero con la stupenda bellezza delle opere loro maravigliato il moudo, auche l'arte dei bronzi parve andare esulando, come tante altre nostre, che nate sotto cielo italiano, c quivi state già fiorenti, fanno oggi iuvece la glorıa degli stranieri

Ma lo scultore Clemente Papi, dopo ostinata perseveranza e studio indefesso, giunse a far rivivere tra noi l'arte di fondere in bronzo statuo ed altri lavori di plastica. Venuto egli in Toscana da Roma sua patria, qui spiego le felici disposizioni del

suo ingegno, e giunse in breve ad eseguire getti di una finitnra e delicatezza mirabile. Nel 1837 fece il busto di un giovinetto da esso modellato sul vero, dopo di che avuto modo, merce di una regale protezione, ad erigere una fonderia, gettò in bronzo, di tutto rilievo, la Diana suc-cinta trovata a Gabi, lavoro di gran difficoltà, che gli frutto molti e beu mcritati encomi. Riprodusse quindi la Venere del giardino della villa della Petraia, e il Mercurio volante della Galleria degli Uffizi. bronzi di Gian Bologna; poi il Perseo di Benvenuto Cellini, ridotto a metà dell'originale; la testa del David di Michelangiolo e in finc Abele e Caino statue del professor Giovanni Dupré, le quali due ultime fusioni destano l'ammirazione di chi visita la Galleria dei Pitti. Ma il vero pregio dei getti del Papi sta in ciò, che niun ritocco importa farvi, eccettuati i soli e nccessari dove sono i punti di stiato, e quelli che servouo ad introdurre il metallo nella forma. Le spiacevoli suture, ed i frequenti spostamenti che avvengono nel modo comune di formare souo evitati, e la superficie dei getti riesce netta c pari affatto all'originale, scnza bisogno di lime o ceselli che, quantunque maestrevolmente adoperati, non cessano però agli occhi degli intelligenti di alterare i lavori di plastica. E per far meglio conoscere l'effetto di questo suo metodo, il l'api ha gettato in bronzo piante di fiori, animali ed altri oggetti formati sul vero, la superficie dei quali non ammette possibilità di ritocco.

Nonpertanto di questi bellissimi getti, i quali a titolo di onoranza all'artefice, e, perche meglio se ne conosca il valore, abbiamo voluto qui mentovare, non molti figuravauo all'Esposizione italiana. V'era solamente la testa del David di Michelangiolo, il Perseo del Cellini, un busto di madonna Laura del Fantacchiotti e una paniera di fiori. E questa, gettata sopra uno stampo ottenuto con fiori naturali, richiamava principalmente l'attenzione di coloro che comprendono le difficoltà dell'arte e sanno qual merito s'abbia nn'opera tale condotta e finita nella forma. Înfatti quando si pensi che sopra questi fiori, modellati sul vero, non potevano farsi ritoccature di sorta, le quali avrebbero senza fallo alterato quei fini rilievi e sottosquadri della forma, che ne costituiscono la prima bellezza, si farà manifesto quanta e qual sia l'abilità del Papi non più veduta ai di nostri.

Però oltre i lavori di fusione presentati da questo valente fonditore, non mancarono alla Esposizione italiana altre opere di scultura in bronzo, commenderoli sotto più rispetti. E tra queste non vuol passarsi senza lode il gruppo dei due levrieri gettati in bronzo al naturale dal valente arte-

fice Cardwell llolm di Roma. Auche la scultura in avorio e in legno presentarono a questa prima mostra na-zionale opere d'assai considerazione, e tali da lasciare splendida fede del risorgimento di queste arti tra noi. Ma poiche di esse e della manifattnra degli alabastri disse a lungo il relatore della Classe XIX, non ci rimane qui che segnalarne i progressi, ricordando più particolarmente quelle opere che ci fu dato ammirare in tale occasione, le quali di comune consentimento furono giudicato degne di premio. Non erano è vero molte di numero, ma potovano per merito soddisfare il giusto orgoglio della nazione, che in ogni tempo, e anche in fondo d'ogni miseria, mai venne meno alla gloria delle Arti Belle. Valga per tutte mentovare gli intagli in avorio del prof. Pictro Ginsti di Siena, e anelli in legno di Pietro Cheloni di Pisa e di Rinaldo Barbetti di Siena. Consistevano i lavori del Giusti in nna graziosa cornicetta di elegante composizione e d'ottimo stile, esegnita con fino e sottile magistero; in un cofanetto di vago disegno, listato d'ehano; e nella copia, in piccolo modello, della celebre Fonte Gaia di Siena. opera di Jacopo Della Quercia. E la perfezione di questi intagli, in ispecial modo dell'ultimo, era tanta da non desiderare di meglio, perchè con nn fare largo e purgato ricordava in tutto le stupende cose del cinquecento. Il Cheloni aveva esposto nn bassorilievo esprimente nn haccanale, scultura iu legno di un fare largo e maestoso, e di così bella esecuzione da non desiderare di meglio; e Rinaldo Barbetti la porta di una cappella cristiana.

La bella scuola d'intaglio in legno che quel valentuomo del cavalier Angiolo Barbetti ed i suoi egregi figliuoli hanno fatto sorgere tra noi, è troppo nota per-chè spendiamo parole in sua lode. Solo vogliam qui far ricordo di questa bellissima porta che il principe Anatolio Demidoff ordinò al Barbetti, per chindere l'interno della sua cappella russa di San Donato presso Firenze. Rinaldo Barbetti cra già noto nell'arte per diverse opere e più specialmente pel modello o copia in legno della celebre Loggia dell'Orcagna, da lui eseguita nella proporzione di uno a cento dell'originale; ma nella porta della cappella di San Donato egli, a parer nostro, ando anche più inuanzi, e fece cosa lodatissima non solo per la bellezza e precisione dell' intaglio, ma anche per la bene immaginata composizione, degna proprio dell'eccellenza di chi dava mano a tali lavori appresso di noi, nei più felici tempi dell'arte.

La dimensione di questa porta è di 1,\*82 di larghezza e di 3,º68 di altezza. È divisa in ventinove scompartimenti in cui sono intagliati altrettanti soggetti cavati dal Vec-chio Testamento. E fn bello l' aver trovato modo con questa ingegnosa suddivisiono d'ingannare all'occhio del riguardante l'apertura della porta, che per necessità del' luogo bisognava fosse fuori del centro. Quanto allo stile esso è una ben intesa imitazione delle cose del trecento, ed appare informato da quel sentimento religioso, che fa veramente grandi siffatte opere. In cima dell'arco della porta, nel mezzo di una mandorla e circondato da alcune teste di Cherubini, siede il Dio Padre, col mondo nella sinistra, e la destra alzata benedicente. Sotto la mandorla, negli interstizi, stanno due Serafini in atto di volare, e resso a questi, a destra la figura di Gesù Cristo, a sinistra quella della Vergine. Nel fregio sottoposto si vedono le teste di quattro Cherubini avvolti nelle loro ali; e seguon poi le istorie alternate da fregi, simboli ed ornati; ogni cosa condotta con una maestria, un gusto, una finitura veramente ammirabili. E davvero che riposando l'occhio sopra ciascuno di questi quadretti non puossi a meno di lodarne la elevatezza del concetto, la composizione sagacemento distribuita, la espressione vera, giusta e profonda in figure di cosi piccola dimensione ed eseguite in legno di noce, nel quale riesce difficile un lavoro di tanti oggetti minuti e particolareggiati, perchè si presta poco ad esser

tagliato per ogni verso. Rimane ora a far cenno dei lavori di

ornato in marmo e in alabastro. Tenevano tra i primi luogo onorevole la Toeletta monumentale con quattro specchi e figure ed ornati, di stile barocco, ma ricco e giudizioso, eseguita da Giovanni Isola di Carrara; la Tazza di rosso antico maestrevolmente copiata dal Vaticano da Benedetto Boschetti di Roma; e un fregio d'ornamento monumentale lavorato da Francesco Sasso di Genova. Si ammiravano tra i secondi un candelabro di Giovanni Topi di Volterra: la Madonna del Cardellino, e quella detta la Bella Giardiniera di Raffaello, gruppi con piedistallo del professor Pietro Baz-zanti; alcuni vasi di elegantissime forme di Giuseppe Parenti da Volterra; e in fine quei vaghissimi ritratti del bravo Albino Funaioli pure volterrano. E a queste ultimo opere non si saprebbe dare adeguata lodo, perchè sebbene possa dai più tenersi facile il lavorare, anche così sottilmente, una materia fragile e di poca resistenza come

l'alabastro; quelli cho s'intendono dell'arte bene comprendono, como appunto in questa fragilità trovi l'artista non licvi impedimenti a superare, non valutabili quando si parli di lavori di commercio, ma molto gravi se si tratti di opere d'arte come sono queste del Bazzanti, del Parenti e del Funaioli. E a lode di questi valenti voglia-mo aggiungere cho essi coll'aver ridotto alla dignità dell'arte, questa che era una industria toscana, hanno bene meritato della patria. Da indi innanzi anche gli oggetti di alabastro, stati fin qui semplice decorazione di salotti, acquisteranno pregio; e gli artefici loro non saranno paghi allo poco lodevoli e mercantili riproduzioni dei monumenti principali dell'arte italiana; le quali condotte oltr'alpe e oltre il mare dalla curiosità di ricchi forestieri. facevano non bella fede dell' arte tra noi, e anche deturpavano agli occhi di chi non la conosceva l'antica.

FINE DELLE RELAZIONI.

# ELENCHI ALFABETICI

DEI GIURATI

DEGLI ESPOSITORI ED OPERAL

DISTINTI CON MEDAGLIA.

## AVVERTENZA.

Gii Elenchi che seguono, non che Il ludice generalo, cono atati compilati, sotto la direzione di inceriesto della presente pubblicazione, dal signor Filippo Mariotti, il quade, per essere stato gii lepettore generale all'Esposizione italiana del 1961, pel contatto che chbo con i Comitati locali e cogli Espositori specialmente nella consegua degli oggetti esposit e nell'invio delle medaglie, en più di ogni altro in grando di farii estatti e completi.

## ELENCO ALFABETICO

### DEL GIURATI.

\* (N.R. - Il numero romano indica la Claser.)

ABBENE cav. professore Angelo, di Torino, Vice-Presidente, X. Alessandri (Degli) conte Cosimo, di

Firenze, XVIII.

ALPIERI conte CARLO, di Torino, XVIII.

ALLIEVI avvocato ANTONIO, di Milano, XXI. ALOYSIO-JUVARA cav. professor TOMMA-

80, di Napoli, XXIII.

ALPHANDERY DAVID, di Firenze, XIV.

ALVINO professore architetto Errico, di

Napoli, Presidente, XXII.

ALVISI dottor GIUSEPPE GIACOMO, di Venezia. V.

AMICI cav. professore GIOVAN BATTISTA, di Modena, Presidente, IX.

AMICI dottor VALENTINO, di Modena, VII.

AMICI cav. professor VINCENZO, di Modena, Presidente, VIII.

ANCONA (D') dottor CESARE, di Firenzo, I.
ANCONA (D') dottor commendatore Sanso-NE, di Firenze, Presidente Reladore, XIII.
ANCONA (D') SANSONE, di Venezia, XXI.
ANDERINI dottor FABIO, di Firenze, XIII.
ANGELINI cav. professor TITO. di Napoli, Vice-Presidente, XXIV.

ANGIOLINI LUIGI DOMENICO, di Firenze, V.

Antinori cav. marchese professor Raf-FAELLO. di Macerata, Segretario, IV. Antonelli cav. professore P. G10VANNI.
D. S. P., IX.

ARDY GASPARE, di Torino, I.
ARRIVABENE conte senatore GIOVANNI, di

Torino, XXI.

ARTALE marchese FILADELFIO, di Palermo. XII.

BALDI UGO, di Firenze, XXIII. BALSAMO CAY, professor GIUSEPPE EUGE-

NIO, di Lecce, IV. BALZE RAIMONDO, di Parigi, XXIII.

Bandini cav. professor Policarpo, di Siena, VIII. Baracco barone Maurizio, di Napoli, II.

BARBANTINI ingegner DOMENICO, di Ferrara, IV.

BARBETTI CAV. professore ANGIOLO, di

Siena, XIX.

BARDELLI professor GIUSEPPE, di Borgo San Sepolcro, XX.

BARDI GIUSEPPE, di Firenze, XX. BARGAGLI CAV. DOMENICO, di Firenze, IV. BARGIONI GIACOMO, di Firenze, XVI. BARSANTI ALESSANDRO, di Firenze, XV.

BARTOLINI cav. professore ANTONIO, di Pisa, Vice-Presidente, V. BATELLI ingegnere ORAZIO, di Firenze,

Vice-Presidente, XXII.

BECCARI GIOVAN BATTISTA. di Firenze, I.

BECCARO (DEL) professor TOMMASO, di Firenze (Ispettore della Classe), Vice-Presidente, XI.

Bechi cav. professore Emilio, di Firenze (Ispettore della Classe), X.

Bellini professor Ranieri, di Pisa, V. BELTRAMI conte PIETRO, di Bagnacavallo (Ferrara), IV.

Berretti professor Niccolò, di Firenze, XXII.

BERTI-PICHAT cav. CARLO, di Bologna, III. BERTINI prof. PELLEGRINO, di Lucca, X. BETTI cav. professore Enrico, di Pistoia, IX.

BETTI MATTEO, di Livorno, XX. BETTI commendatore professore PIETRO. di Firenze, I.

BICCHI professore CESARE, di Lucca, I. BICCHIERAI cay, ZANOBL di Prato, direttore della R. Scuola Normale Maschile

di Firenze, Segretario e Relatore, XX.. BIMBONI professore GIOVACCHINO, di Fi-

renze, IX. BIONDI cav. CARLO. di Firenze (Ispettore della Classe), XXIII.

Bo cav. dottore Angiolo, di Genova, V. BOCCARDO commendatore professoro GI-

ROLAMO, di Genova, XXI. BOETTI professore SECONDO, di Torino, IV.

BOFONDI conte Pio, di Forli, IV. Bombicci Cesare, di Firenze, II. BONA commendatore BARTOLOMMEO, di

Torino, VIII. BONAINI CAV. professore FRANCESCO, di

Firenze, Presidente, XXIV. Bondi David, di Livorno, XV.

BORGHERI ALESSANDRO, di Firenze, XVII.

Borgognini Vincenzo, di Firenze, Segretario, XIII. Boselli avvocato Paolo, di Savona, III.

Bossi professore Luigi, di Milano, XIII. BOTTER cav. professore LUIGI, di Bologna, III. BRUNO dottor professore GIOVANNI, di

Palermo, XXI.

BUONAJUTI ULISSE, di Firenze, XIX. BUONAMICI professore ENRICO, di Firenzc, V.

BUONAZIA CAV. professore GIROLAMO, di Firenze, VIII.

BUONINSEGNI ALFONSO, di Firenze, XIX. BURCI cav. professore CARLO, di Firenze, Presidente, V.

BURCI EMILIO, di Firenze, XXIII. Burci cav. professore Gaetano, di Firenze (Ispettore della Classe), Presiden-

te, VII. BUSACCA commendatore RAFFAELLO, di

Firenze, XXI. CACCIATORI professore DOMENICO. di Mi-

lano, XXIV. CALANDRINI professore FILIPPO, di Lucca, Relatore, III.

Caldesi Lodovico, di Faenza, I.

CAMPANI professore GIOVANNI, di Sicna, X. Campori marchese Giuseppe, di Mode-

na, XXIV. CANNIZZARO professor STANISLAO, di Ge-

nova, X. CAPEZZUOLI CARLO, di Firenze (Ispettore della Classe), XIV,

CAPPELLINI cav. ingegnere architetto GIU-SEPPE, di Livorno, XII,

CARACCIOLO Don LUIGI, di Napoli, Duca di Sant' Arpino, XVII.

CAREGA cav. professor FRANCESCO, di Livorno. Presidente e Relatore, XVIII. CAREGA cav. avvocato GIUSEPPE, di Livorno, XXI.

CARINA dottor DINO, di Lucca (Ispettore della Classe), XXI.

CARREGA-BERTOLINI marchese ANDREA, di Genova (Ispettore della Classe), Segretario, III.

CARUEL TEODORO, di Firenze, I. CASAMORATA avvocato LUIGI, di Firenze, IX.

CASARETTO dottor GIOVANNI, di Chiavari, Vice-Presidente, 1.

CASELLI cav. abate GIOVANNI, di Firenze, XX.

Cassinis Gio. Battista, di Savona, VII. CASTAGNOLI GIUSEPPE, di Firenze, XVI. Castiglioni Marco, di Firenze, XIII.

CASTRACANE conte ALESSANDRO, di Rimini, XIII.

CATANI CARLO, di Firenze, XVII.

CATTANI cav. LEOPOLDO, di Firenze, II. CAVERI senatore ANTONIO, di Genova, XXI. CECCHERELLI LUIGI, di Firenzo, XIX. CECCHI ADOLFO, di Campi (Toscana), XVI.

CEVASCO CRV. professore GIO. BATTISTA, di Genova, XXIV. CHIARI FERDINANDO, di Firenze, XX.

CIACCIII GIUSEPPE, di Firenze, XIX. CIARDI ingegnere GIOVANNI, di Prato (Toscana), IV.

CICCONE CAV. ANTONIO, di Napoli, V. CINI cav. BARTOLOMMEO, di San Marcello

(Toscana), XX. CIPRIANI cav. professor PIETRO, di Firen-

CISERI professore ANTONIO, di Firenze. XXIII.

COBIANCHI CAV. LORENZO, d' Intra (Picmonte), XV.

COCCHI cav. professore IGINO, di Firenze (Ispettore della Classe), Relatore della Sezione Prima, VI.

CODAZZA professor GIOVANNI, di Pavia, IX. COLLACCHIONI cay, GIO, BATTISTA, di San

Sepolero (Toscana), XIV. COLLARINI avvocato PIETRO, di Pisa, XVII.

Collignon professor Niccola, di Firenze, IV.

COPPI cav. PIETRO IGINO, di Firenze, Vice-Presidente, VIII.

CORAZZI cav. professore architetto ANTO-NIO, di Firenze, XXII.

CORNALIA professore EMILIO, di Milano, Vice-Presidente, XIII. CORNELISEN STEFANO, di Firenze, VII.

CORSI commendatore avvocato TOMMASO. di Firenze, Presidente, XXI.

Corsi Vincenzo, di Firenze, XIV.

CORSINI GAETANO, di Firenze, V. Corsini Pietro, di Firenze, XIX.

CORSINI Don TOMMASO, di Firenze, Duca di Casigliano (Ispettore della Classe), Segretario e Relatore, XVII.

COSTA professore ORONZO, di Napoli, III. COSTABILI marchese GIOVANNI, di Ferrara, II.

CUPPARI cav. professor PIETRO, di Messina, Relatore, II.

CURIONI cav. GIULIO, di Milano, Vice-Presidente, VI.

DANDOLO, conte eav. TULLIO, di Varese, secondo Presidente, XXIII.

DALGAS ingegnere GUSTAVO, di Livorno, Segretario, VIII.

DALGAS LUIGI, di Livorno, X. DINI ULISSE, di Firenze, V.

DOLFI GHISEPPE, di Firenze, V. DONATI CAV. professor GIOVAN BATTISTA.

di Pisa, IX. Doney Gaspero, di Firenze, V.

DOTTO SCRIBANI CAV. professor FRANCEsco, di Palermo, X.

DU-FRESNE LUIGI, di Firenze, Presidente, XV.

DUKASE, di Lione, XIII.

DUPRÈ CAV. maggiore GIOVAN BATTISTA, di Torino, Relatore della terza Sezione, VI. ELLIOT GIOVANNI, di Londra, VIII.

EMILIANI-GIUDICI professor PAOLO, di Firenze, Relatore, XXIV. FABRIS (DE) professore EMILIO, di Firen-

ze, XXII. FABRONI dottor LORENZO, di Modigliana,

Relatore surrogato al commendatore dottor Sansone D' Ancona, XIII. FALCINI professore architetto MARIANO,

di Firenze, XXII. FANTOZZI ingegner FEDERICO, di Firenze, XII.

FARINA senatore PAOLO, di Torino, XXI. FASOLI GIOVAN BATTISTA, di Venezia, X. FAUCUI PASQUALE, di Firenze, XIV.

FEDI professor PIO, di Firenze, XXIV. FELICI professor RICCARDO, di Parma, IX. FENZI cav. CARLO, di Firenze. Relatore

della seconda Sezione, VI. FENZI CAV. SEBASTIANO, di Firenze (Ispettore della Classe) Segretario, XXIV.

FERONI marchese commendatore PAOLO, di Firenze, XIX.

FERRUCCI professore Antonio, di Firenze, IX.

FEZZI RIMEDIO, di Pisa, XXIII.

FICI BURGIO dei duchi d'Amalfi signor VINCENZO, di Napoli, XVIII.

FILIPPI (DE) dottor ROBERTO, di Firenze (Ispettore della Classe), Segretario e Relatore, XV.

FILIPPINI AUGUSTO, di Firenze, V.

FINOCCHIETTI conte commendatore DEME-TRIO CARLO, di Pisa (Ispettore della Classe), Presidente e Relatore, XIX.

FIORENTINO CESARE, di Firenze, XV.

FOLCHI GIOVANNI, di Firenze, XI. FONTE (DELLA) professor LUIGI, di Fi-

renze (Ispettore della Classe), IV. FORTINI ingegner CESARE, di Firenze, Searctario, XIX.

FOSCHINI conte GIOVANNI, di Forlì, II. FOSSI CAV. GIOVAN BATTISTA, di Firen-

FOSSOMBRONI conte ENRICO, di Arezzo, XX.

Franceschini dottor Francesco, di Prato (Toscana), IV.

FRANCOLINI ingegnere architetto FELICE, di Firenze, XII.

FULLER CARLO FRANCESCO, d'Inghilterra, XXIV. GABRIELLI GIUSTINIANO, delle Serre di

Rapolano (Toscana), II. GALANTI professore ANTONIO, di Firenze. II.

GAMBERAI ingegnere ANGIOLO, di Pistoia, XXII.

GARZONI marchese GIUSEPPE di Firenze (Ispettore della Classe), Vice-Presidente, XX.

GATTI ANNIBALE, di Firenze, XXIII. GATTI FRANCESCO, di Torino, veterinario regio, II.

GATTINARA DI BREME marchese senatore ARBORIO, di Torino, Presidente, XXIII. GAVAZZI PIETRO, di Milano, XIII.

GENNARI professor PATRIZIO, di Cagliari, III.

GERA dottor FRANCESCO, di Conegliano (Treviso), IV.

GHERARDESCA (DELLA) conte UGOLINO, di Firenze, Vice-Presidente, XVII. GHINOZZI cav. professor CARLO di Firenze, V.

GIACOMUZZI GIACOMO, di Venezia, V. GIGLIOLI conte CESARE di Ferrara. III. GINNASI conte LUIGI, d'Imola, Vice-Pre-

sidente, XVIII. GIORDANO CRY. professore EUGENIO, di Salerno, III.

GIORGETTI STANISLAO, di Firenze, XVII.

GIORGINI cay, CARLO, di Seravezza (Toscana), VIII.

GIORGINI commendatore GAETANO, di Firenze, IX.

GIULIANI CAV. ingegnere ANTONIO. di Pontremoli (Emilia), VIII.

GIUSTI GIUSEPPE, di Lucca, XX.

GIUSTINIANI conte SEBASTIANO, di Venezia, III.

GONIN ANTONIO, di Firenze, XVI. GOODBAN EDUARDO, di Londra, XX.

GORI conte senatore Augusto, di Siena, XIX.

GOVI cav. professor GILBERTO, di Mantova (Ispettore della Classe), Segretario e Relatore, IX.

GRABAU cav. ingegnere ENRICO. di Livorno, Segretario e Relatore, VII.

GRATTONI commendatore ingegnere SE-VERINO, di Torino, VIII. GRIXONI CAY, GIUSEPPE, di Cagliari, III.

GROSSI ANGIOLO, di Firenze, XVII. GUARDUCCI ingegnere ULISSE, di Firen-

ze, XII. GUARINI conte GIOVANNI, di Forlì, XVIII.

GUERRI professor LUIGI, di Firenze, V. GUERRINI professor CAMMILLO, di Brescia, XXI. GUIDOTTI ingegnero ENRICO, di Firenze

(Ispettore della Classe), XXII. GUSSONE cav. GIOVANNI, di Napoli, Presidente, I.

HART J. T., di Nuova York, XXIV.

HAUPT ingegnere TEODORO, di Firenze, XI. HEBERT ALFONSO, di Genova, XIX. HEINZMANN BERNARDO, di Firenze, XVL

HUDSON JAMES, ministro inglese in Italia, II. IANNELLI-COPPOLINO FORTUNATO. di Ca-

stroreale (Sicilia), III. INCONTRI marchese ATTILIO, di Firenze,

XVII. INZENGA professore GIUSEPPE, di Pa-

lermo, III. KOTZIAN AGOSTINO, di Livorno, XVI.

KRAMER ODOARDO, di Milano, VIII. KRAUSS maestro ALESSANDRO, di Firen-

ze. 1X.

KUBLY ALFONSO, di Firenze (Ispettore della Classe), Seyretario e Relatore, XVI.
LACLAIRE CAY. GIO. PAOLO, di Torino, XIV.
LAMBRUSCHINI CAY. SENATORE RAFFAELLO, di Figlino (Toscana), XIII.

LASCHI ingegnere GIUSEPPE, di Firenze, VIII.

LASCHI dottor MAURIZIO, di Vicenza, IX.

LASINIO professore FAUSTO, di Firenze, XX.

LATTARI cav. FRANCESCO, di Fuscaldo (Calabria), XX.

LAURENZANA ingegnere NICCOLÓ, di Napoli, VIII.

LECOUTEUX EDUARDO, di Parigi, II. LENSI VINCENZO, di Firenze, XVI.

LEPRI EMILIO, di Firenze, XXIII. LIVY professor FILIPPO, di Firenze, XXIII. LOMBARDINI professore LUIGI, di Poggi-

bonsi (Toscana), II.

LOTTI ingegnere EMILIO, di Firenze, XXII.

LUATTI dottor VINCENZO, di Val di Chiana

(Toscana), II.

MABELLINI cav. maestro TEODULO, di Pistoia, IX.

MACCHI MAURO, di Milano, XXI.

MACCHI MAURO, di Milano, XXI.
MAFFEI LEOPOLDO, di Firenze, XIII.
MAFFEI LUCIANO GIUSEPPE, di Firenze, XIII.

MAGGIORANI avvocato Odoardo, di Firenze, XXI.

MAJORANA cav. dottor FILIPPO, di Catanin, XXI.

MALENCHINI cav. colonnello VINCENZO,

di Livorno, II. Mancini Luigi, ingegnere navale, di Li-

vorno, XII .

MANDRALISCA (DI) barone ENRICO, di Ce-

MANDRALISCA (DI) barone E.NRICO, di Cefalù, II.

MANFREDINI professor FRANCESCO, di Mo-

denn, Segretario e Relatore, XXIII.

MANGANI cav. TOMMASO, di Livorno, XXI.

MANNI conte GIUSEPPE, di Roma, XXIV.

MARAGLIANO GIUSEPPE, di Firenze, VicePresidente, XVI.

MARCHI EUFRANIO, di Firenze (Ispettore della Classe), II.

MARCUCCI ANNIBALE, di Bibbiena (Toscana), IV.

MARESCOTTI professor Angiolo, di Bologna, XXI.

MARI LUIGI, di Campiglia (Toscana), IV. MARIA (DE) professor CARLO, di Torino, V. MARTINI GIOVAN BATTISTA, di Montevarchi (Toscana), IV.

MARTOLINI professore GUGLIELMO, di Pisa, XXII.

MASINI cav. maggiore Giovan Battista, di Pietrasanta (Toscana), II. MATTEUCCI commendatore professor Car-

LO, di Forli. Vice-Presidente, IX.
MAZZACURATI marchese Augusto, di Bo-

MAZZACURATI marenese Augusto, di hologna, XVII.

MAZZEI professor Francesco, di Firenze, XXII.

ze, XXII.

MAZZI ingegner LORETO, di Firenze, XII.

MECATTI dottore Alessandro, di Firen-

MECATTI dottore Alessandro, di Fircuze, II.

MELCHIOR cav. Alessandro, di Fircuze, XXIII.

MELLINI dottor VINCENZO, di Capolivari (Isola dell'Elba), VI.

MENEGHINI cav. professor GIUSEPPE, di Pisa, VI.

MICHELI GIUSEPPE, costruttore navale, di Livorno, VIII. MILIANI ingegner LODOVICO, di Firen-

ze, IV.

MONI cav. GIOVANNI, luogotenente colon-

ncllo di artiglieria in Livorno, VI.

Monroy cav. Ferdinando, di Palermo,
principe di San Giuseppe e di Pandol-

fina, II.

MONTEZEMOLO conte F., di Torino, II.

MONTI professore architetto CORIOLANO.

di Bologna, XXII.

MORANDINI cav. ingegnere Giovanni, di Firenze, XII.

Firenze, XII.

MORELLI professor Carlo, di Firenze, XXI.

MORELLI dottor GIOVANNI, di Bergamo. Vice-Presidente, XXIII. MORETTI conte ENRICO, di Firenze, VI.

Mossotti cav. professore Ottaviano-Fa-Brizio, di Novara, IX.

MUSSINI commendatore professor CESARE, di Firenze, XXIII.

MUSSINI cav. professor LUIGI, di Siena, XXIII. NALDINI BENEDETTO, di Firenze, XVIII. NICCOLINI ALAMANNI marchese LUIGI, di Firenze, IX. NOBILI avvocato NICCOLO, di Firenze

(Ispettore della Classe), I.

NOCE (DEL) professor GIUSEPPE, di Firenze, IV.

ODETTI GIUSEPPE, di Genova, XIV.

OMBONI CARLO, di Lecco, V.

ONESTI conte PIETRO, di Arezzo, Vice-Presidente, IV.

ONESTINI professor SEBASTIANO, di Lucea, XXIII.

OREFICE GIUSEPPE, di Firenze (Ispettore della Classe), XIII. ORLANDINI cav. FRANCESCO SILVIO, di

San Gemignano, direttore del R. Liceo Fiorentino, XX. ORLANDINI ingegnere ORLANDO, di Fi-

renze, XII.
OROSI cav. professor GIUSEPPE, di Livorno,

Segretario e Relatore, X.
OSTERWALD RODOLFO, di Firenze, Segre-

tario e Relatore, XIV.

Pacinotti cav. professor Luigi, di Pistoia, IX.

Paradisi Giorgio, di Firenze, XIII.

PARETO marchese LORENZO, di Genova, VI. PARLATORE cav. professor FILIPPO, di Firenze, *Presidente*, III.

PASI professor CARLO, di Pavia, Presidente, IV.

PASOLINI conte GIUSEPPE, di Milano, II. PASQUI ingegnere architetto LEOPOLDO, di Firenze (Ispettore della Classe), Vice-Presidente e Relatore, XII.

Passerini professor Giovanni, di Parma, I. Passerini cav. Luigi. di Firenze, secondo

Passerini cav. Lugil. di Firenze, secondo Vice-Presidente, XXIII. Pavesi professor Angelo, di Pavia, X. Pelli-Fabbroni cav. Giuneppe, di Fi-

renze, Relatore, IV.

PELLIZZARI cav. professor Giorio, di Firenze, V.

Pepoli marchese Gioacchino, di Bologna, XXI.

Perazzi cav. ingegnere Costantino, di Novara, Relatore surrogato al cav. Carlo Fenzi per la Sesione seconda, VI.

PERUZZI commendatore SIMONE, di Firenze, XIX. PETRINI ingegner Francesco, di Firenze, XII.
PIATTI GIULIO, di Firenze, XXIII.

PICCIOLI DEMETRIO, di Firenze, I. PIRONI BENEDETTO, di Firenze, XIII. POGGI ingegnere GIUSEPPE, di Firenze,

POIDEBARD NATALE, di Lione, XIII.
POLLASTRINI professor ENRICO, di Livorgo, XXIII.

Polli dottor Giovanni, di Milano, X. Poma cav. Bonaventura, intendente generale militare, Vice-Presidente, XIV.

POMBA cav. GIUSEPPE, di Torino, Presidente, XX.

PONSARD ingegnere AUGUSTO, di Follo-

nica (Toscana), IX.

PORRO cav. maggiore IGNAZIO, di Pinerolo, IX.

PRATESI ANTONIO, di Firenze, V. PRESENTI cay. ingegnere ENRICO, di Fi-

renze, XXII.
Prevost Odoardo, di Firenze, XIX.

PRINI CAV. GIULIANO, di Pisa, II.
PRIOTTI CAV. GIOVANNI, di Torino, XIV.
PROTONOTARI CAV. professore FRANCESCO,
di Santa Sofia (Toscana), Segretario, XXI.

Puccinelli professore Antonio, di Firenze, XXIV.

Puccioni avvocato Pietro, di Siena, XX.

PULLIA (DEL) LUIGI, di Firenze, IV. PULLITI dottor LETO, di Firenze, XII.

Punta (Del.) cav. professor Luigi, di Firenze, V.

Raggi avvocato Santo, di Pietrasanta.

RAGGI avvocato SANTO, di Pietrasanta, VIII. RAIMONDI cav. CARLO, di Castello, XXIII.

RAPISARDI professor MICHELE, di Catania, XXIV.

RASORI cav. professor VINCENZO, di Bologna, XXIII.

REISHAMMER cav. ingegner Carlo, di Firenze, XII.

RENARD ingegner FRANCESCO, di Firenze, XII.

RICASOLI CAV. GAETANO, di Firenze, XVII. RICCA dottor GIUSEPPE, di Perugia, Relatore, 111. RIDOLFI marchese Cosimo, di Firenze, Presidente, X. RIDOLFI marchese LORENZO di Firenze,

111.

RIDOLFI cav. marchese Luigi, di Firenze, Presidente, XII.

RIDOLFI cav. NICCOLO, di Firenze, I. RIZA dottor ALESSANDRO, di Siracusa, V. RODRIGUEZ commendatore EUGENIO, capi-

tano di vascello della R. Marina, VIII. ROLANDI maggiore di artiglieria, di Torino, XVIII.

ROLANDI PIETRO, di Novara, XX. Rossi cav. Antonio, di Roma, II. Rossi professor Guglielmo, di Milano,

Segretario e Relatore, XI. ROSSINI ingegner PIETRO, di Firenze, Se-

grctario, XII. RUBIERI cav. ERMOLAO, di Firenzo, Vice-Presidente e Relatore, XXI.

RUGGERO architetto MICHELE, di Napoli, XXII.

SABATIER FRANCESCO, di Montpellier, secondo Scaretario, XXIII.

Salsa marchese Piccolellis, di Napoli, Presidente, XVII.

SALUZZO marchese GIOVACCHINO, di Napoli, principe di Lequile, Vice-Presidente, II.

SALVAGNOLI cav. dottor Antonio. di Empoli (Toscana), Vice-Presidente, III. Salvini Antonio, di Firenze, VII.

SAMBUY (DI) marchese BERTONE EMILIO. di Torino, Presidente, II.

SANGUINETTI VINCENZO, di Modena, I. Sanseverino conte Faustino, di Crema, IV.

Santagata professor Domenico, di Bologna, X.

SANTINI architetto GIOVANNI, di Perugia, XXII.

SARAZIN C., di Firenze, XVIII. SARTO (DEL) ingegner LUIGI, di Firenze, XII.

SAVI cav. professor PAOLO, di Pisa, II.

SAVI professor PIETRO, di Pisa, I. SCHMITZ cav. CARLO, di Firenze, XV.

SCHNEIDER ingegnere AUGUSTO, di Mon-

tecatini in Val di Cecina (Toscana), VI.

SCIAMANNA marchese CESARE, di Pisa (Ispettore della Classe), Segretario, XVIII. SCOTI cav. Francesco, di Pescia, Presidente, XVI.

SEBASTIANI TOMMASO, di Roma, XXIII. SELLA cav. GREGORIO, di Torino, Presidente, XIV.

SELLA commendatore QUINTINO, di Torino, Presidente, VI.

SIBEN ingegnere ALESSANDRO, di Metz (Francia), VIII.

SIEMONI CARLO, di Pratovecchio (Toscana), IV.

SIGNORINI FEDERIGO, di Firenze, V. SILVESTRI architetto GIOVANNI, di Firenze, XXII.

SMARGIASSI DEL VASTO CAV. professore Gabriele, di Napoli, XXIII. SOLAINI architetto ARISTODEMO, di Vol-

terra, XXII. SOLARI professore TOMMASO, di Napoli,

XXIV. SOLERI CAV. CARLO, di Milano, XXIV.

SONNINO barone commendatore Isacco. di Livorno, Vice-Presidente, XIX. SPURGAZZI cav. ispettore PIETRO, di To-

rino, VIII. Stefanelli professor Pietro, di Firen-

ze, Segretario aggiunto, X1. STOPPANI abate Antonio, di Milano, VI. STROZZI principe FERDINANDO, di Firenze, Presidente XI.

STUDIATI cav. professor CESARE, di Pisa, V.

STUFA (DELLA) marchese LOTTERINGO, di Firenze, XXI.

SUSANI ingegner GUIDO, di Milano, VIII. TADDEI dottor TIMOTEO, di Firenze, XI. TALLEYRAND (DI) Duca, di Parigi, XVIII. TANAGLI FRANCESCO, di Firenze, VII. TANTINI ULISSE, di Firenze, XIX.

TARDUCCI ingegner GIROLAMO, di Siena. XII.

TARGIONI-TOZZETTI CAV. professor ADOL-Fo, di Firenze (Ispettore della Classe). Segretario e Relatore, V.

Tassi professore Attillio, di Siena, Segretario e Relatore, I. Tassinari professor Paolo, di Bologna, X.

TAVERNA conte CARLO, di Milano, XVIII.

TERRACCHINI dottor PAOLO, di Reggio

TERRACCHINI dottor PAOLO, di Reg (Emilia), II. TESTI DAVID, di Parma, XXIII.

Toddaro professor Agostino, di Palermo, L. Todde professor Giuseppe, di Sassari, XXI.

TOFANI QUINTO, di Firenze, XVII.
TONELLI professor FELICE, di Pisa, 11.
TORRIGIANI marchese CARLO, di Firenze.

XXI.

TORRIGIANI marchese LUIGI, di Firenze,
XXIII.

TRANQUILLI dottor GIOVANNI, di Asco-

TREVES architetto MARCO, di Vercelli, Segretario e Relatore, XXII.

TREVES dottor MICHELE, di Venezia, VIII.

TROMPEO cav. professor BENEDETTO, di Torino, V.

TURRI GIULIO, di Firenze, XV.
UGUCCIONI cav. ingegnere LUIGI, di Firenze, VIII.

VALERIO iugeguer CESARE, di Torino, VIII. VALLE (DELLA) architetto ANGIOLO, di Livorno, XXII. VALLE (DELLA) professor PIETRO, di Livorbo, XXIV. VANNONI cav. professor PIETRO, di Fi-

VANNUCCINI maestro GIUSEPPE, di Firenze, IX.

VARNI cav. professor Santo, di Genova, XXIV.

VASCO cav. GIUSEPPE, maggiore comandante il deposito degli stalloni in Firenze, II.

VEGNI cav. professor Angelo, di Firenze (Ispettore della Classe), Relatore, VIII. VENEZZE conte ALVISE, di Venezia, XXI. VERITÀ GIULIO, di Arezzo, IV.

VICO (DE) professore Andrea, di Firenze, VII.

VINCENZI (DE) cav. GIUSEPPE, di Napoli, IV.
VONWILLER cav. GIOVANNI, di Napoli, Viec-Presidente. XV.

ZANARDELLI avvocato Giuseppe, di Brescia, XXI.

ZANNETTI cav. professore senatore FERDI-NANDO, di Firenze, V.

## ELENCO ALFABETICO

## DEGLI ESPOSITORI DISTINTI CON MEDAGLIA

DIVISO PER CLASSI.

(N.B. - Il numero arabo indica la pagina.)

### CLASSE L

ALFANO ROCCO, di Palermo. 22. BARDUCCI EMILIO, di Firenze, 4, 16. BARTALINI cav. presidente ODOARDO, di Firenze, 20, 21.

BOUTURLIN conte DEMETRIO, di Firenze, 14.

CARRARESI ACHILLE, di Firenze, 20. Carraresi Luigi, di Firenze, 20. CORNACCHIA barone ALESSANDRO, di Ascoli, 22.

CREMONCINI EUGENIO, di Firenze, 21. DEMIDOFF (DE) principe ANATOLIO, San Donato (Firenze), 4.

GARNIER VALLETTI FRANCESCO, modellatore del Musco pomologico di Torino, 24. GHERARDESCA (DELLA) conte UGOLINO, di Firenze, 13.

GIARDINO (R.) BOTANICO del Museo di Fisica e Storia Naturale di Firenze, 4, 14. GIARDINO (R.) del POGGIO IMPERIALE (Firenze), 16.

GIARDINO (R.) di Boboli (Firenze), 16, 20, 23,

GIARDINO (R.) di MARLIA (Lucca), 22. Gregorio (Marchese Di), di Palermo, 22, GRILLI SILVESTRO E C., di Firenze, 21. III.

Intendenza della R. Casa di S. M. il Red'ITALIA (Tenuta del Poggio a Caiano, Toscana), 20,

LANDINI CARLO, di Firenze, giardiniere del principe Rospigliosi, 6.

LONGONE ANGIOLO, rappresentante lo stabilimento agrario botanico di Milano, 19.

NUTINI GIUSEPPE (ditta A. Margheri e C.). di Firenze, 9, 11.

Pagliai Stefano, di Firenze, 9. PANCIATICHI XIMENES marchese FERDI-

NANDO, di Firenze, 4. PARENTI LEOPOLDO, di Careggi (Toscana), 20.

PICCARDI GIUSEPPE, agente Corsini, San Casciano (Val di l'esa, Toscana), 20. RIDOLFI marchese Cosimo, di Firenze, 4, 7, 16, 20, 21, 22.

ROVELLI FRATELLI, di Pallanza (Piemonte), 9.

Salvagnoli cav. Antonio, di Corniola (Empoli, Toscana), 21.

SCHMITZ Car. CARLO, di Firenze, 4, 7. SIEMONI CARLO, di Pratovecchio (Toscana), 20, 21, 22,

SOCIETÀ (R.) TOSCANA d'ORTICOLTURA di Firenze, 19.

STABILIMENTO AGRARIO BOTANICO LA-BRONICO, rappresentato dal signor Fortunato Leoni di Livorno, 15.

STEPHENS SUSANNA, di Rifredi (Toscana), 14.

TRAXINO GAETANO, di Genova, 19. VIETTI GIUSEPPE, di Genova, 24.

### CLASSE II.

AGAZZOTTI avvocato FRANCESCO, di Modena, 30.

ALEOTTI RAFFAELLO, di Firenze, 35.

BARACCO barone ALFONSO, di Napoli, 33. BARDESONI dottore EMILIO, di Reggio (Emilia), 31.

BELTRAMI conte PIETRO, d'Oristano (Sardegna), 35.

CAPPELLI marchese LUIGI, d'Aquila, 34.
CARMASSI ISABELLA, di Firenze, 35.
CASA R. DI S. M. IL RE (Tenuta di Stupinigi, Torino), 33.

Collacchioni Fratelli, di Borgo San Sepolero (Toscana), 31, 35.

COMITATO DI BERGAMO, 30. CONTI GIUSEPPE, di Morore (Parma), 30. CORSI marchese CAMMILLO, (Tenuta di Frassineto in Cascutino, Toscana), 35.

Feroni marchese Alessandro, di Firenze, 31. Franceschi Francesco, di Pisa, 31.

GAZZELLA COSMO, del Piano di Pisa, 31. GIUNTINI cav. priore GUIDO, di Firenze, 35. GORI PANNILINI conte AUGUSTO, di Sic-

na, 35.

LAIATICO (Di) marchesa ELEONORA, (Tenuta di Renaccio), 35.

LAWLEY ROBERTO, di Pisa, 31.

MAGGI CAV. UBALDO, di Firenze, 35.

MENSA ARCIVESCOVILE PISANA, 33.

PADRI CAMALDOLESI, di Casentino (Toscana), 35.

Pedrelli Pietro, di Bologna, 31. Piazzoni senatore Giovanni Battista, di Bergamo, 33.

Ponticelli Guglielmo, amministratore delle tenute dell'Alberese e della Badiola (Grosseto), 35.

PUNTA (DEL) CAMMILLO, di Pisa, 31. RIDOLFI marchese Cosimo, di Firenze, 31. SAN SEVERO (Principe di), Capitanata, 34. SIEMONI CARLO, di Pratovecchio (Casentino, Toscana), 35.

SPALLETTI conte GIOVANNI BATTISTA.

di Reggio (Emilia), 31.
TENUTA (R.) del POGGIO A CAIANO (Tosca-

TENUTA (R.) del POGGIO A CAIANO (Tosc na), 31.

TRNUTA (R.) di ACQUAVIVA (Toscana), 31.
TENUTA (R.) di BETTOLLE (Toscana), 31.
TENUTA (R.) di CRETI (Toscana), 31.
TENUTA (R.) di FIANO (Toscana), 31.
TENUTA (R.) di FIANSINETO (Toscana), 31.
TENUTA (R.) di MONTECCHIO (Toscana), 31.

TENUTA (R.) di SAN LORENZO (Toscana), 31, 34. TENUTA (R.) di SAN ROSSORE e COLTANO (Toscana), 33, 35.

Toscanelli cav. Giovanni Battista, di Pisa, 31.

## CLASSE III.

ACCADEMIA (R.) di AGRICOLTURA di Torino, 56. ALESSÍO (D') GENNARO, di Capaccio (Salerno), 64.

ARNAUDON professore GIACOMO, di Torino, 77.

AVENTI conte Francesco Maria, di Ferrara, 91.

Ballarini Francesco e Figlio, d'Imola, 59.
Beltrami Pietro, di Bagnacavallo (Fcr-

rara), 60.

BOTTAMINI BARTOLOMMEO, di Bormio (Lombardia), 47.

CETTI ingegnere GIUSEPPE, ispettore forestale della Valtellina, 77.

COLLACCHIONI GIO. BATTISTA e TOMMASO, di Borgo San Sepolero (Toscana), 44. COMITATO d'AQUILA. 66.

CONSOLE MICHELANGELO, di Palermo, 57. ERRERA dottere Alfonso, di Pantellaria (Trapani).

FANTONI (Rev. Padre), di Torino, 51. FERRARI (DE) RAFFAELE, duca di Galliera, di Bologna, 59.

FLORIO IGNAZIO e VINCENZO, di Palermo, 68.

GUIDA GIOVANNI e GIACOMO, fratelli, di Gargarengo (Novara). 57. LAVIANO cav. DOMENICO, dei marchesi Del Tito, di Sarno (Salerno), 63. LIBRA FANCESCO, di Culto in Pedaggi (Catania), 64.

LUCA (DE) PASQUALE, di Bronte (Sici-

lia), 70.

Majorana barone Salvatore, Gaetano,
Filippo e Giuseppe, fratelli, di Cata-

nia, 58, 63, 68, 87.

MEIS (DE) PASQUALE, di Solmona (Aquila), 44.

MICHELE (DI) cav. MARIANO, di Termini (Palermo), 63.

MIDOLO LUCIANO e FIGLI, di Siracusa, 71. NUTINI GIUSEPPE (ditta Margheri e Compagni), di Firenze, 74.

Pasqui Gaetano, di Forli, 67.

PONTICELLI GUGLIELMO, di Grosseto, amministratore delle tenute della Badiola e dell' Alberesc, 44.

Porcari professore Angelo, di Termini (Sicilia), 58.

RENUCCI VIRGILIO, di Santa Maria a Spicchio (Toscana), 70.

ROCHE (DE LA) marchesa Anna, di Villalha (Palermo). SERRISTORI conte Alfredo, di Firenze, 81.

SIDERI AUGUSTO, di Sarno (Salerno), 63. SIEMONI CARLO, di Pratovecchio (Toscana), 57, 75.

SOCIETÀ AGRARIA di Bologna, 52. SOCIETÀ CRITTOGAMICA ITALIANA, resi-

dente a Genova, 88.

SPINELLI ANTONIO, dei principi di Scalea, di Sarno (Salerno), 63.

TERRACHINI ingegnere IACOPO, di Bologna, 59.
TOSCANELLI CAV. GIUSEPPE, di Pisa, 91.

## CLASSE IV.

ARRIGONI SANTI, della Chicsina Uzzanese (Pescia, Toscana), 104.

Bacciolani Lotario, di Modena, 98.

Baldantoni Gio. Battista e Fratelli,
d' Ancona, 102, 107.

BEFFA (DELLA) GIACINTO, di Genova, 106. BIANCHI GIUSEPPE, di Castro-Clusone (Bergamo), 104. BIANCHI VINCENZO E LORENZO, di Firenze, 111.

BIAVATI PIETRO, di Crevalcore (Bologna), 117.

Blanc Luigi, di Genova, 110.

BONORA ALBINO, di Bologna, 117.

ROTTER cav. professore LUIGI, di Bologna, 118.

Cambini Enrico, di Firenze, 101.

CAMBRAY (DE) DIGNY conte GUGLIELMO, di Firenze, 97. CARLETTI ANGIOLO, di Pienza (Siena), 107.

CARLETTI ANGIOLO, di Pienza (Siena), 107. CERTANI ANNIBALE, di Bologna, direttore della tenuta di Mezzolara, di proprietà di S. M. Napoleone III, 117.

CIAPETTI BENEDETTO, di Castel Fiorentino (Toscana), 97, 102, 107.

Doni Pergentino, della Rotta (Pisa), 98. Duina Angelo fu Giovanni, di Brescia, 104.

FACCARELLO PIETRO, di Biella, 104. FACCHINI FRATELLI e C., di Bologna, 117. FEZIA GIOVANNI, di Trumello (Piemon-

te), 97. FISSORE GIO. BATTISTA, di Tortona, 97. FLORIO IGNAZIO E VINCENZO, di Palermo, 113.

FRIGERIO GIUSEPPE, di Lecco (Lombardia), 111. GALEOTTI FRATELLI, di San Martino

(Prato, Toscana), 104.

GAUTHIER E C., di Torino, 97, 109, 112.

GIACOMELLI FRATELLI E C., di Treviso, 97, 99, 103.

GINORI-LISCI marchesa MARIANNA nata VENTURI, di Firenze, 113.

Grande Siro, di Torino, 97.

GLISENTI GIOVANNI, di Brescia, 104. GOTTI BALDASSARRE, di Ghizzano (Pisa), 97.

GUPPY E C., di Napoli, 108.

LAMBRUSCHINI CAY, SERATOR RAFFAELLO,
di Figline (Toscana), 97.

LO-PRESTI ANTONINO, di Palermo, 97.

MAGRY, HENRY E C., di Napoli, 105.

MAGRY, HENRY E C., di Napoli, 105.

Macry, Henry e C., di Napoli, 105.
MAFFEI cav. Niccoló, di Volterra, 112.
MARCHI LEOPOLDO, agente della R. Tenuta di San Lorenzo (Toscana). 113.

MARCHI PIETRO, di Suvereto (Toscana), 104. MASSOLENI MARIANO, di Genova, 110. MAZZONI E CORNET, di Prato (Toscana), 97.

MORI GAETANO, di Greve (Toscana), 99. MURE GIO. MARIA e GIO. BATTISTA, fratelli, di Torino, 107.

MUSIARI dottor GIROLAMO, di Parma, 97. OLIVA DALMAZZO, di Borgo San Dalmazzo (Cuneo), 104.

OMBONI CARLO, di Lecco (Lombardia), 101.
PRINO (DEL) dottor MICHELE, di Vesimo (Piemonte), 111.

RIZZOLI E COMP., di Bologna, 117.

RÜMMELE E COMP., di Milano (stabilimento dell'Elvetica), 102, 106, 116. SPINA SANTALOI, di Acircale (Catania),

104.
STAFFUTI OSVALDO, di Pesaro, 108.
SUPERCHI dottor PIETRO, di Parma, 97.
TORELLI DANIELE, di Luco (Firenze), 97.
TOSCANELLI CAV. GIUSEPPE, di Pisa, 102.
VEUNI CAV. professor ANGELO, di Firenze, 110.

VINEIS GIOVAN BATTISTA, di Mongrando (Biella), 104. VINEIS GIUSEPPE MARIA, di Mongrando (Biella), 104.

ZARA ANTONIO, di Padova, 118.

### CLASSE V.

ABELA barone GIUSEPPE, di Siracusa, 187. ACCADEMIA REALE DI MEDICINA, di Torino, 213.

ADORNO-ZAPPALÀ GAETANO, di Siracusa. 187.

AGAZZOTTI avvocato FRANCESCO, di Modena, 187.

ALBERICI FRANCESCO, di Castana presso Voghera, 187. ALBERTI (DEGLI) conte ARTURO, di Fi-

renze, 194. ALDI STEFANO E COMPAGNI, dell'Isola del

Giglio, 187.

ALESSI GIUSEPPE, di Messina, 200.

ALMERICI marchese GIOVANNI, di Cesena, 187. ALMERIDA-TASCA (Conte di), di Palermo, 155.

ALONZO ANTONINO, di Fondo Fontana sull' Etna (Catania), 187.

AMMINISTRAZIONE DELLE REGIE TER-ME di Montecatini, direttore ENRICO FAL-CONCINI, Val di Nievole (Toscana), 213. ANGELICI dottor ENRICO, di Monte San

Savino (Toscana), 187. ANGELINI GIUSEPPE, di Perugia, 187.

ANGELOTTI avvocato Goffredo, di Montepulciano (Toscana), 187.

ANGHIRELLI GIUSEPPE, di Montalcino (Siena), 188.

ANSELMI E MARAGLI, di Marigliano (Napoli), 165. ARRIGONI FRANCESCO, di Vicenza, 188.

ARROSTO professor GIUSEPPE, di Messina, 213.

ASARO (D') FILIPPO NERI, di Termini (Palermo), 143. ASMUNDO-GISIRA PASQUALE, di Catania,

ATANASIO cavalier GIUSEPPE, di Palermo, 165.

BADINO LUIGI fu Rocco, di Genova, 165. BALDINI PIETRO, di Perugia, 165.

BALLOR GIUSEPPE E COMP., di Torino, 188. BALSAMO VINCENZO, di San Pancrazio

(Terra d'Otranto), 155, 200. Balsamo - Grasso Natale, di Catania, 200.

BANCHELLI FRANCESCO, agente Chigi a San Gemignano (Siena), 194. BANDINI FLAVIO, di Asciano presso Sie-

na, 155.

BARBAGALLO - CANTERELLA SALVATORE,

di Catania, 188.

BARBETTI SANTI, di Foligno, 165.

BARBIERI SECONDO, di Mezzana (Pisa),

132.

BARRACCO NICCOLA E COMP., di Torino,

BARRACCO senatore barone Alfonso, di

Cotrone (Calabria ultra 2<sup>a</sup>), 165, 212. BARTOLI-AVVEDUTI GIUSEPPE e GIULIO, di Chianciano (Toscana), 194.

BEGLIUOMINI LUIGI, di San Marcello (Pistoia), 142. BELLENTANI GIUSEPPE, di Modena, 154. Belli Tommaso, di Perugia, 188.

Bellucci avvocato Giovan Battista, di Vignola (Modena), 188.

Beltrami Giuseppe, di Piacenza, 132. Beltrami conte Pietro, di Cagliari (Sar-

degna), 155. BENCI ENRICO, dell'Impruneta (Toscana), 188.

BENEDETTI PIETRO e FRATELLI, di Facuzn, 143.

BERNARDI FRANCESCO, di San Giovanni nel Senese, 194. BERNARDI FRATELLI, di Borgo a Buggia-

no (Toscana), 143. BERTACCHI cavalier LEOPOLDO, Tenuta

di Bucciano (Toscana), 195. BERTI FRANCESCO e GIUSEPPE, di Rubiera (Reggio, Emilia), 166.

Bertinara Giuseppe, di Torino, 132.

BEUF LUIGL di Genova, 217. BIANCHI FRATELLI, di Lucca, 143.

BIFFI PAOLO, di Milano, 143, BIONDETTI ENRICO E FRATELLI, di To-

rino, 133. BISCIONI GAETANO, di Calci (Pisa), 142. Blasco Francesco, d' Augusta (Sicilia),

188. Bo Francesco, di Sestri Levante (Ligu-

ria), 154. BOCCACCINI GIOVANNI, di Pistoia, 166, BOMBONI LEOPOLDO, di Firenze, 183.

BONAINI MADDALENA, di Firenze; (fattoria dell'Antella Toscana), 195.

BONFANTI FRATELLI, di Montepulciano.

BONI cay, dottore EGIDIO, di Saliceto (Modena), 188.

BONO (DEL) GAETANO, di Siracusa, 188.

BOVONE MATTEO, di Genova, 188. BRAGGIO CAV. FRANCESCO, di Strevi (Ales-

sandria), 188. BRUCHI BALDASSARRE, di Porrona (Gros-

seto), 195,

Brunetti Francesco, di Pistoia, 188.

BRUNETTI FRANCESCO, agente della fattoria Caselli a Montecatini in Val di Nievole (Toscana), 195.

BRUNI CAV. FEDERIGO, di Acqui (l'iemonte), 188.

BRUNO-PINTO FRANCESCO, di Augusta (Sicilia), 188. Buelli Esuperanzo, Villa Gerbidi (Circondario di Bobbio, Piemonte), 188.

Bufardeci Fratelli, di Siracusa, 188. BUONAMICI FERDINANDO, di Buti (Toscana), 195,

BUZZONI FELICE, d'Oristano (Cagliari).

CAIMI FILIPPO, di Sondrio (Lombardia). 188.

CALANNA ARCANGELO, di Acircale (Sicilia), 188. CALCIATI-BORGHI conte ANTONIO, di Pia-

cenza, 188. CALDERAI ANGIOLO, di Firenze, 154.

CALI-FIORINI PAOLO, della Pianura Etnea (Catania), 188. CALLIGARICH GASPERO, di Zara (Dalma-

zia), 166. CAMPELLO (DI) conte PAOLO, di Spoleto.

Candiotti Vincenzo, di Fuligno, 188, Cantoni Giacomo, di Vicenza. 212. CAPORALE GAETANO, di Terra di Lavo-

ro. 213. CARA cav. GAETANO, di Cagliari, 188. CARAMORA PACIFICO, di Asti, 166.

CARINA dottore ALESSANDRO, direttore dello stabilimento dei Bagni di Lucca.

CARPANETO E GHILINO, di Genova, 155. CARPI AGOSTINO, di Genova, 165. CASALE (Marchese DI), di Siracusa, 188. Casali Antonio, di Calci (Pisa), 142. CASSINI cav. EGIDIO, di Torino, 184. CASSOLA GIUSEPPE, di Siracnsa, 188. CASTELMUR, PERINI E COMP., di Firenze, 165.

CATTANEO marchesi GIOVAN BATTISTA e TOMMASO, di Sestri Levanto (Liguria), 195.

CELLI MICHELE, di Popoli (Abruzzo Ulteriore Secondo), 188. CIULLINI LUIGI E FIGLIO, di Dicomano

(Toscana), 166. CIVININI GIACINTO, di Pistoia, 165. CLARKSON SAMUELE E VINCENZO, di Mazzara (Trapani), 188, COLELLI ANTONIO, di Popoli (Abruzzo Ul-

teriore Secondo), 188. COMITATO di Acireale, 213.

COMITATO di Ascoli, 154, 155. COMITATO di Avellino, 155.

COMITATO di Bergamo, 155. COMITATO di Castiglione delle Stivicre (Brescia), 200

COMITATO di Catania, 213, COMITATO di Macerata, 213.

COMITATO di Palermo, 154, 155, 156. COMITATO di Perugia, 218.

Comizio Agrario di Reggio (Emilia), 156, 166, 188. CONTESSI VINCENZO, di Rimini, 184.

CONTESSINI FRANCESCO, di Livorno, 165. CONTI dottor GIOVANNI, d'Imola, 188. COPPOLI marchese RANIERO, di Perugia,

CORA FRATELLI, di Torino, 166, 188, CORDOVA marchese FILIPPO, di Palermo,

CORPACI EUSTACHIO, di Siracusa, 188. CORPACI dottor GAETANO, di Siracusa,

CORRIDI GUSTAVO, di Livorno, 142. CORVAIA barone ROSARIO, di Acircale (Si-

cilia), 188. COSTA SALVATORE, di Acircale (Sicilia), 166, 188.

COSTARELLI MARTINO, di Contrada Nesima sull' Etna (Catania), 188.

CREMONCINI EUGENIO, di Carmignano (Firenze), 188,

CROPPI CARLO, di Forlì, 212. Cugusi Effisio, di Cagliari, 213.

Damiani Cristino, di Portoferraio (Isola d' Elba), 143.

DANIELI SALVATORE, di Siracusa, 189. DANIELLI dottor DOMENICO e FRATELLI. di Buti (Toscana), 195.

Danzetta e Angeletti, di Perugia, 195. DANZETTA baroni FRATELLI, di Perugia, 195.

DIREZIONE dei BAGNI DELLA PORRETTA (Bologna), 213.

DIREZIONE dei BAGNI DI LEVICO (Trento). DIREZIONE dei BAGNI DI RECOARO (Vi-

cenza), 213. DIREZIONE dei BAGNI DI SAN GIULIANO, presso Pisa, 213.

DIREZIONE delle TERME EUGANEE (Padova), 213,

DIREZIONE dello STABILIMENTO DI SAN Casciano dei Bagni (Toscana), 213. DONATI MICHELANGELO, agente del conte

Orsucci alla Tenuta di Bozzio (Camaiore, Toscana), 195.

DOZZIO GIOVANNI, di Belgioioso (Pavia),

DRAGHI DOMENICO, di Viustino (Piacenza), 154, DUCCI BERNARDINO, di San Sepolero (To-

scana), 189, FABBRI ODOARDO, di Livorno, 165.

FAILLA avvocato ANTONIO, di Siracusa, 189. FANNI FEDELE, di Cagliari (Sardegna),

154.FARMACIA della LEGAZIONE BRITANNI-CA, in Firenze, 212.

FATTORIA di GAVILLE, nel Valdarno di sopra (Toscana), di proprietà del principe di Broglio, 195

FAVA NAPOLEONE, di Ozzano presso Casal-Monferrato, 189. FAVARA-VERDERAME VITO, di Mazzara

(Trapani), 189. FAVILLI GIUSEPPE, di Pisa, 212.

FERRARINI dottore ATTILIO, di Reggio (Emilia), 189.

FERRAROTTO GIUSEPPE, di Paola (Catania), 189.

FERRI ALESSANDRO, di Iesi (Ancona), 1891. FIAMMINGO CONCETTA, di Riposto sull'Etna (Catania), 188.

FIAMMINGO GIOVAN BATTISTA, di Riposto sull' Etna (Catania), 166.

FIORINI GIUSEPPE, di Castelfiorentino (Toscana), 155.

FLACCOMIO DIEGO, di Castroreale (Messina), 189, FLORIO IGNAZIO E VINCENZIO, di Paler-

mo, 189. FLORIO FRATELLI, d' Asti (Piemonte), 189.

Floris-Cojana Paolo, di Cagliari, 189.

FOCHI dottor LUIGI, di Parma, 132.
FORGET AUGUSTO, di Palermo, 166.
FORNITO FRANCESCO, di Popoli (Abruzzo

Ulteriore 2°), 189. FRANCIOSI PIETRO, amministratore Bani,

a Terricciola (Pisa), 195. FRANZINI BALDASSARRE, di Villalunga (Pavia), 155.

FRIGERI GIUSEPPE, di Modena, 154. FRIZZI FRATELLI, di Buti (Toscana), 195. FUSI EMILIO, d'Asciano (Toscana), 195. GALLI CAN. ROBERTO E FRANCESCO, fratelli, di Pistoia, 189.

GAMBERUCCI ANTONIO, di Signa (Toscana), 195.

GANGENI GIUSEPPE, di Giarre (Catania), 189. GAOLA GIOVAN BATTISTA, di Visso (Ma-

GAOLA GIOVAN BATTISTA, di Visso (Macerata), 155.

GARELLI dottor GIOVANNI, direttore dei

Bagni di Valdieri (l'iemonte), 213. GARGALLO marchese cav. FILIPPO, di Siracusa, 189.

GARRO MODESTO, di Genova, 201. GATTESCHI ingegnere FEDERIGO, di Pi-

189.

stoia, 189.
GAZZARRINI PIETRO, di Tizzana (Siena),

GENTA avvocato PAOLO IPPOLITO, di Caluso (Ivrea), 189.

GERACI IGNAZIO, di Tormini (Palermo), 189. GHERARDI DOMENICO e FEDERIGO, di Poppi (Toscana), 189.

GIACOSA FRATELLI, di Firenze, 166. GIANNINI VINCENZO, ACHILLE ed ORAZIO, di San Vivaldo (Toscana), 155.

GINNASI conte DIONIOI, d'Imola, 189. GINORI-LISCI marchese LORENZO, di Firenze, 195.

GIOENI CAV. VINCENZO, di Catania, 189. GIOVANNINI professor GAETANO, di Bologna, 132.

GIORDANO GIUSEPPE, di Salerno, 166.
GIORGI professor L'ULOI, di Lucca, 189.
GIULLANI VITTORE, di Torino, 165.
GIUSTI GIUSEPPE, di Modena, 189.
GRANETTI cavaller LORENZO, d'Acqui (Picmonte). 213.

GRANOZIO DOMENICO, di Salerno, 166.

GRASSO ALESSANDRO, di Giarre (Catania), 189.

GRECO avvocato LUIOI, di Siracusa, 189. GRECI (LI) cavalier GIUSTINIANO, di Si-

racusa, 189.
GRIFFOLI cavalicre GIUSEPPE, di Lucignano (Valdichiana, Toscana), 189.

GRISALDI DEL TAJA dottor CARLO, di San Felice in Chianti (Siena), 189, 195. GROSSO EUGENIO, di Torino, 166.

GUALDI LORENZO, di Roma, 155.

GUARNASCHELLI CAV. GIOVANNI, di Broni

(Voghera), 189. Guastamacchia Giovacchino, di Terlizzi (Bari), 189.

GUELFI GAETANO, di Cascina (Pisa), 143. GUERRIERI marchese Andrea, di Massa (Fermo), 135.

GULI SALVATORE, di Palcrmo, 165. IANNELLI barone ENRICO, di Termini (Sicilia), 195.

IMPELLIZZERI cav. PASQUALE, di Siracusa, 189.

Ingham e Stephens, di Marsala, 189. Innorta Giuseppe, di Siracusa, 189. Iozzi Giovanni, di Siena, 143.

ISTITUTO AGRARIO CASTELNUOVO di Palermo, 212.
ISTITUTO (R.) D'INCORAGGIAMENTO di

Napoli, 213.

LAI LUIOI, di Lanusei (Sardegna), 189.

LAMANTIA LEONARDO, di Termini (Paler-

mo), 143.

LAMOTTE FRATELLI, direttori dei Bagui al Morbo (Volterra), 213.

LANCIA FRATELLI, di Torino, 155.

LANTIERI SAVERIO, di Siracusa, 189.
LANZA CAV. SALVATORE, di Siracusa, 189.
LARCHER, CUGINI, di Trento, 154, 155.
LASCHI dottor MAURIZIO, di Vicenza, 132.
LAVAGGI GABRIELLO, di Augusta (Sicilia).
189.

LELLA GIUSEPPE, di Messina, 189. LENTINI cavalier ROSARIO, di Palermo, 189. LEPRI FERDINANDO, agente della marchesa Chiara Venturi Schneiderff alla tenuta di Coiauo in Val d'Elsa (Toscana), 195. LOLLINI PIETRO E PAOLO, di Bologna, 132. MATTEI ANTONIO, di Prato (Toscana), 143. LOSSA GIUSEPPE, di Livorno, 166. LUCHINI GIUSEPPE, di Firenze, 156.

LUPPI dottor ANTONIO, di Bagnovara (Modena), 189,

LUTEROTTI FRANCESCO, di Trento, 165. MAESTRI dottor ANGIOLO, di Pavia, 218. MAFFEI cav. NICCOLO, di Volterra, 155. Magnelli Alessandro, di Firenze, 166. MAINO ANGELO, di Alessandria, 189. MAIORANA barone SALVATORE e FRA-

TELLI, di Catania, 155, 190, 201. Malfatti F. A., di Trento, 154.

MALMUSI commendator CARLO, di Modena, 186,

MANCINI GIUSTINO, di Popoli (Abruzzo Ulteriore 2\*), 190.

MANCUSO MATTEO, di Catania, 190. MANDRALISCA barone ENRICO, di Cefalù (Palermo), 190, 195.

MANGANARO cav. dottor Giorgio, di Bagnaia (Isola dell' Elba), 190,

MANIFATTURA (R.) DEI TABACCHI DI CHIARAVALLE (Ancona), 201.

MANIFATTURA DEI TABACCHI DI ROMA (espositore Giovanni Nencini di Firenze), 200,

MANIFATTURA (R.) DEI TABACCHI DI TO-RINO, 201. MANIFATTURA (R.) DEI TABACCHI DI TO-

SCANA (Firenze e Lucca), 201. MANNELLI cay, LUIGI, di Firenze, 190. MANNELLI LUIGI, di Popoli (Abruzzo Ul-

teriore 2°), 190, MARGRETH GIOVANNI, di Savona, 166. MARINI PIETRO, di Cagliari, 190.

MARINI DE MURO avvocato TOMMASO, di Cagliari, 190.

Marinis (De) Fratelli, di Pratola (Abruzzo Ulteriore 2°), 190,

MARIOTTI GIUSEPPE, preparatore nel R. Museo di storia naturale dell'università di Pisa, 218.

MARLETTA-GUGLIELMINI FRANCESCO, di Terranuova (Caltanisetta), 212, MARZURANA FELICE, di Trento, 142.

Masetti conte Pietro, di Firenze, 190. Massari conte Francesco, di Ferrara, 155. MASSONE eav, MARCELLO, di Cagliari, 190. MAZZARA marchese CRISTOFANO, di Solmona (Aquila), 190.

MAZZAROSA marchese GIOVANNI BATTI-STA, di Lucca, 190.

MERLO GIOVANNI BATTISTA, di Castel Nuovo Bormida (Piemonte), 190.

MEZZANOTTE E PASINI, di Milano, 155. MICELI FRATELLI, di Siracusa, 190.

MICHELE (DI) cav. MICHELE e IGNAZIO. di Termini (Palermo), 195, MIDOLO LUCIANO, di Siracusa, 190,

MILIANI FORTUNATO, dell' Isola dell' Elba, 190

Modica-Vizzi Francesco, di Partinico (Sicilia), 190, MONACHE DI SAN PLACIDO, di Catania.

190. MONCADA ANDREA, di Catania, 190. MONTI ELVIRA E COMP., di Firenze, 133.

MONTINI PASQUALE, di Fabriano, 166. MORANDO IGNAZIO E FIGLIO, di Sampierdarena (Genova), 165, MORELLI ANDREA, di Castellina in Chian-

ti (Siena), 190. MORIANI NAPOLEONE, di Firenze, 190.

MORMINO IGNAZIO, di Termini (Palermo), MOSCUZZA GAETANO, di Siracusa, 190.

MUNICIPIO DI BIBIANO (Reggio, Emilia), MUNICIPIO DI TERNI (Umbria), 195.

MURGIA ANTIOCO, di Sassari (Sardegna),

MURZI GIACOMO e FRATELLI, di Marciana (Isola d'Elba), 154, Museo (R.) di Fisica e Storia Natu-

RALE di Firenze, 218. MUSEO DI STORIA NATURALE della R.

Università di Genova, 218. MUSEO DI STORIA NATURALE della R.

Università di Pisa, 218. MUSUMECI RAIMONDO, di Siracusa, 190. NACHI SALVADORE, di Lecce (Terra di Otranto), 190,

NALDI CLAUDIO, di Firenze, 212. NALDINI BENEDETTO, di Firenze, 195. NATALE (DI) CONCETTO, di Siracusa, 143. NAVA cav. LUIGI, di Siracusa, 190. NAZZARRI PIETRO, di Roma, 155.

NEGRI (DE) GIUSEPPE, di Genova, 218. NERUCCI FRATELLI del fu FERDINANDO di Montale (Toscana), 190,

NEUTON GERVASIO, di Pienza (Siona), 190. NICCOLINI-ALAMANNI marchese LUIGI, di

Firenze, 195. NICOLETTI GIUSEPPE, di Siracusa, 190. NORMAND LUIGI E FIGLIO, di Firenze, 165.

OBIGLIO LORENZO ED ALESSANDRO, di Torino, 133. OMODEI SALVADORE RUIZ, di Augusta

(Noto), 190, ORAZZI FRATELLI, di Fuligno, 190. OREGGIA dottor CRISTOFANO, di Savona,

190. OUDART L., di Genova, 190.

Paci Cesare, di Settimello (Firenze), 190. Pacifico Giuseppe, di Salerno, 190.

Pacini professor Filippo, di Firenze, 218. Padri Agostiniani di Catania, 190. PADRI BENEDETTINI CASSINENSI di Ca-

tania, 190. PADRI DEL CONVENTO DI SAN FRANCEsco di Catania, 190,

PADRI EREMITI DI SANT' ANNA di Catania, 190. Pagano Margherita fu Francesco, di

Varese (Chiavari), 154. Paganucci professor Luigi, di Firenze, 218.

PAGLIANO FRANCESCO, d'Asti, 190. PAMPILLONIA ANTONINO, di Palermo, 190. PANEBIANCO SANTO, della Pianura Etnea (Catania), 190.

PAOLETTI FERDINANDO, di Pontedera (Toscana), 143, PAOLETTI GIUSEPPE, di Pontedera (To-

scana), 143, PAPALE FRANCESCO, di Catania, 191.

PARDI VINCENZO, di Manoppello (Abruzzo Citeriore), 195.

PARENTI GIOVANNI, di Siena, 143. PARRA DI LUPO dottor ANTONIO, di l'isa, 191,

PASQUALE (DE) FILIPPO, di Lipari, 191. PASTORE barone FELICE, di Palermo. 191.

111.

PATANÈ VINCENZO, di Giarre (Catania), 191.

PATERNO ANTONINO, marchese del Toscano, di Catania, 191.

Patrico Vito, di Trapani, 191. PATUZZI LUIGI, di Limone sul Lago di Garda, 213.

PELLAS C. F., di Genova, 213.

Pelli-Fabbroni, cay. Leopoldo, di Firenze. Perfetto Antonino, di Palermo, 191.

Perusino Venanzio, di Celle, circondario d'Asti, 191. Pesci Giovanni, di Fuligno (Umbria). 195.

Petri Giuseppe, di Pisa, 213.

PETTINI cav. SAVERIO, di Barcellona a Pozzodigotto (Messina), 191.

PICCIOLI FERDINANDO, di Firenze, 218. PIERI conte GIOVANNI, di Siena, 195.

PIGNATTELLI VINCENZO, principe di Strougoli, di Torre Cerchiara (Calabria Citeriore), 213.

PISANI capitano GIUSEPPE, di Portoferraio. 218. Pizzala Antonio, di Chiavenna (Sou-

drio), 184. PIZZOLOTTO ANTONIO, di Cornuda (Treviso), 166.

PLATANIA IGNAZIO, di Acircale, 191. POLESI FEDELE, di Livorno, 166.

Pompili Matteo, di Perugia, 196. PONCHIA CARLO, di Torino, 166.

PONTICELLI GUGLIELMO, amministratore della tenuta della Badiola (Grosseto), 196.

Pradelli Ladislao, di Argile (Bologna), 212,

PRIULI ANTONIO, di Padova, 213. PRUNAS RAFFAELLO, di Bosa (Sardegna),

191, 196. PULVIRENTI CARMELO, di Catania, 143. QUATTROCCHI IGNAZIO, di Giarre (Catania), 191.

RANDACIO professor FRANCESCO, di Cagliari, 218.

RAPI ROBERTO, agente della marchesa Maria Vettori alla tenuta di Montor-

soli presso Castelfiorentino (Toscana). 196.

RAVIZZA GIULIO e FRATELLI, d'Orvieto, 191.

REPUBBLICA DI SAN MARINO, 191.

RICASOLI baron BETTINO, di Firenze, 191.
RICCARDI-STROZZI marchese RICCARDO,
di Firenze, 196.

RIDOLFI marchese Cosimo, di Firenze, 191. RIGHETTI EUGENIO, di Sorbara (Modena), 191.

RIPA (DELLA) LAUDADDIO, di Firenze,

RIZZA GIOVAN BATTISTA, di Siracnsa, 196. ROCCHI BRIGIDA, di Popoli (Abruzzo Ulteriore 2°), 191.

Roggiero Giovanni Antonio, di Genova, 191.

ROSPIGLIOSI principe don CLEMENTE, di Firenze, 191, 196.

ROSSI MICHELE agente del cav. Tommaso Albani, di Peccioli (Toscana), 196. RUSPINI professor GIOVANNI, di Berga-

mo, 213.

RUTIGLIANO GIOVACCHINO, di Terlizzi
(Bari), 191.

SABATIER FRANCESCO, di Firenze, 191. SALIMBENI ingegner conte LEONARDO, di Modena, 191.

Sambuy (Di) marchese Bertone Emi-Lio, di Lesegno (Piemonte), 156.

SAN GIULIANO marchese BENEDETTO, di Catania, 191.

SAN LORENZO (Barone di), di Palermo, 191. SANTORO FRATELLI, di Siracusa, 191. SARTI ROSA, di Firenze, 143.

SASSI-LAVIZZARI ANDREA, di Sondrio, 191. SAVORINI FRANCESCO, di Bologna, 166. SCARFANTONI FRANCESCO, di Pistoia, 196. SCARLATA ALESSANDRO, di Leonforte (Sicilia), 191.

SCERNO ENRICO, di Genova, 213. SCIACCA GIOVANNI BATTISTA, di Patti (Messina), 191.

(Messina), 191. Sciamanna Mastiani marchese Cesare, di Pisa, 196.

Scuderi Francesco Maria, di Via grando sull'Etna (Catania), 191.

do sull'Etna (Catania), 191. SERGARDI cav. TIBERIO, di Siena, 191.

SGARIGLIA DEL MONTE (Eredi del patrimonio), di Ascoli, 154. SISTO barone ANTONIO, di Catania, 191. SOLAZZARO LORENZO, di Calabria, 191. SPALAZZI FRANCESCO, di Ascoli, 191.

SPANO LUIGI, d'Oristano (Sardegna). 191. SPEZI DOMENICO, di Foligno, 165.

STAGNO PAOLO, di Palermo, 212. STEFANOPOLI FRATELLI, di Grosseto (Toscana), 196.

STROZZI marchese CARLO, di Pontassieve (Toscana), 213.

TACCONI PAOLO, di Bologua, 154. TANTURRI dottor GIUSEPPE, di Scanno

(Aquila), 156.

TARANTELLO GIROLAMO, di Siracnsa, 191.

TARDITI E TRAVERSA, di Fini Alba (Cu-

neo), 142.
TELESIO BALDASSARRE, di Cosenza, 156.
TELLINI VINNOCO di Calci, dimorante in Pisa e Livorno, 142.

TENUTA (R.) dell' ABBADIA (Toscana), 155. TENUTA (R.) delle CHIANACCE (Toscana), 155.

TENUTA (R.) delle GINESTRE (Toscana),

TENUTA (R.) dell'Isola di Pianosa, 191. TENUTA (R.) di Foiano (Toscana), 155. TENUTA (R.) di Frassinetto (Toscana), 155. TENUTA (R.) di MARLIA (Toscana), 196. TENUTA (R.) di MONTECCHIO (Toscana),

TENUTA (R.) di SAN LORENZO (Volterra, 155.

TENUTA (R.) di SAN ROSSORE e COLTANO (Toscana), 155. TEOLOGO ONOFRIO, di Sario (Bari), 191.

TESONE PASQUALE, di Popoli (Abruzzo Ulteriore 2°), 191.

TOFFOLI LUIGI, di Padova, 166.

TOFFOLI PIETRO, di Padova, 132. Tomas Giovan Maria, di Rodi (Capita-

nata), 166. Tommi Eugenio, di Siena, 191.

TONNARA di SANTA PANAGIA di Siracusa, 155.

TORELLI ENRICO, di Livorno, 165.
TORELLI commendatore LUIGI, di Villa di Tirano (Sondrio), 191. TORNIELLI-BRUSATI conte EUGENIO, di Novara, 192.

TORRICELLI RAFFAELLO e ANTONIO (ditta Andrea Torricelli), di Firenze, 165. TRECCI TEODORO POLICARPO, di Montepulciano, 192.

TREVISANI FELICE, di Finale di Modena,

TROINA DOMENICO, di Augusta (Sicilia), 192.

TROMBETTA DOMENICO, Pontassieve (Firenze), 196. TUTI FORANI ANGIOLO, di San Savino

(Toscana), 196. VALAZZA GAETANO, di Torino 155. VALERI CARLO E COMP., di Leguago (Ve-

rona), 213. VALLE PIETRO, di Scansano (Grosseto),

Varvello Francesco, d'Asti, 192. VECCHI NICCOLO, di San Gemignano (Toscana), 196.

VIETRI DOMENICO ANTONIO, di Salerno (Principato Citeriore), 192.

VIVARELLI COLONNA FRANCESCO, di Pistoia, 156.

Wadington Evelino, di Perngia, 192. ZANOTTI GHERARDO, di Modena, 192. ZUCCHERI PAOLO, di Ceneda (Treviso), 142. ZUPPELLO AUGUSTO, d'Augusta (Sicilia), 192.

### CLASSE VI.

ALBANI (Casa), d'Urbino, 296. AMMINISTRAZIONE COINTERESSATA DEL-LE MINIERE E FONDERIE DELL'ISOLA DELL'ELBA, 306.

ANGHIRELLI GIUSEPPE, di Montalcino (Siena), 343.

ARSENALE D'ARTIGLIERIA di Napoli (diretto dal cav. colonnello Annibale Muratti), 351.

ARSENALE (R.) di Torino, 351. BADONI GIUSEPPE E COMP., di Castelfranco sopra Lecco (Como), 306. BAGNOLI ANTONIO di Montefiridolfi (San

Casciano, Toscana), 352.

BARBAGALLO SALVATORE, di Catania, 296.

BARONI GIOVANNI E BERNARDINO, di Lucca, 296.

BARTOLINI ingegner FRANCESCO, di Pistoia, 353.

BELTRAMI conte PIETRO, di Caghari, 317. BENINI PIETRO E COMP., del Pignone presso Firenze, 307.

BERTINI ENRICO E FRATELLI, di Colle (Toscana), 307.

BIRAGHI GIUSEPPE E COMP., di Clusone (Bergamo), 333.

BISCHOFFSHEIM, GOLDSCHMIDT, MONTE-FIORE E COMP., di Varallo (Novara), 334. BONDI E COMP., di Roma, 343.

BORDIGA GIUSEPPE, di Bagolino (Brescia).

BORDONI FRATELLI, di San Marcello (Aosta), 341.

BRAND RINALDO, di Roma, 353. BRINI GIUSEPPE E FIGLI, di Bergamo, 353. BURGARELLA AGOSTINO, di Trapani, 296. CALEGARI VINCENZO, di Livorno, 307.

CALI CARLO, di Catania, 291. CALOGERO COSTANZO, di Catania, 296. CALZA-CRAMER GIOVANNI, di Torino, 333. CAMERATA SCOVAZZO barone ROCCO, di

Palermo, 296. CAPOLAGO cav. ANTONIO, di Caltanisetta (Sicilia), 296.

CARRETTI FABIO, di Calenzano, presso Firenze, 353.

CAVALLI cav. GIOVANNI, generale nel corpo di artiglieria in Torino, 351. COLOMBO CARLO MARIA, di Milano, 352. COMPAGNIA ANONIMA DEL BOTTINO. Staz-

zema (Lucca), 317. COMUNE DI LAHUILE (Aosta), 333. CONSORZIO MONTANISTICO FARESINA DI

PROSIMPIANO (Como), 317. CORBI-ZOCCHI CARLO, di Siena, 343. CORNIENTI GIUSEPPE, di Milano, 291. COSTANZO ANTONINO, di Catania, 296.

Damioli e Zattini, di Pisogne (Brescia), 306. DODERLEIN professor PIETRO, di Modena,

290. DURVAL ENRICO, di Massa Marittima (To-

scana), 330.

Fabbrica sociale Micheloni, Paris, Premoli e Sabatti, di Brescia, 351. Fallica Andrea, di Catania, 291. Ferrari-Corbelli conte Luigi, di Mo-

dena, 333.

FLORIO IGNAZIO E VINCENZO, di Palermo, 307.

FORESI RAFFAELE, di Portoferraio, 291. FRANEL EUGENIO E COMP., di Pertusola (Torino) e Sarzanello (Spezia), 317, 333. GIUDICE GASPARE, del Molo di Girgenti (Sicilia), 296.

GLISENTI GIOVANNI fu ANTONIO, di Brescia, 307.

GLISENTI ISIDORO E RAGAZZONI GIUSEP-PE, di Brescia, 307. GOUIN ingegnere LEONE, di Cagliari, 317. GRABAU ingegnere ENRICO, di Livorno.

GREGORINI dottor Andrea, di Castro di Lovere (Bergamo), 306.

GRILLI GIUSEPPE, d'Arezzo, 353.

Hall, Sloane e Coppi, di Firenze, 329. Kaupt ingegner Teodoro, di Firenze, 290. Kayser Enrico, di Palermo, 296.

LARDEREL (EREDI DEL CONTE DI), di Livorno, 330.

LIVERANI GIUSEPPE, di Modigliana (Toscana), 353.

MACCARI GIROLAMO, di Siena, 353.
MACCARI ORESTE, di Cetona (Siena), 353.
MAFFEI cav. NICCOLÒ, di Volterra, 291.
MAGGI, SANTI E BECCHINI, di Siena, 343.
MANIN (Figlio), di Venezia, 352.

MANZONI (DE) G. A., d'Agordo (Belluno), 330.

Masson Stefano e Comp., di Colle di Val d'Elsa (Siena), 306.

MASSONI E MUSANTE, di Sampierdarena (Genova), 317.

MAZZA SALVATORE, di Napoli, 352.

MAZZOLI, SARAGONI E TURCI, di Cesena,
296.

MAZZONI E CORNET, di Prato (Toscana), 307.

MENGHINI FRANCESCO, di Firenze, 353. MENICHETTI LUIGI, di Facuza, 353.

MILESI ingegnere ANGELO, di Alma (Bergamo), 306.

MINUTELLI PIETRO, di Cetona (Siena), 353. MORO professore GIOVANNI, d'Arona, 333.

PAGLIANI LUIGI, di Finale (Modena), 353.
PALLAVICINI marchese ANDREA, di Cadibona (Savona), 333.

PANTANO FRANCESCO PAOLO, di Assaro (Catania), 296.

PATE TOMMASO E FIGLI, di Livorno, 342.
PELLICCIA professor FERDINANDO, direttore dell'Accademia di belle arti di Carrara. 291.

PISANI capitano GIUSEPPE, dell' Elba, 291. PLATANIA PAOLO E COMP., di Catania, 296. PONZI professor GIUSEPPE, di Roma, 290. PRIORA GIUSEPPE E CARLO, fratelli, di Milano, 353.

PROVINCIA DI VICENZA, 291.

RAGAZZONI GIUSEPPE, di Brescia, 291.

RICETTI ABELE, di Torino, 352.
RUBINI E SCALINI, di Dongo (Lago di Co-

mo), 306.

SADUN E ROSSELLI (Cessionari dello stabilimento mineralogico di Modigliani).

Santa Fiora (Siena), 343.

SAVI cav. professor PAOLO, di Pisa, 290.

SCARABELLI-GOMMI-FLAMINI cay. Gur-

SEPPE, d'Imola, 290.

SCUOLA D'APPLICAZIONE DEGL' INGEGNE-RI di Torino. 291.

SERPIERI ENRICO, di Cagliari, 317. SICHLING ANTONIO, di Torino, 352.

SOCIETÀ CARBONIFERA DI MONTEBAM-BOLI (Grosseto), 333.

SOCIETÀ DELLE CAPANNE VECCHIE E POG-GIO BINDO, in Massa (Grosseto), 330. SOCIETÀ DELLE MINIERE DI MONTEPONI

(Cagliari), 317. SOCIETÀ DELLE MINIERE DI MONTEVEC-

CHIO (Cagliari), 317.

SOCIETÀ DELLE MINIERE DI RAME DI OL-LOMONT (Aosta), 330.

SOCIETÀ DELLE MINIERE SULFUREE CE-SENATI, 296.

SOCIETÀ DELLE MINIERE SULFUREE DEL-LE ROMAGNE, residente in Bologna, 296,

SOCIETÀ DELLE MINIERE VITTORIO EMA-NUELE, di lord CLINTON E COMP., in Baveno (Novara), 330. SOCIETÀ METALLOTECNICA DELLA FENICE MASSETANA, Massa Marittima (Grosseto), 317, 330.

SOCIETÀ ROMANA DELLE MINIERE DI

Ferro (Roma), 306. Società della Torbiera di San Martino di Perosa (Ivrea), 333.

STABILIMENTO (R.) di MONGIANA (Monteleone, Calabria Ultra seconda), 306.

STANGHI RAFFAELLO, di Firenze, 291. TOSCHI ALESSANDRO. di Lugo (Ravenna), 353.

VAGNETTI FRANCESCO, di Firenze, 353.
VANNONI PIETRO E COMP., di Sestri Levante (Genova), 330.
VETRANO FILIPPO E COMP., di Palermo,

296.
VILLA FRATELLI, di Milano, 291.
VIVARELLI COLONNA FRANCESCO, di Pi-

stoia, 306.
Waltershausen (Di) barone Sarto-Rius, di Gottinga, 290.
Zitti Francesco, di Lovere (Bergamo).

306.

### CLASSE VII.

ACQUADRO PAOLO, di Torino, 363.
ADAM GUISEPPE O VINCENZO figli del fu
Giuseppe, di Frienze, 363.
ALBANI (Principe), di Urbino 364.
AABROSINI GOVANNI, di Napoli, 361.
BARBANO COSTANZO, di Vercelli, 357.
BARBANO LUIGI, di Napoli, 364.
BASSI BENEDETTO, di Pausala (Umbria).

360, SEALUETTO, OF FRINGING (CHIUTH), 360, SELLEZZA GIOVANNI, di Milano, 355. BENNATI GIUSEPPE, di Genova, 357. BENTI ISAIA, di Pistoia, 365. BERINI FRANCESCO-ANTONIO, di Milano, 360.

360.

BEVEGNI GIUSEPPE, di Genova, 357.

BILLI MICHELE, di Pistoia, 364.

BUFFI GUSTAVO, di Scarperia (Toscana), 362.

CAMBIAGGIO FILIPPO E COMP., di Milano, 362.

CASTELLANI FORTUNATO PIO, di Roma, 357. CIANI GASPERO, di Firenze, 362.
CIMA GIOVAN BATTISTA, di Lecco, 364.
COBIANCHI VITTORIO. di Omegna (Pallauza), 363.

CORTELLAZZO ANTONIO, di Vicenza, 358. DECOPPET IMER LUCIANO, di Torino, 364. ERCOLANI EMILIO, di Montepulciano, 358. FEGRAROTTO FRATELLI, di Palermo, 357. FORNARA GIOVANN, di Torino, 364. FRANCH PASQU'ALE, di Siena, 363. FRANCH PASQU'ALE, di Ravenna, 357. FUOINT LUCII, di Brescia, 362. GABBACORTA PIETRO, di Palermo, 364. GHEZZI ANTONIO E FIGLIO, di Milano, 357. GHISLANZONI CARLO FRANCESCO, di Brescia, 364.

GIACOMELLI FRATELLI E COMP., di Treviso, 364.

GIACOMELLI PIO, di Lucca, 363. GIUFFRIDA ANGIOLA vedova LEONE, di Catania, 361.

GUIDA CARLO, di Trapani, 361.
HERNI LUIGI B FIGLIO, di Milano, 357.
LASCA PIETRO, di Vercelli, 357.
LAURENT E TENCONN, di Torino, 363.
MANUERIT LICUI, di Firenze, 368.
MANELLI GIUSPIC, di Prienze, 358.
MANNELLI GIUSPICE, di Prato, 364.
MOGGI GIUSEPIE, di Poggibonsi (Siena).
363.

MOSSONE GIOVAN BATTISTA, di Andornocaciorna (Piemouto), 383, NANNEI GIOVANNI, di Firenze, 358, NERI PAOLO, di Roma, 360, ODELLI AWTONIO, di Roma, 360, PALCHETTI NICCOLA, di Perugia, 361, PALOBA FRATELLI, di Torre del Greco (Napoli), 361

PASCOLÍ DOMENICO, di Roma, 361.
PELUFFO VINCENZO, di Cagliari, 357.
PENNA FRATELLI, di Roma, 360.
PERAZZO GIUSEPPE, della Spezia, 357.
PIETRUCCI MARIA ELISA, di Roma, 360.
PRESTINI LUIGI E GRAZIOSO, di Milano, 363.
363,

RAZZINI LUIGI, di Baveno (Fallanza), 364. RICCI ANDREA, di Pesaro, 364. RINALDI TOMMASO, di Modena, 358. RINZI GIACOMO, di Milano, 358. ROGAI LODOVICO, di Firenze, 368. SANTANGELO SCIPIONE, di Campobasso (Molise), 369.

SANTOPONTE GIOVANNI, di Livorno, 361. SELLA LODOVICO E LUIGI, di Masserano presso Biella, 362.

SERIKANOMAN, AND SERIKANOMAN BATTISTA, di Biella 302.
SIMION GEGLIEKIMO, di Psecia (Lucca), 361.
SIMONISTA IORALIO, di Torino, 363.
SIMONTI LUIU, di San Giomani in Val
d'Arno di sopra (Creans), ci
d'Arno di sopra (Creans), ci
SIRLETTI AYTONIO, di Roma, 361.
STEPANI GOVANNI, di Firenze, 358.
STEPANI GATTANO, di Sassuolo (Modeman, 363. ASTRAO, di Sassuolo (Modeman, 363.

na), 905.
TERZANO BARTOLOMMEO E VENDETTI DI-MENICO, di Campobasso (Molise), 362.
TESTAGUZZA LUIGI, di Monte Porzio (Pesaro), 362.
TWEREMBOLD PADRE E FIGLI, di Torino, 337.
ZECCA (R.) di Bologna, 359.

ZECCA (R.) di Bologna, 359. ZECCA (R.) di Firenze, 359. ZECCA (R.) di Torino, 359.

# CLASSE VIII.

AGUDIO ingegnere TOMMASO, di Malgrate (Lombardia), 373.

Amministrazione cointeressata del-Le Regie Miniere e Fonderie di Follonica (Toscans), 370.

ANSALDO GIOVANNI E COMP. (Stabilimento meccanico di Sampierdarena presso Genova, diretto dai Fratelli Orlando di Genova), 369.

ARSENALE (R.) DI MARINA, in Genova, 378. BALLEYDIER FRATELLI, di Genova, 371. BENECH E ROCCHETTI, di Padova, 371. BORELLI GIUSEPPE, di Torino, 378. BOSSI professor LUIGI, di Milano, 379. CALEGARI VINCENZO, di Livorno, 372. CAMPI conte GIUSEPPE, di Dovadola (l'oscana), 379.

CERAMELLI LORENZO, di Firenze, 379. DECKER ENRICO, di Torino, 371. DIREZIONE TECNICA DEL TRAFORO DEL-

LE ALPI AL MONCENISIO, 368.
FELINO LUÈ ingegnere ANGELO, di Milano. 376.

GAMBA (EREDI DI PIETRO), di Milano, 379. GHERSI FELICE, di Torino, 379.

Güller e Greuter, d' Intra (Pallanza), 372.

GUPY E COMP., di Napoli, 369. HUGUET E COMP., di Torino, 372. MACRY, HENRY E COMP., di Napoli, 369. MICHELAGNOLI E DESIREAU, di Signa presso Firenze, 372.

ORTO (DALL') FERDINANDO, di Milano, 372. PARKER GIOVANNI, capo della officina

delle carrozze delle strade ferrate livornesi, 377.

PASQUINI GASPERO, di Firenze, 378.

PERNIN A. discensione di macchine nello

stabilimento delle R. Miniere e Fonderie di ferro di Follonica (Toscana), 377. RICCI RANIERI, di Livorno, 378. RIVEL PIETRO, di Firenze, 379. RÜMBLE E COMP., di Milano, 370. SANROMÉ MOSÈ E FRATELLI, di Como, 379. SILVATICI GIOVANNI, di Vico Pisano (To-

scana), 379.
SUFFERT EDUAEDO, di Milano, 370.
TURCHINI RAFFAELLO, di Firenze, 373.
WESTERMAN, di Sestri Ponente (Genova), 371.

## CLASSE IX.

ACQUE (DELL) ingegnere CARLO, di Milano, 409.

AIELLO SALVADORE, di NAPOLI, 410.

ASCIOLI (DE) ELAMINIO, di Milano, 409.

AYMONIO GIACINTO, di Torino, 409.

BERTONI ANGELO, di Siena, 409.

BEZZE RAFFAELE, di Ravenna, 408.

CASSANI EMILIO, di Milano, 409.

CINGCHI GAFARNO, di Pidova, 410. COLOMBO ANGELO CESARE E COMP., di Milano, 409. DECKER ENRICO, di Torino, 408. FORNI EGIDIO, di Milano, 410. GILARDINI GIOVANNI, di Torino, 410.

GIOVANNETTI LEONARDO, di Lucca, 410. GONNELLA cav. professore Tito, di Firenze, 409. GUADAGNINI ANTONIO, di Torino, 410.

Helzel Giorgio, di Napoli, 409. Lachin Niccolò, di Padova, 409. Lorenzi (De) Giovan Battista, di Vicenza, 410.

CELLER, 110.

MACH VINCENZO, di Napoli, 409.

MARZOLO GIUSEPPE, di Padova, 410.

MURE GIOVANNI MARIA E GIOVANNI
BATTISTA, di TOTINO, 409.

PALMA (DE) FILIPPO, di Napoli, 409.

PANCIATICHI marchese FERDINANDO, di Firenze, 409.

PAOLI LORENZO E RAFFAELLO del fu Mi-CHELANGIOLO, di Campi, presso Fi-

renze, 410.

Pavan Giuseppe, di Padova, 409.

Pelitti Clemente e Figlio, di Milano. 410.

PELITTI GIUSEPPE, di Mifano, 410. PERCIVALE GIUSEPPE, di Firenze, 409. PIERUCCI MARIANO, di Pistoia, 409. PITTALUGA GIUSEPPE E FIGLI, di Genova, 410.

POGGIALI GIUSEPPE, di Pisa, 409. RAVIZZA avvocato GIUSEPPE, di Novara, 409.

RIGHETTI LUIOI, di Terviso, 410. RIVA GIACINTO, di Ferrara, 410. ROCCA GIUSEPPE, di Torino, 410. ROCCHETTI dottor PAULO. di Padova, 409. ROCHETTI dottor PAULO. di Padova, 409. SARBIG GIUSEPPE, di Finalio (Modem), 410. SIARBIG GIUSEPPE, di Napoli, 409. SEANO GIUSEPPE, di Napoli, 409. TEODORANI SERASTIANO E FIGLIO, di Forli, 409.

VENTURINI LUIGI, di Padova, 410. VINATTIERI FORTUNATO E FIGLI, di Torino, 410. VINCENZI (DE) luogotenente EUGENIO, di Modena, 409. WOLF CORRADO, di Firenze, 409.

### CLASSE X.

AGLIETTI JACOPO, di Firenze, 462. Alessandri Fratelli, di Roma, 471. All (D') Giuseppe e Giovan Maria, di Trapani, 457.

ALINARI FRATELLI, di Firenze, 470.
ALLUMIERA DI MONTIONI (Toscana), 446.
AMANTINI ANDREA, di Urbino, 463.
ARNAUDON professore M. T., di Torino, 483.
ASTENGO FRATELLI, di Savona, 464.

BALDINI GIOVAN BATTISTA, di Livorno, 480. BARELLI FRANCESCO, di Roma, 471. BENEDETTI FRATELLI, di Lucca, 465.

BERNOCCHI (DE') FRANCESCO, di Torino. 450. BERNOUD ALFONSO, di Firenze, 471. BERRETTI LUIGI, di Livorno, 480.

BERRETTI LUGI, di LAVOTRO, 480.

BERTINI ENRICO E FRATELLI, di Colle di Val d'Elsa, 460.

BERTOLOTTI PIETRO E FRATELLI, di Bologna, 454.

BINI RANIERI, di Firenze, 467. BOELLA FELICE, di Torino, 463. BOGGIO IGNAZIO, di Torino, 469.

BONAVIA GIUSEPPA, d'Intra (Paffanza), 429. BORLINETTO dottor LUIGI, di Padova, 473. BOSSI professor ANNIBALE, di Casal-Mon-

ferrato (Piemonte), 477.

BOTTONI CARLO, di Ferrara, 485.

BRUSCO FRATELLI, di Marazzi (Genova).

445.
BURGARELLA AGOSTINO, di Trapani, 442.
CALDESI FRATELLI di Faenza, domiciliati a Londra, 471.
CAROBRI GIULIO, di Firenze, 464.

CASASCO GIUSEPPE, di Sant' Antonio di Susa (Piemonte), 454. CHELLI FAUSTO, di Livorno, 462. CHIARELLO FRANCESCO, di Napoli, 462. CIUTI NICCOLA E FIGLIO, di Firenze, 431. CONTESSINI dottor FELICE, di Livorno, 436. CONTI ENRICO, di Livorno, 450. CONTI ONORATO, di Grottazzolina (Fermo), 442.

CORRIDI GUSTAVO, di Livorno, 438. CORSINI LUIGI, di Firenze, 463.

CURLETTI FRANCESCO ANGELO, di Troviglio (Bergamo), 442.

DANINOS E COMPAGNI, di Pisa, 453. DOL commendatore BALDASSARRE, di Comacchio, 457.

Doufor Fratelli, di Sampierdarena (Genova), 436,

DOVIZIELLI PIETRO E FIGLI di Roma, 471. DUNANT ALFONSO, di Firenze, 454. DURONI ALESSANDRO, di Milano, 470. DUTTO GIUSEPPE, di Cuneo, 465.

FERRARI CORBELLI conte LUIGI di Modena e Riatti Vincenzo di Borghi di Reggio (Emilia), 476. Fonzio Pietro, di Palermo, 434.

FRECCIERI STEFANO, di Genova, 454. FURLANI GIOVANNI, di Firenzo, 450. Gallizioli Bernardo, di Brescia, 475. GAMBONE CLAUDIO, di Torino, 465. GAZZERI PIETRO, di Firenze, 450.

GHIBELLINI FRATELLI, di Bologna, 463. GIANNINI FRATELLI, di Follonica (Gros-

seto), 441. GIOVANOLA ANTONIO, di Lodi, 486. HENKEL LUIGI, di Firenze, 475. HUGUET E VAN LINT, di Pisa, 471. LANZA FRATELLI, di Torino, 447. LATIL FRATELLI, di Torino, 454. LEONI ANTONIO, di Livorno, 445, LODINI FRATELLI, di San Giovanni in

Persiceto (Bologna), 463. Magherini Vincenzo e Guerri Luigi di Firenze, 480.

MANFRONI ANGIOLO E FIGLI, di Sampierdarena (Genova), 462,

MANGANONI LUIGI E C., di Milano, 447. MANNUCCI FRANCESCO, di Firenze, 462, MARINI CIPRIANO, di Arezzo, 411.

MARTINETTI GIACOMO E COMP., di Fi-

reuze, 447.

MARTINI (DE) LUIGI, di Genova, 462. MASSEI CAMMILLO di Giulianuova (Abruzzo Ulteriore 1., 442. MIRALTA FRATELLI FU LUIGI, di Savo-

na, 442, 460. MONETTI GIOVAN BATTISTA, di Pistoia.

466. MONTALTI EMIDIO, di Bologna, 460. NICCOLINI marchese LUIGI, di Firenze,

486. NOBILI dottor FERDINANDO, di Firenze, 429.

OFFICINA DI SANTA MARIA NOVELLA di Firenze, 454.

ORSINI ORSINO, di Livorno, 443. PANCANI FRATELLI, di Firenze, 450. PARIS ACHILLE, di Firenze, 469.

PARODI PIETRO, di Savona, 442. PIERRUGUES AUGUSTO, di Firenze, 454. PIETRINI CARLO, di Iesi (Ancona), 450.

PORTALUPI GIOVANNI E COMP., di Palermo, 433. PRANZINI LORENZO, di Firenze, 454.

PUPILLI GAETANO, di Santa Maria in Monte (San Miniato, Toscana), 460, RICCIARDI P. FILIPPO, priore dei PP. Serviti di Siena o Claranfi Giuseppe, di

Firenze, 434. RIZZOLI GIOVANNI, di Pieve di Cento, 475. RONCALLI conte ANTONIO, di Bergamo,

SALERNO GIUSEPPE, di Palermo, 450. SAMBUY (DI) marchese BERTOLONE EMI-LIO, di Lesegno (Mondovi), 441, SCLOPIS FRATELLI, di Rivoli (Torino), 433. SELLA cavalier GREGORIO, di Torino, 484. SENES vedova GIUSEPPA, di Palermo, 454. SERVADIO EREDI DEL FU ANGIOLO, di

Siena, 464. Società Fotografica Toscana, diretta da PIETRO SEMPLICINI, di Firenze, 471. SOCIETÀ « LA NUOVA INDUSTRIA » di Li-

vorno, 466, SOCIETÀ PIROGENICA di Torino, 430. Sommariva Benedetto, di Palerino, 460. SORGATO ANTONIO, di Padova, 471.

SQUARCI ENRICO, di Livorno, 447. TACCHI GIUSEPPE. di Bergamo, 464.

TIBERTI FRANCESCO, di Torino, 460.

TORRICELLI RAFFAELLO ed ANTONIO (ditta Andrea Torricelli), di Firenze, 455.

TORRICELLI RAFFAELLO, di Firenze, 455. TURCHI LUIGI, di Pontelagoscuro (Ferrara), 450.

VEGNI LUIGI ED ACHILLE, di Città di Castello (Perugia), 461.

VENZANO STEFANO, quondam GIUSEPPE. di Genova, 445. Visibelli ingegner Tommaso, di Bologna,

VITA (DE) NICCOLA, di Giffoni (Salerno), 441.

VONWILLER DAVID E COMP., di Revigliano, presso Castellammare (Napoli), 483. WAREN VERNON WILLIAM, di Londra,

residente in Firenze, 471. ZECCA REALE di Firenze, 435.

### CLASSE XI.

ARMAO GAETANO, di Santo Stefano di Camastra (Messina), 506. BAGATTI VALSECCHI, di Milano, 508, BELTRAMI conte PIETRO, d'Oristano, 505. BENUCCI E LATTI, di Pesaro, 507. Bonanno Francesco, di Caltagirone (Catania), 510. BOTTI GUGLIELMO, di Pisa, 503.

BUCCI GIUSEPPE ed ANGIOLO, fratelli, d' Imola, 506.

CARNELLI, CASPANI E REVELLI, di Laveno (Lombardia), 506. CARROCCI, FABBRI E COMP., di Gubbio

(Umbria), 506. Casti Gallo, di Deruta (Perugia), 505.

CECCHI GIOVACCHINO E FRATELLI, di Firenze, 509. Dossena Lorenzo, di Lodi, 505.

FABBRICHE unite BIGAGLIA, DAL MEDI-GO, LAZZARI, ERRERA, COEN e FLAN-TINI, di Venezia, 503,

FERNIANI cav. ANNIBALE, di Faenza, 506. FONTANI EMILIO E COMP., di Pomarance (Maremma Toscana), 502.

FONTEBASSO GIOVANNI, di Treviso, 507. FRANCHINI GIOVAN BATTISTA, di Venezia, 503.

FRANCINI GIUSEPPE, di Firenze, 503. Francisci conte Angelo, di Todi (Perugia), 503.

Furlant Giovanni, di Firenze, 506, 509. GAMUCCI ENRICO, di Livorno, 502.

GERARD CLEMENTE E COMP., di San Vivaldo (Toscana), 502.

GINORI-LISCI, cavalier commendatore marchese LORENZO, di Firenze, 505 a 509. GIUNTINI cav. priore GUIDO, di Firenze,

Grassi Valentino, di Pistoia, 505, LEGNANI COSTANTINO, di Cassano d'Adda

(Milano), 505, LURAGHI GIACONO E FRATELLI, di Porlezzo (Como), 502.

MAIORANA cav. FILIPPO, di Catania, 510. Marconi Pietro e Filippo, di Pisa, 502. MARTINEZ FILIPPO, di Palermo, 505. MARZICHI FERDINANDO, di Firenze, 505. MENCACCI MANSUETO, di Lucca, 502,

MISCIATTELLI marchese GEREMIA, di Piegaro (Perugia), 502. MORIANI ODOARDO, di Livorno, 503,

NARDI RANIERI E FIGLI, di Montelupo (Toscana), 502.

Palme Giuseppe, di Pisa, 506. PAYER RAFFAELLO, di Firenze, 503, PEPI BERNARDINO E BASETTI ANTONIO, di Siena, 505.

Pesaro, Cugini, di Vicenza, 507. PICOZZI MODESTO, di Lovere (Bergamo),

PULITI dottor CAMMILLO, di Firenze, 505. RENZONI ANDREA, di San Michele degli Scalzi (Pisa), 507.

RICHARD GIULIO E COMP., di San Cristoforo (Milano), 506, 508.

ROSSI FRANCESCO, di Macerata, 503, RUBBIANI GIOVANNI MARIA, di Sassuolo (Modena), 505.

SALVIATI avv. ANTONIO, di Venezia, 504. SCHMID GIOVANNI BATTISTA, di Colle di Val d' Elsa (Toscana), 502.

SEVOULLE BENIAMING E COMP., di Giffoni Valle Piana (Salerno), 502.

STEFANO (DI) CARMELO, di Catania, 510. STIFFONI, COEN E COMP., di Venezia, 503. TADDEI, PUCCINI E COMP., di Livorno, 502. TOMMASI IACOPO, di Venezia, 503, TRARI MARIANO, di Bologna, 503. VANNI F. di Paolo e Francesco, dell'Impruneta (Toscana), 505.

VENINI GIUSEPPE E COMP., di Tione (Roveredo, Tirolo), 502.

VIDILI FRANCESCO, d' Oristano (Sardegna), 505,

### CLASSE XII.

ALTOVITI AVILA cay, FRANCESCO, di Firenze, 526.

ASTENGO E COMP., di Savona, 527. BACCI FEDERIGO, dell'Impruneta (Toscana), 527.

BENCINI GAETANO, di Figline di Prato (Toscana), 536. BERSOTTI GUGLIELMO, di Roccastrada

(Grosseto), 530. CAMBIAGIO FILIPPO E COMP., di Mila-

CAMPANA marchese GIOVANNI PIETRO, di Napoli, 525.

no. 517.

CARAFFA DI NOIA cav. PLACIDO, di Napoli, 527. CARLETTI GIAMPIERI GIAMPIETRO, di Pi-

ticchio (Ancona), 527. CHALON E ESTIENNE, di Firenze, 538. CHALON GIOVANNI, di Firenze, 539. CIACCHI IACOPO, di Firenze, 539. CIATTI GIUSEPPE, di Fognano (Pistoia), 517.

Comitato di Mazzara (Trapani), 527. COMMISSIONE Edificatrice della facciata di Santa Croce di Firenze, 536.

COSTA ANDREA, di Lavagna (Chiavari), 534. CRISTOFORI ANTONIO E COMP., di Padova. 525.

ERBA BERNARDO, di Roma, 525. FALCONI DOMENICO, di Porto Venere (Levante, Piemonte), 534.

FALLENI GIOVANNI, di Livorno, 542. FELICI LODOVICO, di Prato, 530. GAI FERDINANDO, di Pistoia, 528. GALEAZZO GIACOMO ANTONIO, di Castellamonte (lyrea, Piemonte), 542.

GANNA SEVERINO, di Torino, 535.

GIBELLO professor GIOVANNI, di Torino, 539. GINORI-LISCI marchese LORENZO, di Firenze, 527.

GINORI-LISCI marchesa MARIANNA, nata VENTURI, di Firenze, 527.

GUALA GIUSEPPE, di Torino, 539, GUELPA GIOVAN BATTISTA, di Biella, 528. GUERRA FRATELLI, di Massa di Carrara, 532.

LEONCINI FRATELLI, della Rotta (Pisa), 528. LITTA VISCONTI ARESE conte GIULIO, di Gavirate (Como), 527,

MAFFEI cav. NICCOLO, di Volterra, 535. MAIORANA FRATELLI, di Catania, 530. Mangani Pietro, di Perugia, 528. MEDICO (DEL) conte ANDREA, di Massa

di Carrara, 535. MENEGUZZI GIOVANNI, d' Arco (Trento).

536. MOLINARI E DESCALZI, di Genova, 516. ORFINI conte ALESSANDRO, di Fuligno, 535.

PEDROLI LUIGI E GIACOMO, fratelli, di Novara, 527. PELAIS ingegnere GIULIO di Pistoia, gerente delle officine per la produzione di calce al Poggiolino, 523.

PETIT-BON GIOVANNI, di Parma, 529. PIEGAIA ingegnere RAFFAELLO, di Monte San Quirico presso Lucca, 527.

PIEROTTI PIETRO, di Milano, 523. PRATI DALLA ROSA cay, marchese professor GUIDO, di Parma, 526.

PULITI dottor CAMMILLO, di Firenze, 529. ROMANO ingegnere GIOVANNI ANTONIO. di Padova, 536,

RONCHI ingegnere GIUSEPPE, di Milano,

RONDANI TOLOMEO, di Parma, 527. ROPOLO PIETRO E FIGLI, di Torino, 539. ROSSI FRATELLI, di Seravezza (Toscana), 535.

RUSTICI FRATELLI, di Viareggio, 539. SANCHOLLE E HENRAUX, di Seravezza (Toscana), 533.

SCOTTI EMANUELE e MICHELI ingegner LUIGI, di Milano, 524.

SCULTETUS FILIPPO, direttore meccanico delle officine delle strade ferrate a Lucca, 516.

SEMMOLA cav. ingegner FRANCESCO, di Napoli, 528. SIEMONI CARLO, di Pratovecchio (Casen-

tino, Toscana), 539.

SOCIETÀ ANONIMA DEL MONTE ALTISSI-MO (Toscana), 533.

SOCIETÀ DELLE STRADE FERRATE della Lombardia e dell'Italia Centrale, 522. SOCIETA ECONOMICA di Chiavari, 533. SOCIETÀ LOVATTI E COMP., di Roma, 527. TAGLIATA GIUSEPPE, di Siracusa, 542. TAIANI GIOVANNI, di Salerno (Principato Citeriore), 529.

TOMMASETTI MICHELE, di Ferrara, 527. VALERIO ingegner CESARE, di Torino, 516. VANNI PAOLO E FRANCESCO, dell' Impruneta (Toscana), 529.

VINCENTI e PALANDRI, di Monsummano (Toscana), 535.

Wadington marchese Evelino, di Perugia, 527.

ZITTI FRATELLI, di Lovere (Bergamo), 535. ZORA GIUSEPPE, di Torino, 539.

#### CLASSE XIII.

ABBATI PIETRO, di Parma, 35. ACHIARDI GIUSEPPE, di Pisa, 37. ADUCCI GIUSEPPE di ANGELO, di Rimini, 40. ALBANI conte LUIGI, di Urgnano (Berga-

mo), 35. ALBERGO REALE DEI POVERI di Paler-

mo, 37, 40. ALBRIZZI conte ALESSANDRO, di Preganziole (Treviso), 38.

ALIOTTA NATALE, di Palermo, 70. ANTONI (DE) CESARE, di Milano, 42. ARCANGIOLI AGOSTINO, di Pistoia, 37. ARVOTTI GIUSEPPE, di Roma, 70.

ASCOLI ABRAM, di Terni, 36. ASSOM TOMMASO E FERDINANDO, fratelli, di Villastellono (Torino), 34.

AUTERI SALVADORE E FRATELLI, di Catania, 71.

BACCHINI-ROSSI LUISA, di Perugia, 71. BALDESI GIUSEPPE E FRANCESCO, di Marradi (Toscana), 38.

BALDINI LUIGI, di Perugia, 36. BALDINI PIETRO, di Perugia, 36. BANCALARI GIOVANNI ETTORE. di Chia-

vari, 34. BANDINI LUIGI E FRATELLI, di Marradi (Toscana), 38.

BAROZZI ANTONIETTA, di Milano, 42. BARTOLI MICHELE E COMP., di Pistoja, 38. BASSANI GIOVANNI, di Marradi, 38.

BATI ENRICO, di Luco (Mugello, Toscana), 37.

BAVASSANO GIOVAN BATTISTA, direttore della Filanda Carnevale d' Alessandria, 34.

BEDRONICI FRANCESCO, di Modigliana (Toscana), 38, 42. BELLACOMBA FRATELLI, di Torino, 71.

BELLATI GIOVAN BATTISTA, di Feltre, 38. Bellini Sebastiano, di Pistoia, 38. RELLINO FRATELLI, di Rivoli (Torino), 34.

BERETTA cav. DANIELE, d' Ancona. 36. BERETTA FRATELLI, di Padenghe (Brescia), 35.

Berizzi Stefano, di Bergamo, 40. BERTARELLI COSTANTINO, di Cremona, 35. BEVILACQUA MARIANO E FIGLIO, di Lucca. 71.

BIANCHI DANIELE, di Catanzaro, 43. BIANCHINI GIUSEPPE, di Vicenza, 41. BINDA cav. AMBROGIO, di Milano, 71.

BOLOGNINI RIMEDIOTTI ANNUNZIATA, di Pistoia, 38. BOLZAN FRATELLI, di Asolo (Treviso), 38.

BONACINA FRATELLI, di Bernareggio (Milano), 35. BOZZOTTI CESARE E COMP., di Milano,

35, 40, 41. BRAYO MICHELE E FIGLI, di Pinerolo

(Torino), 34, 39. BRIGANTI BELLINI FRATELLI, d'Osimo, 36. BRIVIO FERDINANDO, di Milano, 70.

BRUN G. L. E FRATELLI, di Torino, 70. BRUNI FRANCESCO, di Milano, 58. BRUSCHI PIETRO E COMP., di Borgo San Lorenzo (Toscana), 37.

CAMPAGNA PASQUALE E FRATELLI, di Cosenza, 36.

CAMPANA ISIDORO E FERDINANDO, fra- | telli, di Gandino (Bergamo), 71. CAMPI conte GIUSEPPE, di Dovadola (Toscana), 38.

CANTINI, BORGOGNINI E COMP., di Firenze, 37, 40. CAPANNI LUIGI E FIGLI, del Pian di Ca-

scia (Toscana), 37. CARDOSI CARRARA capitano Autonio, di

Barga (Toscana), 38. CARRADORI conte GIUSEPPE, d'Osimo, 36.

CASINI ANTONIO, della Rufina, Comunità di Pelago (Toscana), 37.

Casissa Francesco quondam Vincenzo E FIGLI, di Novi (Piemonte), 34. CATTANEO E PETITTI, di Torino, 70.

CECCONI ANGELO, di Iolo presso Prato (Toscana), 37.

CECCONI E SANTINI, di Lucca, 59. CERIANA FRATELLI, di Torino, 34, 39. CHICHIZZOLA GIACOMO E COMP., in Zoagli (Chiavari) e Torino, 70.

CHISOLI ANTONIO, agente del marchese Visconti Aimi di Brignano (Bergamo), 18. CIVININI LODOVICO, di Pistoia, 37. CODURI SERAFINA, di Como, 35, 40. COLARI PAOLO e avvocato VINCENZO, di Saliera (Fivizzano), 38.

COLOMBO FRANCESCO, di Ceva (Cuneo), 34. COMBONI FRATELLI, di Limone (Brescia), 35.

CONTI A. E COMP., di Fossombrone, 36. CONTI FERMO, di Milano, 40, CORTI FRATELLI, di Castano (Milano),

35, 40, CORTI GIOVAN BATTISTA, quondam BAT-TISTA, di Como, 70.

COSTA FRATELLI, di Mondovi-Breo (Piemonte), 34.

COSTA E SIRAVEGNA, in Genova o Torino, 70.

COZZA conte GIOVANNI, d'Orvieto, 36. CRESTINI DOMENICO ED ANGELO, di Sinalunga (Siena), 38.

CRISTOFANI PIETRO, di Firenze, 71. CROCE (DELLA) BENIAMINO, di Pisa, 37. DABBENE FRANCESCO, di Poggio Catino

(Rieti), 36, DEVALLE CELESTINO, di Torino, 59.

DIENA M. G. del fu JACOB, di Modena, 35. DITTAIUTI conte GIUSEPPE, d'Osimo, 36. DONDI CARL' ANTONIO, di Bologna, 71.

DUMONTEL GILBERTO, di Torino, 34. FABBRICA (R.) DI SAN LEUCIO, presso Caserta, 36, 70.

FABBRICA PRIVILEGIATA DI NASTRI di Torino, 59, 71.

FABRI LEOPOLDO, di Roma, 36, FANTINI SEBASTIANO, di Tredozio (Toscana), 38.

FARAGLIA MARIO, di Terni, 36. FERRARA DOMENICO, di Nocera Inferiore

(Salerno), 36. FERRARI (DE) FRATELLI, di Genova, 70.

FERRARI FRANCESCO di ANTONIO, di Codogno, 35. FERRI GIUSEPPE E FRATELLI, di Grosseto, 37.

FILANDA (R.) di Rigutino (Toscana), 37. FILIPPI dottor LUIGI, di Clavesana (Mondovi), 34.

FILIPPI (DE), MEZZAGORA E SOCI, di Meina (Novara), 42.

FINCO ANTONIO, di Verona, 18. FIORENTINO A. R., di Firenze, 71. FORMIGLI PELLEGRINO, di Vicchio di Mugello (Toscana), 37.

FORTI CAY, FRANCESCO, di Pescia, 37. FRANCHI FRATELLI fu ATTILIO, di San

Bartolommeo (Brescia), 35, FRONTINI SABA, di Milano, 59. FRULLINI FRANCESCO, di Firenze, 71.

FUNGHINI ingegnere VINCENZO, di Arczzo, 18.

GADDUM F. E., di Manchester, con filanda a Torre Pellice (Pinerolo), 34. GALANTI professor ANTONIO, di l'erugia. 18. GALATTI GIACOMO del fu GIUSEPPE, di

Messina, 37.

GALLARINI CARLO, di Milano, 71. GARDINI LUIGI, di Rimini, 36, GASPARONI PIETRO, di Vicenza, 71. GAVAZZI PIETRO, di Desio (Milano), 34, 39. GENOCCHI GIOVAN BATTISTA, di Piacenza, 36.

GENTILINI AGOSTINO, di Pescia (Toscana), 38, GERA dottor FRANCESCO, di Conegliano

(Treviso), 38. GHELLI ANTONIO, di Faenza, 71. GHERARDI GHERARDO, di Barga (Tosca-

GHERSI vedova di GIOVANNI E COMP., di Torino, 71.

GHIGLIERI E COMP., di Milano, 70. GIANNELLI FRANCESCO, di Rocca San Casciano (Toscana), 38,

GIANNETTI GIUSTINO E FRATELLI, di Pistoia, 38. GIANNINI IPPOLITO, di Firenze, 59.

GIARDINIERI FRATELLI, di Osimo, 36. GIOMIGNANI E COMP., di Lucca, 37. GIOVANNELLI AMATO E DOMENICA, di Pesaro, 36.

GIOVANNONI GIUSEPPE, di Firenze, 37. GIUSSANI FILIPPO, di Milano, 70. GNECCHI CARLO MARIA E GIOVANNI, fratelli, di Garlate presso Lecco, 35.

GNECCHI FIGLI DI E. A., di, Turro (Mi-Iano), 35. GORI-PANNILINI conte AUGUSTO, di Sie-

na, 37. GRAFFELDER ANTONIO, di Troviglio, 71. GRANDI FRATELLI, di Pergine (Trento), 38. GRANOZIO DOMENICO, di Salerno, 36. GRASSI FRANCESCO E LUIGI, di Pistoia, 38. GRASSI VALENTINO, di Pistoia, 38. GRECO (DEL) ingegnere FRANCESCO, di

Arezzo, 18. GUGLIELMINI ANTONIO, di Milano, 59. GUIDI DOMENICO, di Urbania, 36. GUIDUCCI GIOVANNI, d' Arezzo, 38. GUILLOT GIUSEPPE E COMP., in Torino.

Zoagli e Genova, 70. GULLOTTI ARTALE, di Patti (Messina),... Hoz Corrado, di Fossombrone, 36. HUTH PIETRO, di Como, 58. JAEGER E COMP., di Messina, 36. JANIN GIOVANNI, di Zoagli (Genova), 70. KELLER CAV. ALBERTO, di Torino, 39. LAMBERTI, NIPOTI DI LUIGI, di Codogno, 35. LANZANI LUIGI E FRATELLI, di Milano, 42.

LARDINELLI BENEDETTO, di Osimo, 36. LAZZARI ROSA, di Lucca, 71. LEGA MICHELE, di Brisighella (Raveuna), 35,

LEVI cav. ELIA ed EMANUEL, zio e nipote, di Vercelli, 34. LEVIS ANDREA, di Vicenza, 71,

LIVERANI PIETRO, di Faenza, 35. LOMBEZZI FILIPPO, di Borgo San Sepolcro (Toscana), 37.

LUCCHESI E MARINELLI, di Rassina (Arezzo), 38. LUNGHETTI GIUSEPPE E FIGLI, di Sic-

na, 71. LUZZI ASSUNTA, d'Arezzo, 37. MAFFEI BENVENUTO, di Firenze, 74.

Magnani cay. Ernesto, di Pescia, 37. MAGNANI cav. GIORGIO E AGOSTINO figlio, di Pescia, 37.

MAGNANI GIORGIO quondam DOMENICO, di Pescia, 37.

MAGISTRIS E COMP., d' Udine, 38. Maiera Fratelli, di Cerzeto (Calabria

Citeriore), 36. MAIORANA barone FILIPPO E FRATELLI. di Catania, 71.

MALPELI LUIGI, di Camerino, 36. MANCINI ANTONIO, d' Arezzo, 37. MANGANO ANTONINO, di Messina, 40. MANZINI PIETRO, di Marano (Modena), 36.

MARINCOLA FRATELLI, di Catanzaro (Calabria Ultra seconda), 36. MARTINI LUIGI del fu GIUSEPPE, di Mi-

lano, 70. MASETTI DOMENICO E CATERINA, coniugi, di Fano, 36.

MASI OLIVO, di Capannoli (Pisa), 37. MASINA LUIGI, di Calvenzano (Bergamo), 35,

Massa Francesco Maria, d'Imola, 35. MASSI DOMENICO del fu FRANCESCO, di Monterchi (Toscana), 37. MAZZA FILIPPO E GIUSEPPE, di Oleggio

(Novara), 34. MAZZI MARIANNA vedova RICCI, di Meldola (Forli), 36;

MAZZOTTI FRANCESCO, di Modigliana (Toscana), 38, MELLONI E COMP., di Bologna, 71.

MELLONI ULISSE, di Bologna, 71. MODENA ABRAM, di Scandiano (Reggio,

Emilia), 36, MONDELLI CAY, GIUSEPPE di FELICE, di Como, 35, 40,

MONTAGNA LUIGI, di Parma, 35.

MONTE (DEL) VEDASTE, di Montebaroccio presso Pesaro, 36.

MONTI LORENZO, di Borgo San Lorenzo (Toscana), 37.

MORVILLO FRATELLI, di Palermo, 70. MOSCHETTI GIO. ANGIOLO fu PIETRO, di

Boves (Cnneo), 39. MOSCHETTI GIUSEPPE MARIA, di Verzuolo (Cuneo), 34.

MOTTA ORAZIO, di Catania, 37, 71. MUGIHNI E RAVAGLI, di Marradi (Tosca-

na), 37. NEFETTI ANGELO, di Santa Sofia (Tosca-

na), 38. NEGRI (DE) GIO. BATTISTA fu ANTONIO. di Novi (Piemonte), 34.

NICCOLAI LUIGI, di Rassina (Arezzo), 38. NICCOLI avvocato CARLO, di Casatisma (Voghera), 18.

NICOSIA GIO. BATTISTA, di Catania, 71. NIERI E LENCI, di Lucca, 37.

NIGRA GIUSEPPE, di Sartirana (Pavia), 35. OPPI GIUSEPPE, di Bologna, 35. OSNAGO INNOCENTE di G. B., di Milano, 70.

OTTAVIANI FRATELLI, di Cosenza, 36. PADOA PELLEGRINO, di Cento (Ferrara), 36.

PADOVANI FRATELLI fu GIACOMO, di Codogno (Bergamo), 35.

PALAZZESONI dottor GIOSUÈ, di Città di Castello, 36. PASQUI Cav. ZANOBI, di Firenze, 37,

Pastacaldi Federigo, di Pistoia, 38. PAZZI TITO, della Rocca San Casciano (Toscana), 38.

Perinetti Carlo, di Piacenza, 36. PETRUCCI cav. CELSO, di Siena. 38. PEYRANO AMBROGIO, di Chiavari, 71. PIANI E RAVAGLI, di Marradi (Toscana), 38,

PIATTI E COMP., di Piacenza, 35, 71.

Piazzoni Giovan Battista e Fratelli. di Villa d'Adda (Bergamo), 35, 40. PICCALUGA EMANUELE, di Gavi (Novi), 34.

PICCOLA (DALLA) DOMENICO, di Trento, 38. PICCOLA (DALLA) MARINA E COMP., di

Trento, 38. PICENA FRANCESCO, di Cannelli (Asti), 34. Pieri-Nerli conte Ferdinando, di Sie-

na, 42. Pieri-Pecci conte Giovanni, di Siena, 37. PIZZORNI ANTON MARIA In GIUSEPPE, di Rossiglione (Genova), 34, 39,

Pons Antonio, di Firenze, 59. PORRO PIETRO, di Vill' Albese (Como), 35, 39,

PRIMICERO LUIGI E COMP., di Catanzaro. 36.

PRINO (DEL) dottor MICHELE, di Vesime (Acqui), 34.

QUERCI MICHELANGIOLO, di Pistoia, 38. RAMPOLDI DANIELE, di Como, 71. RIGONE VINCENZO, di Vigevano (Pavia), 35.

RIVA FRANCESCO E COMP., di Como, 70. ROMANELLI ANTONIO, di Rassina (Arezzo), 38. ROMANI BALDASSARRE, di Borgo a Bug-

giano (Toscana), 37. RONCHETTI FRATELLI, di Gabbiate (Milano), 35, 40.

RONCHI CIRO, di Meldola (Forli), 36. RONCIONI cav. FRANCESCO, di Pisa, 37.

RONCONI LUIGI-GIUSEPPE E FRATELLO. di Modigliana (Toscana), 38. RONCONI LUIGI - MAURO, di Modigliana (Toscana), 38.

ROSSI ANTONIO, di Trento, 38. Rossi Gaspero e Fratelli, del Pontassieve (Toscana), 37. Rossi Giovan Maria, Maffio e Filip-PO del fu GIOVANNI, di Sondrio, 35. Rossi (DE) Luigi, di Como, 70. Rossini Giovanni, di Terni, 36. ROTA ANTONIO, di Chiari (Brescia), 35.

SALARI DOMENICO, di Fuligno, 36. SANDRUCCI FRATELLI, di San Casciano

(Toscaua), 57.

RUSCHI FRATELLI, di Pisa, 38.

SANLEOLINI GABRIELLO, del Bucine (Arezzo), 37. SARI BALDASSARRE, di Borgo a Buggiano

(Toscana), 37. SARTI FRANCESCO, di Camerino, 71.

SCOLA GAETANO, di Villa d'Adda (Bergamo), 35, SCOTI, MEJEAN E COMP., di Pescia, 37, 40.

SEGRÉ ISAC fu BONAIUTO, di Saluzzo, 34. SEGRÉ SANSONE, di Vercelli, 34, SERLINI ANDREA, di Ospedaletto (Bre-

scia), 35. SESSA FRATELLI di PIETRO, di Milano, 35, 40,

SICCARDI FRATELLI, di Ceva (Cuneo), 34. SILVESTRI E TRANQUILLI, d'Ascoli, 36, SINIGAGLIA SALOMON E COMP., di Busca

(Cuneo), 39. SINIGAGLIA SAMUELE di GRAZIADIO, di

Lugo (Ferrara), 36. SOLARI MICHELE, di Chiavari, 34. SOLEI BERNARDO, di Torino, 70.

STEINER GIOVANNI E FIGLI, di Sala (Bergamo), 35, 39, SURR CARLO, di Como, 59. TABACCHI CARLO, di Trento, 38.

TACCINI E LERTORA, di Milano, 71, TALLACCHINI FRATELLI, di Varese, 35, 39. TANI FILIPPO, di Viesca (Figline, Tosca-

na), 37. TANTINI GIROLAMO, di Firenze, 71. TARDITI FILIPPO E COMP., di Brà Cu-

neo), 34. TARUFFI LUIGI, di Pescia (Toscana), 38. TASSINARI E FIORENTINI, di Dovadola

(Toscana), 38. TESI LEOPOLDO, di Pistoia, 38. TOMMASONI GIUSEPPE, d'Iesi, 36. TONI FRANCESCO, di Spoleto, 36, TRAVELLA E CASELLA, di Como, 70. TREVES SAMUELE, di Vercelli, 34. TRIESTE GABRIEL quondam JACOB, di Padova, 38.

TUNN conte MATTEO, di Trento, 38. Turri Felice, di Como, 70. VAGNONE FRATELLI, di Pinerolo, 34.

Valazzi Lüigi, di Pesaro, 36.

YANNUCCI GIUSEPPE, di Pontelungo (Pistoia), 37.

VARENNA GIUSEPPE, di Monza (Lombardia), 71.

Vecchi Todi, di Reggio (Emilia), 40, VENERANDI GAETANO, di Pesaro, 36. VERRI E ORSENIGA, di Milano, 70.

VERZA FRATELLI quondam CARLO, di Canzo (Como), 34, 39. VIOLA GIOVANNI, di Cairo (Savona), 34, VIOLA ROSARIO E PATANÈ GREGORIO,

di Acireale (Sicilia), 71. VITTONI ANTONIO, di Castelfranco, Garfagnana (Modena), 38.

ZAMARA nobil FRANCESCO, di Botticino Sera (Brescia), 35,

ZANNETTELLI conte GIOVANNI, di Feltre, 38.

ZANOLI LUIGI, di Cesena, 36. ZAVAGLI PIETRO E FRATELLI, di Palaz-

35, 40,

zuolo (alta Romagna, Toscana), 37. ZUCCARELLI MARIANO, di Catania, 37.

ZUPI FRATELLO, di Cerisano (Calabria Citeriore), 36, ZUPPINGER, SIBER E COMP., di Bergamo,

### CLASSE XIV.

ANDRETTA ANDREA, di Castelfranco (Veneto), 106,

ANTONGINI FRATELLI, di Milano, 104. BURDIAT FRANCESCO E COMP., di Carnello (Terra di Lavoro), 105,

CAVACIOCCHI ANNUNZIATA, di Prato (Toscana), 107. COLONGO BORGNANA FRATELLI, di To-

rino. 106. GALOPPO FRATELLI, di Torino, 105.

MANNA V. E FRATELLI CAGIANO, d' Isola di Sora (Terra di Lavoro), 106. Manservisi Filippo e Comp., di Bologna, 106.

PACCHIANI ALESSANDRO, di Prato (Toscana), 106,

PARENTI (EREDI DELLA VEDOVA), di Firenze, 106.

PASQUINI LUIGI quondam GIUSEPPE. di Bologna, 106.

POLSINELLI GIUSEPPE ED ANGIOLO, d'Iso; la di Sora (Terra di Lavoro), 106. ROSSI FRANCESCO, di Schio (Vicenza), 105. SAVA RAFFAELLO, di Napoli, 106.

SAVA RAFFAELLO, di Napoli, 106.

SELLA GIOVAN DOMENICO, di Valle Mosso (Biella), 106.

SELLA MAURIZIO, di Biella (Piemonte),

SELLA MAURIZIO, di Biella (Piemonte), 106. SOCIETÀ DEL LANIFICIO DI STIA (Tosca-

na), 106.
TEMPINI E SOCI, di Sale Marasino (Brescia), 106.

VANZINA, SALA E COMP., di Lesa (sul Lago Maggiore), 105. VERCELLONE GIOVAN BATTISTA E FIGLI,

di Torino, 105.
WAGNIÈRE FEDERICO, di Firenze, 106.

WAGNIÈRE FEDERICO, di Firenze, 106.

ZINO LORENZO E FIGLIO, di Carnello (Terra di Lavoro), 106.

### CLASSE XV.

AMICO (D') MICHELANGELO, di Catania, 130.

BACCIGALUPO COSTANTE, di Firenze, 129.
BEUCHY GIUSEPPE, di Napoli, 129.
BOSIO FELICE E COMP., di Torino, 129.
CANTONI COSTANZO, di Milano, 129.
CHALLER FRATELLI E BOUSSARD MAUGIORE, di Pinerolo, 129.
CHOLLERO RAIMONDO, di Rivarolo (Pie-

monte), 130.
Costamagna A. F., di Torino, 129.
Crivelli, Airoldi e Comp., di Novara.

DUMAS GIOVANNI, PADRE E FIGLIO, di Pisa, 129.

EGG G. G., di Napoli, 129.
FLORIO IGNAZIO E VINCENZO, di Palermo,
130.

130.

FOLETTI, WEIS E COMP., di Milano, 129.
FOLETTI, WEIS E COMP., di Milano, 129.
FOLEURANN ISACCO, di Voghera, 130.
MALAN E CERLAN, di Finerolo, 129.
MANETTI FRATELLI, di Navacchio (Fisa), 130.

MANIFATTURA DI VOLTRI E SERRAVAL-LE, di Genova, 129. MAZZONIS FRATELLI E COMP., di Torino, 130.

NICOSIA GIO. BATTISTA, di Catania, 130. OSCULATI, PIROVANO E COMP., di Monza, 130.

PADREDDII FRANCESCO, di Pisa, 129. PENITENZIARIO DI ALESSANDRIA, 130. PIATTI E COMP., di Piacenza, 130. REMAGGI PIETRO, di Navacchio (Pisa), 130. REY FRATELLI, di Torino, 129.

SCHLAEPFER, WENNER E COMPAGNI, di Napoli, 129. STABILIMENTO NAZIONALE ARCHINTO di

Milano, 129, 130.
 STEINAUER I. A., di Chiavenna, 129.
 TAGLIONI FRATELLI, di Intra (Pallanza), 130.
 TENCHINI GIULIO, di Brescia, 130.

THOMAS ACHILLE, di Milano, 130.
TURIN MATTEO, di Torino, 129.
VARENNA GIUSEPPE, di Monza, 130.
ZEPPINI FRANCESCO, di Pontedera (Tosca-

na), 130. ZUPPINGER GIACOMO E COMP., di Bergamo. 130.

# CLASSE XVI.

Angelis (De) Fratelli di Andrea, di Castellammare (Napoli), 147. Baldini Agostino, dell'Imprunota (Toscana), 157.

BENZI TITO, di Carpi (Modena), 157. BUTI FAUSTINO, di Santa Croce (Toscana), 156.

BUTTI E SOCI, di Villa d'Almè (Bergamo). 146. CONTI CESARE fu MARCO, di Firenze, 156. COSTA VEDOVA GIULIA, di Chiavari (Ge-

nova), 147. CUSANI E COMPAGNI, di Cassano d'Adda (Milano), 146.

(Milano), 140. EGG G. G., di Piedimonte d'Alife (Napoli), 146.

FACCHINI FRATELLI, di Bologna, 146., FERRIGNI GIUSEPPE, di Livorno, 147. KUBLY GIOVANNI GIACOMO, di Firenze. 156.LUXARDO ANTONIO, di Navacchio (Pisa),

147.

LUXARDO FRATELLI, di Pisa, 147. MANETTI FRATELLI, di Navacchio (Pisa). 147.

Masini Agostino, di Firenze, 156. Melano Giovanni Battista e Figli, di Poirino (Torino), 146.

MEZZANO PELLEGRINA, di Celle (Genova), 147. MUNICIPIO DI MONTAPPONE (Fermo), 156.

NANNUCCI AGNESE, di Firenze, 156. NOBERASCO LUIGI E FRATELLI, di Savona

(Genova), 147. NOVELLI DOMENICO, di San Benedetto (Ascoli), 147.

NULLO FRANCESCO E COMP., di Bergamo, 147.

ONETO LUCA, di Genova, 147. PADOA PELLEGRINO, di Cento (Ferrara), 147.

PANTA (DEL) ANTONIO, di Sesto (Toscana), 156.

PELLEGRINETTI FRANCESCO, di Fireuze, 147.

PENNETTI PIRRO, di Firenze, 156. PERSICHETTI SALVATORE, di Ancona, 147. QUADRI ENRICO, di Napoli, 147. Remaggi Pietro, di Navacchio (Pisa), 147. Rossi Giovanni, di Fiesole (Toscana), 157, SOCIETÀ ANONINA PER LA FILATURA DELLA CANAPA, rappresentata da Raf-faello Rizzoli di Bologna, 146. SOCIETÀ INDUSTRIALE PARTENOPEA in Sarno (Napoli), 146.

TENCHINI GIULIO, di Pralboino (Brescia),

VYSE T. E FIGLI, di Prato (Toscana). 156. ZILIANI BATTISTA, di Brescia, 147. ZILIANI VIGILIO E FRATELLI, di Brescia, 147.

# CLASSE XVII.

ARNAUDON LUIGI, di Torino, 162. ASTORRI MASSIMO, di Forlì, 165. BALDI GIUSEPPE, di Firenze, 164. m.

BALDINI AGOSTINO E COMP., di Pescia, 163. BALDINI-FAINA ZEFFIRINO E COMP., di Fuligno, 161.

BEAU GABRIELE, di Bologna, 163, 164. BIANCHINI ANTONIO, di Firenze, 164. BIONDI LUIGI, di Firenze, 166. BONELLI MARTINO, di Firenze, 166. BORRACCI PASQUALE, di Firenze, 165. Bossi Eduardo, di Napoli, 163, 164. BRUNO GIOVANNI, di Torino, 164. BURRONI ANGELO, di Livorno. 164. CAPON GARRIELE E FIGLI, di Venezia, 161. CASALINI FRATELLI, di Roma, 165. CERESOLE FILIPPO E PIETRO, di Torino. 162.

CERI GAETANO, di Firenze, 164. CERLETTI LORENZO, di Chiavenna, 163. CIANFERONI ANGIOLO, di Firenze, 166. CIONI LUIGI, di Firenze, 162. CONSIGLI GIOVANNI, di Livorno. 161. DELIA PAOLO, di Livorno, 164. DONATI AMEDEO E COMP., di Siena, 162. DURIO FRATELLI, di Torino, 163. FINO GIOVANNI, di Torino, 166. FIORIO DOMENICO E FIGLI, di Torino, 163,

FORNARI ANTONIO, di Ancona, 162. GHEZZI ENRICO, di Milano, 165. GIANZANA GIUSEPPE, di Torino, 165. GNESI GAETANO, di Firenze, 164. GORI TOMMASO LEOPOLDO E FIGLIO. di Firenze, 165. JAMMY-BONNET MAURIZIO, di Castellam-

mare (Napoli), 162. LANZA CAMILLO di GIOVANNI, di Torino. 161.

LICHTEMBERGER FRATELLI, di Torino, 165. MALTA PIETRO, di Palermo, 164. MARANO GESUALDO, di Catania, 161. MERCANDINO FRATELLI, di Torino, 166. MINARDI PASQUALE, di Bologna, 161. MONTANARI RAFFAELLO, di Bologna, 164. NUTI UBALDO, di Roma, 164. OBLASSER GIUSEPPE, di Borgo a Mozzano (Lucca), 161. OTTAVIANI LORENZO, di Messina, 161.

55

PASSAGLIA FRATELLI, di Firenze, 165. PIA CASA DI LAVORO di Firenze, 164. PIACENTINI FRATELLI, CECCHI E COMP., di Pescia (Toscana), 161. PICCINI ANDREA E FIGLIO, di Firenze, 166. PRACCHI ANGELO, di Lucea, 162. PRO ROBERTO E FRATELLI, di Santa Croce, Val d' Arno inferiore (Toscana), 161, PUCCINI GIOCONDO, di Firenze, 162, ROLANDO ALESSIO, di Torino, 164. ROMANA FRANCESCO, di Torino, 161. ROSI FRANCESCO, di Prato, 164. SALA CESARE, di Milano, 165, SALANI ANGELO, di Livorno, 164. SALIMBENI GOTINI CARLO, di Firenze, 165. SEITA MICHELE, di Vercelli, 165. SERE (DEL) GIOVACCHINO, di Firenze, 161. SIPRIOT CASIMIRRO, di Milano, 166. SORBI LUIGI, di Livorno, 161. TALAMUCCI SANTI E FIOLIO, di Firenze. 165. TANTINI GIROLAMO, di Firenze, 166. TSCHOPP ANTONIO GIACOMO, di Livorno, 166. VANNUCCHI BALDASSARRE, di Firenze, 161.

# ZANOBINI LUIGI di BALDASSARRE, di Fi-CLASSE XVIII. ALBEROO DE' POVERI di Genova, 176, 177. ALBERTINI GAETANO, di Intra (Pallau-

Zanfini Antonio, di Firenze, 165,

renze, 163,

za), 175. ALVERA VINCENZO, di Vicenza, 176, AMBROGIO GIUSEPPE, di Brescia, 175. ARNALDI GIORGIO, di Mondovi, 176. BAFICO ANGELA, di Rapallo (Chiavari), 175. BALDESCHI ZELMIRA E LUISA, sorelle, E ZAIRA CASTORI BALDESCHI cognata, di Città di Castello, 175. BALDISSERI VITTORE, di Monte Rotondo (Grosseto), 175. BARLI ANTONIO, di Firenze, 175. BASETTI ANTONIETTA, di Siena, BASSO MARINA, di Bassano, dimorante a Castiglione Fiorentino (Toscana), 176.

BASTANZI AUGUSTA, di Treviso, 176. BAUDINO TOMMASO, di Torino, 175. BECCHIA GIUSEPPE, di Biella, 176. BELLI EUGENIA, di Firenze, 176. BELLUARDI PIETRO, di Torino, 175. BENIGNETTI PAPI CLOTILDE, di Perugia dimorante a Macerata, 176. BERNA GIOVANNI, di Chiavari, 175. BIAGI LUIGI, di Montepulciano, 175. BIANCHI VINCENZO, di Firenze, 176. BINDA CAY, AMBROGIO, di Milano, 175, BINDA, GRUGNOLA E COMP., di Milano, 176. BLANC AUGUSTO, di Firenze, 176. BONAZZI MARIA, di Perugia, 176, BONINI MARIANNA, di Lucca, 175. BORELLO PIETRO E FRATELLI, di Biella, BORRÉ PIETRO, di Torino, 175. BOZSEK GIOVANNI, di Firenze, 176. BROGGI DOMENICO ED ANOIOLA, di Cantù (Como), 175. BRUNETTI ELISA, di Firenze, 175. BRUNO FELICE, di Genova, 175. BULGARINI FRANCESCA, di Siena, 175. BUONGIOVANNI GIOVANNI E FIGLIO, di Pistoia, 176. CAFFAREL CATERINA E SUSANNA, di Gepova. 176. CALANDRIA CAMMILLA, di Cunco, 175. CALZAROSSA MADDALENA, di Parma, 175. CAMAGNA SEBASTIANO, di Alessandria, 176. CAMPODONICO EMANUELE, di Rapallo (Chiavari), 176. Carta Anna, di Palermo, 177, CAVIOLIONE RAIMONDO E COMP., di Torino, 177. CELONI SOFIA, di Firenze, 175. CESATI GIACOMO E FIOLIO, di Milano, 175. CONSERVATORIO DELLA SS. ANNUNZIATA di Empoli, 177. CONSERVATORIO DI SAN GIOVANNI BAT-TISTA di Pistoia, 177.

CONSERVATORIO DI SANT' ANNA di For-

CONVITTO R. DEL CARMINELLO di Na-

li. 177.

poli, 175.

Coselschi Domenico, di Firenze, 176. CROCCO CARLO E LUIGI, fratelli, di Genova, 175.

CUSTODI BESME GIOVANNI, di Genova, dimorante a Bruxelles, 176.

DONATI E C., di Firenze, 177. Fabbri Antonio, di Firenze, 176. FABBRICA PRIVILEGIATA DI NASTRI DI SETA di Torino, 176.

Fabiani Attilia, di Siena, 177. FARINA (LA) CESARE, di Palermo, 176.

FONTANA DOMENICO, di Genova, dimorante a Bruxelles, 176. FONTANA GIUSEPPE, di Milano, 177.

FONTANA SILVIA, di Verona, 177. GABBRIELLI ELVIRA, di Firenze, 177. GALISE VINCENZO, di Napoli, 177. GALLI ERMANNO, di Firenze, 176, GARBESI ERSILIA e ANGELA, sorelle, di

Vorno (Lucca), 176. GATTI CAMMILLO, di Genova, 177. GIANNINI PIETRO e MADDALENA, di Fi-

renze, 176. GIANNOTTI-FICI GIOVANNA, di Firenze, 176.

GIGLIA ANTONIO, di Vercelli, 177. GIOIELLI ANTONIO, di Firenze, 176. GIOVANNETTI GIOVANNI, di Pisa, 177. GIUSSANI FILIPPO, di Milano, 176. GOLDFINGER GIACOMO, di Torino, 176.

GROSSO L. E C., di Torino, 176. GUERRA VITTORIO, di Firenze, 177.

HIRAULT GIOVANNI, di Torino, 177. INTENDENZA (REALE) DELLA CASA DI S. M., in Milano. 176.

ISTITUTO DEI CIECHI, di Milano, 177. LIETO MARGHERITA, di Firenze, 176. LODOVICI CARLOTTA, di Lucca, 177. LURINI ANTONIO E C., di Siena, 177. LUVONI ERNESTO, di Milano, 176.

MANTELLERO STEFANO E FRATELLI, di Sagliano (Piemonte), 177.

Milano, 176.

MARTINI EUGENIO del fu GIUSEPPE, di

MARTINI LUIGI del fu GIUSEPPE, di Milano, 176. MARTINI, VINDROLA E C., di Torino, 176. MATINE (DE) E C., di Roma, 177.

Montecchi Egisto e Augusto, di Parma. 176.

MONTI VINCENZO E FERDINANDO, di Faenza. 177.

MORMORELLI CESIRA, di Livorno, 177. NISTRI MARIANNA, di Pisa, 177.

NOVI PASQUALE, di Milano, 177. ORFANOTROFIO DELLE SUORE DELLA CA-RITÀ di Lecce, 177.

PARLANTI ERSILIA, di Monsummano (Toscana), 176. PARODI NICOLÒ, di Genova, 177.

PEONA GILBERTO E GHERARDO, di Livorno, 176.

Pero Gaetana, di Perugia, 177. PETRARCONE FRANCESCO, di San Germano in Terra di Lavoro, 177.

PETRUCCI AGNESE, di Lucca, 170. PICCIONI CAMMILLO, di Roma, 176.

PICCOLO PARIGI, di Livorno, 176, PIEROTTI ULISSE ED AURELIO, di Firenze, 177.

PONZONE ANTONIO, di Milano, 176. POZZI GIOVANNI, di Milano. 176. SABATINI GIULIO, di Bologna, 176, SACUTO GIACOMO, di Firenze, 177. SARTORIS GIOVANNI, di Torine, 176.

SCOTTO IRENE E FILOMENA, di Torino, 177. SCUOLE MAGISTRALI FEMMINILI SUPE-RIORI di Firenze, 176.

SCUOLE PIE DI SAN PAOLO di Aquila, 177. SOLEI BERNARDO, di Torino, 176. SONNEMAN GIULIO, di Firenze, 177.

TACCINI, LERTORA E C., di Milano, 176. TALAMUCCI SANTI E FIOLIO, di Firenze, 176.

Tecchi Antonietta, di Pisa, 176. TESSADA FRANCESCO, di Genova, 176. VIGANOTTI GASPARE, di Milano, 176.

VOLPINI LEOPOLDO, di Firenze, 177.

## CLASSE XIX.

BALDANTONI GIOVAN BATTISTA E FRA-TELLI, di Ancona, 217. BARBETTI RAFFAELLO ED EGISTO, di Fi-

renze, 217.

BARILLI CECOPRE, di Parma, 217.

BARZOTTI BIAGIO, di Roma, 217.

BASTIANINI FRANCESCO, di Firenze, 217.
BAZZANTI PIETRO E FIGLIO, di Firenze, 217.
REPUTOLOTTI GIUSEPPE, di SAVORA, 217.

BERTOLOTTI GIUSEPPE, di SAVORA, 217.
BESAREL VALENTINO, di Belluno, 217.
BIRACHINI GAETANO, di FIERRE, 217.
BIGAGLIA CAV. PIETRO, di Venezia, 217.
BOGO GIOROLO, di Vicenza, 217.
CARIOLI GIUSEPPE E FIGLIO, di Milano, 217.
CAMBIAGGIO FILIPPO E CORP., di Milano, 217.
CANPLA GIOVAN BATTISTA, di Chiavari.

217.
CHALON E ESTIENNE, di Firenze, 217.
CHALON E ESTIENNE, di Firenze, 217.
CHELONI PIETRO, di Firenze, 217.
COCOS SALVATORE, di Palermo, 217.
COES MOISÈ, di Livorno, 217.
CORRIDI PASQUALE, di Livorno, 217.
CORSIN LUIGI, di Firenze, 217.
CORSIN LUIGI, di Firenze, 217.
COSTA GIOVACCIUNO, di Firenze, 217.

COSTA GIOVACCIINO, di Firenze, 217.
DESCALZI EMANUELE, di Chiavari, 217.
DESCALZI GIACOMO, di Chiavari, 218.
DUCCI ANTONIO E MICHELANGIOLO, di
Firenze, 218.

FALCINI FRATELLI, di Firenze, 218.
FANFANI PAOLO, di Firenze, 218.
FRANCI PASQUALE, di Siena, 218.
FRILLINI LUIGI, di Firenze, 218.
GALLERIA (R.) DEL COMMESSO IN PIETRE
DURE di Firenze, 218.

GAZZETTA ANTONIO, di Venezia, 218. GIVANNI DOMENICO, di Vicenza, 218. GROSSO GIACINTO, di Genova, 218. GUAGNI GIOVANNI, di Firenze, 218. GUIDI CARLO, di Milano, 218.

LANCETTI FEDERIGO, di Perugia, 218.

LEONCINI PASQUALE, di Siena, 218.

LEVERA FRATELLI E COMP., di Torino, 218.

LOMBARDI ANGIOLO, di Siena, 218.

MARCHI SALVATORE, di Lucca, 218.

MARTINOTTI GIUSEPPE E FIGLIO, di Torino, 218.

MASSINI OTTAVIO, di Brescia, 218.

MATTINA (LA) ANTONIO, di Palermo, 218.

MAZZONI TORQUATO, di Montepulciano

residente a Firenze, 218.

MONTENERI ALESSANDRO, di Perugia, 218.

MOROZZI FRANCESCO, di Firenze, 218.

NEGRONI GAETANO, di Biologna, 128.

DOFFEREM GIONANI, di Liborno, 218.

OGGIONI CARLO, di Milano, 218.

PANCIERA FRANCESCO, di Belluno, 218.

PANCIERA FRANCESCO, di Belluno, 218.

PAPI LODOVICO, di Firenze, 218.

PAPI LODOVICO, di Firenze, 218.

PARIE PRANCESCO E FIGLIO, di Livorno,

PASQUINI GASPERO, di Firenze, 218.
PLA CARA DI LAVORO di Firenze, 217.
PICCHI ANDERA, di Firenze, 218.
PIZZUTO GIOVANNI, di Palermo, 218.
POLLI FEANCESCO, di Firenze, 218.
POGRASI GUISEPPE, di Palermo, 218.
RICCI NICCOLÒ, di Firenze, 218.
ROSANI PIETRO E BERNARDO, fratelli, di
Brescia, 218.

ROSSI ANTONIO, di Siena, 218.
RUSTICHELLI EUSTACHIO, di Modena, 218.
SALVIATI AVI. ANTONIO, di Venezia, 218.
SASSO ANTONIO, di Venezia, residente a
Firenze, 219.
SERVI (DE) PIETRO, di Lucca, 219.

SERVI (DE) PIETRO, di Lucca, 219. SPELUZZI GIUSEPPE, di Milano, 219. TORELLI SEM, di Firenze, 219. TORRINI GIOCONDO E COMP., di Firenze, 219.

VARETTO ANGELO, di Torino, 219. VITI cav. AMERIGO, di Volterra, 219. ZAMPINI LUIGI, di Firenze, 219. ZANNETTI CESARE, di Bologna, 219.

### CLASSE XX.

APPIANI FRANCESCO e DUCCI EDUARDO, di Firenze, 246.

ARMANINO NICCOLÒ, di Genova, 250. AVONDO FRATELLI, di Serravalle-Sesia (Biella, Piemonte), 241.

BARBÉRA GASPARE, di Firenze, 246. BINDA LUIGI E FILIPPO, fratelli, di Milano, 244.

CARTIERA DELLA LIMA presso S. Marcello, affittuario Cesare Volpini di Firenze, 241.

FAOIUGLI GIESEPPE, di Firenze, 244. GIANNINI PIETRO, di Firenze, 244. GIOZZA GIUSEPPE, di Torino, 246. GUIDI GIOVAN GUALBERTO, di Firenze,

JACOB LUIGI E C., di Rovereto, 241. Lao Francesco e Gravina monsignor

DOMENICO, di Palermo, 248. LE MONNIER cay, FELICE, di Firenze, 247. LUCCA FRANCESCO, di Milano, 251. MAGLIA PIGNA E C., di Vaprio (Milano),

MAGNANI GIORGIO E PIGLIO AGOSTINO.

di Pescia, 242. MARTELLI DEMETRIO, di Firenze, 243. MILIANI PIETRO, di Fabriano, 242. MINISCALCHI ERIZZO conte FRANCESCO,

di Verona, 248, NOBILE CAY. GAETANO, di Napoli, 248. OLIVIERI LEONARDO, di Roma, 244. Orsenigo Francesco, di Milano, 250. PADRI MEKHITARISTI, di San Lazzaro di

Venezia, 247. PARIS ACHILLE, di Firenze, 250. Prosperini Pietro, di Padova, 250. RICCO FELICE, di Modena, 249. RICORDI TITO DI GIOVANNI, di Milano,

251. RIPAMONTI CARPANO PAOLO, di Milano,

SALARI RAFFAELLO, di Firenze, 253.

SIRONI LODOVICO, di Milano, 243,

TARTAGLI GAETANO, di Firenze, 244. TSCHOPP ANTONIO GIACOMO, di Livorno, 244.

Unione Tipografica Editrice Torine-SE. 247. VEZZOSI MASSIMILIANO, di Torino, 244.

VILLA GIUSEPPE, di Roma, 214. VISOCCHI FRATELLI, di Atina (Sora), 241.

### CLASSE XXI.

Beccalossi Francesco, di Brescia, 268. Benassal Lodovico, di Prato (Toscana), 268.

BERTI LEOPOLDO, di Prato (Toscana), 268. BOCCARA CESARE, di Pisa, 268. BOCCI GIUSEPPE, di Soci (Casentino, To-

scana), 268. BOLGÉ TERESA, di Brescia, 268.

CALAMINI E MODIOLIANI, di Pisa, 268. Canepa Giovan Battista, di Chiavari (Piemonte), 268.

Canepa Stefano, di Genova, 268. CAVACIOCCHI ANNUNZIATA, di Prato (Toscana), 268.

COMITATO DI SOCCORSO DEL SESSO FEM-MINILE in Pistoia, 268,

CROCCO FRATELLI, di Genova, 268. DESCALZI GIACOMO, di Chiavari (Piemonte), 268.

Descalzi Luigi, di Chiavari (Piemonte). 268.

DUINA ANGELO, di Brescia, 268. FERRUZZI ALESSIO, di Prato (Toscana). 268.

FRACCHIA GIUSEPPE, di Treviso, 268. GALEAZZO GIACOMO ANTONIO, di Castellamonte (Ivrea), 268.

GILARDINI GIOVANNI, di Torino, 268. GINORI-LISCI marchese LORENZO, di Firenze, 268, GONNELLA GIOVAN DOMENICO E CRISTO-

FORO, di Barga (Toscana), 269. GORI VINCENZO, di Firenze, 269. GROSSO LUIOI, di Torino, 269. GUIDOTTI architetto ENRICO, di Firenze, 269.

LASCIII MAURIZIO, di Vicenza, 269.

MARZOTTO FRATELLI, di Valdagno (Vicenza), 269.

MORELLI FRANCESCO, di Firenze, 269.

NISSIM GIACOMO, di Pisa. 269.
OLIVIER E FERRO, di SAVONA, 269.
PEDAMONTI CRISTOPORO, di Voghera, 269.
PIANE (DELLE) LORENZO, di SAVONA, 269.
ROSSI PASQUALE, di Prataglia (Casentino,

Toscana), 269.
SGUERZO VINCENZO, di Savona, 269.
VERONESE LUIGI, di Padova, 269.
VESTRI CARLO, di Prato (Toscana), 269.
ZAPPA CARLO, di Milano, 269.

### CLASSE XXII.

Breglia Niccola e Rosati Panfilo, di Napoli, 277. Damiani Giuseppe, di Palermo, 277. Fiocca Giustino, di Napoli, 271. Patricolo Giuseppe, di Palermo, 278.

REGA GERARDO, di Napoli, 277. SOLARI GIUSEPPE, di Napoli, 277.

### CLASSE XXIII

ABBATE GIUSEPPE, di Napoli, residente a Firenze, 285.

ADEMOLLO CARLO, di Firenze, 285.

ALTAMURA SAVERIO, di Napoli, residente
a Firenze, 285.

ALVAREZ LUIGI, di Madrid, residente a Roma, 285.

Ancona (D') Vito, di Firenze, 286.

BAGATTI VALSECCHI cav. PIETRO, di Milano, 287.

BECHERONI LORENZO, di Firenze, 287. BECHI LUIGI, di Firenze, 285. BELLUCCI GIUSEPPE, di Firenze, 285.

BIANCIII LUIGI, di Milano, 285. BISI cav. professor LUIGI, di Milano, 285. BOSSOLI CARLO, di Lugano, residente a Milano, 285.

Bossoli Odoardo, di Lugano, dimorante a Torino, 287.

BRINI professor Carlo, di Poggibonsi (Toscana), 285. CALAMATTA LUIGI, di Roma, residente a Milano, 288.
CAMINO professor GIUSEPPE, di Torino, 285.

CAMINO professor GIUSEPPE, di Torino, 203.
CASSIOLI AMOS, di Siena, 285.
CELENTANO BERNARDO, di Napoli, resi-

dente a Roma, 285.
CERRUTI cav. FELICE, di Torino, 286.

CHIERICI professor ALFONSO, di Reggio dell' Emilia, domiciliato a Roma, 286. CHIOSSONE EDUARDO, di Genova, 288. COGHETTI CAV. professor FRANCESCO, di

CONTI COSIMO, di Firenze, 286.
CUCINOTTI SARO, di Messina. 288.

CUCINOTTI SARO, di Messina, 288. FERRARI CARLO, di Verona, 286. FERRARI professor GIULIO CESARE, di Bologna, 286.

FERRARI MARCELLO, di Vigevano, 288. FONTANESI ANTONIO, di Reggio (Emilia), 286.

FOSELLA GIOVANNI, di Spezia, dimorante a Firenze, 288. FRANCIII ALESSANDRO di Prato, dimorante

in Siena, 286.
FRASCHERI eav. GIUSEPPE, di Genova, 286.
GANDOLFI professor FRANCESCO, di Genova, 286.

GAZZOTTO professor VINCENZO, di Padova, 287.

GONIN, di Torino, 288. GORDIGIANI MICHELE, di Firenze, 286. GRAVINA, di Palermo, E RICHTER, di Napoli, 288.

GUARDASSONI ALESSANDRO, di Bologna, 286. INDUNO GIROLAMO, di Milano, 286.

Lanfredini Alessandro, di Firenze, 286. Lefevre Carlo, di Parigi, residente a Firenze, 286.

MALATESTA cav. professor ADEODATO, di Modena, 286.

MALDARELLI FEDERIGO, di Napoli, 286. MANCINELLI CAV. GIUSEPPE, di Napoli,

MARCHESI professor LUIGI, di Parma, 286.
MARIANI CESARE, di Roma, 286.

MARKÓ ANDREA, d' Ungheria, domiciliato a Firenze, 286. MARRÓ CARLO, d'Ungheria, domiciliato a Firenze, 286. MARRÓ FRANCESCO, d'Ungheria, domiciliato a Firenze, 286.

MARTIME R. KLETTER, di Roma, 288.

MAZZA SALVATORE, di Milano, 286.

MICALI GAETANO, di Messina, 288.

MORADEI ARTURO, di Firenze, 286.

MORELLI DOMENICO, di Napoli, 286.

PAGLIANO ELEUTERIO, di Casale, domici-

liato a Milano, 286.

Perfetti cav. professor Antonio, di Firenze, 288.

PEROTTI UDOARDO, di Torino, 286.

PETARLIN DOMENICO, di Vicenza, domiciliato a Torino, 286.

PIAGGIO LUIGIA, di Genova, 287.

PICCHIANTI CANDIDO, di Firenze, 287.
PODIO ENRICO, di Venezia, 287.
PORTA (DELLA) conte CARLO, di Gubbio, domiciliato a Firenze, 286.

OUDITION OF THEIRE, 289.

PUCCINELLI professor ANTONIO, di Castelfranco, residente a Firenze, 286.

RAPISARDI MICHELE, di Catania, 287.

RIDOLFI ENRICO, di Lucca, 287.

ROI PIETRO, di Venezia, 287.

ASHATIER LUISA, di Firenze, 287.

SANCTIS (DE) GUGLIELMO, di Roma, 280.

SCROSATI LUIGI, di Milano, 287.

SCUOLA D'INCISIONE nell'Accademia di
Belle Arti di Parma, 280.

SIVALLI LUIGI, di Parma, 288. STEFFANI LUIGI, di Bergamo, residente a Londra, 287.

TRICCA ANGELO, di Borgo San Sepolero, dimorante in Firenze, 288.
USSI cav. professore STEFANO, di Firenze,

VALENTINI GOTTARDO, di Milano, 287.
VALLE (DELLA) FRATELLI, di Livorno, 287.

VANNUTELLI SCIPIONE, di Roma, 287. VERGA NAPOLEONE, di Perugia, 287. VERTUNNI ACHILLE, di Napoli, 287. WERYOET FRANCESCO, del Belgio, dimorante a Napoli, 287.

WIDER GUGLIELMO, di Prussia, residente a Roma, 287. ZAMBELLI GIAMBATTISTA, di Milano, 288. ZONA ANTONIO, di Venezia, dimorante in Milano, 287.

### CLASSE XXIV.

ALTINI-FABI FRANCESCO, di Fabriano, dimorante a Roma, 313.

ARGENTI GIOSUÉ, di Milano, 313.

BARBETTI RINALDO, di Firenze, 313.

BAZZANTI professor PIETRO E FIGLIO. di Firenze, 313.

BERNASCONI PIETRO, di Milano, \$13. BOSCHETTI BENEDETTO, di Roma, 313. CAMBI CAV. professore ULISSE, di Firen-

ze, 313.

CARDWEL HOLME, di Roma, 319.

CARONI EMANUELE, di Firenze, 313.

CASONI BERNARDO, di Firenze, 313.

CASTELPOGGI COLONBO di CATTELPO

CASTELPOGGI COLOMBO, di Carrara, dimorante a Roma, 313. CHELONI PIETRO, di Pisa, dimorante a Firenze, 313.

Firenze, 313.
CONSANI VINCENZO, di Lucca, dimorante in Firenze, 313.
CORTI COSTANTINO, di Milano, 313.

COSTOLI cav. professore ARISTODEMO, di Firenze, 313. CROFF GIUSEPPE di Torino, dimorante a

Milano, 313.

Delisi Benedetto, di Palermo, 313.

Dini professor Guseppe, di Torino, 313,

FANTACCHIOTTI professore ODOARDO, di
Firenze, 313.

Funeo Pietro, di Milano, 313. Funajoli Albino, di Volterra, dimorante a Londra, 313.

GALLETTI STEFANO, di Cento, dimorante a Roma, 313. Giusti professor Pietro, di Siena, 313.

ISOLA GIOVANNI, di Carrara, direttore dell' Accademia di Belle Arti di Massa, 313. LUCCARDI VINCENZO, del Friuli, dimorante

a Roma, 314.

Magni cav. professor Pietro, di Milano, 314.

Pari professor Clemente, di Firenze, 314.

Parenti Giuseppe, di Volterra, 314.

PIEROTTI GIUSEPPE, di Milano, 314. RIVALTA ANTONIO, di Genova, 314. ROMANELLI professor PASQUALE, di Firenze, 314.

Salvini professor Salvino, di Livorno, dimorante a Firenze, 314. Sangiorgio Abbondio, di Milano, 314. Santerelli cav. professore Emilio, di Firenze, 314.

SARROCCHI TITO, di Siena, 314. SASSO FRANCESCO, di Genova, 314. SCALETTI ANTONIO, d'Arezzo, dimorante a Firenze, 314.

SPAVENTI FILIPPO, di Venezia, residente a Firenze, 314. SPAZZI GRAZIOSO, di Verona, 314.

STRAZZA professor GIOVANNI, di Milano, 314. TANTARDINI ANTONIO, di Milano, 314.

TOMBA ALESSANDRO, di Faenza, 314.
TOPI GIOVANNI, di Volterra, 314.
VELA commendatore professor VINCENZO, di Torino, 314.

# ELENCO ALFABETICO

# DEGLI OPERAI DISTINTI CON MEDAGLIA.

(N.B. - Il numero romano indica la Classe, l'arabo la pagina.)

- ACCOSTELLO MARIA, addetta alla filanda del signor Isach Segrè di Saluzzo, XIII, 50. ACERBO CARLOTTA, lavorante nella filanda
- ACERBO CARLOTTA, lavorante nella filanda dei signori Francesco Casissa e figli di Novi, XIII, 49.
- ADAMINI GIUSEPPE, disegnatore d' ornato e professore d'architettura nello stabilimento dei fratelli Levera e C. di Torino, XIX, 219.
- AGAZZI CANDIDA, direttrice per la filatura nella filanda meccanica dei signori Butti e Soci di Villa d'Almò (Bergamo), XVI, 147.
- AGOCCIONI CLORINDA, sotto direttrice dello stabilimento serico del signor Schastiano Fantini di Tredozio (Firenze), XIII, 55.
- AIANI LUIGI, lavorante nella fabbrica di tessuti di seta del signor Giovan Battista Corti di Como, XIII, 73.
- AIMI OLIMPIA, lavorante nel setificio del signor Luigi Montagna di Parma, XIII, 52. AITALLA DOMENICO, modellatore nello stabilimento meccanico Macry o Henry di Napoli, IV, 122.
- ALBANO LUIGI, sotto-direttore della fabbrica di tessuti serici del signor Bernardo Solei di Torino, XIII, 72.
- ALBERTI DOMENICA, cucitrice di bianco presso le sorelle Caffarel di Torino, XVIII, 179.
- ALBERTINI ENRICO, cappellaio addetto alla fabbrica del signor Gaetano Albertini d' Intra, XVIII, 177.

- ALBERTONI MARIA, lavorante nel setificio del signor Pietro Abbati di Parma, XIII,
- ALESSANDRINA (Suor), direttrice del R. Ergastolo di Torino, cucitrice di bianco per le sorelle Caffarel di Torino, XVIII, 179. ALMANNI ALLEGRA, direttrice della filanda
- del signor Abram Modena di Reggio, XIII, 53. Ambrogi Marianna, direttrice dello sta-
- bilimento serico del signor Daniele Beretta d'Ancona, XIII, 52.
- AMBROGIO SPIRITO, capo-operaio nella fabbrica d'armi del signor Antonio Sichling di Torino, VI, 354. AMERIO GIUSEPPE, tessitore di stoffe di
- seta nella fabbrica dei signori Giuseppe Guillot e C., di Torino, XIII, 72. AMOROSO NICCOLA, operaio addetto al R. Arsenale di Napoli, VI, 354.
- ANASTASIO PASQUALE, filatore nel cotonificio dei signori David Vonwiller e C., nella valle di Tino presso Salerno (Napoletano), XV, 130.
- Andrea (D') Francesco e Federigo. fratelli, tessitori di lino presso la Società industriale Partenopea di Sarno (Napoli), XVI, 147.
- Andreani Enrico, addetto alla manifattura Baldantoni d'Ancona, XIX, 219.
- ANTONINI ANGIOLO, addetto alla fabbrica di cappelli dei signori Gilberto e Gherardo Peona di Lavorno, XVIII, 178.

- APPENDINO MARIA, lavorante nel setificio dei signori Tommaso e Ferdinando Assom di Villastellone (Torino), XIII, 50.
- APPIANI FRANCESCO, macchinista nella tipografia del cav. Felice Le Monnier di Firenze, XX, 253.
- Arata Rosalia, lavorante nel setificio del signor Gio. Battista Genocchi di Piacenza, XIII, 52.
- ARNAUD CARLO, assistente al filatoio dei signori Michele Bravo e figli di Pinerolo, XIII, 49.
- ARTINI DOMENICA, lavorante nella filanda del signor Antonio Mancini d'Arezzo, XIII, 53.

  ANDIA (D') FRANCESCO, lavorante nella
- fabbrica di tessuti di seta del signor Natale Aliotta di Palermo, XIII, 73.

  AUGIER GIULIO, lavorante di passaman-
- terie nella fabbrica del cav. Ambrogio Binda di Milano, XVIII, 178.
- AUREGGI GIACOMO, direttore degli stabilimenti serici dei fratelli Verza di Milano, XIII, 51.
- AURINA (D') RAFFAELLO, addetto al R. Arsenale di Napoli, VI, 334. AUSTONI FRANCESCO, lavorante negli stabilimenti serici dei signori Gio. Battista
- e fratelli Piazzoni di Bergamo, XIII, 51. BACCHETTA BATTISTA, addetto alla fabbrica dei signori Filippo Cambiaggio e
- brica dei signori Filippo Cambiaggio e Comp. di Milano, XIX, 219. BADALENCO SALVATORE, lavorante nella fabbrica di tessuti di seta dei fratelli
- Morvillo di Palermo, XIII, 73.

  BAFICO MADDALENA, lavorante nella fabbrica di tessuti di seta del signor Giovanni Janin di Zoagli (Genova), XIII, 73.
- Balbi Maria, lavorante nella filanda del signor Gio. Battista De Negri di Novi, XIII, 49.
- Balcossi Vincenzo, esperto conoscitore della canapa per l'assortimento generale de'lavori, nella fabbrica de'signori fratelli Facchini di Bologna, XVI, 147.
- Baldi Luigi, caporale carrozziere nella officina delle carrozze della società delle Ferrovie Livornesi, VIII, 380.
- Baldini Giuseppe, chimico e direttore della fabbrica di prodotti della distillazione del legno del dottor Ferdinado Nobili, all'Impraneta (Toscana), X, 487.
- Baldini Maria, lavorante nella filanda del signor Luigi Valazzi di Pesaro, XIII, 59

- BALDONI GIUSEPPE, mosaicista nella fabbrica dell'avvocato Antonio Salviati di Venezia, XI, 509.
- BALLERINI LORENZO, addetto alla manifattura dei signori Chalon e Estienne di Firenze, XIX, 219.
- BALLESTRI ANNUNZIATA, lavorante nella fabbrica de' tessnti di seta dei signori Melloni e C., di Bologna, XIII, 73.
- BANCALARI MAURIZIO, direttore della fabbrica di saponi ed essenze del signor Augnsto Pierrngues di Firenze, X, 487.
- Banchero Francesco, tessitore di velluti nella fabbrica del signor Giacomo Chichizzola di Torino, XIII, 72.
- Bandieri Fortunata, lavorante nel setificio del signor Valentino Grassi di Pistoia, XIII. 55.
- BANDINI ANNA, lavorante nella filanda del signor Giovanni Bassani di Marradi (Toscana), XIII, 54.
- BANDINI FILOMENA, lavorante nella filanda Piani e Ravagli di Marradi (Toscana), XIII, 54.
- BANFI ANTONIETTA, ricamatrice nell'Istituto de' Ciechi di Milano, XVIII, 178.
- BARACCHI PIETRO, ordinatore addetto alla fabbrica di tessuti serici del signor A. R. Fiorentino di Firenze, XIII, 73.
- BARAVALLE ANNA, lavorante nel setificio dei signori Tommaso e Ferdinando Assom di Villastellone (Torino), XIII, 50. BARAZIOLA LUIGI, addetto alla tintoria
- del signor Carlo Snrr di Como, XIII, 60.

  BARBIERI NE' FERRARI SOFIA, lavorante
  nella filanda del signor Abram Modena
- di Reggio, XIII, 52.

  BARBONE ISIDORO, lavorante nelle fabhriche unite Bigaglia, Del Medico, Errera, Coen e Flantini di Venezia, XI, 509.
- BARCALI TERESA, lavorante addetta alla filanda del signor Ginseppe Giovannoni di Firenze, XIII, 54.
- Bardi Luca, ebanista nello stabilimento Barbetti di Firenze, XIX, 219.
- BARDINI COLOMBA, lavorante nella filanda del signor Beniamino Della Croce di Pisa, XIII, 54.
- BARSI ASSUNTA, lavorante nel setificio del signor Francesco Grassi di Pistoia. XIII. 55.
- Barsi Caterina, addetta alla filanda dei signori Fossi e Bruscoli di Firenze, XIII, 53.

- BARSOTTI MADDALENA, lavorante nella filanda del capitano Antonio Cardosi-Carrara di Barga (Toscana), XIII, 55.
- BARTOLI TERESA, lavorante nella filanda del siguor Antonio Casini della Rufina (Pelago, Toscana), XIII, 54.
- BARTOMEOLI ASSUNTA, lavorante nella filanda dei signori fratelli Giardinieri di Osimo, XIII, 52.
- BASCHIO GIUSEPPE, tessitore di velluti nella fabbrica del signor Bernardo Solei di Torino, XIII, 72.
- BASILI ROSA, lavorante nel setificio del siguor Pietro Abbati di Parma, XIII, 52.
- BASILIO CARLO, direttore dello stabilimento serico dei signori Ghiglieri o Comp. di Milano, XIII, 73.
- Bassani Pierina, direttrice dello stabilimento serico del signor Giovanni Bassani di Marradi (Toscana), XIII, 54.
- BASSI FERDINANDO, chanista nella fabbrica del signor Giorgio Cena di Torino, XIX, 219.
- BASTIANINI GIUSEPPE, giardiniere del giardino botanico annesso al R. Musco di Fisica e Storia naturale di Firenze, I. 25.
- BAUCH AUGUSTO, capo tintore nel lanificio dei signori Gio. Battista Vercellone e figli di Torino, XIV, 107.
- BEANO EMILIO, capo tessitore nel lanificio dei fratelli Galoppo di Torino, XIV, 107.
- BECALLI DAVID, direttore della filanda del conto Gio. Maria Pieri-Pecci di Siena, XIII, 53.
- BEILIS DOMENICO, regolatore addetto al sctificio dei signori Francesco Picena e Comp. di Canelli (Asti), XIII, 50.
- BELLINI ANTONIA, lavorante nel setificio dei signori Luigi-Giuseppe e fratello Ronconi di Modigliana (Toscana), XIII, 55.
- BENEDETTI (DE) PIETRO, addetto alla manifattura dei signori Giuscoppe Cairoli e figlio di Milano, XIX, 220.
- BENELLI TITO, modellatore nella fabbrica di porcellane del marchese Lorenzo Ginori a Doccia (Firenze), XI, 509.
- BENFENATI CARLOTTA, lavorante nella fabbrica di tessuti di seta del signor Ulisse Melloni di Bologna, XIII, 73.
- Bensini Carlo, cappellaio addetto alla fabbrica del signor Gactano Albertini d'Intra, XVIII, 177.

- Benvenuti Assunta, lavorante nella filanda del signor Antonio Casini della Rufina (Pelago, Toscana), XIII, 54.
- BERAGO AMBROGIO, addetto all'opificio serico del signor Innocento Osnago di Milauo, XIII, 73. BERCHIELLI BENEDETTO, rilegatore di
  - mosaici presso il signor Ferdinando Vichi di Firenze, VII, 357.
- BERGAMINO GIROLAMO di Gavi, operaio nella manifattura di cotone di Voltri e Serravalle (Genova), XV, 130.
- BERNAGOZZI GIUSEPPE, contadino bolognese, costruttore d'una maciulla meccanica, IV, 122.
- BERNARCHI UMILTA, lavorante nella filanda dei signori Michele Bartoli o Comp. di Pistoia, XIII, 55.

### BERRETTA GIOVANNI, e

- BERRETTA PIETRO, lavoranti nel settificio dei fratelli Ronchetti di Milano, XIII, 51. BERRETTARI BALDASSARRE, addetto alla fabbricazione delle carte da giucco presso il signor Ferdinando Chiari di Firenze, XX 253.
- BERRUTO SPIRITO, tappezziere nello stabilimento dei fratelli Levera e Comp. di Torino, XIX, 219.
- Torino, XIX, 219.

  BERSANI GIUSEPPE, tornitore di porcellana nella fabbrica dei signori Giulio Richard o Comp. di Milano, XI, 509.
- BERTAJANA TERESA, lavorante nella filauda del signor Giuseppe Maria Moschetti di Verzuolo (Saluzzo), XIII, 50.
- BERTELLI DIONIGI, lavorante di passamanterie nella fabbrica del cav. Ambrogio Binda di Milano, XVIII, 178.
- BERTINI VIOLANTE, lavorante nella filanda del signor Enrico Bati di Luco (Toscana), XIII, 54.
- Bertollo Pietro Antonio, capo pressatore nel lanificio dei fratelli Colongo Borgnana di Torino, XIV, 107.
- BESSONE ANNA, addetta alla fabbrica di cappelli dei signori Raimondo Caviglione e Comp. di Torino. XVIII, 177.
- BEVILACQUA CLEMENTINA, direttrice del setificio dei signori Domenico ed Angelo Crestini di Sinalunga (Siena), XIII, 55.
  - BIANCA ANNA, lavorante in trine nella fabbrica Campodonico di Rapallo (Chiavari), XVIII, 178.
  - BIANCHI CAROLINA, lavorante nel setificio dei signori Domenico ed Angelo Crestini di Siualunga (Siena), XIII, 55.

- BIANCHI GIO. BATTISTA dell'Impruneta, operaio addetto alla fornace di Pelago del dottor Cammillo Puliti, XII, 529.
- BIANCHI MARIA, lavorante nella filanda del signor Luigi Zanoli di Cesena, XIII, 52.
- BIANCHI PIETRO, lavorante nella fabbrica di tessuti di seta del signor Felice Turri di Como, XIII, 73.
- BIANCHI ROSA, lavorante nella filanda del signor Luigi Zanoli di Cesena, XIII, 52. BIANCHINI ANTONIO, e
- BIANCHINI EMILIO, addetti alla manifattura del signor Gactano Bianchini di Fircuze, XIX, 220.
- BIANCHINI PIETRO, chimico tecnico nella fabbrica di porcellane del marchese Lorenzo Ginori a Doccia (Firenze), XI, 509.
- BIGLINO LORENZO, addetto alla fabbrica dei signori Filippo Cambiaggio e Comp. di Milano, XIX, 219.
- BILLI FRANCESCA. ricamatrice nel Regio Convitto del Carminello di Napoli, XVIII, 178.
  BINETTI FRANCESCO, compositore nell'of-
- ficina dell'Unione Tipografica di Torino, XX, 254.

  Bini Eufrosina, lavorante nella filanda
- del signor Agostino Arcangioli di Pistoia, XIII, 54. BINI GIUSEPPE, caporale alla miniera di
- Montanto dei signori l'ate, Figli o Comp., VI, 344.
- BIRAGHI PAOLO, fonditore nello stabilimento meccanico della Elvetica di Milano, diretto dai signori Rümele e Comp.. IV, 122. BISERNI ILDEGONDA, lavorante nella filan-
- da del siguor Francesco Giannelli della Rocca San Casciano (Toscana), XIII, 55. BLASIO GAFTANO, caporale della tintoria
- BLASIO GAETANO, caporale delle tintoric presso i signori Schlaepfer e Wenner in Salerno e Angri (Napoletano), XV, 130. BLOTTO GIOVANNI di Torino, maestro le-
- gnaiuolo, VI, 292, VIII, 280.

  BOERIS BERNARDO, fucinatore di canne
- nella R. Fabbrica d'armi di Torino, VI, 354.
- Bolgi Giuseppina, lavorante nolla fabbrica di cappelli dei signori Giacomo Cesati e figli di Milano, XVIII, 177.
- BOLLATI PAOLO, apparecchiatoro nello stabilimento nazionale Archiuto in Vaprio (Milano), XV, 130.

- BOLLEJA GIOVANNA, prima lavorante nella fabbrica di filondenti dei signori Costamagna e figlio di Torino, XV, 130.
- BONACINA GIROLAMO, lavorante nell'opificio di cascami scrici del signor Cesare Do Antoni di Milano, XIII, 52.
- BONAGUIDI ANNINA, lavorante nella filanda del signor Baldassarre Romani del Borgo a Buggiano (Pescia, Lucca), XIII, 54.
- BONANOMI SILIO, lavorante nel setificio dei fratelli Ronchetti di Milano, XIII, 51.
- BONDI PIETRO, addetto alla fabbrica del signor Giuseppe Porcasi di Palermo, XIX, 220.
- BONNATI ANTONIO, falegname nello stabilimento dei fratelli Levera e Comp. di Torino, XIX, 219.
- Bono Francesco, fabbro meccanico nel lanificio dei fratelli Antongini di Milano, XIV, 107.
- BONOMI GAETANO, lavorante di passamanteria nella fabbrica del cav. Ambrogio Biuda di Milano, XIII, 178.
- BONSIGNORE GIUSEPPE, lavorante nel setificio del signor Giuseppo Nigra di Sartirana (Pavia), XIII, 51. BONTEMPELLI ALESSANDRO, direttore de-
- gli stabilimenti serici dei signori Gio. Battista e fratelli Piazzoni di Bergamo, XIII, 51. BONTENESSI NICCOLA, lavoranto nella
- filanda del signor Angiolo Aducci di Rimini, XIII. 52.

  Boratt Luigi, capo-fabbrica dell'opificio
- serico del signor Giuseppe Vareuna di Massa, XIII, 73. BORGHERO LORENZO, assistento alla filanda del signor Michele Solari di Chia-
- vari, XIII, 50.

  BORGIII GIUSEPPE, lavorante nella falibrica di tessatti di scta del siguor Felice Turri di Como, XIII, 73.
- Borgia Francesco, addetto al lanificio del cav. Raffaello Sava di Napoli, XIV, 107
- Borsa Teobaldo, macchinista al mulino dei signori Tarditi e Traversa di Fini Alba, presso Caneo, V, 219.
- BOTTINO FELICE, operaio nella fabbrica di macini da molino del signor Mariano Massoleni di Genova, IV, 122.
- BOTTONI FRANCESCO, fattore del conte Aventi di Ferrara, III, 90.

- BOUILLET FRANCESCO, direttore dei tessuti di seta uniti nella fabbrica Ghiglieri o C. di Mitano, XIII, 72.
- BOVIO TERESA, lavorante nel setificio del dottor Michele Del Prino di Vesime, (Acqui), XIII, 50.
- Bracall Antonio, macchinista nello stabilimento delle IR. Miniero o Fonderie del ferro in Follonica (Toscana), VIII, 380.

### Braccali Isabella e

- BRACCALI UMILTÀ, lavoranti nella filanda del signor Leopoldo Tesi di Pistoia, XIII, 55.
- BRACHETTI ELIA, addetto alla fabbrica di galloni, dei signori Martini, Vindrola e C. di Torino, XVIII, 178.
- Bragonzi Teresa, lavorante nella filanda del signor Filippo Mazza d'Oleggio (Novara), XIII. 50.
- BRAMBILLA ALESSANDRO, assistente generale nella inbbrica Cusani e C. di Cassano d' Adda (Milano), XVI, 147.
- BRENA GIOVANNI, direttore delle filande del signor cav. Alberto Keller di Torino, XIII, 49.

  BRESSO ENRICO, addetto alla manifattura
- Martinotti di Torino, XIX, 219.
  Breva Felice, macchinista nell'officina
- dell'Unione Tipografica di Torino, XX, 254.

  BRICCIONI STEFANO, di Pisa, maestro legnajuolo, VI. 292.
- Brizzi Elisa, lavorante nella filanda del signor Federigo Pastacaldi di Pistoia, XIII, 55.
- BROCHIERO MARGHERITA, lavorante nella filanda del signor Giuseppe Mnria Moschetti di Verzuolo (Saluzzo), XIII, 50.
- Broggi Francesco, lavoranto di trine nella fabbrica dei signori Domenico o Angela Broggi di Cantú (Como), XVIII, 178.
- Brovero Caterina, lavorante addetta nlla filanda del signor Sansone Segrè di Vercelti, XVIII, 50.
- BRUNELLI MARIANNA, lavorante nella filanda del signor Daniele Beretta d'Aucona, XIII, 52.
- BRUNONI SOFIA, lavorante nella fabbrica di tessuti di seta del signor Giuseppe Arvotti di Roma, XIII, 73.

- BRUSADELLI GIUSEPPE, lavorante nel setificio dei signori Cesaro Bozzotti o C., di Milano, XIII, 51.
- Bruschi Annunziata, lavorante nella filanda del signor Filippo Lombezzi di San Sepolero (Toscana), XIII, 53.
- BRUTTI MARIA, lavoranto nella filanda dei signori Michele Bartoli e C., di Pistoia, XIII, 55.
- BUA LUIGI, capo tornitore nello stabilimento meccanico dei signori Huguet e Comp. di Torino, VIII, 380.
- BUCCI FERDINANDO, di Firenze, giardiniere del cav. Carlo Schmitz, I, 25.
- BULLI ANGIOLO, cappellnio presso il signor Vittorio Guerra di Firenze, XVIII, 178.
- BUONGIOVANNI ORESTE, cappellaio presso i signori Giovanni Buongiovanni e figlio, di Pistoia, XVIII, 179.
- BURRIA MARIA. lavoranto nella filanda del signor Francesco Colombo di Ceva, (Mondovi), XIII, 50.
- Buti Rosa, perfezionatrice della lavorazione dei cappelli fini di paglia nel parse di Santa Croce (Valdarno di sotto), XVI. 157.
- BUZZI VINCENZO, lavorante nella fabbrica di tessuti di seta dei signori Travella e Casella di Como, XIII, 70.
- CALCAGNO ROSA, lavorante nella filanda dei signori Francesco Casissa e figli di Novi, XIII, 49.
- CALI LETIZIA, lavorante nello stabilimento serico Romanelli e Soci di Rassina (Arezzo), XIII, 55.
- CALLEGARI MARIA, lavorante nel setificio del signor Giovan Battista Genocchi di Piacenza, XIII, 52.
- CALOSSO GUALINO TERESA, lavorante nella filanda dei signori Elia ed Emanuel Levi di Vercelli, XIII, 50.
- CAMALDA ANTONIO, direttore della fabbrica di saponi ed essenze della vedova Senês di Palermo, X, 487.
- CAMISUSSA GIUSEPPE, maestro della fabbrica di colla del signor Francesco Tiberti di Torino, X, 487.
- CAMPADELLI NE'RONCONI ELISABETTA. direttrice della filanda del signor Luigi Mauro Ronconi di Modigliana (Toscana), XIII, 55.

- CAMPODONICO GIUSEPPE, addetto alla manifattura del signor Emanuelo Descalzi di Chiavari, XIX, 219.
- CAMPODONICO TERESA, lavoratrice in trine nella fabbrica Campodonico di Rapallo (Chiavari), XVIII, 178. CAMPOVECCHI CATERINA, lavorante nella
- filanda del signor Luigi Zanoli di Cesena, XIII, 52. CANALE LUIGI, tessitore nel lanificio del
- signor Maurizio Sella in Biella (Piemoute), XIV, 107. CANEPA CARLO, di Voltri, layorante nella
- manifattura di cotone di Voltri e Serravalle (Genova), XV, 130.

  CANOCCHI CATERINA, lavorante nella film-
- da del signor Enrico Bati di Luco (Toscana), XIII, 54. CANTELLI SERAFINO, tintore nel lanificio
- dei signori Filippo Manservisi e C., di Bologna, XIV, 107.
- CANTISANI VITTORIA, ricamatrice del R. Convitto del Carminello di Napoli, XVIII, 178. CAPONE FRANCESCO, filatore nel cotoni-
- ficio del signor G. G. Egg in Piedimonte d'Alife (Napoli), XV, 130. CAPPELLI ANNA, lavorante nella filanda
- Piani e Ravagli di Marradi (Toscana), XIII, 54. CAPPELLO FRANCESCO, formatore nella
- fabbrica di porcellane dei signori Giulio Richard e C., in Milano, XI, 509. CAPPIELLO GIUSEPPE, operaio nella con-
- cia del signor Maurizio Jammy Bonnet di Castellammare (Napoli), XVII, 166. CAPRINO TERESA In GIUSEPPE, lavorante nella filanda del signor Giovanni Viola
- di Cairo (Savona), XIII, 51.

  CAPUA MICHELANGELO, tessitoro di lino
  presso la Società Industriale Partenonea
- presso la Società Industriale Partenopea di Sarno (Napoli), XVI, 147. CARANDO FRANCESCO, disegnatore, model-
- latore o professore della scuola d'ornato nello stabilimento de fratelli Levera e Comp. di Torino, XIX, 219. CARCACCI GIOVANNI, magnano nelle offi-
- eine della Pia Casa di Lavoro di Firenze, XIX, 219.
- CARLI CARLO, stipettaio nelle officine della Pia Casa di Lavoro di Firenze, XIX, 219.
- Carlini Girolamo, operaio nella concia del signor Eduardo Bossi di Napoli, XVII, 166.

- CARMIGNANI ROSALIA, lavoranto nella filanda del signor Gabbriello Sanleoniai del Bueine (Arezzo), XIII, 53.
- CAROTENUTO GIOACHINO, tessitore di cotone uello stabilimento dei signori Schlaepfer, Wenner e C., di Angri (Salerno), XV, 130.
- CARRARA GIUSEPPE fu GIOVANNI, lavorante nella filanda del signor Giacomo Galatti di Messina, XIII, 37.
- CARRÉ ANTONIO, direttore dello stabilimento serico dei signori Giuseppe Guillot e C., in Genova, XIII, 72.
- CARTOTTO COSTANTINO, capo follatore nel lanificio dei fratelli Colongo Borgnana di Torino, XIV, 107.
- CASALI MARIA vedova SOLDA, lavornnte nella filanda del signor Francesco Bedronici di Modigliana (Toscana), XIII, 55.
- CASARTELLI PIETRO, addetto alla tintoria del signor Saba Frontini di Milano, XIII, 60.
- Caselli Teresa, lavorante nella filanda dei fratelli Franchi di Brescia, XIII, 51.
- CASINI ĞIUSEPPE, addetto alla manifattura del signor Gaetano Bianchini di Firenze, XIX, 220.
- CASINI TERESA, direttrice della filanda del signor Antonio Casini della Rufina (Pelago, Toscana), XIII, 54.
  - Castagnino Antonio, addetto alla mnnifattura del signor Giacomo Descalzi di Chiavari, XIX, 219.
  - CASTANI SANTINO, direttore della fabbrica di seterie Verri e Orseniga di Milano, XIII, 73.
  - CASTELNUOVO ANTONIO, addetto alla tiutoria del signor Autonio Guglielmini di Milano, XIII, 60.
  - CATENA PIETRO, lavorante nella fabbrica di tessuti di seta del signor Luigi De Rossi di Como, XIII, 73.
  - CAVALIERE LORENZO, capo fonditore uello stahilimento meccanico Macry e Henry di Napoli, IV, 122. CAVALLERO ANTONIO, macchinista al mu-
  - lino dei signori Tarditi e Traversa, di Fini Alba presso Cuneo, V, 219.
  - CAVALLETTI SAVINA, lavorante nel setificio dei signori Giustino Giannetti e fratelli di Pistoia, XIII, 38.
  - CAVASSI suor PAOLINA, direttrice dei lavori nell'Orfanotrofio delle suore della Carità di Lecce, XVIII, 178.

- CAZZANIGA CARLO, direttore del filatoio del signor Pietro Porro di Vill'Albese (Como), XIII, 51.
- CECCALDI FORTUNATO, addetto alla manifattura del signor Giacinto Grosso di Genova, XIX, 220.
- CECCHI ANGIOLA, sotto direttrice della filanda del signor Giorgio quondam Domenico Magnani di Pescia, XIII, 54.
- CECCONI GIULIA, direttrice della filanda del signor Angiolo Cecconi d'Aiolo presso Prato, XIII, 54. CECINI ANTONIO, lavorante nelle fabbri-
- che unite Bigaglia, Del Medico, Errera, Coen e Flantini di Venezia, XI, 509. CELANDRONI MARIA, lavorante nello stabilimento serico dei fratelli Ruschi di
- Pisa, XIII, 55.

  CENA GIOVANNI, ebanista. secondo lavorante e direttore della fabbrica del signor Giorgio Cena di Torino, XIX, 219.
- CERATTO PIETRO, addetto alla fabbrica del signor Angelo Varetto di Torino, XIX, 219.
- CERTOSIO GIUSEPPE. tappezziere nella fabbrica del signor Giorgio Cena di Torino, XIX, 219.
- CERUTO (Suor), direttrice dell' Asilo Infantile di Grugliasco (Torino), cucitrice di bianco per le sorelle Caffarel di Torino, XVIII, 179.

#### CESATI CARLO e

- Cesati Marianna, lavoranti addetti alla fabbrica di cappelli dei signori Giacomo Cesati e figli di Milano, XVIII, 177.
- Ceseri Teresa, direttrice della filanda dei signori Gaspero e fratelli Rossi del Pontassieve (Toscana), XIII, 54.
- CHAPUIS GIOVANNI, direttore della fabbrica di stoffe di seta del signore Giacomo Chichizzola in Torino, XIII, 72.
- CHECCUCCI AMABILE, lavorante nella filanda del signor Lorenzo Monti del Borgo San Lorenzo (Toscana), XIII, 54.
- CHECCUCCI ENRICHETTA, addetta alla filanda del signor Pietro Bruschi del Borgo San Lorenzo (Toscana), XIII, 54.
- CHELONI PIETRO, per la parte ornativa disegnata nella spalliera del trono di S. M. il re d'Italia e ricamata nelle Scuole Magistrali superiori di Firenze, XVIII, 178.
- CHIANALE GIOVANNI, capo d'arte nel cotonificio del Penitenziario di Alessandria, XV, 130.

- CHIANI TERESA di San Lorenzo a Campi, abilissima lavorante di trecce di paglia in undici fili, addetta alla fabbrica del signor Cesare del fu Marco Conti di Firenze, XVI, 157.
- CHIARELLA GIOVANNI di Genova, capo della officina di bigiotterie dei signori Twerembold padre e figlio di Torino, VII, 357.
- Chiari Giovanni, giardiniere del marchese Carlo Torrigiani di Firenze, I, 25.
- CHIESA CARLO, direttore dello stabilimento serico dei signori Jaeger e Comp. di Messina, ¥III, 53.
- CHIOSTRI GIUDITTA, lavorante nella filanda del signor Gabbriello Sanleonini del Bucine (Arezzo), XIII, 53.
- Chiusano Luigi, finitore d'armi nella R. Fabbrica di armi di Torino, VI, 354.
- CIANI TERESA, lavorante nel setificio dei signori Luigi e fratelli Bandini di Marradi (Toscana), XIII, 54.
- CIAPETTI LORENZO, meccanico nella fabbrica di strumenti agrari del signor Benedetto Ciapetti di Castelfiorentino, IV, 122.
- CICOGNANI GAETANA, lavorante nello stabilimento serico del signor Francesco Mazzotti di Modigliana (Toscana), XIII, 55.
- CIGARDI LUIGI, direttore dello stabilimento serico del signor Pietro Porro di Milano, XIII, 51.
- CINELLI MADDALENA, lavorante nella R. Filanda di Rigutino (Arezzo), XIII, 53.
- CIOCCHETTI BERNARDO. capo-operaio presso la R. Fonderia di Torino, VI, 354. CIOMATTI LUIGI, direttore della fabbrica di cremore di tartaro del signor Carlo Bottoni di Ferrara, X, 487.
- CIONSI LUCIA, lavorante nel setificio del conte Giovanni Cozza di Orvieto, XIII, 53.
- CIPOLLA LUIGI, cappellaio presso il signor Cesare Lafarina di Palermo, XVIII, 178. CIPRIANI NICCOLÒ, torcoliere nella tipo-
- grafia del signor Gaspare Barbera di Firenze, XX, 253. CITTERIO GAETANO, direttore del setificio
  - CITTERIO GAETANO, direttore del setificio del signor Pietro Gavazzi di Milano, XIII, 51.
- CIVININI DRUSOLA, direttrice della filanda del signor Lodovico Civinini di Pistoia, XIII, 53.

- CIVITELLI MICHELE, filatore nel cotonificio del signor G. G. Egg di Piedimonte d'Alife (Napoli), XV, 130.
- COCCI GESUINA, direttrice della filanda del conte Giovan Maria Pieri Pecci di Siena, XIII, 53.
- CODURI LUIGI, addetto agli opifici serici della signora Serafina Coduri di Como. XIII, 51. COGLIO PIETRO, capo-officina dei lamina-
- COGLIO 1/TETRO, capo-officina dei laminatoi nella fabbrica di acciaio del signor Gregorini a Castro di Lovere (Bergamo), VI, 344.
- COLETTI TOMMASO, filatore nel lanificio dei signori Filippo Manservisi e C. di Bologna, XIV, 107.
- COLI CAROLINA, direttrice della filanda del signor Pellegrino Formigli di Vicchio di Mugello (Toscana), XIII, 54. COLLOREDO GIUSEPPE, direttore della ma-
- COLLORDO GIUSEPPE, direttore della manifattura dei cascami serici dei signori De-Filippi, Merzagora e Soci di Arona, XIII, 50.
- COLOMBO avv. N., direttore della filanda del signor Francesco Colombo di Ceva (Mondovi), XIII, 50.
- COLOMBO CARLO, tessitore di drappi operati nella fabbrica Ghiglieri e C. di Milano, XIII, 72.
  COLOMBO CARLO, addetto alla fabbrica di
- piano-forti dei signori Angiolo-Cesare Colombo e C., di Milano, IX, 410. Colombo Luigi, direttore generale dello
- stabilimento serico del signor cav. Alberto Keller di Torino, XIII, 49.
- COLOMBO LUIGIA, lavorante nel setificio del signor Francesco Zamara di Botticino Sera (Brescia), XIII, 51. COMELLINI TERESA. lavorante nella filan-
- da del signor Giuseppe Oppi di Bologna, XIII, 52.
- COMINAZZI MARCO di Brescia, fucinatore di canne (a proposta della Sotto-Commissione delle armi), VI, 354.
- COMMELLI CARLO, tintore nello stabilimento nazionale Archinto in Vaprio (Milano), XV, 130.
- COMO MARIA, direttrice della filanda del signor Giovan Battista De-Negri di Novi, XIII, 49.
- COMUZZI FRANCESCO, pettinatore nella manifattura dei cascami serici dei signori De-Filippi, Merzagora e Soci, di Arona, XIII. 50.

- CONFIGLIACCHI GIACOMO, lavorante di galloni di seta nella fabbrica del signor Gaspare Viganotti di Milano, XVIII, 178.
- CONSORTI MARIA, lavorante di biancheria presso il signor Giulio Sonnemana di Firenze, XVIII, 178.
- CONTI MARCO, lavorante nella fabbrica di tessuti di cotone dei signor Malan e Ceriani di Torre-Pellice (Piemonte), XV, 130.
- CONTI SERAFINO, sotto-direttore del setificio del signor Pietro Liverani di Facnza, XIII, 52.
- CONTI ROSIGNOLI MARIA, maestra direttrice dello stabilimento serico del signor Domenico Salari di Foligno, XIII, 53.
- COPPOLA RAFFAELLE, operaio addetto al R. Arsenale di Napoli, VI, 354.
- COPPINI MARIANNA di Prato, abilissima lavorante di treccie di pedali in undici fili presso il signor Agostino Masini di Firenze, XVI, 157.
- CORBONA (DEL) ANGIOLA, addetta alla R. Filanda di Rigutino (Arczzo), XIII, 53.
- CORDANI RAFFAELLO, addetto alla tintoria del signor Antonio Guglielmini di Milano, XIII, 60.
- CORDERO GARTO, regolatore addetto alla filanda del signor Isach Segrè di Saluzzo, XIII, 50. CORDONI MARIA, lavorante nella filanda
- del signor Ginseppe Vannucci di Pistoia, XIII, 54. CORRADINI GIOVANNI, pittore nella falbbrica di possella a pittore nella falb-
- brica di porcellane dei signori Giulio Richard e C., di S. Cristoforo presso Milano, XI, 509. CORSALE RAFFAELE, lavoranto nella re-
- gia fabbrica di San Leucio di Caserta presso Napoli, XIII, 73.
- CORSETTI CAROLINA, addetta alla filanda dei signori Fossi e Bruscoli di Firenze. XIII, 53.
- CORSETTI VENERANDA, lavorante nella filanda del signor Giuseppe Vannucci di Pistoia, XIII, 54.
- Corsi Teresa, ricamatrice addetta alla fabbrica del signor Eugenio Martini di Milano, XVIII, 178.
- Cortesi Giuseppe, addetto nella fabbrica del signor Giovanni Pizzuto di Palermo, XIX, 220.

- CORTI GIUSEPPE, direttore della fabbrica di tessuti di seta, Cattaneo e Petitti di Torino, XIII, 73.
- CORTI GIUSEPPE, lavorante nello stabilimento di cascami serici del signor Cesare De Antoni di Milano, XIII, 52.
- CORTI MARIA, lavorante nella filanda del signor Pietro Gavazzi di Milano, XIII, 51.
- CORTIGLIONI VINCENZA, lavorante nella filanda del signor Luigi Valazzi di Pesaro, XIII, 52.
- COSCI ANNINA, distinta tessitrice di lino nella fabbrica del signor Pietro Remaggi di Navacchio (Pisa), XVI, 147. COSCIA MARIA, lavorante nella filanda dei
- signori Francesco Casissa e figli di Novi, XIII, 49.
- COSTA GIORGIO, direttore della filanda dei fratelli Costa di Mondovi, XIII, 50.
- COSTA NICCOLÒ, addetto alla manifattura del signor Giacinto Grosso di Genova, XIX, 220. COSTA PIETRO, assistente alla filanda dei
- fratelli Costa di Mondovi, XIII, 50. Costa Rosa, lavorante nel setificio Jaeger
- e C., di Messina, XIII, 53.

  COSTA (DA) VALENTINO, capo fonditore alla fonderia della Briglia, dei signori
- Hall, Sloane e Coppi, VI, 344.
  COSTI COSTANZA, lavorante nel setificio del signor Mario Faraglia di Terni, XIII, 53.
- COUIRILLO AGOSTINO, lavorante nella R. fabbrica di tessnti serici, di San Leucio di Caserta presso Napoli, XIII, 73.
- COVERE (DE) ANGELO, addetto alla manifattura Bigaglia di Venezia, XIX, 220.
- CRISTI SCIPIONE, addetto alla manifattura del signor Pasquale Fratelli di Siena, XIX, 220.
- CRISTIANO PIETRO, lavorante nel setificio dei signori Tommaso e Ferdinando Assom di Villastellone (Torino), XIII, 50.
- CROCCO PIETRO, lavorante di camiciuolo di lana nella fabbrica dei fratelli Carlo e Luigi Crocco di Genova, XVIII, 178.
- CROCE (DELLA) EGERIA e
- CROCE (DELLA) LUISA, direttrici della filanda del signor Beniamino Della Croce di Pisa, XIII, 54. III.

- CROVARI LUIGIA, lavorante di trine nella fabbrica della signora Angela Bañco di Santa Margherita di Rapallo (Chiavari). XVIII, 178.
- CUCCHI QUIRICO, addetto alla manifattura Martiuotti di Torino, XIX, 219.
- DAGHINO ANTONIO, capo falegname o modellatore nello stabilimento meccanico dei signori Iluguet e C. di Torino, VIII. 380.
- Dalseno Anselmo, macebinista nello stabilimento meccanico della Elvetica di Milano, diretto dai signori Rümmele e C., IV, 122.
- DANIOTTI CARLO, lavorante di galloni in seta nella fabbrica del signor Gaspare Viganotti di Milano, XVIII, 178.
- DANTREYGAS CARLO, capo lavorante nella fabbrica di porcellane dei signori Giulio Richard e C. di San Gristoforo presso Milano, XI, 509.
- DAVID GIOVANNI, operaio nel cotonificio dei fratelli Challier e Boussard maggiore di Pinerolo, XV, 130.
- DAZIANO GIACOMO, Direttoro della fabbrica di tessuti serici del signor Bernardo Solei di Torino, XIII, 72.
- DEAN JOHN, capo-maestro nella fabbrica di tele da vele e da tendo dei fratelli De Angelis di Castellammare (Napoli), XVI, 148.
- DELESCHAMPS PIETRO, direttore della fabbrica di prodotti chimici dei signori Giovanni Portalupi e C. di Palermo, X, 487.
- DELLA-CHÀ ANGIOLA, lavorante nella filanda del signor Gio. Battista Bavassano d'Alessandria, XIII, 49.
- DELLE DONNE ANNA, ricamatrice nel R. Convitto del Carminello di Napoli, XVIII, 178.

  DESCALZI COLOMBO, addetto alla manifat-
- tura del signor Giacomo Descalzi di Chiavari, XIX, 219. DESEI DOMENICA, lavorante nel setificio del signor Mario Faraglia di Terni, XIII,
- DEVECCHI MARIA, ricamatrice addetta alla fabbrica del signore Eugenio Martini di
- Milano, XVIII, 178. DENT CLELIA e
- DINI ZENAIDE, lavoranti nel setificio dei signori Amato e Domenica Giovannelli di Pesaro, XIII, 52.

- DIONIGI CARLO, lavorante nella fabbrica di seterio dei signori Verri e Orseniga di Milano, XIII, 73.
- DOMENICONI MARIA, direttrice dello stabilimento serico del coute Giovanui Cozza di Orvieto, XIII, 53.
- DOMINICI EUFEMIA, maestra della filanda del signore Ernesto Magnani di l'escia, XIII, 54.
- DONATINI MARIANNA, Plavorante nella filanda dei signori Pietro e fratelli Zavagli di Palazzuolo (Toscana), XIII, 53.
- DORINI CARLO, addetto alla fabbrica di ombrelli del signor Ermanno Galli di Firenze, XVIII, 178. DOTTI EMILIA, lavorante nella filanda del
- signor Francesco Giannelli della Rocca San Casciano (Toscana), XIII, 55. DUCCI ASSUNTA, lavorante nella filanda
- DUCCI ASSUNTA, lavorante nella filanda del signor Filippo Lombezzi di San Sepolero (Toscana), XIII, 53.
- DIGINI ANTONIO, giardiniere del signor Emilio Barducci di Firenze, I, 25. DEPERRON CLAUDIO, lavorante nella fab-
- brica di seterie del signor Francesco Frullini di Firenze, XIII, 73. DURACCI LUIGI, macchinista nello stabili-
- mento meccanico dei signori Macry e Henry di Napoli, IV, 122. DURANDO MAURIZIO, operaio addetto alfa
- fabbrica di filondenti dei signori Costamagna e figlio di Torino, XV, 130. DURANTE NATALE, addetto alla manifat-
- tura Baldantoni d'Ancona, XIX, 219. DI RONI DANIELE, addetto alla tintoria del signor Celestino Devalle di Torino, XIII, 60.
- ELLI GIUSEPPE, tagliatore delle lastre e tonditore nella fabbrica di strumenti mnsicali del signor Giuseppe Pelitti di Mitano IX, 410
- lano, IX, 410.

  ENRIOTTI LORENZO, direttore del lanificio dei signori Gio. Battista Vercellone e figli di Torino, XIV, 107.
- ERCOLESSI ANNA, lavorante nella filanda del signor Luigi Valazzi di Pesaro, XIII,
- ERCOLI MARIANNA, opersia nella filanda del signor Tito Pazzi di Rocca San Casciano (Toscana), XIII, 55.
- Fabbri Domenico, operaio nella officina dei signori Gio. Battista e fratelli Baldantoni d'Ancona, IV, 122.

- FABBRI PAOLA ne' BEDRONICI, direttrice della filanda del signor Francesco Bedronici di Modigliana (Toscana), XIII, 55.
- FABBRI SETTIMIA, lavorante nella filanda del signor Giovanni Bassani di Marradi (Toscana), XIII, 54.
- FACCENDA ANNA, lavorante nella filanda del signor Vedaste Del Monte di Montebaroccio, XIII, 53.
- FAELLINI MARIANNA, lavorante nella filanda del signor Gabbriello Sauleonini del Bucine (Arezzo), XIII, 53.
- FAGGIOTTI GIOVANNI, direttore della lavorazione delle tele di canapa e cotone presso il signor Salvatore Persichetti di Ancona, XVI, 148.
- FAILLI ROSA, lavorante nella filanda della signora Assunta Luzzi d'Arezzo, XIII, 53.
  FALCHERO GIOVANNI, tessitore di velluti
- nella fabbrica dei signori Giuseppe Guillot e C. di Torino, XIII, 72.

  FALCHERO PIETRO, tessitore di velluti
- nella fabbrica dei siguori Giuseppe Guillot e C. di Torino, XIII, 72.

  FALCINI ACHILLE, addetto alla manifat-
- tura dei fratelli Falcini di Firenze, XIX, 220. FALCINI ERMINIA, lavorante di biancheria presso il signor Giulio Sonnemann di Fi-
- renze, XVIII, 178. FALCO GIUSEPPE, lavorante nel filatoio dei signori Michele Bravo e figli di Pi-
- nerolo, XIII, 49.

  FANCELLI CARLOTTA, maestra delle lavoranti nella fabbrica di cappelli di pa-
- glia del signor Gio. Giacomo Kubly di San Iacopino presso Firenze, XVI, 157. FANI DOMENICA, lavorante nella filanda Lucchesi e Marinelli di Rassina (Arezzo), XIII. 55.
- FANTINI FRANCESCA, direttrice dello stabilimento serico del signor Sebastiano Fantini di Tredozio (Firenze) XIII, 55.
- FANTINI NATALE, tessitore di stoffe di seta nella fabbrica del signor Bernardo Solei di Toriuo, XIII, 72.
- FARAUT LODOVICO, macchinista capo dell'officina meccanica del signor Enrico Decker di Torino, VIII, 380.
- FAUSTINI PLACIDO, direttoro della lavorazione del ferro presso i signori Damioli e Zattini di Pisogne (Brescia), VI, 344.
- Felicini Teresa, lavorante nella filanda del signor Gaetano Venerandi di Pesaro, XIII, 52.

- FERGNANI GAETANA, Iavorante nella filanda del signor Luigi-Manro Ronconi di Modigliana (Toscana), XIII, 55.
- FERRANDO TERESA, lavorante uella filanda del signor Emanuele Piccaluga di Gavi, XIII, 51.
- FERMARI ANNA d'ANGIOLO, lavorante nella filanda del signor Abramo Modena di Reggio, XIII, 52.
- FERRARI DOMENICA, direttrice del setificio del signor Gio. Battista Genocchi di Piacenza, XIII, 52.
- FERRARI MICHELE, capo fonditore alla fonderia di Santo Stefano dei signori Pate figli e C., VI, 344.
- FERRERO GLACOMO, maestro delle tinte a caldo nella tintoria dei signori Felice Bosio e comp. di Torino, XV, 130.
- FERRETTI FELICE, lavorante nel setificio del signor Giovanni Rossini di Terni, XIII, 53.
- FERRI ANNA, lavorante nella filanda dei signori Ginseppe e Francesco Baldesi di Marradi (Toscana), XIII, 54.
- FIDANZINI GIUSEPPE e consorte, lavoranti nella filanda dei signori Ginseppe e fratelli Ferri di Grosseto, XIII, 54.
- FIGGINI PIETRO, addetto alla fabbrica di carte da parati del signor Carlo Oggioni di Milano, XIX, 219.
- FINI ELISABETTA, lavorante nella filanda Lucchesi e Marinelli di Rassina (Arezzo), XIII, 55.
- FINO AGATA, lavorante nel R. Albergo dei Poveri di Palermo, XIII, 53.
- FIORAVANTI LUIGI, colono a Castelfiorentino (Toscana), IV, 122.
- FIGHENTINI CELESTE, lavorante nella filanda del signor Giuseppe Oppi di Bologna, XIII, 52. FIGHENTINI LUISA, direttrice dello stabi-
- limento serico Tassinari e Fiorentini di Dovadola (Toscana), XIII, 55.
- FLECH STEFANO, doratore e pittoro nella fabbrica di cristalli del signor Gio. Battista Schmid di Colle di Val d'Elsa (Toscana), XI, 508.
- FLORIANI ANANIA, sotto-direttore della tintoria del signor Pietro IInth di Como, XIII, 59.
- FONTANINI ANNA, incannatrice, addoppiatrice e piegatrice nella fabbrica di seterie Cantini, Borgognini e C., XIII, 53.

- FORMENTI FRANCESCO, direttore del setificio dei fratelli Ceriana di Torino, XIII, 49.
- FORMENTO CATERINA, O
  - FORMENTO MARIA, lavoranti nella filanda del signor Gilberto Dumontel di Mondovi, XIII, 50.
  - FORNITI EMILIO, lavorante nella fabbrica di cristalli del marchese Geremia Misciattelli di Piegaro (Perugia), XI, 508.
  - FORTI GIOVACCIINO, direttore della filanda e dei valichi dei signori Cantini, Borgognini e C., di Firenze, XIII, 53.
  - FRÆLICH GIULIO, direttore scientifico e gerente della fabbrica di garanzina dei signori David Vonwiller e C., in Ravigliano presso Castellammare (Napoli), X, 487.
  - Franchi Ermellina, lavorante nel setificio del signor Valentino Grassi di Pistoia, XIII, 55.
  - FRANCHI MARIA DELFA, direttrice della filanda del signor Federigo Pastacaldi di Pistoia, XIII, 55.
- FRANZINI PIETRO ANTONIO, fabbricatore di lame di sciabole nella R. fabbrica d'Armi di Brescia, VI, 354.
- Frati Fortunata, lavoranto nella filanda del signor Benedetto Lardinelli di Osimo, XIII, 53.
- FRIGNOCCA GIO. BATTISTA, cimatore nel lanificio del signor Maurizio Sella di Biella (Piemoute), XIV, 107. FROSI MARIA, lavorante nella filanda del
- signor Agostino Arcangioli di Pistoia. XIII, 54. FUMAGALLI FRANCESCO, direttore del setificio del signor Stefano Berizzi di Ber-
- FUMMO MARIA, direttrice dei ricami in oro e in bianco nel R. Convitto del Carminello di Napoli, XVIII, 178.

gamo, XIII, 51.

- FUSI GIUSEPPE, lavorante nel setificio dei signori Cesare Bozzotti e C., di Milano. XIII, 51.
- Gabbrielli Giuseppe, stampatore nella fabbriea del signor Girolamo Tantini di Firenze, XIII, 73.
- GABUTTI GASPARE, capo filatore nel Ianificio dei signori Gio. Battista Vercellone e figlio di Torino, XIV, 107.
- GAGGIA LEONARDO, addetto alla manifattura dei signori Giuseppe Cairoli e figlio di Milano, XIX, 220.

- GALANTOMINI ANNINA, lavorante nolla filanda della signora Assunta Luzzi di Arezzo, XIII, 53. GALATTI GIOVANNI, direttore dello stabi-
- GALATTI GIOVANNI, direttore dello stabilimento serico del signor Giacomo Galatti di Messina XIII, 38.
- GALEPPI CARLO, tiutore nel lanificio dei fratelli Autongini di Milano, XIV, 107.
- GALLINA CORIOLANO, aiuto direttore nel sctificio dei signori Zuppinger, Siber e C., di Milano, XIII, 51.
- GALLINI GAETANO, verniciatore nell'officine della Pia Casa di Lavoro di Firenze, XIX, 219.
- GALLUZZI ORSOLA, lavorante nella filanda del conte Gio. Maria Pieri-Pecci di Siena, XIII, 53.
- GAMBA AUGUSTO, addetto allo stabilimento Bigaglia di Venezia, XIX, 220.
- Gambacciani Angiolo, direttore dei telai e inventore di disegni nolla fabbrica di tessuti di lino del signor Francesco Pellegrinetti di Firenze, XVI, 147.
- GAMBARINI MADDALENA, ricamatrice nell'Istituto de' Ciechi di Milano, XVIII, 178.
- GATJENS EDOARDO, macchinista, capo dell'officina meccanica del signor Enrico Decker di Torino, VIII, 380.
- GAVIGLIO GIACOMO, sergente artificierecapo-operaio al laboratorio artifizi di Torino, VI, 354.
  GAVIRATI BENIGNO, direttore delle cuci-
- rine nel setificio dei signori Cesaro Bozzotti e C., di Milano, XIII, 51. GEMME NINA. lavorante nella filanda del
- signor Emanuele l'iccaluga di Gavi, XIII, 51. GENOVA PASQUALE, ritorcitore nella ma-
- nifattura dei cascami scrici dei signori De Filippi, Merzagora e Soci di Arona. XIII, 50.
- GENTILINI CARLO, lavorante nello stabilimento serico dei signori Scoti, Mejean e C., di Pescia, XIII, 53.
- GERVASI DOMENICA, lavorante nello stabilimento serico Tassinari e Fiorentini di Dovadola (Toscana), XIII, 55.
- GESSI BENEDETTO, lavorante nel setificio del signor Pellegrino Padoa di Cento, XIII, 52.
- GHERA CAROLINA, lavorante nel setificio del signor Sebastiano Bellini di Pistoia, XIII. 55.

- GHERARDI ELENA, direttrice del setificio del signor Francesco Zamara di Botticino Scra (Brescia), XIII, 51.
- GHESSI CARLO, capo fonditore di bronzi nello stabilimento dei fratelli Levera e C., di Torino, XIX, 219. GHILLANI CARLO, tessitore di stoffo di seta
- nella fabbrica dei signori Giuseppe Guillot e C., di Torino, XIII, 72.
- GIANGOLINI VITTORIA, lavorante nella filanda del signor Gaetano Venerandi di Pesaro XIII, 52.
- GLANI LUIGI, caporale alla miniera di Montecatini in Val di Cecina (Toscana) dei signori IIall, Sloane e Coppi, VI, 344.
  GHANNETTI ISABELLA, lavorante nella
  - filanda del signor Gherardo Gherardi di Barga (Toscana), XIII, 55.
- GIANNETTI TERESA, lavorante nella filauda del capitano Antonio Cardosi-Carrara di Barga (Toscana), XIII, 55.
- GIANNI CAROLINA, lavorante nella filanda dei signori Michele Bartoli e C., di Pistoia, XIII, 55.
- GIBONE GIUSEPPE, tessitore di velluti nella fabbrica del signor Giacomo Chichizzola di Torino, XIII, 72. GILARDONI BARTOLOMEO, meccanico ad-
- detto agli stabilimenti serici dol cav. Alberto Keller di Torino, XIII, 49. GILETTI GIOVANNI, lavorante nella filan-
- da dei fratelli Ceriana di Torino, XIII, 49. Giorgetti Eugenio, operaio nella officina dei signori Gio. Battista e fratelli Baldantoni d'Aucona, IV, 122.

### GIRARDI DOMENICA e

- GIRARDI VERONICA, lavoranti nella filanda dei signori fratelli Comboni di Limone (Brescia), XIII. 51.
- GIRAUD GIUSEPPE, lavorante nella fabbrica di tessuti di seta dei signori Cattaneo e Petitti di Torino, XIII, 73.
- GIRAUD TERESA, lavorante nella filanda dei fratelli Bellino di Rivoli (Torino), XIII, 50.
- GIRETTI ANGIOLO, direttore della filanda Gaddum di Torre Pellico (Piuerolo), XIII, 50.
- GIRODETTI BARTOLOMEO, capo filatore nel lanificio dei fratelli Sella di Torino, XIV, 107.
- GIROLAMI INNOCENTE, lavorante nella fabbrica di tessuti di seta dei signori Melloni o C. di Bologna, XIII, 73.

GIULIANELLI CASIMIRRA, lavorante addetta alla filanda del cav. Ernesto Magnani di Pescia, XIII, 54.

GIUSSANI GAETANO e

GIUSSANI INNOCENTE, addetti alla fabbrica di ricami del signor Filippo Giussani di Milano, XVIII, 178.

GIUSSANI LUIGI, direttoro della fabbrica di seterie del signor Filippo Ginssani di Milano, XIII, 73.

GIUSTI CHERUBINA, direttrice, e

GIUSTI MARIA, lavorante della filanda dei signori cav. Giorgio Magnani e figlio di Pescia, XIII, 53.

GONNELLI SOFIA, lavorante nella filanda del capitano Antonio Cardosi-Carrara di Barga (Toscana), XIII, 55.

Gonzi Latino, intagliatore nello stabilimento Barbetti di Firenze, 219.

GOODE, giardiniere del principe Demidoff, a San Donato presso Firenze, I. 25.

GOTTARDI AMBROGIO, intarsiatore in metalli, legni ec. nella manifattura del signor Giuseppe Spelnzzi di Milano, XIX, 219.

GOTTARDI ANTONIO, lavorante addetto alla tintoria del signor Saba Frontini di Milano, XIII, 60.

GOTTARDI GIACOMO, addetto alla tintoria del signor Celestino Devalle di Torino, XIII, 60.

GOTUSSO MARIA, lavorante in trine e ricami nella fabbrica del signor Emanucle Campodonico di Rapallo (Chiavari), XVIII, 178.

GRAMIGNI EGISTO, pittore nella fabbrica di porcellane del marchese Lorenzo Ginori alla Doccia (Firenze), XI, 509.

GRANDE (DEL) ALESSANDRO, addetto allo stabilimento del cav. Amerigo Viti di Volterra, XIX, 220.

GRANDI EMILIO, direttore e maechinista della filanda dei signori cav. Giorgio Magnani e figli di Pescia, XIII, 53.

GRASSI FRANCESCA, lavorante nel setificio del signor Agostiuo Arcangioli di Pistoia, XIII, 54.

Graziàni ne' Biondi Marianna, lavorante nel setiticio Mughini e Ravagli di Marradi (Toscana), XIII, 54.

Graziani Costanza, lavorante nel setificio della signora Marianna Mazzi vedova Ricci di Meldola (Forli). XII1, 52. Grazzini Michele, direttore della fabbrica di giaggiolo del marchese Carlo Strozzi di Firenze, V, 219.

GROSSI GIOVANNINO, addetto alla tintoria del signor Saba Frontini di Milano, XIII, 60.

GROSSI MARIA, direttrice dello stabilimento serico del signor Francesco Mazzotti, di Modigliana (Toscana), XIII, 55.

GROSSI RAFFAELLO di Firenze, costruttore di grandi obiettivi acromatici, ec. nell'officina del cav. prof. Gio. Battista Amici, IX, 410.

GRUPPO dei due direttori per la trattura: Conti Angiolo e Bianchi Exrico, nel setificio dei signori Cesare Bozzotti e C. di Milano, XIII, 51.

GRUPPO delle 89 filatrici della filanda del signor Corrado Hoz di Fossonibrone, XIII, 52.

GRUPPO delle filatrici addette alla filanda del dottor Michele Del Prino di Vesime (Acqui), XIII, 50.

GRUPPO dei quattro direttori dei filatoi: CAVALLI CARLO, ZARI GIUSEPPE, CA-STELNUOVO LUIGI e ALBERTI DOME-NICO, nel sctificio dei signori Cesare Bozzotti e C. di Milano, XIII, 51.

GRUPPO delle filatrici: BARTOLI VITTO-RIA, BATTISTELLI MARIA, CHIAPPINI ASSUNTA e BARTOLONI MARIA, addette alla filanda dei signori A. Conti e C., di Fossombrone, XIII, 53.

GRUPPO delle filatrici: BAULI ROSA. CA-PODAGI, CATRENA, BERNETTI AGRIP-PINA, ROMITI ANNINZIATA, RAPA ROSA, CONTI ANTONIA, PULISCHI ANTONIA, GROTOLI LLDEGONDA, PATRIZI COLOM-BA e PULISCHI ANNUNZIATA, addette alla filanda del signor Pietro Liverani di Faenza, XIII, 52.

GRUPPO delle filatrici: BELBUSTI ANNA, CAPUDAGLIO SERAPINA. BERNACCHIA ASSUNTA e SPALACCI MARIA, addette alla filanda dei signori A. Conti e C., di Fossombrone, XIII, 53.

GRUPPO delle filatrici addette alla filanda del signor Pietro Bruschi del Borgo San Lorenzo (l'oscana), XIII, 54.

GRUPPO delle filatrici addette al setificio dei signori fratelli Padovani di Codogno, XIII, 51.

GRUPPO delle filatrici addette al setificio dei signori Giovan Maria, Maffio e Filippo fratelli Rossi di Sondrio, XIII, 51.

- GRUPPO delle filatrici e voltatrici; ciec, RAMELIO MADDALENA, vedova FLEA, ARLORIO CATERINA, ROVIGLIO MADDALENA, ERSTA MADDALENA, TRABLENA, TESTA MADDALENA, RAMELO ANNA, GRILLO ANTONINA. BARBERO MARIA e BERNOCCO MAGNIHER INFORMATIONI FILIPPO TARGITI E C., di Brà (Alba), XIII, 50.
- GRUPPO degli operai addetti al setificio del signor Stefano Berizzi di Bergamo, XIII, 51.
- GRUPPO delle operaie del setificio del siguor Stefano Berizzi di Bergamo, XIII,51.
- GRUPPO delle quattro filatrici: MANDELLI GIOVANNA, VALTORTI CATERINA, POL-LASTRI ROSA e CHIRICA MARIA, addette al setificio dei signori Cesare Bozzotti e C., di Milano, XIII, 51.
- GRUPPO delle sorelle Pellero addette alla filanda dei signori Filippo Tarditi e C., in Brà (Alba), XIII, 50.
- GRUPPO di tatte le filatrici addette allo stabilimento scrico del signor Giosnè Palazzeschi di Città di Castello, XIII, 53.
- GUERRA GIUSEPPÉ, direttore nella fabbrica di tessuti serici dei signori Ghiglieri e C., di Milano, XIII, 73.
- GUERRA LODOVICA, addetta alla fabbrica di cappelli del signor Vittorio Guerra di Firenze, XVIII, 178.
- GUIDUCCI LUCREZIA, e
- GUIDUCCI ROSA, addette al setificio del signor Giovanni Guiducci di Arezzo, XIII. 55.
- Ileinich Ermanno, direttore della fabbrica d'aceto del signor Maurizio Laschi di Vicenza, V, 219.
- sehi di Vicenza, V, 219.

  HUBNER FRANCESCO, capo-tintore nel lanificio dei fratelli Sella di Torino. XIV, 107.
- IACOMUCCI MARIA, lavorante nella filanda del signor Vedaste del Monte di Montebaroccio (Pesaro), XIII, 53.
- IDER MARIA, lavorante nel setificio dei signori fratelli Beretta di Padenghe (Brescia), XIII, 51.
- scia), AIII, 51. IGNESTI FERDINANDO, di Firenze (a proposta della Sotto-Commissione delle armi). VI. 354.
- INNOCENTI LEONE, modellatore nella fabbrica di porcellane del marchese Lorenzo Ginori a Doccia (Firenze), XI, 509.
- lppolito Giovanni, cappellaio presso il signor Cesare Lafarina di Palermo, XVIII, 178.

- KNAUTE GIOVANNI, pittore e doratore nella fabbrica di cristalli del marchese Geremia Misciattelli di Piegaro (Perugia). XI, 508.
- LAIGNIER GIUSEPPINA, lavorante di passamanterie nella fabbrica del signor Bernardo Solei di Torino, XVIII, 178.
- LAMIONI RANIERI, addetto alla manifattura del signor Pasquale Franci di Siena, XIX, 220.
- LAMPERTI GIOVANNI, lavorante nella fabbrica di tessuti di seta dei signori Francesco Riva e C., di Como, XIII, 79.
- LANCIA CORRADO, lavorante nella fabbrica di tessuti di seta dei siguori fratelli Morvillo di Palermo, XIII, 73.
- LANDINI LUIGI, compositore nella tipografia del signor cav. Le Monnier di Firenze, XX, 253.
- LANFREDINI ALESSANDRO, per la figura disegnata nella spalliera del trono di S. M. il re d'Italia, e ricamata nelle Scuole Magistrali di Firenze, XVIII, 179.
- LANINI LUCIA, lavorante nella filanda del signor Antonio Rota di Chiari (Breseia), XIII. 51.
- LATTUADA CATERINA, direttrice della filanda del signor Vincenzo Rigone di Vigevano, XIII, 51. LAZZARINO GIOVANNI, direttore della fi-
- landa del signor Gilberto Dumontel di Mondovi, XIII, 50.

  LEMOINE PIETRO e FRANCESCO, lavoranti
- nella fabbrica di cristalli del signor Gio. Battista Schmid in Colle di Val d' Elsa (Toscana). XI, 508. LENCI FRANCESCO, valigiaio nella fabbri-
- ea dei signori fratelli l'assaglia di Firenze, XVII, 166. LENTALI LUIGI, tessitore di drappi ope-
- rati nella fabbrica Ghiglieri e Comp. di Milauo, XIII, 72. LIMONI LUIGI, addetto alla manifattura
- Ciacehi di Firenze, X1X, 220. LIPPINI MARIA, Iavorante di biancheria
- presso il signor Giulio Sonnemauu di Firenze, XVIII, 178. LIVERANI LUISA vedova LEPRI, lavorante
- nello stabilimento serico del signor Francesco Mazzotti di Modigliana (Toscana), XIII, 55. LIVI ASSUNTA, lavorante nella filanda dei
- signor Baldassarre Romani del Borgo a Buggiano (Lucca), XIII, 54.
- LOMBARDI ANNA, lavorante nel setificio del signor Ciro Ronchi di Medola (Forli), XIII, 52.

- LOMBARDI CARLO, filntore e torcitore nello stabilimento serieo dei signori Cantini, Borgognini e Comp. di Firenze, XIII, 53.
- Borgognini e Comp. di Firenze, XIII, 53. LOMBARDI STEFANO, cappellaio addetto alla fabbrica Caviglione di Torino, XVIII, 177.
- LOMBRA MARIA MICHELA, tessitora nel cotonificio del signor G. G. Egg di Piedimonte d'Alife (Napoli), XV, 130.
- LOMI CANDIDA, lavorante nel setificio del signor Sebastiano Bellini di Pistoia, XIII, 55.
- LONGO LORENZO, addetto al lanificio dei signori Lorenzo Zino e figli di Carnello (Sora, Napoli), XIV, 107.
  LOTTI ANTONIA, lavorante nella filanda
- dei fratelli Sandrucci di San Casciano (Firenze), XIII, 54. LOVATO GIUSEPPE di Padova, cappellaio
- presso il signor Vincenzo Monti di Faenza; XVIII, 178.

  LUCIANO VINCENZO, vice-direttore dello
- stabilimento meccanico dei signori Huguet e Comp. di Torino, VIII, 380. LUDER LEOPOLDO, addetto alla fabbrica di ombrelli del signor Ermanno Galli
- di Firenze, XVIH, 178.
  LUNA ALOISIA. lavorante nel setificio dei signori fratelli Briganti-Bellini di Osimo, XIII, 53.
- LUNGHINI FRANCESCO, di Lovere, maestro al maglio nelle ferriere del signor Francesco Zitti di Lovere (Clusone, Bergamo), VI, 344.
- LURASCHI LUIGI, lavorante nella fabbrica di seterie Verri e Orseniga di Milano, XIII, 73.
- LUSINI GIOVANNI, direttore delle officine del R. Museo di Storia Naturale di Firenze, V, 219 — VI 292.
- LUXARDO FRANCESCO, sorvegliatore dei lavori nella fabbrica di tessuti di lino del signor Antonio Luxardo di Navaechio (Pisa), XVI, 148.
- MACIII ROSALIA. lavorante nel R. Albergo dei Poveri di Palermo, XIII, 73.
- MAGAGNINI DARIO, addetto alla manifattura dei signori Francesco Parri e figlio di Livorno, XIX, 219.
- Maggini Caterina, lavorante nella filanda del signor Olivo Masi di Capannoli (Pisa), XIII, 54.
- MAGGIO PAOLO, lavorante nella fabbrica di tessuti di seta del signor Natale Aliotta di Palermo, XIII, 73.

- MAGIONCADA GIUSEPPE, filatore nel lanificio dei fratelli Autongini di Milano, XIV, 107.
- MAGNANI CARLOTTA, addetta alla filanda del signor Lodovico Civinini di Pistoia, XIII, 53.
- MAGNELLI RICCARDO, addetto alle officine del R. Museo di Storia Naturale di Firenze, V, 219.
- MAGNETTI EMILIO, capo seggiolaio nello stabilimento dei fratelli Levera e Comp. di Torino, XIX, 219.
- MAGNI GIUSEPPE, pittore nella fabbrica di maioliche dei signori Carocci, Fabbri e Comp. di Gubbio, XI, 509.
- Magni Luigi, incaricato di attendere ai valiebi negli stabilimenti serici dei fratelli Verza di Milano, XIII, 51.
- MAIA ANTONIO, direttore della filanda del signor Lorenzo Siccardi di Ceva, XIII, 50.
- MAINA FRANCESCO, capo della fabbrica di tessuti di seta dei fratelli De Ferrari di Genova, XIII, 73.
- Mainone Agata e Greco Angiola, lavoranti nel setificio Jaeger o Comp. di Messina, XIII, 53.
- MALAVITA ROSA, ricamatrice nel R. Convitto del Carminello di Napoli, XVIII, 178. MALERBA ALESSANDRO, ebanista o co-
- struttore nella manifattura del signor Giuseppe Speluzzi di Milano, XIX, 219. MANCINI ANTONIETTA di Brozzi, cucitrice
- di cappelli di paglia presso il signor Gio. Giacomo Kubli di Sant'Iacopino presso Firenze, XVI, 157. MANCINI METILDE, direttrice della filanda
- del signor Antonio Mancini d'Arezzo, XIII, 53.
- MANFRÈ GIUSEPPE, addetto alla fabbrica del signor Giuseppe Porcasi di Palermo, XIX, 220.
- Mantellero Battista, e
- MANTELLERO GIOVANNI, lavoranti nella fabbrica di cappelli dei signori Stefano e fratelli Mantellero di Sagliano (Piemonte), XVIII, 177.
- MARANGHI ALESSANDRO, cappellaio presso il signor Vittorio Guerra di Firenze, XVIII, 178.
  - MARCHESI AGNESE, lavorante nella filanda del signor Olivo Masi di Capannoli (Pisa), XIII, 54.
  - MARCHETTI TERESA, lavorante nel setificio del signor Benedetto Lardinelli di Osimo, XIII, 52.

- MARCHETTI TORELLO, addetto alla manifattura del siguor Pasquale Franci di Siena, XIX, 220.
- MARFORIO GIOVANNI, torcitore nella manifattura dei cascami serici dei signori De Filippi, Merzagora e Soci di Arona, XIII, 50.
- MARIANI RAPFAELE, direttore della filanda del signor Domenico Salari di Foligno, XIII, 53.
- MARINI ALESSANDRA, lavorante nel setificio dei signori Domenico e Caterina coniugi Masetti di Fano, XIII, 52.
- MARINI ISAGARE, lavorante nella manifattura del signor Giacinto Grosso di Genova, XIX, 220.
- MARINI MARIA, di San Giorgio a Colonica, abilissima lavorante di trece di paglia in undici fili, addetta alla fabbrica del signor Cesare del fu Marco Conti di Firenze, XVI, 157.
- MARLAN OTTAVIA, lavorante di passamanterie nella fabbrica del signor Bernardo Solei di Torino, XVIII, 178.
- MARTANO ANTONIETTA, ricamatrice nel R. Convitto del Carminello di Napoli, XVIII, 178.
- MARTINEZ AGOSTINO, lavorante nella fabbrica di tessuti di seta dei fratelli Morvillo di Palermo, XIII, 73.
- MARTINI ADELAIDE, direttrice della filanda del signor Giorgio quondam Domenico Magnani di Pescia, XIII, 54.

  MARTINI AMBROGIO, direttore del valico
- del signor Anton Maria Pizzorni di Rossiglione (Genova), XIII, 50. MARTINI GIUSEPPE, addetto alla fabbrica
- de' ricami del signor Eugenio Martini di Milano, XVIII, 178.
- MASETTI AURELIA, lavorante nel setificio dei signori Domenico e Caterina coniugi Masetti di Fano, XIII, 52. MASPERO GIUSEPPE, lavorante nella fab-
- brica di tessnti di seta dei signori Francesco Riva e C., di Como, XIII, 73.
- MASSA FRANCESCO, direttore della filanda dei signori A. Conti e C., di Fossombrone, XIII, 53.
- Massardo Carlo, assistente alla filanda del signor Gio. Battısta Bavassano d'Alessandria, XIII, 49.
- MASSI ANGIOLA, MASSI ASSUNTA e MASSI FILOMENA, addette alla filanda del signor Domenico fu Francesco Massi di Monterchi (Arezzo), XIII, 53.

- MARSIMINO ANGELA, lavorante nella filanda dei fratelli Costa di Mondovi, XIII, 50. MATTIGLI MARIANNA, direttrice della filanda del cav. Zanobi Pasqui di Firenze, XIII, 54.
- MATTIOLI PAOLO di Milano, cappellaio presso il signor Viucenzo Monti di Faenza, XVIII, 178.
- MAZZA SALVATORE, figlio, capo operaio nella fabbrica d'armi del signor Salvatore Mazza di Napoli, VI, 354.
- MAZZANTI FRANCESCO, lavorante di passamanterie nella fabbrica del signor Giulio Sabatini di Bologna, XVIII, 177.
- MAZZETTI CAMMILLO, capo apparecchiatore nel lanificio del siguor Luigi quondam Giuseppe Pasquim di Bologna, XIV, 107.
- MAZZOLA LUIGI, tessitore di drappi diversi nella fabbrica Osnago di Milano, XIII, 73.
- MAZZOLETTI TERESA, lavorante nella filanda del signor Francesco d'Antonio Ferrari di Codogno, XIII, 51.
- MAZZOLI CESARE, intagliatore nello stabilimento Barbetti di Firenze, XIX, 219. MAZZONI FRANCESCA, lavorante nella filanda del signor Tito Pazzi della Rocca
- San Casciano (Toscana), XIII 55. MAZZONI FRANCESCO, operaio nella valigeria e selleria dei signori Santi Talamucci e figli di Firenze, XVII, 166.
- MEDINI PIETRO, capo della fabbrica di tessuti serici dei signori Melloni e C., di Bologna, XIII, 73.
- MELOTTI GAETANO, direttore generale della fabbrica dei pettinati di canapa presso i signori fratelli Facchini di Bologna, XVI, 147.
- MENGHETTI MARIA, lavorante nella filanda dei signori Pietro e fratelli Zavagli di Palazzuolo (Toscana), XIII, 53.
- MENGOZZI MARIA, ricamatrice nell'Istituto de' Ciechi di Milano, XVIII, 178.
- MENICI ASSUNTA, direttrice della filanda Bolognini-Rimediotti di Pistoia, XIII, 55. MERCALLI ANGIOLA, lavorante nella filanda del signor Vincenzo Rigone di Vigevano, XIII, 51.
- MERCATALI MATILDE, direttrice dello stabilimento serico Piani e Ravagli di Marradi (Toscana), XIII, 54.
- MERIGGIOLI CESARE, direttore della falbrica di stufe del signor Giovanni Furlani di Firenze, XI, 510.

- MERLINI FEDERIGO, lavorante nella filanda Bolognini-Rimediotti di Pistoia, XIII, 55.
- 55. MESSA GIULIO, lavorante di passamanterie nell'opificio del cav. Ambrogio Binda di Milauo, XVIII, 178.
- MEUNIER MICHELE, capo tessitore nel lanificio del signor Francesco Rossi di Schio (Veneto), XIV, 107.
- MEYRNEIS PIETRO, direttore dello stabilimento serico dei signori Scoti, Mejean e C. di Pescia, XIII, 53.
- MICHELOTTI GIUSEPPA, lavorante nella filanda del signor Giorgio quondam Domenico Magnani di Pescia, XIII, 54.
- MICHIELI ANTONIO, costruttore di strumenti geodetici e fisici nell'officina del dottor Paolo Rocchetti di Padova, IX, 410.
- MILANESCHI LUISA, lavorante nel setificio del signor Giovanni Guiducci di Arezzo, XIII, 55.
- MILANESI GIUSEPPE, addetto allo stabilimento del cav. Amerigo Viti di Volterra, XIX, 220.
- MINELLI PIETRO, abilissimo per la fabbricazione dei tessnti lisci di lino addetto all'oplicio dei signori G. B. Melano e figli di Poirino (Torino), XVI, 147.
- MINUTI LUIOI, compositore nella tipografia del signor Ferdinando Chiari di Firenze, XX, 253.
- MIRABELLO MARGHERITA, lavorante nella filanda del signor Gio. Battista Bavassano d'Alessandria, XIII, 49.
- MISCHIANTI SENOFONTE, pittore nella fabbrica di maioliche dei signori Carocci, Fabbri e C. di Gubbio, XI, 509.
- Modesti Ambrooio, addetto alla tintoria del signor Carlo Surr di Como, XIII, 60.
- Monaco Luigi, addetto al lanificio del cav. Raffaello Sava di Napoli, XIV, 107. Moncara Francesco, cappellaio presso
- MONDETTI ANTONIO, direttore della fabbrica di tessuti di lino del signor Giulio
- Tenchini di Pralboino (Brescia), XVI, 147.

  MONTAONI LUIOI, di Bibbiani, giardiniere
- Montaoni Luioi, di Bibbiani, giardinier del marchese Cosimo Ridolfi, I, 25.
- Montanaro Caterina, lavorante di busti presso i signori Lnigi Grosso e C. di Torino, XVIII, 178.

m.

- MONTE (DEL) SALVADORE, lavorante nel sctificio del signor Michele Lega di Brisighella (Ravenna), XIII, 52.
- Monterosi Paola, lavorante nella filanda del signor Tito Pazzi della Rocca San Casciano (Toscana) XIII, 55.
- MONTI FERDINANDO, cappellaio presso il signor Vincenzo Monti di Faenza, XVIII,
- MONTRASSI GAETANA, lavorante nella filanda dei signori Piatti e Comp. di Piacenza, XIII, 52.
- MONTRUCCHIO CARLO, lavorante di passamanterie nella fabbrica del signor Bernardo Solei di Torino, XVIII, 178.
- Monzani Martino, lavorante nello stabilimento di cascami serici del signor Cesare De Antoni di Milano, XIII, 52.
- MORAIA NAPOLEONE, addetto alla fabbrica di carte da parati del signor Carlo Oggioni di Milano, XIX, 219.
- MORANDI PAOLA, lavorante di biancheria presso la signora Elisa Brunetti di Fi-
- renze, XVIII, 170.

  MORELLI FRANCESCO, addetto al cotonificio del signor Francesco Zeppini di Pontedera (Toscana) XV, 130.
  - MORELLI PIETRO, addetto alla fabbrica di ricami del signor Filippo Giussani di Milano, XVIII, 178.
  - MORELLO MADDALENA, lavorante di trine nella fabbrica della signora Angela Bafico di Rapallo (Genova), XVIII, 178.
- MOSCA BARTOLOMMEO, operaio nella valigeria e selleria dei signori fratelli Lichtemberger di Torino, XVII, 166. MOSCA LAURA, lavorante nella filanda dei
- fratelli Giardinieri di Osimo, XIII, 52. MOSCHIARDI FEDELE, addetto alla tintoria del signor Antonio Guglielmini di Milano, XIII, 60.
- Mozzi Carolina, addetta alla filanda dei signori Piatti e C. di Piacenza, XIII, 52.
- MUOINI METILDE, lavorante nel setificio dei coniugi Masetti di Fano, XIII, 52.
- NANNELLI CAROLINA, lavorante nella fabbrica di tessuti di seta del signor Benvenuto Maffei di Firenze, XII, 74.
- NANNONI REGINA, maestra della filanda dei signori Gaspero e fratelli Rossi del Pontassieve (Toscana), XIII, 54.
- NAPOLI COSTANZA, lavorante di trine nell'Orfanotrofio delle Suore della Carità di Lecce, XVIII, 178.

- NARDINI ADELE, lavorante nel setificio dei signori Giustino o fratelli Giannetti di Pistoia, XIII, 38.
- NASINI MARIA, lavorante nella filanda dei signori fratelli Giardinieri di Osimo, XIII,
- NATALI ANGIOLO, directore dello stabilimento serico dei signori Zuppinger, Siber e Comp. di Bergamo, XIII, 51.
- NATTOLI MARIANNA, lavorante nella filanda del signor Federigo l'astacaldi di l'istoia, XIII, 55.
- NAVA GIUSEPPE, cappellaio addetto alla fabbrica del signor Gaetano Albertini d'Intra (Pallanza), XVIII, 177. NERI GAETANA, lavorante nella filanda
- del signor Francesco Bedroncini di Modigliana (Toscana), XIII, 55. NENOZZI GIUSEPPE, direttore della fab-
- NEROZZI GIUSEPPE, direttore della fabbrica di tessuti di seta del signor Ulisse Melloni di Bologna, XIII, 73.
  - NEROZZI VINCENZO, lavorante nella fabbrica di tessuti di seta del signor Ulisse Melloni di Bologna, XIII, 73. NESTI PIETRO, addetto alla manifattura
- dei signori Chalon e Estienne di Firenze, XIX, 219. NECO EVASIO, capo-operaio nella R. Fon-
- deria di Torino, VI, '354.

  NICCO GIUSEPPE, sergente foriere d'artiglieria, addetto all'arsenale di Parma.
- VI, 354.

  NICCOLETTI MARIA TERESA, lavorante nella filanda del signor Pietro Manzini
- NICOLAI GIUSEPPE, addetto alla fabbrica del signor Giuseppe Porcari di Palermo, XIX. 220.

di Marano, XIII, 52.

- NIGOLA GIUSEPPA, sorvegliatrice della filanda del signor Luigi Masini di Calvenzano (Treviglio), XIII, 51.
- NIGRA ANTONIO, mosaicista nella fabbrica dell' avvocato Antonio Salviati di Venezia, XI, 509.
- NISTRI MARIANNA, direttrice della filanda del signor Giuseppe Giovannoni di Firenze, XIII. 54.
- NIZURITO GIUSEPPE, capo fognatore nella fabbrica di strumenti agrari dei signori Gauthier e Comp. di Torino, IV, 122.
- NOVATI CELESTE, lavorante nella filanda del signor Francesco d'Antonio Ferrari di Codogno, XIII, 50.

- NUGOLI AMALIA, lavorante nella filanda del signor Baldassarre Romani del Borgo a Buggiano (Pescia, Lucca). XIII, 54.
- NUTI GAETANO, montatore in capo delle carrozze nella officina della Società delle ferrovie livornesi, VIII, 380.
- ODDONE ANTONIO, macchinista nella filanda del signor Lorenzo Siccardi di Ceva (Cunco), XIII, 50.
- ODDONE MARIA, direttrice della filanda del signor Emanuele Piccaluga di Gavi, XIII, 51.
- ODERA GIUSEPPE, direttore delle bozzoliere nella filauda del signor Lorcazo Siccardi di Ceva (Caneo), XIII, 50. OFFICINA dei marmi per la costruzione
- della facciata di Santa Croce di Firenze, XII, 536. OPERAI della fabbrica di marmi artifi-
- ciali del marchese Gio. Pietro Campana di Napoli, XII, 525. ORECCHIA MARIA, lavorante nella filanda
- del signor Samuel Treves di Vercelli, XIII, 50.

  ORLANDINI FRANCESCO, lavorante nella
- fabbrica di tessuti di seta del signor Francesco Frullini di Firenze, XIII, 73.
- ORMEZZANO GIUSEPPE, capo cimatore nel lanificio dei fratelli Sella di Torino, XIV, 107. ORSUCCI ANICETA, lavorante nel setificio
- del signor Francesco Grassi di l'istoia, XIII, 55. OSTINI ANNIBALE, incaricato della dire-
- zione della filanda negli stabilimenti serici dei fratelli Verza di Milano, XIII, 51. Otto Carlo, macchinista nello stabilimento della Elvetica di Milano, diretto
- dai signori Rümmele e Comp., IV, 122.

  OTTORELLO GIOVANNI, operaio nella valigeria e selleria dei fratelli Lichtemberger di Torino. XVII. 166.
- PAGGI FRANCESCO, lavorante nella manifattura del signor Gio. Battista Canepa di Chiavari, XIX, 219.
- PAMPANA GUGLIELMO, preparatore di Tassidermia nelle officine del R. Musco di Storia Naturale di Firenze, V, 219.
- Paniani Ortensia di San Donato in Poggio, abilissima lavorante di treccie di paglia in undici fili, addetta alla fabbrica del signor Cesare del fu Marco Conti di Firenze, XVI, 157.

- PANICUCCI MARIANNA, addetta alla filanda del signor Olivo Masi di Capannoli, XIII, 54.
- XIII, 54.

  PANIGADA PIETRO, maestro di fucina presso i signori Damioli e Zattini di Pisorne

(Brescia), VI. 344.

- Panizza Antonio, soppressatore nel lanificio del signor Maurizio Sella di Biella (Picmonte), XIV, 107.
- Panzieri Luigi, addetto alla manifattura del signor Luigi Zampini di Firenze, XIX, 219.
- PAOLETTI PORZIA, lavorante nel setificio dei signori Domenico ed Angiolo Crestini di Sinalunga (Siena), XIII, 55.
- PAOLI ANTONIO, addetto alla manifattura dei signori Chalon e Estienne di Firenze, XIX, 219.
- PAOLINI ASSUNTA, filatrice e piegatrice uclla filanda del signor Antonio Mancini di Arezzo, XIII, 53.

  PAOLINI FILOMENA, direttrice della filanda
- Lucchesi e Marinclli di Rassina (Arezzo), XIII, 53. PAOLINI GAETANO, magnano nelle officine
- della Pia Casa di Lavoro di Firenze, XIX, 219. PAOLINI MADDALENA, lavorante nello sta-
- bilimento serico Romanelli e Soci di Rassina (Arezzo), XIII, 55. PAPI GAETANO di Firenze, tintoro delle paglie nella fabbrica dei signori T. Vysc
- e figli di Prato (Toscann), XVI, 157.

  PARAVALLO PASQUALE, lavorante addetto
  al setificio dei fratelli Ceriana di Torino,
- PARDINI VALENTE, direttore della filanda del cav. Francesco Roncioni di Pisa, XIII,
- PARELLO AGOSTINO, intagliatore, disegnatore e capo squadra nella fabbrica del signor Giorgio Cena di Torino, XIX, 219.
- PARENTI ROSA, lavorante nella filanda della signora Assunta Luzzi di Arezzo, XIII, 53.
- PARRAVICINI FELICE, direttore della filanda del signor Pietro Porro di Milano, NIII, 51.

### Parri Giovanni, e

- PARRI ORESTE, addetti alla manifattura dei signori Francesco Parri e figli di Livorno, XIX, 219.
- Parfiti Stella, lavorante nella filanda del signor Lorenzo Monti del Borgo San Lorenzo (Toscana), XIII, 54.

- PASCAL LUIGI, direttore della R. fabbrica di tessuti serici di San Leucio di Cascrta presso Naroli XIII 73
- presso Napoli, XIII, 73.

  Pasqualetti Antonio, nddetto allo stabilimento del cnv. Amerigo Viti di Vol-
- terra, XIX, 220.

  PASQUINELLI LUIGI, lavorante di stufe nella fabbrica dei frutelli Cecchi di Firenze, XI, 510.
- PASQUINI GASPERO, stipettaio nelle officine della Pia Casa di Lavoro di Firenze, XIX. 219.
- Passarini Raffaello, addetto al lanificio del eav. Raffaello Savn di Napoli, XIV, 107.
- PASTORE MARIA, lavorante nella filanda dei signori Elia ed Emanuel Levi di Vercelli, XIII, 50.
- PATARA DOMENICO, meceanico nello stabilimento serico del conte Cozza Giovanni di Orvieto, XIII, 53.
- PAVIN BENVENUTO, direttore dei lavori nel R. Albergo dei Poveri di Palermo, XIII, 73.
- PEIRETTI MICHELE, tessitore di stoffe di seta nella fabbrica del signor Bernardo Solei di Torino, XIII, 72.
- Pelitti Carlo, capo-artefice nella fabbrica di strumenti musicali del signor Giuseppe Pelitti di Milano, IX, 410.
- Pellegrini Luigi, direttore della filanda del signor cay. Ernesto Magnani di Pescia, XIII, 54.
- Pellegrino Giuseppe, chanista disegnatore, primo lavorante e direttore della fabbrica del signor Giorgio Cena di Torino, XIX, 219.
- PENOTTI ROSA, lavorante nella filanda del signor Filippo Mazza d'Oleggio (Novara), XIII, 50.
- Perico Carolina, lavorante nella filanda del signor Luigi Masini di Calvenzano (Treviglio), XIII, 51.
- Perini Tito, intagliatore nello stabilimento Barbetti di Firenze, XIX, 219.

  Perino Cesare, lavorante ebanista nello
- stabilimento dei fratelli Levera di Torino, XIX, 219. PERRETTI GIO. BATTISTA, addetto all'opi-
- ficio serico del signor Ferdinando Brivio di Milano, XIII, 73.
- Peruzzi Nazarena, lavorante nella filanda del signor Daniele Beretta d'Anconn, XIII, 52.

- Pescifieri Rosa, lavoranto nel setificio del signor Pietro Abbati di Parma, XIII, 52.
- Petrelli Verdiana, maestra nella R. Filanda di Rigutino (Arezzo), XIII, 53. Peverelli Luigi lavorante nella fabbrica
- di seterie dei signori Travella e Casella di Como, XIII, 70.
- PIACENTINI MARIANNA, lavorante nella filanda del signor Gherardo Gherardo di Barga (Toscana), XIII, 55.
- PIANA MARIA. lavorante nella filanda del signor Giuseppe Oppi di Bologna, XIII, 52. PIANA SECONDO, capo tessitore nel lani-
- ficio dei fratelli Galoppo di Torino, XIV, 107. PIANTANIDA FRANCESCA, lavorante nella
- filanda del signor Filippo Mazza di Oleggio (Novara), XIII, 50.
- PICCIOLI MARIA, lavorante nella filanda del signor Pietro Manzini di Murano, XIII, 52. PICCOLO ANTONIO, stampatore a rouleaux
- presso i signori Schlaepfer e Wenner in Salerno o Angri (Napoletano), XV, 130. PICHI FERDINANDO, addetto alla fabbrica
- di cappelli dei signori Gilberto e Gherardo Peona di Livorno, XVIII, 178. PIER-GIOVANNI DOMENICO addetto alla
- manifattura Baldantoni d'Ancona, XIX, 219. PIERI ERMINIA, lavorante nella filanda del signor Ginseppo Vannucci di l'istoia.
- XIII, 54.

  PIERI IACOPINA, direttrice dollo stabilimento serico dei fratelli Ruschi di Pisa; XIII. 55.
- PIERI MARIA, lavorante nel setificio dei signori Giustino e fratelli Giannetti di Pistoia, XIII, 38.
- PIERINI LUISA, e
- PIERINI SALOME, lavoranti addette alla filanda del signor Angiolo Cecconi d' Aiolo presso Prato, XIII, 54.
- PIERRUGUES DOMENICO, primo lavorante e preparatore nella profumeria del signor Augusto Pierrngues di Firenze, X, 487.
- PIERUCCI FRANCESCO, preparatore nel R. Museo di Pisa, VI, 292.
- PIETRI APOLLONIO, caporale alle miniere di Rio (Toscana), VI, 344.

- PIGNATA GIUSEPPE, lavorante nel filatoio dei signori Michele Bravo o figli di Pinerolo, XIII, 49.
- PILOTIER ANGIOLA, lavorante nella filanda dei fratelli Bellino di Rivoli (Torino), XIII, 50.
- PINTUCCI COSIMO, direttore della filanda dei signori Fossi e Bruscoli di Firenze, XIII, 53.
- PIOTTI LUIGI, direttore della filanda del signor M. G. del fu Jacob Diena di Modena, XIII, 52.
- PIOVANO CARLO, tessitoro di stoffe di seta nella fabbrica del signor Giacomo Chichizzola di Torino, XIII, 72.
- PISTONE GIOVANNI, semolaio del mulino dei signori Tarditi e Traversa di Fini Alba (Cuneo), V, 219.
- PIVIDOR GIOVANNI, addetto allo stabilimento del signor cav. l'ietro Bigaglia di Venezia, XIX, 220.
- PIZZI CLEMENTE, tessitore di drappi operati nella fabbrica Osnago di Milano, XIII, 73.
- PIZZORNI ORAZIO dirottore del setificio del signor Anton Maria l'izzorni di Rossiglione (Genova), XIII, 50.
  - Pizzuto Santi, addetto alla fabbrica del signor Giovanni Pizzuto di Palermo, XIX, 220.
- PLETESTEINER ANGIOLA, lavorante nella fabbrica di cappelli dei signori Giacomo Cesati e figli di Milano, XVIII, 177.
- PLONER GIORGIO, arrotatore di cristalli nella fabbrica del signor Gio. Battista Schmid in Colle di Val d'Elsa (Toscann), XI, 508.
- PODIO ENRICO, addetto alla manifattura del signor avv. Antonio Salviati di Venezia, XIX, 220.
- POGGI MARIA, lavorante nel setificio del signor Ciro Ronchi di Meldola (Forli), XIII, 52.
- Poggiali Angiolo, costruttore di strumenti geodetici nell'officina del siguor Corrado Wolf di Firenze, IX, 410.
- POGGIO LORENZINA fu GIUSEPPE, lavorante nella filanda del signor Giovanui Viola di Cairo (Savona), XIII, 51.
- POGGIOLINI MARTA NE' NERI, addetta alla filanda del signor Luigi Mauro Ronconi di Modigliana, XIII, 55.
- POGGIOLINI ROSA, addetta alla filanda dei signori Luigi e fratelli Bandini di Marradi (Toscana), XIII, 54.

- POGLIANI AGOSTINO, lavorante nella fabbrica di bottoni ec., dei signori Taccini, Lertora e C., di Milano, XVIII, 177.
- Lertora e C., di Milano, XVIII, 177.

  POGLIOTTI CARLO, uno dei migliori lavoranti nella cartiera dei fratelli Avondo di Serravalle-Sesia (Biella), XX, 253.
- POLI LUIGI, lavorante di passamanterie nella fabbrica del signor Giulio Sabatini di Bologna, XVIII, 177.
- POLLI GIUSEPPE bronzista, montatore e costruttore nella manifattura del signor Giuseppe Speluzzi di Milano, XIX, 219.
- POMERO GIACOMO, Inogotenente d'artiglieria, addetto alla R. Fonderia di Torino, VI, 354.
- POMPEI FILOMENA, lavorante nella filanda del signor Gaetano Venerandi di Pesaro, XIII, 52.
- POMPIGNOLI MADDALENA, lavorante nel setificio dei signori Luigi-Giuseppe e fratello Ronconi di Modigliana (Toscana), XIII, 55.

### Pons Carlo, e

- Pons Franco, addetti alla tintoria del signor Antonio Pons di Firenze, XIII, 60. Porciani Anna, lavorante nel setificio del
- signor Francesco Grassi di Pistoia, XIII, 55. PORTA ANTONIO addetto alla manifattura dei signori Giuseppe Cairoli e figlio di
- Milauo, XIX, 220.

  POTENZA PASQUALE, costruttore di strumenti di fisica nell'officina del signor
- Filippo De l'alma di Napoli, IX, 410.

  POZZI DOMENICO, modellatore in terraglia
  nella fabbrica dei signori Giulio Richard
- e Comp. di Milano, XI, 509.

  Pozzo Francesco, lavorante nella manifattura del signor Gio. Battista Canepa
- di Chiavari, XIX, 219.

  PRÀ (DEL) DOMENICO, capo meccanico nel lanificio del signor Francesco Rossi di Schio (Veneto), XIV, 107.
- PRADE GIUSEPPE, lavorante nella fabbrica di tessuti di seta dei signori Ferdinando Riva e Comp. di Como, XIII, 73.
- PRADELLI TERESA, lavorante nella filanda del signor Pietro Manzini di Marana, XIII, 52.
- PRANDI LODOVICA, direttrice della filanda del dottor Michele Del Prino di Vesime, XIII, 50.
- PROSPERI CARLO, lavorante calzolaio nella officina della Pía Casa di Lavoro di Firenze, XVII, 166.

- Pucci Attilio, giardiniere capo nel giardino botanico aunesso al R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze, I, 25.
- PUCCINI NE' BIAGI GESUALDA, cucitrice di cappelli di paglia finissimi, presso il signor Faustino Buti di Santa Croce (Valdarno di sotto), XVI, 157.
- PUGLIESE EMANUELE, lavorante nella filanda del signor Samuel Treves di Vercelli, XIII, 50.
- QUARANTA SABATO ANTONIO, filatore nel cotonificio dei signori David Vonwiller e Comp. nella Valle di Tino presso Salerno (Xapoletano), XV, 130.
- RADI VINCENZO, compositore delle paste silicali e degli smalti, nella fabbrica dell'avvocato Autonio Salviati di Venezia, XI, 509.
- RAGONESI APPOLLONIA, lavorante nel setificio del signor Ciro Ronchi di Meldola (Forli), XIII, 52.
- RANIERI MEROPE, lavorante nella filanda del signor Lodovico Civinini di Pistoia, XIII, 53.
- RASTRELLI FERDINANDO di Prato, capo dei modellatori di cappelli di paglia col ferro, nella fabbrica dei signori T. Vyse e figli di Prato, XVI, 157.
- RASTRELLI ZELINDA di Brozzi, esperta cucitrice di cappelli di paglia, addetta alla fabbrica Vyse e figli di Prato, XVI, 157.
- RAVAIOLI TERESA, lavorante nella filanda della signora Marianna Mazzi vedova Ricci di Meldola (Forli), XIII, 52.
- RECALCATI DAVID, lavorante uella fabbrica di tessuti di seta del signor Ferdinando Brivio di Milano, XIII, 73.
- REDA GREGORIO, capo assortitore delle lane presso i fratelli Colongo Borgnana di Torino, XIV, 107. REGIBUS (DE) TOMMASO, caporale alla miniera di Locarno (Val Sesia) dei si-
- REGONDI GIUSEPPE, addetto alla fabbrica di carte da parati del signor Carlo Oggioni di Milano, XIX, 219.
- REINOTTI MARIA, addetta alla filanda del signor Sansone Segrè di Vercelli, XIII, 50.
  - REMAGGI MATTEO, direttore e inventore dei disegni dei Roscendochs, nella fabbrica del signor Pietro Remaggi di Navacchio (Pisa), XVI, 147.
  - RENAI SERAFINA, addetta alla filanda del signor Giuseppe Giovannoni di Firenze, XIII, 54.

- REPETTO MARIA, lavorante nella filanda | RIVA ORSOLA, lavorante nel setificio del del signor Gio. Battista De Negri di Novi, XIII, 49.
- REPETTO NICCOLETTA, lavorante nel setificio del signor Anton Maria Pizzorni di Rossiglione (Genova), XIII, 50.
- REVERCHON PASQUALE, addetto al lanificio dei signori Lorenzo Zino e figli di Carnello (Sora, Napoli), XIV, 107.
- RICCA MARIA, lavorante di busti presso i signori Luigi Grosso e Comp. di Torino, XVIII, 178.
- RICCI EUSTACHIO, addetto alla manifattura Ciacchi di Firenze, XIX, 220.
- RICCI FRANCESCO, direttore della filauda Giomigniani e Comp. di Lucca, XIII, 54.
- RICCI PASQUALE, lavorante in ferro nella officina di Daniele Torelli di Luco (Toscaua), IV, 122. RICCI PERFETTA, lavoraute nello stabili-
- mento serico Romanelli e Soci di Rassina (Arezzo), XIII, 55.
- RICCIARDI CHIARA, Invorante nella filanda del signor Francesco Gianuelli di Rocca San Casciano (Toscana), XIII, 55.
- RICCO TERESA, direttrice della filanda del signor Leopoldo Tesi di l'istoia, XIII, 55. RICCO VIOLA, direttrice della filanda Nieri
- e Lenci di Lueca, XIII, 54. RICKARD TOMMASO, direttore della lavorazione alla miniera di Sarzanello ed alla fonderia di l'ertusola dei signori E. Fra-
- RIGHI PALMA, lavorante nella filanda del signor Corrado Iloz di Fossombrone. XIII. 52.

nel e Comp., VI, 344.

- RIGHINI CESARE, proto nella tipografia del eav. Felice Le Monnier di Firenze, XX,
- RIMOLDI SEVERINO, espertissimo nella filatura meccanica del lino e capo meccanico nella fabbrica dei signori Cusani e Comp. di Cassano d'Adda (Milano), XVI, 147.
- RINDI ANICETO, direttore della filanda del cav. Augusto De Gori di Siena, XIII,
- RINZI GIACOMO di Milano, cesellatore (a proposta della Sotto-Commissione per le armi). VI. 354.
- RISARO CAROLINA, direttrice del setificio del signor Giuseppe Nigra di Sartirana (Pavia), XIII, 51.

- signor M. G. fu Jacob Diena di Modena, XIII, 52.
- RIVA PAOLO, lavorante nella fabbrica di tessuti di seta del signor Luigi De Rossi di Como, XIII, 73.
- RIVA ROSA, lavorante nel setificio del signor M. G. del fu Jacob Diena di Modena, X111, 52.

#### RIZZOLI ANTONIO, e

- RIZZOLI MARIA, lavoranti nel setificio del signor Pellegrino l'adoa di Ceuto, XIII,
- ROASIO MICHELE, regolatore addetto alla filanda del signor Giuseppe Maria Moschetti di Verzuolo (Saluzzo), XIII, 50.
- RODI LORENZO, addetto alla manifattura dell'avv. Antonio Salviati di Veuezia, XIX, 220.
- Rolando Giovanni di Pietro, lavorante nella fabbrica di cappelli dei signori Stefano e fratelli Mantellero di Sagliano (Piemonte), XVIII, 177.
- ROMANELLI ASSUNTA, lavorante nella fabbrica di tessuti di seta del signor Francesco Frullini di Fireuze, XIII, 73
- ROMANELLI CESIRA, lavorante di biancheria presso la signora Elisa Brunetti di Firenze, XVIII, 178.
- ROMANELLI GIULIA, lavorante di biancheria presso la signora Elisa Brunctti di Fireuze, XVIII, 178. RONCAROLO BARBERA, Invorante nella filanda del signor Samuel Treves di Ver-
- celli, XIII, 50. RONCAROLO ROSA, lavorante nella filanda de' signori Elia ed Emanuel Levi di Vercelli, XIII, 50.

#### ROSATI ADRIANO, e

- ROSATI ANNUNZIATA, addetti alla fab-brica di seterie del signore Giuseppo Arvotti di Roma, XIII, 73.
- ROSSI ANGIOLA, lavorante nel setificio del signor Luigi Montagua di Parma, XIII,
- Rossi Giovanni, capo tintore nel lanificio dei signori Vanzina Sala e C. di Lesa (Pallanza), XIV, 107.
- Rossi Giovanni, verniciatore nelle officine della Pia Casa di Lavoro di Firenze. XIX, 219.
- ROSSI MICHELE, capo officina e montatore di macchine, nella fabbrica del conte Guglielmo De Cambray-Digny iu Mugello (Toscana), IV, 122.

- ROSSINI ANNA MARIA, lavorante nel sctificio del signor Giovanni Rossini di Terni, XIII, 53. ROSSO GIACOMO, macchinista nell'officina
- Rosso Giacomo, macchinista nell'officina meccanica del signor Enrico Decker di Torino, VIII, 380.
- Rossotto Paolo, direttore della fabbrica di tessuti serici dei fratelli Bellacomba di Torino, XIII, 73.
- ROTANDO AGOSTINO, lavorante nella fabbrica di tessuti scrici Cattaneo e Petitti di Torino, XIII, 73. ROVEDA GIUSEPPA, direttrice del setificio
- del signor Giuseppe Nigra di Sartirana (Pavia), XIII, 51. . ROVELLI GAETANO, compositore dell'Evangelario edito dal conte Francesco Mini-
- scalchi Erizzo di Verona, XX, 254. Rua Pietro, direttore della filanda dei
- fratelli Vagnone di Torino, XIII, 50.

  RUBIERI BONIFACIO, tessitore di velluti
  nella fabbrica del signor Giacomo Chi-
- chizzola di Torino, XIII, 72.

  RUFFINO PIETRO, tessitore di velluti nella fabbrica del signor Bernardo Solei di Torino, XIII, 72.
- RUGGERI LUCIA, direttrice alla torcitura nella filanda meccanica dei signori Butti e Soci di Villa d'Almè (Bergamo), XVI, 147.
- RUGINELLI AMALIA, lavorante nel setificio del signor Luigi Montagna di Parma, XIII, 52.
- RUOZI GIUSEPPE, lavorante nella filanda Vecchi-Todi di Reggio, XIII, 52. RUSCA LUCIA, lavorante nella fabbrica di
- seterie dei fratelli Bellacomba di Torino, XIII, 73.
- RUTTIGERS FEDERICO, da Solingen, capo operaio nella fabbrica d'armi del signor Antonio Sichling di Torino, VI, 354.
- RUZZA PIETRO, capo lavorante nella fabbrica di macini da molini del signor Luigi Blanc di Genova, IV, 122. SABATINI PALMA, lavorante nel setificio
- del signor Pietro Liverani di Faenza, XIII, 52. SACCHI AMOS, tagliatore nello stabilimento
- nazionale Archinto in Vaprio (Milano), XV, 130.
- Salani Margherita, lavorante nella filanda dei signori Paolo e avv. Vincenzo Coiari di Fivizzano, XIII, 55.

- SALVADORI ANTONIO, lavorante nelle fabbriche unite Bigaglia, Del Medico, Errera, Coen e Flantini di Venezia, XI, 509.
- Salvini Elena, lavorante in biancheria presso la signora Elisa Brunetti di Firenze, XVIII, 178.
- SALVINI LUIGI, operaio carrozziere nella officina della Società delle ferrovie livornesi, VIII, 380.
- SANGUINETTI EMANUELE, lavorante nella manifattura del signor Giovan Battista Canepa di Chiavari, XIX, 219.
- SANGUINETTI GIOVAN BATTISTA, addetto alla manifattura del signor Emanuelo Descalzi di Chiavari, XIX, 219.
- Sanguinetti Giovanni, tessitore di stoffe di seta nella fabbrica del signor Giacomo Chichizzola di Torino, XIII, 72.
- SANGUINETTI GIUSEPPE, addette alla manifattura del signor Giacomo Descalzi di Chiavari, XIX, 219.
- SANTAMBROGIO ANTONIO, tessitore di drappi operati nella fabbrica Osnago di Milano, XIII, 73.
- Saracco Elena, addetta alla filanda dei signori Francesco Picena e C., di Canelli (Asti), XIII, 50.
- Sarana Cerruti Angiola, addetta alla filanda del signor Sansone Segrè di Vercelli, XIII, 50.
- SARONNI DOMENICO, lavorante nella fabbrica di tessuti serici del signor Ferdinando Brivio di Milano, XIII.
- SARTORI CHIARA, e SARTORI MARIA, lavoranti nella fabbrica
- di tessuti di seta dei signori Piatti e C., di Piacenza, XIII, 73. SARTORI MICHELE, lavorante nella fab-
- brica di tessuti di seta dei fratelli Bellacomba di Torino, XIII, 73. SARTORIS GIOVAN BATTISTA, regolatore addetto alla filanda dei fratelli Bellino
- addetto alla filanda dei fratelli Bellino di Rivoli (Torino), XIII, 50.
- SCAMUZZI PASQUALE, addetto alla fabbrica di cappelli dei signori Gilberto e Gherardo Peona di Livorno, XVIII, 178. SCARZELLA FELICITA, lavorante nella fi-
- landa del signor Francesco Colombo di Ceva (Mondovi), XIII, 50. SCATOLINI DOMENICA, lavorante nel R. Albergo dei Poveri di Palermo, XIII,
- SCHEDA TERESA, lavorante nel sctificio Mughini e Ravagli di Marradi (Toscana).
  - Mughini e Ravagli di Marradi (Toscana), XIII, 54.

- SCHIAVI CARLO, lavorante di galloni in seta nella fabbrica del signor Gaspare Viganotti di Milano, XVIII, 178.
- SCHÖEN FERDINANDO, addetto alla fabbrica di pianoforti del signor Giacinto Aymonino di Torino, IX, 410. SCIORTINO RAFFAELE, lavorante nella
- fabbrica di tessuti serici del signor Natale Aliotta di Palermo, XIII, 73. SCOPPETTA GIOVANNI, pettinatore, assor-
- titore e impaccatore di filati presso la Società industriale Partenopea di Sarno (Napoli), XVI, 147.
- SCRIMENTI GIUSEPPE, addetto alla fabbrica del signor Giovanni Pizzuto di Palermo, XIX, 219.
- SEGALA-FAVA ANGIOLINA, lavorante nella filanda dei fratelli Comboni di Limone (Brescia), XIII, 51. SERAFINI FERDINANDO, proto nella tipo-
- grafia del signor Gaspare Barbera di Firenze, XX, 253. SERANTONI DEMETRIO e SILVIO, model-
- latori di fossili nel R. Museo di Pisa. VI, 292. SERRA-GROPPELLI FRANCESCO, capo della
- fabbrica di tessuti serici del signore Innocente Osnago di Milano, XIII, 73.

  SERRA-GROPPELLI PIETRO, lavorante nella fabbrica di tessuti di seta del signore
- Giovan Battista Corti di Como, XIII, 73.
  SESTI MARIANNA di Legnaia, esperta cucitrice di cappelli di paglia presso il signor Giovanni Giacomo Kubli di San Jacopino presso Firenze, XVI, 157.
- SETTEMBRINI FRANCESCA, direttrice della filanda del signor Corrado Hoz di Fossombrone, XIII, 52.
- Sicurani Fulvia vedova Bassi, maestra di ricamo nelle Scuole Magistrali femminili superiori di Firenze, XVIII, 178.
- Minin superiori di Firenze, XVIII, 178.
  Signorini Luigi, addetto alla fabbrica
  di ombrelli del signor Ermanno Galli di
- Firenze, XVIII, 178.

  SIGNORINI REMOLI MARIA, maestra nella filanda del signor Domenico Salari di Foligno, XIII, 53.
- SIMI LOBENZO, capo fabbrica nella officina dell'ingegnere professor Angelo Vcgni a Seravezza, IV, 122.
- SIMONETTI MADDALENA, lavorante nello stabilimento serico dei fratelli Ruschi di Pisa, XIII, 55.

- SKUK ANTONIO, direttore e primo lavorante di cordami nella fabbrica del signor Salvatore Persichetti d'Ancona, XVI, 148.
- SOFFICI MARIANNA, lavorante nella filanda dei signori fratelli Sandrucci di San Casciano (Firenze), XIII, 54.
- SOLA GIACOMO, addetto alla fabbrica di galloni dei signori Martini, Vindrola e C. di Torino, XVIII, 178.
- SOLAINI ANNA, lavorante nella filanda dei signori Giuseppe e Francesco Baldesi di Marradi (Toscana), XIII, 54.
- Solari Francesco, addetto alla manifattura del signor Emanuele Descalzi di Chiavari, XIX, 219.
- SOLARI GIOVANNETTA, lavorante nella filanda del signor Michele Solari di Chiavari, XIII, 50.
- SOLARI LUIGIA, lavorante nella filanda suddetta, XIII, 50. SOLDANI TERESA, lavorante nella filanda
- del signor Enrico Bati di Luco (Toscana), XIII, 54.

  SOMALE GIUSEPPE, direttore del filatoio
- del signor Giovanni Angiolo Moschetti di Boves (Cuneo), XIII, 50. SOMMA RAFFAELLO, operaio nella concia
- del signor Maurizio Jammy Bonnet di Castellammare (Napoli), XVII, 166. SPANNOCCHI PETRO, direttore chimico della fabbrica di saponi del signor Luigi Turchi di Pontelagoscuro (Ferrara), X,
- 487.

  SPINARDI GIOVANNI, capo-officina nella fabbrica d'acciaio del signor Andrea Gregorini di Castro (Bergamo), VI, 344.
- STACCIONI STEFANO, direttore dello stabilimento serico dei signori Giuseppe Guillot e Comp. in Torino, XIII, 72.
- STAMPETTA PIETRO, disegnatore nella fabbrica di smalti ec. dell'avvocato Antonio Salviati di Venezia, XI, 509 e XIX,
- STEFANI TERESA, lavorante nella filanda del signor Gherardo Gherardi di Barga (Toscana), XIII, 55.
- STEFANINI MARIA, lavorante nella filanda del signor Lorenzo Monti del Borgo San Lorenzo (Toscana), XIII, 54.
- STEIGER ENRICO, direttore tecnico del cotonificio dei signori David Vonwiller e Comp. nella Valle di Tino presso Salerno (Napoletano), XV, 130.

- STRADIS (DE) TERESA, lavorante di trine nell'Orfanotrofio delle Suore dolla Carità di Lecce, XVIII, 178.
- SUES GIUSEPPE, direttore del lanificio del signor Fraucesco Rossi di Schio (Veneto), XIV. 107.
- SURATI DIONIGI, tessitore di drappi operati, nella fabbrica Ghiglieri e Comp. di Milano, XIII, 72.
- SURR DOMENICO, lavorante nella fabbrica di tessuti di seta dei siguori Travella e Casella di Como, XIII, 70.
- SUTTON GIOVANNI, vice-direttore dello stabilimento della Società Auonima Bolognese per la filatura della canapa, XVI,
- iognese per la matura dena canapa, XVI, 147. TACCHI GIOVANNI, addetto alla manifattura Ciacchi di Firenze, XIX, 220.
- TADINI GIOVANNA, lavorante nella filanda del signor Luigi Masini di Calvenzano (Treviglio), XIII, 51.
- TANA PIETRO ANTONIO, capo-fabbrica dello stabilimento Della Befia di Genova, IV, 122.
- TANGERINI VIOLANTE, lavorante in passamanterie nella fabbrica del signor Giulio Sabatini di Bologua, XVIII, 177.
- TABABUSI MARIA, lavorante nella filanda dei signori Giuseppe e Francesco Baldesi di Marradi (Toscana), XIII, 54.
- TARDITI ANTONIO, direttore della filanda dei signori Filippo Tarditi e Comp. di Brà (Alba), XIII, 50.
- TASSINARI ROSA vedova RASPONI, lavorante nello stabilimento serico Tassinari e Fiorentini di Dovadola (Toscana), XIII, 55.
- TAVELLA CARLO, cappellaio addetto alla fabbrica dei signori Pietro Borre e Comp. di Torino, XVIII, 178.
- TERLIZZI ATTILIO, lavorante nella fabbrica di seterie dei signori Pietro Cristofani e figlio di Firenze, XIII, 63.
- TESSANDORI LUIGI FEDERIGO, fabbro nella fabbrica di carrozze dei fratelli Passaglia di Firenze, XVII, 166.
- TETTAMANTI ABBONDIO, lavorante nella fabbrica di tessuti di seta del signor Gio. Battista Corti di Como, XIII, 73.
- TIRELLI TERESA, direttrice della fabbrica dei cappelli di truciolo del signor Tito Benzi di Carpi (Modena), XVI, 157.
- TOFANI ANGIOLO, proto nella tipografia del signor Gaspare Barbèra di Firenzo, XX, 263.

- Tofani Caterina, lavorante nella filanda dei signori Piatti e Comp. di Piacenza, XIII, 52.
- Tomalino Filippo, addetto alla tintoria del signor Carlo Surr di Como, XIII, 60.
- TOMELLINI ROSA, lavorante nella filanda del signor Vedaste Del Monte di Montebaroccio (Pesaro), XIII, 53.
- TOMMEI MARIA, lavorante nel setificio del signor Valentino Grassi di Pistoia, XIII, 55.
- TONDINI MARIA fn FRANCESCO, lavorante nella filanda dei signori Pietro e fratello Zavagli di Palazzuolo (Firenze), XIII, 53.
- TORELLI AMEDEO, capo-doratore nello stabilimento dei fratelli Levera e C. di Torino, XIX, 219.
- TORTELLI ANTONIO, maestro calzolaio nella officina della Pia Casa di Lavoro di Firenze, XVIII, 166.
- TORTOLI EGISTO, lavoratore in cera nello officine del R. Museo di Storia Naturale di Firenze, V, 219.
- TREVISI PIETRO, fabbro ferraio nella officina del signor Gio. Battista Fissore di Tortona, IV, 122.
- TROCCHIO IGNAZIO, artista alla prima compagnia maestranze nell'arsenale di Torino, VI, 354. TROMBETTI ILARIO, capo-filatore nel lani-
- ficio del signor Luigi quondam Giuseppe Pasquini di Bologna, XIV, 107. TURATI DOMENICO, modellatore e cesellatore nella manifattura del signor Giu-
- seppe Speluzzi di Milano, XIX, 219. TURCHINI CARLO, fabbro presso il signor Gaspero Ciani di Firenze, VII, 363.
- VACCA GIOVANNI, abilissimo per la fabbricazione dei tessuti di lino operati, addetto alla fabbrica dei signori G. B. Mclano e figli di Poirino (Torino), XVI, 147.
- VALENTI FRANCESCO, cappellaio presso i signori Giovanni Buongiovanni e figlio di Pistoia, XVIII, 179.
- VALENTINI ADELAIDE, lavorante nel setificio dei signori Luigi-Giuseppe e fratello Ronconi di Modigliana (Toscana), XIII, 55.
- VALLA GADANO, tessitore nel lanificio dei signori Filippo Manservisi e C. di Bologua, XIV, 107.
- VALLE MARIA, lavorante in trine nella fabbrica del signor Emanuele Campodonico di Rapallo (Chiavari), XVIII. 178.

- Valtorta Maria, lavorante nell'opificio serico del signor Pietro Gavazzi di Milano, XIII, 51.
- VANDAGNOTTO VINCENZO, addetto alla tintoria del signor Celestino De Valle di Torino, XIII, 60. VANNI NE TAMBURINI MARIA, lavorante
- nel setificio Mughini e Ravagli di Marradi (Toscana), XIII, 54. VANNUCCI TOMMASO, cassaio nella fabbrica di carrozze dei fratelli Passaglia
- di Firenze, XVII, 166.
- VARETTO BARTOLOMMEO, e
- VARETTO FELICE, addetti alla fabbrica del signor Angelo Varetto di Torino, XIX, 219. VAROLI LUIGI, lavorante nella fabbrica
- di hottoni, ec. dei signori Taccini, Lertora e C. di Milano, XVIII, 177. VARRIALE PASQUALE, capo operaio nella
- VARRIALE PASQUALE, capo operato nella fabbrica d'armi presso lo stabilimento Salvatore Mazza di Napoli, VI, 354.
- VASSALO CATERINA, addetta alla filanda del signor Isach Segrè di Saluzzo, XIII. 50. VASSENA FEDELE, tappezziere nello sta-
- bilimento dei fratelli Levera e C. di Torino, XIX, 219. VENDITTI GIOVANNI, addetto al lanificio de' signori Lorenzo Zino e figli di Car-
- nello (Sora, Napoli), XIV, 107.

  VERDA LUIGI, cappellaio addetto alla fab-
- brica Caviglione e C. di Torino, XVIII, 177.

  VERGEAT CLAUDIO, capo-tessitore nel lanificio del signor Luigi quondam Giu-
- seppe Pasquini di Bologna, XIV, 107. VEROTTI ANTONIO, assistente nella filanda Giomigniani e C., di Lucca, XIII, 54.
- da Giomigmani e C., di Lucca, XIII, 54.

  VIALE BIANCA, lavorante nella fabbrica
  di tessuti di seta dei fratclli De Ferrari
  di Genova, XIII, 73.
- VICARELLI REGINA, lavorante nel setificio dei signori fratelli Briganti-Bellini di Osimo, XIII, 53.
- VIGIANI PASQUINA, lavorante nel suddetto setificio, XIII, 53.
- Vignoli Giuseppe, legatore di libri nella cartoleria del signor Ferdinando Chiari di Firenze, XX, 253.
- VIMERCATI FRANCESCO, lavorante nella fabbrica di tessuti di seta del signor Felice Turri di Como, XIII, 73.

- VINCI MARIA, lavorante nel sctificio dei signori Luigi e fratelli Bandini di Marradi (Toscana), XIII, 54.
- VIVIANT PIETRO, operaio nel cotonificio dei fratelli Challier e Boussard maggiore in Pinerolo, XV, 130.
- WENGER ALBERTO, capo-lavorante nella fabbrica di porcellane dei signori Giulio Richard e C., di Milano, XI, 509.
- WENZEL ADOLFO, arrotatore ed incisore di cristalli nella fabbrica del marchese Geremia Misciattelli di Piegaro (Perugia), XI, 508.
- ZAGLIO LUCIA, lavorante nella filanda dei signori fratelli Beretta di Padenghe (Brescia), XIII, 51.
- ZAMARA ELISABETTA, direttrice del setificio del signor Francesco Zamara di Botticino Sera (Brescia), XIII, 51.
  ZANI GIOVANNI e GIOVAN BATTISTA, tes
  - sitori di lino nella fabbrica del signor Giulio Tenchini di Pralboino (Brescia), XVI, 147.
- ZANINI GIUSEPPE, correttore nella officina dell'Unione Tipografica di Torino, XX, 254.
- ZANNETTI PIETRO, direttore del setificio dei signori Zuppinger, Siber e C. di Bergamo, XIII, 51.
- ZANOTTI GIOSUÈ, lavorante nella fabbrica di bottoni, ec., dei signori Taccini, Lertora e C., di Milano, XVIII. ZAPPA LUIGI, lavorante nella fabbrica
- di tessuti di seta del signor Luigi De Rossi di Como, XIII, 73.

  ZAZZERA ANGIOLA, Iavorante nella filan-
- da del signor Francesco d'Antonio Ferrari di Codogno, XIII, 51.

  ZEMO TERESA, lavorante di busti presso
- i signori Luigi Grosso e C., di Torino, XVIII, 178.
- ZEREGA LUIGIA, lavorante di trine nella fabbrica della signora Angela Bafico di Rapallo (Chiavari), XVIII, 178.
- ZINA GIUSEPPE, addetto alla manifattura Martinotti di Torino, XIX, 219.
- ZUCCHERELLI MADDALENA, lavorante nello stabilimento serico del signor Sebastiano Fantini di Tredozio (Firenze), XIII, 55.

## INDICE GENERALE.

## INDICE GENERALE.

(N.R. - Il namero romano indica la Classe, l'arabo la pagina.)

### A

ABBATE Giuseppe, XXIII, 285. ABBATI Pietro, XIII, 35, 86. ABBENE cav. professor Angelo, X. 411. ABELA barone Giuseppe, V, 187. ACCADEMIA AGRARIA di Pesaro, III, 56. ACCADEMIA R. di Agricoltura di Torino. III, 56. ACCADEMIA R. di Medicina di Torino, V. 213, 286, Acciaiatura delle lastre di rame, X, 469. Acciughe (Vedi Pesci salati). ACCOSTELLO Maria, XIII, 50. ACERBO Carlotta, XIII, 49. ACETERIA Piemontese, V. 185. Aceti balsamici, V, 186. - comuni, V, 184. - sue analisi, V, 185. ACHIARDI Giuseppe, XIII, 37, 90. Acidi (Vedi Prodotti chimici). Acido borico, VI, 330 - stearico e candele steariche, X, 446. ACQUA (DELL') ingegner Carlo, IX, 390. 392, 409. ACQUADRO Paolo, VII, 363. - XIX, 212. ACQUAVIVA Carlo, XIII, 88. Acque gazzose, V, 163. Acque minerali, V, 208. bicarbonate sodiche, V, 265.

boracifere e nitrose, V, 280,

V, 279.

- carbonate e bicarbonate alcaline,

cloro-saline fredde, V, 222. termali, V. 230. ferruginose crenate e apocrenate, V, 278. solfate, V, 283. saline iodo-bromate, V, 234. salino-solfate, V. 238. solfidrate, V. 213. e solfidratate, V, 251. ADAM Fratelli, VII. 363. ADAMI Luigi, XX, 243. ADAMINI Giuseppe, XIX, 219. ADASSO Girolamo, X, 429. ADEMOLLO Carlo, XXIII, 285 ADORNO-ZAPPALA Gaetano, V. 187. ADRAGNA Girolamo, barone d'Altavilla. X, 417, 456. ADUCCI Giuseppe d' Angiolo, XIII, 40. AGAZZI Candida, XVI, 147. AGAZZOTTI avvocato Francesco, II, 30 .--V, 187. — XXI, 270. Agli comuni (Vedi Ortaggi). AGLIETTI Iacopo, X, 462, 485. AGNINI Tommaso, V, 164. AGOCCIONI Clorinda, XIII, 55. AGOSTINI Giovanni, XII, 530. Agrumi (Vedi Frntti d'). AGUDIO ingegner Tommaso, VIII, 373. AIANI Lnigi, XIII, 73. AIELLO Salvadore, IX, 403, 410. AIMI Olimpia, XIII, 52.

Acque carbonate calcarco-magnesiache, V.

258.

— ferruginose, V, 267.

AINIS Gaetano, XV, 117. AIROLDI E CRIVELLI, XV, 124, 129. AITALLA Domenico, IV, 98, 122, Alabastri lavorati di Volterra, XIX, 199. ALBANI Gaudenzio e C., X, 468. ALBANI Leonardo, IV, 111. ALBANI conte Luigi, XIII, 35, 86. ALBANI, principe, VI, 296. - VII, 364. ALBANO Luigi, XIII, 72. ALBERGHETTI Filippo e C., XX, 249. ALBERGO de' poveri di Genova, XVIII, 169. 170, 176. ALBERGO (R.) de'poveri di Palermo, XIII, 37, 40, 71, 88, 98. ALBERICI Francesco, V. 187. ALBERTI (DEGLI) conte Arturo, V. 194. ALBERTI Demetrio, XIII, 51. ALBERTI Domenica, XVIII, 179. Alberti Leon Battista, XXII, 274. ALBERTINI Enrico. XVIII, 177. ALBERTINI Gaetano, XVIII, 171, 175. ALBERTONI Giovanni, XXIV, 314. ALBERTONI Maria, XIII, 52. ALBRIZZI conte Alessandro, XIII, 38, ALCIATI cav. dottor Napoleone, III, 83, 86. Alcool, V, 160, ALDI Stefano e Comp., V, 187. ALEOTTI Raffaello, II, 35, ALESSANDRI (DEGLI) contessa Antonietta. XVIII, 167. ALESSANDRI (DEGLI) conte Cosimo, XVIII. 167. Alessandri Eredi, XX, 239. Alessandri Fratelli, X, 471, 485. ALESSANDRINA (Suor) direttrice del R. Ergastolo di Torino, XVIII, 179. · Alessi Giuseppe, V, 199, 200. ALESSIO (D') Gennaro, III, 40, 64. ALFANO Rocco, 1, 20, 22, ALFIERI conte Carlo, XVIII, 167. ALI (D') Ginseppe e Gio. Maria, X, 411, 456, 485, Alimentazione e Igiene, V, 123.—XXL 266. ALINARI Fratelli, X, 470, 485. ALIOTTA Natale, XIII, 70, 98. ALLEGRI Baldassarre, XII, 542. ALLEMANO Felice, IX, 390. ALLIEVI avvocato Antonio, XXI, 255. Alloggi e Costruzioni, XXI, 260. Allude, XVII, 162, Allume (Vedi Allumiera di Montioni). ALLUMIERA di Montioni, VI, 343, 345. -

X, 445, 485.

ALMAN Felice, X. 463. ALMANSI Allegra, XIII, 52. ALMERICI marchese Giovanni, V, 187. ALMERIDA-TASCA (Conte d'), V. 152, 155. ALONZO Antonino, V. 187. ALOYSIO-IUVARA cav. professor Tomma-so, XX, 250. — XXIII, 279, 285. ALPHANDERY David, XIV, 103. ALTAMURA Saverio, XXIII, 285, 295. ALTOVITI-AVILA cav. Francesco, XII, 526. ALVAREZ Luigi, XXIII, 285, 298. ALVERA ANTONIO, XVIII, 171, 176. ALVINO professore architetto Enrico, XXII. 273, 274, ALVISI dottor Giuseppe Giacomo, V, 123, 124, 217, AMADEI Roberto, IX, 401. AMANTINI Andrea, X, 463, 485, AMARI professor senatore Michele, XX, 248. AMATI dottor Pasquale, XIII, 56. AMBROGI Marianna, XIII, 52. AMBROGIO Giuseppe, XVIII, 175. AMBROGIO Spirito, VI. 354. AMBROSINI Giovanni, VII, 361. AMERIO Giuseppe, XIII, 72. AMICI Agostino e C., XX, 242. AMICI cav. professor Gio. Battista, IX, 382. 387-389. AMICI dottor Valentino, VII, 355. AMICI cav. professor Vincenzo, VIII, 366. AMICO (D') Michelangiolo, XV, 116, I30. Amido, X, 461. AMIGONI Luigi, XXIV, 314. AMMANNATI Raffaello, agente dei reali possessi, IV, 111. AMMINISTRAZIONE cointeressata delle miniere e fonderie dell' Isola dell' Elba, VI. 302, 306, \$39, - VIII, 370, Ammostatrici, IV, 109, AMOROSO Niccola, VI, 354. Anaci, III, 68. Analisi chimica dei principali vini presentati all' Esposizione, V, 169. degli aceti comuni, V, 185. degli aceti balsamici, V, 186. ANASTAGI Pietro, V, 130. Anastasio Pasquale, XV, 130. Anatomia e Tassidermia, V. 213. Collezioni di animali, V, 213. Plastiche in cera, V. 216 Preparazioni anatomiche, V. 215. tassidermiche, V. 217.

Alluminio foggiato, a martello, in vaso e in

lamine, X, 475.

ANATRINI Antonio, XXI, 263.
ANCA barone Francesco, III, 43, 68.
ANCA barone Salvatore, V, 138.
ANCONA (D') dottor Cesare, I, 1.
ANCONA (D') dottor commendatore Sansone, XIII, 1.
ANCONA (D') Sansone, di Venezia, XXI.

285,
ANOSNA (D') Vito, XXIII, 286,
ANDERA (D') Federigo, XVI, 147,
ANDERA (D') Fruncesco, XVI, 147,
ANDERANI Enrico, XIX, 219,
ANDERI MICHA Anslena, XIII, 28,
ANDERINI dottor Fabio, XIII, 511, 519,
ANDERINI Ferdinando, XXIV, 314,
ANDREUTI padru Fausto, D. S. P., XX,
232,

ANDERTA Andrea, XIV, 105, 108.
ANERIO Felice, XX, 251.
ANFORT Cammillo, X, 467.
ANGLEIT Gammillo, X, 467.
ANGLEIT Gammillo, X, 467.
ANGLEIT Gammillo, X, 195.
ANGLEIC dottor Eurico, Y, 187.
ANGLEIM Cav. professore Tito, XXIV, 301.
ANGLEIM Cav. Principio, X, 303, 409.
ANGLEIM Laigi-Domenico, V, 123, 124, 131.

Animali bovini, II, 29.

— equini, II, 32.

— vini, II, 34.

— suini, II, 34.

— suini, II, 35.

ANSALDO Giovanni e C., VIII, 369.

ANSELMI E MARAGLI, V, 161, 165.

ANSELMI FAIRIELI, XVI, 140.

Antimonio (Miniera di Montauto), VI, 342.

ANTINORI F. Francesco, sindaco di Montappone, XVI, 153.

ANTINORI G. V, 286, 298.

ANTINORI G. 79, 286, 288.

ANTINORI G. 72.

— IV, 92, 93, 113.

ANTONELLI cav. professor padre Giovanni D. S. P., IX, 382. ANTONGIN Fratelli, XIV, 104, 108. ANTONJ (DE) Cesare, XIII, 42. ANTONIAZZI Gaetano, IX, 403. ANTONINI Angiolo, XVIII, 178. ANZI professore don Martino, III, 87. Apicultura, IV, 111.

Apparecchi di laboratorio per gli studii della chimica pratica, X, 478.

Apparecchi igienici, V, 126.

parecchi igienici, V, 126.

— elettro-medici, V, 130.

— ortopedici, V, 130.

Apparecchio per ottenere il gas illuminante per mezzo della distillazione a secco della segatura di legno, dei rifiuti della canapa, ec., X, 475.

Appendice alla Classe XIX, 221.

- alla Classe XXIII, 289.

- alla Classe XXIV, 315.

APPENDINO Maria, XIII, 50.
APPIANI Andrea, XX, 250.

APPIANI Andrea, XX, 250.
APPIANI Francesco, X, 467. — XX, 245, 246, 253.

ARATA Rosalia, XIII, 52. Aratri, IV, 95. Arbusti fruttiferi, III, 72. ARCANGIOLI Agostino, XIII, 37, 90.

Architettura, XXII, 273.

Progetti di nuovi cdifizi eseguiti e
non eseguiti, XXII, 277.

Progetto di rinnovazione e di restuaro di antichi monumenti, XXII, 277. ARCHIVIO (R.) Centrale di Stato, in Firenze, XX, 248.

ARDY Gaspare, I, 1.
ARGENTI Giosuè, XXIV, 313.
ARIANO Giuseppe, V, 132.
ARLORIO Caterina, XIII, 50.
ARMANINO Niccolò, XX, 250.
ARMAO Gaetano, XI, 506.

Armi, VI, 349.
ARNALDI Giorgio, XVIII, 168, 176.
ARNAUD Garlo, XIII, 49.
ARNAUDO Filippo, XIX, 210.
ARNAUDO prof. Giacomo, III, 77.
ARNAUDON Luigi, XVII, 162.
ARNAUDON Tuttisanti, III, 81.
ARNAUDON Tuttisanti, III, 81.

Arnesi da fognare, IV, 112.

— da lavorare la terra, IV, 94.

da manipolare, 1V, 105.
da spargere, IV, 99.
da tagliare, IV, 101.

da trasporto, IV, 104.da travaso, IV, 101.

di allevamento, IV, 111.

 e strumenti per lavoro :

 e strumenti per lavoro manuale, XXI, 267.
 ARNÒ Eugenio, IX, 407.

392 ARNO Valentino, IX, 398. ARRIGONI Francesco, V. 188. ARRIGONI Santi, IV, 104, 120. ARRIVABENE conte senatore Giovanni. XXI, 255. ARROSTO prof. Giuseppe, V, 213, 288, ARSENALE (R.) d'artiglieria di Napoli, ARSENALE (R.) di marina, di Genova, VIII. ARSENALE (R.) di Torino, VI. 351. ARTALE march. Filadelfio, XII, 511, 519. Arte ceramica, XI, 505. Dipinti sopra porcellana in lastra, XI, 508. Lavori in plastica, XI, 510. Maioliche ad imitazione delle antiche, XI, 506. per uso domestico, XI, 506. Porcellane a rilievo, XI, 508. di lusso ed a fantasia, XI, hianche e decorate per uso di tavola, di camera e di chimica, XI, 507. Stufe e caloriferi, XI, 509. Terraglie bianche e colorate, fini e comuni. XI, 506. Terre cotte in varie fogge, X1, 505. Arte della paglia, XVI, 148. Arte vetraria, XI, 502. Graffiti sul cristallo dorato o inargentato, XI, 503. Mosaici all'antica e minuterie in mosaico, XI, 504. Paste silicali colorate ed opache e bofferia a calcedonia imitata, XI. Vetrami e cristallami d'uso domestico, XI, 502. incisi, XI, 503. e alla orticultura, I, 24. Conservazione di frutta. I. 25.

Vetri figurati e dipinti, XI, 503. Vetro in canna e vetro filato, XI, 503. Arti e manifatture relative alla floricultura Imitazioni di fiori e frutti, I. 25. Mobilia e oggetti d'ornamento per giardino, I, 24. Plastica (fiori, frutte), 1, 24. Vasi in terra cotta, I, 24. ARTINI Domenica, XIII, 53. ARVOTTI Giuseppe, XIII, 70, 98. ASARO (D') Filippo. V, 141, 143. ASCOLI Abram, XIII. 88.

ASDIA (D') Francesco, XIII. 73. ASDRUBALI Luigi, V, 286. ASMUNDO-GISIRA Pasquale, V. 188. Assom Ferdinando III, 40. Assom Tommaso e Ferdinando, XIII, 34, 84. ASTENGO E C., XII, 527. ASTENGO Fratelli, X, 464, 485. ASTORRI Massimo, XVII, 165. ATANASIO cav. Giuseppe, III, 68 .- V, 161, 165. AUDISIO Ginseppe, XIX, 212. AUER Luigi, XX, 250. AUGIER Ginlio, XVIII, 178. AUREGGI Giacomo, XIII, 51. AURICHELLA Gaetano, XX. 250. AURINA (D') Raffaello, VI. 354. AUSTONI Francesco, XIII, 51. AUTERI Salvadore e fratelli, XIII, 71, 100. Autografia e Litografia, XX, 250. AVELLINO Salomone, V, 154. AVENTI conte Francesco Maria, III, 89, 91, AVONDO Carlo Alberto, XX, 240. AVONDO Fratelli, XX, 241. Avventurina applicata ai mobili, XIX, 197. AYMONINO Giacinto, IX, 396, 399, 409. AZEGLIO (D') marchese Roberto, XX, 249.

AZZAROLI dottor Giuseppe, V. 286.

AZZOLINO Pietro, I, 22.

В BACCHETTA Battista, XIX, 219. BACCHINI-ROSSI Luisa, XIII, 71, 100. BACCI Federigo, XII, 527. BACCI Massimo, XXI, 263. BACCIGALUPO Fratelli, X, 459. BACCIGALUPO ne' CARONI Costante, XV. 119, 129, BACCINI Giovanni, IV. 110. BACCIOLANI Lotario, IV, 98, 119. Bacherie, IV, 111. Bachi da seta (Semi e bozzoli dei), III, 47. BADALENCO Salvatore, XIII, 73. BADINO Luigi fu Rocco, V, 165. BADONI Giuseppe e C., VI, 298, 306. BADUEL Luigi Gaspare, XVIII, 169. BAFFICO Carlo, III, 82. BAFFICO E C., XIV, 108. BAFICO Angiola, XVIII, 171, 175. BAFICO Maddalena, XIII, 73.

BAGATTI-VALSECCHI Cav. Pietro, XI, 508. — XXIII, 287. BAGNOLI Antonio, VI, 352. Balbi Maria, XIII, 49. BALCOSSI Vincenzo, XVI, 147. BALDANTONI Giovan Battista e fratelli, IV, <u>102, 106, 107, 109, 119, 121.</u> — XIX, 212, 217, 234, BALDANTONI Giuseppe e figli, IX, 403, 406 BALDESCHI Luisa e Zelmira, e CASTORI-Baldeschi Zaira, XVIII, 170, 175. BALDESCHI dottor Vincenzo, V, 286. Baldesi Francesco e Giuseppe, XIII, 38. 90, Baldi Fratelli, V, 136 Baldi Giuseppe, XVII. 164. BALDI Luigi, VIII, 380. Baldi Ugo, XXIII, 279. Baldini Agostino, XVI, 157. Baldini Agostino e C., XVII, 163. Baldini Giovan Battista, X. 480, 485. Baldini Giuseppe, X, 429, 487. Baldini Luigi, XIII, 36, 88. BALDINI Maria, XIII, 52. BALDINI Pietro, V. 165. — XIII. 40. BALDINI-FAINA Zeffirino e C., XVII, 161. Baldisseri Vittore, XVIII, 169, 175. Baldoni Giuseppe, XI, 509. BALLARINI Francesco e figlio, III. 59. BALLERINI Enrico, X, 430. BALLERINI Lorenzo, XIX, 219. BALLESTRI Annunziata, XIII, 73. BALLEYDIER Fratelli, IV, 106 .- VIII, 371. Ballor Giuseppe e Comp. V, 188. Balsamo cav. professor Giuseppe Eugenio.

IV, 92, 93 Balsamo Vincenzo, V, 155, 200, Balsamo-Grasso Natale, V, 197, 200. Balze Raimondo, XXIII. 279. BANCALARI Giovanni Ettore, XIII, 34, 84. BANCALARI Maurizio, X, 487. BANCHELLI Francesco, agente Chigi, V.

Banchero Francesco, XIII, 72. BANDIERA Ginseppe, XII, 537. BANDIERI Fortunata, XIII. 55. BANDINI Anna, XIII. 54. BANDINI Filomena, XIII, 54. BANDINI Flavio, V, 155. BANDINI Luigi e fratelli, XIII. 38, 90. BANDINI cav. professor Policarpo, VIII, 366, 379. BANFI Antonietta, XVIII, 178.

BARACCHI Pietro, XIII, 73. BARACCO barone Alfonso, II, 33. - V, 156, 165, 212. BARACCO Fratelli, III, 40, 42, BARACCO barone Maurizio, 11, 27.

BARAVALLE Anna, XXIII, 50. BARAZIOLA Luigi, XIII, 60. Barbabietole (Vedi Ortaggi). BARBAGALLO Salvadore, V, 188 .- VI, 296.

BARBANO Costanzo, VII, 357. Barbantini ingegnere Domenico, IV, 92,

BARRARO Luigi, VII. 364. BARBARUTA Antonio e fratelli, XIV, 112. BARBÉRA Gaspero, XX, 237, 246, 247. BARBERA (LA) Giuseppe, XIX, 213. BARBERA Rosolino, XXIV, 314. Barberis Agostino, V, 129, 132. BARBERIS Giuseppe, IX, 404. BARBERO Maria, XIII, 50.

BARBETTI cav. professore Angiolo, XIX, 181, 205. — XXIV, 316.

BARBETTI Angiolo e figli, XIX, 203, 215, BARBETTI Raffaello ed Egisto, XIX, 217. BARBETTI Rinaldo, XIX, 204. - XXIV.

313. 316. BARBETTI Santi, V, 159, 165. BARBIERI D., V, 286. BARBIERI Secondo, V, 129, 132. BARBIERI ne' FERRARI Sofia, XIII, 52. BARBONE Isidoro, XI, 509. BARCALI Teresa, XIII, 54. BARCELLONA Salvatore, III, 40. BARDELLI professore Ginseppe, XX, 237,

BARDESONI dottore Emilio, II, 31. BARDI Ginseppe, XX, 237, 250, BARDI Luca, XIX, 219. BARDINI Colomba, XIII, 54. BARDINI Giuseppe, X, 469. BARDUCCI Emilio, I, 4, 8, 12, 16. BARELLI Francesco, X, 471, 485. BARGAGLI cav. Domenico, IV, 92. BARGIONI Giacomo, XVI, 131. BARGIONI Ginseppe, IV, 108. BARILI Antonio, XIX, 203. Barilli Cecrope, XIX, 188, 217. BARLA Giovanni Battista, III, 87. BARLI Antonio, XVIII, 172, 175.

BARONI Francesco, V, 286. BARONI Giovanni e Bernardino, VI, 206. 394 BAROZZI Antonietta, XIII, 42. BARRA Luigi, XXI, 267. BARRACCO Niccola e C., V. 188. BARSACCHI Giuseppe, XV, 120. BARSANTI Alessandro, XV, 115. BARSI Assunta, XIII, 55. BARSI Caterina, XIII, 53 BARSOTTI Maddalena, XIII, 55. BARTALINI cav. Odoardo, I, 20, 21. BARTOLI Michele e C., XIII, 38, 92. BARTOLI Teresa, XIII, 54. BARTOLI Vittoria, XIII, 53. BARTOLI-AVVEDUTI Giuseppe e Giulio, V, BARTOLINI professore Antonio, III, 54. -V. 123, 124. Bartolini ingegner Francesco, VI, 353. Bartolini Lorenzo, XXIV, 304, 305, 311. BARTOLOMMEI marchese Ferdinando, V. 152, 153. BARTOLONI Maria, XIII, 53 BARTOMEOLI Assunta, XIII, 52. BARZOTTI Biagio, XIX. 217. Baschio Giuseppe, XIII, 72 Basetti Antonietta, XVIII, 170, 175. Basetti Antonio e Pepi Bernardiuo, XI, Basevi maestro Abramo, XX, 252. Basile e Talamo, V, 206 Basile Giovan Battista, XII, 518. Basili Rosa, XXIII, 52. Basilico (Vedi Ortaggi). BASILIO Carlo, XIII, 73 BASSANI Giovanni, XIII, 38, 90. Bassani Pierina, XIII, 54. Bassi Benedetto, VII, 360. Bassi Ferdinando, XIX, 219. Basso Marina, XVIII. 171, 176. Bastanzi Augusta, XVIII, 170, 176, Bastianini Francesco, XIX, 209, 217. Bastianini Giuseppe, I, 25. BASTOGI conte Pietro, VI, 302. BATELLI professor Ferdinando, XIX, 182 BATELLI ingegnere Orazio, XXII. 273. BATI Enrico, XIII, 37, 90. BATTISTELLI Maria, XIII, 53. Battoni Pompeo, XXIII, 281. BAUCH Augusto, XIX, 107. BAUDINO Tommaso, XVIII, 174, 175. BAULI Rosa, XIII. 52.

BAVASSANO Giovan Battista, XIII, 34, 81,

BAZZANTI Pietro e figlio, XIX, 192, 196, 217.

BAZZANTI professor Pietro, XXIV, 313, 817. BAZZONI E SPERATI, XVI, 134. Beccapumi Domenico, XIX, 192. REANO Emilio, XIV, 107. BEAU Gabriele, XVII, 163, 164. BEAUMONT (DI) Adalberto, XIII, 3, 5. BECALLI David, XIII, 53. Beccalossi Francesco, XXI, 267, 268. BECCARI Giovan Battista, I, 1. BECCARI Odoardo, III, 87. Beccaro (Del) professor Tommaso, XI. 501. Becchia Giuseppe, XVIII, 172, 176. Becchini, Santi e Maggi, VI, 343, - X. Becheroni Lorenzo, XI, 509. - XXIII. 287. BECHI prof. Emilio, III, 77. — V, 210, 286. — VI, 303, 318, 339. — X, 411, 412. BECHI Luigi, XXIII, 285. Bedoni Francesco, XX, 253 BEDRONICI Fraucesco, XIII, 38, 42, 90. BEER Graziano, XX, 252. Beffa (Della) Giacinto, IV, 103, 106. 120.BEGLIUOMINI Luigi, V, 136, 142. BEGON Michele, I, 15. Beilis Domenico, XIII, 50. Belardi e Pasquini, X, 433. Belbusti Anna, XIII, 53. Belhomme Teodoro, III, 65. Bella Paolo, X, 465, Bellacomba Fratelli, XIII, 71, 26. Bellandi Domenico, XIX, 200. BELLATI Giovan Battista, XIII, 38. Bellentani Giuseppe, V, 145, 146, 154. Bellezza Giovanni, VII, 358 Belli Eugenia, XVIII, 171, 176. BELLI Tommaso, III, 86. - V, 188. BELLINCIONI Andrea, XV, 121. Bellini Antonia, XIII, 55. BELLINI Giovanni Antonio, IV, 107. Bellini Ginseppe, X, 467. Bellini prof. Ranieri, V, 123, 124. Bellini Sebastiano, XIII, 38, 92, Bellino Fratelli, XIII, 34, 84. BELLODI Giovanni, XVI, 156 Belloni Erasmo e fratelli, XII, 537. BELLUARDI Pietro, XVIII, 171, 175. BELLUCCI avv. Giovan Battista, V, 188. Bellucci Giuseppe, XXIII, 285.

BELLUOMINI dott. Francesco. V. 128.

BELTRAMI avv. Cleomene, XIX, 189. BELTRAMI Giovanni, VII, 360. BELTRAMI Giuseppe, V, 129, 132.

Beltrami conte Pietro, II, 35.— III, 46, 60, 81, 82.—IV, 92.—V, 155.—VI, 306, 317, 329, 333, 341.—XI, 505. BELTRAMI Pietro, XVIII, 172. BELTRAMINI DE CASATI Francesco, XX.

BENASSAI Lodovico, XXI, 265, 268. Benassi Tommaso, X, 442.

BENCI Enrico, V, 188. BENCI Pietro, III, 81 .- X, 440. BENCINI Gaetano, XII, 536. BENECH E ROCCHETTI, VIII, 371. BENEDETTI Fratelli, X, 464, 485. BENEDETTI (DE) Fratelli, XXI, 266. BENEDETTI Pietro e fratelli, V, 143.

BENEDETTI (DE) Pietro, XIX, 220. BENEDETTINI Emannele, V. 286. BENELLI Tito, XI, 509. BENFENATI Carlotta, XIII. 73.

BENIGNETTI-PAPI Clotilde, XVIII, 170, BENINI Pietro e C., VI, 307.

BENNATI Giuseppe, VII, 357. BENSINI Carlo, XVIII, 177. BENTI Isaia, VII, 365. BENUCCI E LATTI, XI, 507. BENVENUTI Assunta, XIII, 54. BENVENUTI Baldassarre e C., XVIII, 174.

BENVENUTI Nemesio, X, 466. BENVENUTI Pietro, VII, 359. BENVENUTI-MASSEROTTI Ferdinando, III, 69. — V, 186.

BENZI Tito, XVI, 156, 157. BENZONI professor Giovanni, XXIV, 314. BERAGO Ambrogio, XIII, 73. BERARDI Francesco, XV, 128 BERCHIELLI Benedetto, VII, 357. BERCHIELLI Carlo, XV, 118.

BERETTA cav. Daniele, XIII, 36, 86. BERETTA Fratelli, XIII, 35, 86. BERGAGNA Giovanni, V, 204. BERGAMINO Girolamo, XV, 130. BERINI Francesco Antonio, VII, 360.

Berizzi Stefano, XIII, 40. BERNA Giovanni, XIX, 204. BERNABO Giovan Battista, V, 148. BERNACCHIA Assunta, XIII, 53.

Bernagozzi Giuseppe, IV, 116, 122. BERTAIANA Teresa, XIII, 50.

BERNARCHI Umiltà, XIII. 55. BERNARDI Francesco, V, 194. BERNARDI Fratelli, V, 138, 143. RERNARDI Giovan Battista, XX, 244. BERNARDI cav. abate Jacopo, XX, 245. Bernasconi Pietro, XXIV, 312, 313. BERNI Giovanni, XVIII, 175. BERNOCCHI (DE) Francesco, X. 448, 450,

BERNOCCO Margherita, XIII, 50. BERNOUD Alfonso, X, 471, 485. BERRA Giovanni, IX, 397. BERRETTA Giovanni, XIII, 51. BERRETTA Pietro di Carlo, XIII, 51. BERRETTARI Baldassarre, XX, 253. BERRETTARI Gaspero, I, 24. BERRETTI Luigi, X, 480, 485. Berretti professor Niccolò, XXII, 273. BERRETTONI Riccardo, XXI, 267. BERRUTO Spirito, XIX, 219. Bersant Giuseppe, XI, 509. Bersotti Guglielmo, XII, 530. BERTACCHI cav. Leopoldo, V, 195. BERTARELLI Costantino, XIII, 35, 84. BERTELLI Dionigi, XVIII, 178. BERTELLI Paolo e C., X. 464.

BERTI Adele, XVII. 165. BERTI Carlo, XII, 531. BERTI Emilio, X, 469. Berti Francesco e Giuseppe, V, 166. BERTI Leopoldo, XXI, 261, 268. BERTI-PICHAT cav. professor Carlo, III, 38. BERTILACCHI E COSIMINI, IV. 106. BERTINARA Giuseppe, V, 129, 132. BERTINI Enrico e fratelli, VI, 304, 307. - X, 459, 460, 485. BERTINI Pellegrino, V. 124.

BERTINI professor Pellegrino, I, 21. - III, 85. - X, 411. BERTINI Violante, XIII, 54. BERTOLLO Pietro Antonio, XIV, 107. BERTOLONI professor Giuseppe, III, 52, 62. BERTOLOTTI Domenico, XII, 542. BERTOLOTTI Giuseppe, XIX, 206, 217, 232. BERTOLOTTI Pietro e fratelli, X. 451, 485. BERTONI Angelo, IX. 890, 409. Berzioli Fratelli, IX, 398. BESAREL Valentino, XIX, 204, 217. BESSI Pietro, XV, 119.

BESSONE Anna, XVIII, 177. BETTI professor Enrico, IX, 382. BETTI Francesco, XIX, 196, 232.

396 BETTI Mattee, XX, 237. BETTI commend. professor Pietro, I, 1. BETTINI C. N. e figlio, X. 474. BETTINI Domenico, XIII, 19. BEUCHY Giuseppe, XV, 118, 129. BEHF Luigi, III, 88. - V. 213, 217. BEVEGNI Giuseppe, VII, 357. BEVILACQUA Clementina, XIII, 55. BEVILACQUA Mariano e figlio, XIII, 71, 98. BEZZI Raffaele, IX, 383, 408. Biacca, X. 444. BIADAIOLI professor Giuseppe, III. 57. BIAGI Eugenio e C., XII, 530. BIAGI Luigi, XVIII, 171, 175. BIAGINI Modesto, V. 164 BIANCA Anna, XVIII, 178. Biancheria di maglia, XVIII, 169. di tessuto, XVIII, 169, BIANCHI Daniele, XIII, 43, 88, 100. BIANCHI Enrico, XIII, 51. BIANCHI Francesco, V, 204, 205. BIANCHI Fratelli, V. 143. BIANCHI Giovan Battista, XII, 529. BIANCHI Giuseppe, IV, 104, 120. BIANCHI Luigi, XXIII. 285. BIANCHI Maria, XIII, 52. BIANCHI Pictro, XIII, 73. BIANCHI Rosa, XIII, 52. BIANCHI Settimo e Luigi, IV, 100. BIANCHI Vincenzo, XVIII, 173, 176. BIANCHI Vincenzo e Lorenzo, IV, 111, 121. BIANCHI vedova SACCHETTI Carolina, XIII. BIANCHINI Antonio (fabbricante di guanti di pelle), XVII, 164.

BIANCHINI Antonio (mosaicista), XIX, 220. BIANCHINI Emilio, XIX, 220. BIANCHINI professore Gaetano, XIX, 192. 194, 217. BIANCHINI Giuseppe, XIII, 41. BIANCHINI Pietro, XI, 509. BIAVATI Pietro, IV, 116, 117, 121. BICCHI professor Cesare, I, 1. BICCHI cav. Giuseppe, V, 288 BICCHIERAI cav. Zanobi, XX, 237, 254. BIFFI Paolo, V, 138, 143. BIGAGLIA cav. Pietro, XIX, 197 a 199, 217. BIGAGLIA, DEL MEDICO. LAZZARI, ER-RERA, COEN E FLANTINI, XI, 503. BIGLINO Lorenzo, XIX, 219. BILLI Francesca, XVIII, 178. BILLI Michele, VII, 364.

BILLI Tommaso, III, 64. BIMBONI professore Giovacchino, IX, 382, BIMBONI professore Giovanni, IX, 407. BINDA cav. Ambrogio, XIII, 71, 100. -XVIII, 173, 175. BINDA Filippo e Luigi, XX, 244. BINDA, GRUGNOLA E C., XVIII, 175, 176. BINDI Aniceto, XIII, 54. BINETTI Francesco, XX, 254. BINI Eufrosina, XIII, 54. BINI Giuseppe, VI, 344. BINI Ranieri, X. 467, 485. BIONDETTI Paolo ed Enrico, V, 129, 133. BIONDI cay, Carlo, XXIII, 279. BIONDI E FERRETTI, XIII, 88. BIONDI Luigi, XVII, 166. BIONDO Niccolò, XVI, 156. BIRAGHI E BOTTA, VI. 331. BIRAGHI Giuseppe e C., Vl. 333. BIRAGHI Paolo, IV, 98, 122. Birra, V, 183. BISCHOFFSHEIM, GOLDSCHMIDT, MONTE-FIORE E C., VI, 334. BISCIONI Gaetano, V, 134, 135, 142. Biscotto, V. 138. BISERNI Ildegonda, XIII, 55. Bisi cav. prof. Luigi, XXIII, 285. Bisi Vincenzo, III, 81. BITETTI Antonia, XIII, 88. BIZZARRI dott. Alessandro, X. 430. BIZZARRI Vincenzo, IV, 101 BLANC Augusto, XVIII, 172, 176. BLANC Luigi, IV, 110, 120. Blasco Francesco, V. 188. BLASIO Gaetano, XV, 130. BLOTTO Giovanni, VI, 292. - VIII, 380. Bo cav. dott. Angiolo. V, 123, 124. Bo Francesco, V, 148, 154. BOCCACCINI Angiolo e Giovanni, IX, 407. BOCCACCINI Giovanni, V. 166, 184. BOCCARA Cesare, XXI, 264, 268. BOCCARDO prof. Girolamo, XX, 249 .-XXI, 255. Bocchini per sigari c pipe, XVIII, 174. Bocci Giuseppe, III, 70 XVI, 151 --XXI, 265, 268. BODONI Giambattista, XX, 246. BOELLA Felice, X, 463, 485, BOERIS Bernardo, VI, 354. BOETTI prof. Secondo, IV, 92.

BOFONDI conte Pio, IV, 92.

Boggio Ignazio, X, 469, 485. BOLDRINI Pietro, XXI, 263. Bolgé Teresa, IX. 407. — XXL 267, 268. Bolgi Ginseppina, XVIII. 177. BOLLATI Paolo, XV, 130. BOLLEJA Giovanna, XV. 130. BOLLINI Angelo, XX, 245. Bolognini-Rimediotti Annunziata, XIII, 38, 92, BOLZAN Fratelli, XIII, 38. BOMBICCI Cesare, II, 27. BOMBONI Leopoldo, V, 161, 183, 184. BONA comm. Bartolommeo, VIII, 366. Bonacina Fratelli, XIII, 35, 84, Bonacina Girolamo, XIII, 52. BONADÉ Antonio, XIX, 206. BONAFEDI Emilio, I, 17, 25. BONAGUIDI Annina, XIII, 54. BONAINI cay, prof. Francesco, XXIV, 301. 315.BONAINI Lavinia, XVIII. 168. BONAINI Maddalena, V, 195. BONALDA Fanstino, X, 467. - XX, 244. BONANNI Francesco, XXIV, 314. Bonanno Francesco, XI, 510. BONANOMI Silio, XIII, 51. BONAVIA Giuseppa, X, 421, 429, 485. BONAZZI Maria, XVIII, 170, 176. BONDI David, XV, 115. BONDI E C., VI, 343. BONDI Pietro, XIX, 220. BONELLI Martino, XVII, 166. BONFANTI Fratelli, V. 188. BONOI Baldassarre, XII, 530. BONGIOVANNI Giovanni e figlio, XVIII. BONI cav. dott. Egidio, V, 188. BONINSEGNI Alfonso, XIX, 181. BONISOLI Lorenzo, III, 59. BONNATI Antonio, XIX, 219. BONO (DAL) E C., XII, 524. BONO Francesco, XIV, 107. BONO (DEL) Gaetano, V. 188. BONOMI Gaetano, XVIII, 178. BONORA Albino, IV, 117, 121. BONSIGNORE Giuseppe, XIII, 51. BONTEMPELLI Alessandro, XIII, 51. BONTENESSI Niccola, XIII, 52. BORATI Luigi, XIII, 73 BORDIGA Giuseppe, VI, 307.

BORDINI Paolo, V, 129.

BORDONI Fratelli, VI, 341.

BORELLI Giuseppe, VIII, 378. Borello Pietro e fratelli, XVIII, 172. Borgheri Alessandro, XVII, 159. BORGHERO LOTERZO, XIII, 50. BORGHETTI Agostino, XIX, 204. BORGHI Giuseppe, XIII, 73 Borghi Pasquale e fratelli, XV, 127. BORGIA Francesco, XIV, 107. BORGIA Giusenpe, XXI, 263. BORGIANNINI Luigi, V. 127. BORGOGNINI Luigi, XIII, 23 BORGOGNINI Vincenzo, XIII, 1. Borgognini, Cantini e C., XIII, 37, 40. 90, BORLINETTO dott. Luigi, X, 470, 472, 485. Boro Giorgio, XIX, 209, 217. BORRACCI Pasquale, XVII, 165. BORRÉ Pietro, XVIII, 172, 175. BORRI Giuseppe, III, 70. BORRI Luigi, V. 149. BORSA Teobaldo, V, 219. BORZONE Giovanni, XVI, 141. Boscaini Ferdinando, V. 130. Boschetti Benedetto, XXIV, 313, 317. BOSCHI Luigi, XVII, 164. Boselli avv. Paolo, III, 38. Bost Enrico, XIX, 196, 232. Bosto Felice e C., XV, 122, 129. Bossi prof, Annibale, X, 477, 485. Bossi Eduardo, XVII, 163, 164. Bossi prof. Luigi, VIII, 379, - XIII, 1, 38. 60, 64, 66, 73. Bossoli Carlo, XXIII, 287. Bossoli Odoardo, XXIII, 285. BOTARELLI pievano Pasquale, XXI, 267. BOTTA Eredi, XX, 249. BOTTA E BIRAGHI, VI. 331. BOTTAMINI Bartolommeo, 111, 45, 47. BOTTER cav. prof. Francesco Luigi, III, 38, 47, 52, 61, 62, 90. — IV, 93, 100, 103, II3 a 118, 121. — XIII, 18, 24. BOTTER Girolamo, IV, 117. BOTTI Guglielmo, XI, 503. - XIX, 190. BOTTI Zeffiro, XXI, 266. BOTTINO Felice, IV, 122. Bottoni, XVIII, 173. BOTTONI Carlo, X, 442, 485. BOUILLET Francesco, XIII, 72. Boussard maggiore e Challer Fratelli, XV, 122, 129,

BOUTURLIN conte Demetrio, I, 14.

Bovio Teresa, XIII, 50. BOVONE Matteo, V, 164, 188, BOZSEK Giovanni, XVIII, 175, 176. BOZZANI Giuseppe, III, 59 Bozzoli e semi dei bachi da seta, III, 47. -XIII, 15. BOZZOTTI Cesare e C., XIII, 34, 40, 41, BRACALI Antonio, VIII, 380. BRACCALI Isabella, XIII, 55. BRACCALI Umiltà, XIII, 55. BRACCINI E MARINI, IX, 398 Bracciolini Poggio, XX, 239. BRACHETTI Elia, XVIII, 178. BRAGGIO cay, Francesco, V. 188. BRAGONZI Teresa, XIII, 50. Brambilla Alessandro, XV, 147. BRANCAMATI Giovanni, XX, 253. Brand Rinaldo, VI. 353 Braschi Giusende, III. 70. Brasini Stefano e Biagio, V, 286. Bratolino Gaetano Calogero, V. 286. Bravo Michele e figli, XIII, 34, 39, 84. Breglia Niccola, XXII, 277, 278. BRENA Giovanni, XIII, 49. Bresso Enrico, XIX. 219. Breva Felice, XX, 254. BRICCIONI Stefano, VI, 202. BRIGANTI-BELLINI Fratelli, XIII, 36, 88. Brignole Angiolo, XVIII, 172. BRILLA Antonio, XXIV, 314. Brini prof. Carlo, XXIII, 285, 297. BRINI Giuseppe e figli, VI, 353. BRIVIO Ferdinando, XIII, 70, 90. BRIZZI Elisa, XIII, 55. BROCHIERO Margherita, XIII, 50. BROGGI Domenico ed Augiola, XVIII, 171, 175. Broggi Francesco, XVIII, 178. Broglio (Principe di), V, 195. BRUNZOLI Leopoldo, I. 9, 17, BROVERO Caterina, XIII, 50. BRUCHI Baldassarre, V. 195, - X, 467, BRUN Carlo e Luigi, XVIII. 174. BRUN G. L. e fratelli, XIII, 70, 98. BRUN Padre e Figli, XIV, 108. BRUNELLI Alessandro, XIII, 88. BRUNELLI Marianna, XIII, 52. BRUNETTI Agrippina, XIII, 52. BRUNETTI Elisa, XVIII, 169, 170, 175. BRUNETTI Emilio, IV, 101. BRUNETTI Francesco, V. 188.

BRUNETTI Francesco, agente Caselli, Ill. 82. - V, 195. BRUNI cav. Federigo, V, 188. BRUNI Francesco, XIII, 58. BRUNO E C. X. 456. Bruno Felice, XVIII, 173, 175. BRUNO GIOVANNI, XVII, 164. BRUNO professor Giovanni, XXI, 255. Brunoni Sofia, XIII, 73. Bruno-Pinto Francesco, V, 188. BRUSADELLI Giuseppe, XIII, 51. BRUSCHI Annunziata, XIII, 53. BRUSCHI Pietro e C., XIII, 37, 90. BRUSCHINI Pietro, XX, 253. BRUSCO Bartolommeo, IX, 402. BRUSCO Fratelli, X, 444, 485. Bruscole, gabbie e sacchi per la estrazioue dell'olio, IV, 108. BRUSCOLI E FOSSI, XIII, 90. BRUTTI Maria, XIII, 55. BUA Luigi, VIII, 380. Bucci Ferdinando, I, 25 BUCCI Giuseppe ed Angiolo, XI, 506. BUELLI Esuperanzo, V, 188. Bufardeci Fratelli, V. 188. BUFFI Gustavo, VII, 362 BUITONI Fratelli, V, 141. BULGARINI Francesca, XVIII, 170, 175. BULLI Angiolo, XVIII, 178. Bulli Fratelli, V, 141. BUONAIUTI Ulisse, XIX, 181. BUONAMICI professor Enrico, V, 123, 124. 127, 147, 167, BUONAMICI Ferdinando, V. 195. BUONARROTI Michelangiolo, XIX, 191. -XX, 253, BUONAZIA cav. professor Girolamo, VIII, BUONCOMPAGNI Leopoldo, V. 286. BUONGIOVANNI Oreste, XVIII, 179. Buonificamento di terreni paludosi nella provincia di Padova, IV, 118. BUONINI Marianna, XVIII, 170, 175. BUONINSEGNI Fratelli, XIX, 197. BURATTI Eumene, XXIV, 314. BURCI cav. professor Carlo, V, 123, 124. BURCI Emilio, XIX, 187. - XXIII, 279. BURCI cav. professor Gaetano, VII, 255. -XIX. 199. BURDIAT Francesco e C., XIV, 105, 112. BURGARELLA Agostino, VI, 296. - X. 442. 456, 485. BURNIER E GRILLI, I, 2. RURRIA Maria, XIII, 50.

RUBROM Angiolo, XVII. 164.
IUSAGCA commendador Italiatlo, XXI, 255.
BUSAON Emilio, XXI, 265.
BUSAON Emilio, XXI, 265.
BUSANON Emilio, XXI, 266.
BUSTERI Laura ed Angiola, V, 143.
BUTT FASILIO, XVI, 126.
BUTT Rosa, XVI, 152.
BUTTI Rosa, XVI, 152.
BUTTI Good, XVI, 153.
BUZET Stanislao, VIII, 135.
BUZET Lovel-Laigi, XXIV, 214.
BUZZI Maria, XXIV, 214.
BUZZI Maria, XXIV, 214.
BUZZI Maria, XXIV, 215.

### C

Buzzi Vincenzo, XIII, 70.

Buzzoni Felice, V. 188.

Caccia dottor Clemente, V. 286. Caccia (Vedi Reti per la). CACCIATORI professor Domenico, XXIV. CAFFAREL Caterina e Susanna, XVIII, 169. CAGIANO Fratelli e MANNA V., XIV, 106, Cai Fratelli, XIV, 110. CAIMI Filippo, V, 188. CAIROLI Giuseppe e figlio, XIX, 209, 217, CALAMATTA Luigi, XXIII. 288. Calamini, Modigliani e C., XIV, 112.-XV, 120.—XXI, 264, 268. CALANDRIA Cammilla, XVIII, 170, 175. CALANDRINI professor Filippo, III, 38, 40, 41, 91. CALANDRINI Pietro, V, 124. CALANNA Arcangelo, V, 188. CALCAGNO Leonardo, X, 448. CALCAGNO Rosa, XIII, 49. Calei applicate alla formazione dei marmi artificiali, XII, 524. - idrauliehe e eementi, XII, 519. miste eon asfalto, XII, 525. CALCIATI-BORGHI conte Antonio, V, 188. Calcografia, XX, 250. CALDESI Fratelli, X, 471, 485. Caldesi Lodovico, I, 1. CALDERAI Angiolo, V, 154 .- XXI, 267. CALEGARI Vincenzo, IV, 107 .- VI, 307 .-VIII, 372. Cali Carlo, VI, 291.

Call Letizia, XIII, 55.

Call-Fiorini Martino, III, 86. CALI-FIORINI Paolo, V. 188. CALLEGARI Maria, XIII, 52. CALLIGARICH Gaspero, V. 166. Calligrafia, XX, 252. CALOGERO Costanzo, VI, 296. CALZA-CRAMER Giovanni, VI, 333. Calzarossa Maddalena, XVIII, 171, 175. Calzoleria, XVII, 164. CAMAGNA Sebastiano, XVIII, 171, 176. CAMALDA Antonio, X, 487. CAMBI Luigi, VIII, 372. CAMBI cav. professore Ulisse, XXIV, 306, 307, 313, CAMBIAGGIO Filippo e C., VII, 362 .- XII, 517. - XIX, 212, 217, 234. Cambini Enrico, IV, 101, 111, 119. CAMBRAY-DIGNY conte senator Guglielmo, IV, 97, 98, 107, 112, 119. CAMERATA-SCOVAZZO barone Rocco, VI, Camino professor Giuseppe, XXIII, 285. Camisussa Giuseppe, X, 460, 487. CAMMELLI Raffaello, IX, 406. CAMPADELLI ne' RONCONI Elisabetta, XIII, CAMPAGNA Pasquale e fratelli, XIII, 36. CAMPANA marchese Gio. Pietro, XII, 524. CAMPANA Isidoro e Ferdinando, XIII, 71, 88, 100. CAMPANI dottor Giovanni, V. 124, 131. Campani professor Giovanni, X, 411. CAMPELLO (DI) conte Paolo, V, 195. CAMPI conte Agostino, XIII, 23. CAMPI conte Giuseppe, VIII, 379 .- XIII, 38, 92, CAMPO Carlo, IV, 109. CAMPODONICO Emanuele, XVIII. 171, 176. Campodonico Giuseppe, XIX, 219. Campodonico Teresa, XVIII, 178. CAMPORI marchese Giuseppe, III, 70, -- . XXIV, 301. CAMPORI dottor Sebastiano, X, 429. CAMPOSTRINI Gustavo, IX. 407. Campovecchi Caterina, XIII, 52. CANALE Luigi, XIV, 107. Canali Amerigo, V. 127. Canapa (Considerazioni generali), III, 60. (Vedi Industria del lino e della). Canapicultura e canapificio (Vedi Monografia della). Canapificio (Vedi Monografia della canapi-

cultura e del).

Candele di cera, X. 463. steariche, X, 446. CANDIOTTI Vincenzo, V, 188. Canditi, conserve, sciroppi, V, 157. CANEPA Carlo, XV, 130. CANEPA Gio. Battista, XIX, 209, 217, 232,-XXI, 262, 268. CANEPA Stefano, XXI, 265, 268. Canfini, X. 467. Cangi Filippo, XI, 505. CANICCI Giuseppe, V, 286. CANNATELLA barone B., III. 82. CANNIZZARO professore Stanislao, X, 411. CANOCCHI Caterina, XIII, 54. Cantaridi (Vedi Prodotti di uso medicinale naturali o preparati). CANTELLI Serafiuo, XIV, 107. CANTINI. BORGOGNINI E C., XIII, 37, 40, 90. Cantisani Vittoria, XVIII, 178. Cantoni Costanzo, XV, 128, 129. CANTONI Giacomo, V, 204, 212.

Cantucci di Portoferraio (Vedi Pasticcerie). di Prato (Vedi Pasticcerie). CAO Cesare, XIII, 86. Caolini e terre a colori, VI, 343. CAPANNI Luigi e figlio, XIII, 37, 90. CAPEI cav. Federigo, XIII, 23. CAPEZZUOLI Carlo, XIV. 103. CAPOCCI Oscarre, XXII, 278. CAPODAGLI Caterina, XIII, 52 CAPODAGLIO Serafina, XIII, 53. CAPOLAGO cav ..... VI, 296. CAPON Gabriele e figli, XVII, 161. CAPONE Francesco, XV, 130. CAPORALE Gaetano, V. 213. CAPORALI Teodora, XII, 537. CAPPELLANI Antonino, X, 462. CAPPELLI Angiolo, V, 124, 192. CAPPELLI Anna, XIII, 54. CAPPELLI Fabio, XX, 246. · CAPPELLI march. Luigi c fratelli, II, 34.-

III, 42. Cappelli di castoro, di feltro e di felpa, XVIII, 171

di paglia (Vedi Industria della paglia).

di truciolo, XVI, 158.

e oggetti d'uniforme tanto civili che militari, XVIII, 172. Cappellini Angiolo, XXI, 267.

Cappellini cav. ing. arch. Giuseppe, XII, 511, 515,

CAPPELLO Francesco, XI, 509.

CAPUA Michelangiolo, XVI, 147. CARA cav. Gaetano, V, 188. CARACCIOLO don Luigi, duca di Sant'Arpino, XVII, 159, CARAFFA DI NOJA cav. Placido, XII, 527. CARAMORA Pacifico, V, 162, 164, 166. CARANDO Francesco, XIX, 219.

CAPPIELLO Giuseppe, XVII, 166.

CAPPONI conte Carlo, XX, 253.

CAPRINO Teresa, XIII, 51

CARBONAI Giuseppe, XVI, 149. Carboni, sugheri e scorze, III, 80. CARCACCI Giovanni, XIX, 219.

Carciofi (Vedi Ortaggi). CARDINI Enrico, V, 157. Cardoni (Vedi Ortaggi).

CARDOSI-CARRARA capitano Antonio, X, 444. — XIII, 38, 92 CARDWELL HOLME, XXIV, 313, 316.

CAREGA cav. prof. Francesco, XVIII, 167, 179. — XIX, 216. CAREGA cav. avv Giuseppe, XXI, 255.

CAREGA Orintia, XVIII, 167. CARENA Niccola, 1X, 383. CARIGNANI Fortunato, XV, 119. CARINA prof. Alessaudro, V, 213. CARINA dott. Dino, XXI, 255. CARLETTI Angelo, IV, 107, 120.

CARLETTI Francesco, V, 158. Carletti-Giampieri Giampietro, XII, 527. Carli Carlo, XIX, 219. CARLI abate Giovan Girolamo, XIII, 4.

CARLINI Girolamo, XVII, 166. CARLONI Tregegi, V. 286. CARMASSI Isabella, II, 35 CARMIGNANI Rosalia, XIII, 53.

CARNELLI, CASPANI E REVELLI, XI, 506. Carni disseccate, V, 143. preparate con processi ignoti, V,146.

 salate, V, 145. CAROBBI Giulio, X, 464, 485. Carolis Alessandro, XIII, 16. CAROLIS (DE) Alessandro, III. 48, CARONI Emanuele, XXIV, 313. Carote (Vedi Ortaggi). CAROTENUTO Gioachino, XV, 130, CARPANETO E GHILINO, V, 148, 150, 155.

CARPI Agostino, V, 158, 165. CARRARA Giuseppe, XIII, 37. Carradori conte Giuseppe, XIII, 36, 88. CARRAREST Achille, I, 20, 22.

CARRARESI Luigi, I, 20, 22.

CARRÈ Antonio, XIII, 72. CARREGA-BERTOLINI marchesc Andrea. III, 38, CARRESI Pietro, V. 207. CARRETTI Fabio, VI. 353. CARROCCI, FABBRI E C., XI, 506. Carrozze, XVII. 165. Carta, XX, 239. CARTA Anna, XVIII, 170, 177. Cartamo, III. 66. Carte da giuoco, XX, 243. - da parati e parati in cuoio, XIX, 214. - e raccolte geologiche, mineralogiche e litologiche, VI, 289. CARTEI Luigi, di Genova, V. 139. CARTEI Luigi, di Firenze, XXIV, 314. CARTIERA della Lima, presso San Marcello, XX, 241. Cartoleria, XX. 237. Carta, XX, 239. Ceralacche, XX, 245. Guancialetti da bollare, XX, 245, . Inchiostro da scrivere, XX, 244. Lavori di cartoleria, XX, 243. Legature di libri, XX, 243. Matite, XX, 214. Penne a punta di matita biauca, XX. 244. Polverino metallico, XX, 245. CARTONI Fratelli, X, 445. CARTOTTO Costantino, XIV, 107. CARUEL Teodoro, I. 1. CARUSO Rosario, IX, 390. Casa di Lavoro dei poveri di Modena. XVI, 155. Casale (Marchese di), V, 188. CASALI Antonio, V, 134, 135, 142. CASALI vedova SOLDA Maria, XIII, 55. Casalini Fratelli, XVII, 165. CASAMORATA avv. Luigi, IX, 382, 394, 408, XX, 251. Casana-Cobianchi baronessa Teresa, III, CASANUOVA Verano, III, 56. CASARETTO dottor Giovanni, I. 1. CASARTELLI Pietro, XIII, 60 Casasco Giuseppe, X, 454, 485. Cascami serici, XIII, 19 CASELLA E TRAVELLA, XIII, 70, 98. CASELLA Giovan Battista, X, 463. Caselli conte Damiano e figli, III, 89, Caselli contessa Eugenia, XVIII, 168.

Caselli Teresa, XIII, 51. Casini Antonio, XIII, 37, 90, CASINI Giuseppe, XIX, 220. Casini Teresa, XIII, 54. Casissa Francesco quondani Vincenzo e figli, XIII, 34, 84. Casoni Bernardo, XXIV, 313. CASOTTI Giovacchino, IX, 398. CASPANI, REVELLI E CARNELLI, XI, 506. Cassani Emilio, IX, 390, 409. Casse forti e serrature, VII, 362. Cassini Egidio, V, 184 Cassinis Giovan Battista, III, 40. - VII. Cassioli Amos, XXIII, 285. Cassola avv. Carlo, III, 59. Cassola Francesco, III, 86. Cassola Giuseppe, V, 188. Castagnacci Alessandro, V. 207. Castagnino Antonio, XIX, 219. Castagnoli Giuseppe, XVI, 131. Castaldi Panfilo, XX, 245. Castani Santino, XIII, 73. CASTELLAMMARE (DI) barone Stefano, V. 202. Castellani Fortunato-Pio, VII. 357. CASTELLANI Luigi, IX, 407. CASTELLI Carlo, XIV, 108. CASTELLI Daniele, V. 164. Castelli Demetrio, XV, 124 CASTELMUR, PERINI E COMP., V, 157, 165. CASTELNUOVO Antonio, XIII. 60. Castelnuovo Luigi, XIII, 51 CASTELPOGGI Colombo, XXIV, 304, 313. CASTI Gallo, XI, 505. CASTIGLIONI Marco, XIII, 1, 73. CASTORI BALDESCHI Zaira e BALDESCHI ZcImira e Luisa, XVIII, 170, 175 Castracane conte Alessandro, XIII, 1, 55. CASTRO (Dt) Giovanni, X, 446. Catalogo delle pietre silicee adoprate nella formazione dei lavori di commesso che si eseguiscono nel R. Stabilimento di Firenze, XIX, 221 CATANI Carlo, XVII, 159. CATANI Iacopo, XVII, 163. CATENA Pietro, XIII, 73. CATTANEO dottor Antonio, V. 286. CATTANEO E PETITTI, XIII, 70, 98. CATTANEO march, Giovan Battista e Tommaso, V, 195. CATTANI cav. Leopoldo, Il. 27. CAUDA Pietro, X, 464.

Caselli cav. abate Giovanni, XX, 237.

402 CAVACIOCCHI Annunziata, XIV, 106, 110. -XXI, 264, 268. CAVALIERE Lorenzo, IV, 98, 122. CAVALIERI ing. Paolo, IV, 117. CAVALLERO Antonio, V, 219. CAVALLETTI Savina, XIII, 38. CAVALLI Carlo, XIII, 51. CAVALLI cav. generale Giovanni, VI, 350. 351.CAVALLINI Augusto e Luigi, IX, 401. CAVASSI suor Paolina, XVIII, 178 CAVERI senatore Autonio, XXI, 255. Caviale di Roma (Vedi Pesci salati). CAVIGLIONE Raimondo e C., XVIII, 171. 177. Cavoli (Vedi Ortaggi). CAVOUR (DI) conte Cammillo, IV, 112. -VI, 316. CAZZANIGA Carlo, XIII, 51. Ceccaldi Fortunato, XIX, 220. CECCHERELLI Luigi, XIX, 181. CECCHERINI Pietro, I. 18. CECCHI Adolfo, XVI, 131. CECCIII Angiola, XIII, 54. CECCHI prof. padre Filippo D. S. P., IX, 392. CECCHI Fratelli, XIII, 88. Cecchi Giovacchino e fratelli, XI, 509. CECCHI, PIACENTINI E C., XVII, 161. CECCONI Angiolo, XIII, 37, 90. CECCONI E SANTINI, XIII, 59. CECCONI Giulia, XIII, 54. CECCONI Luigi, XIV, 110. CECINI Antonio, XI, 509. CELA Luigi, X, 448 CELANDRONI Maria, XIII, 55. CELENTANO Bernardo, XXIII, 285. CELLI Michele, V, 188. Cellini Benvenuto, XIX, 192. CELLINI Mariano, XX, 246, 248, 249. CELONI Sofia, XVIII, 171, 175. Cementi, XII, 519. CENA Giorgio, XIX, 209, 217. CENA Giovanni, XIX. 219. CENNINI Bernardo, XX, 245. Ceralacche, XX, 245. CERAMELLI Lorenzo, VIII, 379, Ceramica, XI, 505.

Maioliche, XI, 506, Porcellane, XI, 507. Stufe e caloriferi, XI, 509. Terraglie, XI, 506. Terre eotte per usi domestici, XI, 505, CERATTO Pietro, XIX, 219. Cere e mieli, III, 44. lavorate, X, 463. Cereali, legumi e foraggi, III, 53. Ceresole fratelli Filippo e Pietro, XVII, 162.

CERI Gaetauo, XVII. 164. Ceriana Fratelli, XIII, 34, 39, 84, CERIANI abate Antonio, XX, 249. CERIANI E MALAN, XV, 122, 129. CERLETTI Lorenzo, XVII. 163. CERRI Faustino, III, 89. CERRITTI cav. Felice, XXIII, 286.

CERTANI ing. Anuibale, direttore della tenuta di Mezzolara di proprietà di S. M. Napoleone III, III, <u>59</u>, <u>61</u>, — IV, <u>116</u>. 117, 12L

CERTOSIO Giuseppe, XIX, 219. CERUTI Enrico, IX, 403. CERUTO (Suor) direttrice dell' Asilo infantile di Grugliasco, XVIII, 179. CERVELLI Pietro, XVIII, 174. CESARONI Giuseppe, V. 286. CESATI Carlo, XVIII, 177. CESATI Giacomo e figli, XVIII, 172, 175. CESATI Marianna, XVIII, 177. CESERI Teresa, XIII, 54. CETTI Giuseppe, III, 75, 76. CEVASCO eav. prof. Gio. Battista, XXIV, 301. CHA (DELLA) Angiola, XIII, 49. CHALLIER Fratelli e BOUSSARD maggiore, XV, 122, 129.

CHALON E ESTIENNE, XII, 538. - XIX. CHALON Giovanni, XII, 539. Chapus Giovanni, XIII, 72. CHECCUCCI Amabile, XIII, 54. CHECCUCCI Enrichetta, XIII, 54. CHELI Giuseppe, V, 136. CHELLI Fausto, X, 462, 485. CHELLINI Giovacchino, X. 465,

CHELONI Pietro, XVIII, <u>178. — XIX.</u> <u>203</u>, <u>204</u>, <u>217</u>. — XXIV, <u>313</u>, <u>316</u>. CHERICI Claudio, XIX, 202. CHERICI Gio. Maria, X, 469. CHERICI Giuseppe, IV, 109. CHERICI Werter, XIX, 200. CHEVALIER Michele, XIII, 64. CHIANALE Giovanni, XV, 130. CHIANI Teresa, XVI, 157. CHIAPELLA Francesco-Maria, X. 474. CHIAPPINI Assunta, XIII, 53 CHIARELLA Giovanni, VII, 357.

CHIARELLO Francesco, X, 462, 485. CHIARI Ferdinando, XX, 237, 243, 244, 249. CHIARI Giovanni, I, 25. CHIARINI Bartolommeo, XIX, 204. CHIARUGI Giuseppe, V, 138. CHICHIZZOLA Giacomo e C., XIII, 70, 98. CHIERICI professor Alfonso, XXIII, 286, 290. CHIESA Carlo, XIII, 53. Chifel (Vedi Pane). CHIFENTI Odoardo, X. 469. Chimica, X, 411 Considerazioni generali, X. 411. Delle varie produzioni iu particolare. X, 426. Amido, X, 461. Cere, X, 463. Colla, X, 459. Fotografie, X, 469. Galvanoplastica, X, 468. Materie coloranti o colori, X, 479. Olii diversi per ardere e per vernici, X, 463. Processi speciali, X, 474. Prodotti chimici, X. 427. Sale marino e di miniera, X, 456. Saponi, X, 447. Cosmetici e profumerie, X, 453. Vernici, X, 462. Chincaglierie in ferro, VII. 364. CHIOCCHI Gaetano, IX, 402, 410. CHIOFOLO Pietro, V, 161. CHIOLERIO Raimondo, XV, 123, 130. CHIOSSONE Odoardo, XXIII, 288. CHIOSTRI Giuditta, XIII, 53. CHIRICA Maria, XIII, 51. CHIRIO E MINA, XX, 246. CHISOLI Antonio, agente del marchese Viscontiui Aimi di Brignano, XIII, 16, 18. CHIUSANO Luigi, VI, 354. CITZOLI Antonio, III. 48. CIACCIII Giuseppe, XIX, 181. CIACCHI Iacopo, XII, 539. Ciambellone di Siena (Vedi Pasticcerie). CIANFERONI Angiolo, XVII, 166. CIANI Gaspero, VII, 362. CIANI Luigi, IV, 108, CIANI Teresa, XIII, 54. CIAPETTI Benedetto, IV, 97, 98, 102, 103, 107, 109, 119, 120, 121, CIAPETTI Lorenzo, IV, 98, 122 CIARANFI Giuseppe, X, 434, 486. CIARDELLI Domenico, V, 157.

CIARDI ingegner Giovanni, IV, 92. 23. CIATTI Giuseppe, XII, 517. CICCONE cav. Antonio, V, 123. CICERO (LO) professor Giuseppe. IX, 390. CICOGNANI Gaetana, XIII, 55. Cicorie (Vedi ortaggi). CIGARDI Luigi, XIII, 5L. CIMA Gio. Battista, VII. 364. CIMBERLI Francesco, XVI, 156. CINCI A., XIX, 190. CINELLI Maddalena, XIII, 53. CINI cav. Bartolommeo, XX, 237, 240. CINISELLI Luigi, IX, 390. CIOCCHETTI Bernardo, VI, 354. Cioccolata - sua introduzione in Europa, V, 158. Cioci Leopoldo, XIX, 193. CIOMATTI Luigi, X, 487. CIONI Angelo, IV, 108. CIONI Luigi, XVII, 162. Cionsi Lucia, XIII, 53, CIPOLLA Luigi, XVIII, 178. Cipolle di Calabria (Vedi Ortaggi). Cipollette da guarnitura (Vedi Ortaggi), CIPRIANI Niccolò, XX. 253. CIPRIANI cav. professor Pietro, V, 123, 124. CISERI professor Antonio, XXIII. 279. CITTERIO Gaetano, XIII. 51. CIULLINI Luigi e figlio, V, 139, 157, 166. CIUTI Niccola e figlio, X, 425, 430, 485. CIVININI Drusola, XIII, 53 CIVININI Giacinto, V, 157, 165. CIVININI Lodovico, XIII, 37, 90. CIVITELLI Michele, XV. 130. CLARKSON Samuele e Vincenzo, V, 188. CLEMENTE Belisario, XVI, 155. CLINTON E C., VI, 330. Cobalto e nichelio, VI, 333, COBIANCIII cav. Lorenzo, XV, 115, 125. COBIANCIII Luisa, XVIII, 168 Cobianciii Pietro e figlio, XV, 124. COBIANCHI Vittorio, VII, 363 COCASTELLI conte Adelmo, III. 50. - XIII. COCCIII Giovanni, III. 61.-IV. 116. COCCHI cav. professore Igino, VI, 289. Cocci Gesuina, XIII, 53. COCCONI professor Giuliano, III. 87. Coco Salvatore, XIX, 204, 217. - XXIV, 314. Codazza professor Giovanni, IX, 382. CODURI Luigi, XIII, 51. Coduri Scrafina, XIII, 35, 40, 84.

404 INDICE GENERALE. COEN, FLANTINI, BIGAGLIA, DEL MEDICO. Miniera di Montebamboli, VI, 332. LAZZARI E ERRERA, XI, 503. di Monterufoli, VI, 832. COEN Moisè, XIX, 205, 217. Miniere dei monti Massi e Tatti, VI. COEN, STIFFONI E C., XI, 503. 332. COGHETTI cav. prof. Francesco, XXIII, della val di Tanaro, VI, 331. 286, 290. di Gonidoni, VI, 332. Coglio Pietro, VI, 344. di Sarzana, VI, 331. COLARI Paolo e avv. Vincenzo, XIII, 38, 92. COMELLINI Teresa, XIII, 52. COIOLI Enrico, VI, 332 COMERIO Fratelli, V, 130. COLELLI Antonino, V, 188 Comi Raffaello, I, 22. - V, 206. - X, 442. COLETTI dott. Ferdinando, V. 213. COMINAZZI Marco, VI, 354. COLETTI Tommaso, XIV, 107. COMINCINI Luigi, X, 468, COLI Carolina, XIII. 54. COMITATO della provincia di Vicenza, XII, COLIVICCIII Leopoldo, IV, 112. 537. Colla, X, 459, Comitato di Acireale, III, 72. - V, 213. Collacciioni Fratelli, II, 31, 35. - III. COMITATO di Aquila, III, 64, 66. 41, 43, 44, COMITATO di Ascoli, III, 56, 61, 64, 72 - V, 144, 154, 155. - XII, 537. - XXI, COLLACIDONI cav. Giovanni Battista, XIV, 103. COLLARINI avv. Pietro, XVII, 159. COMITATO di Avellino, V. 155. COLLEGIO MEDICO di Firenze, V. 211. COMITATO di Bergamo, II, 30. - V, 155. COLLEGNI Capitano Bartolomnico, XXIV. - XXI, 269, 271. COMITATO di Brescia, XXI, 270 Collezione monografica della economia ru-COMITATO di Caltanisetta, III, 70. rale della provincia di Pisa, III, 91. COMITATO di Castelnuovo di Garfagnana, Collezioni di prodotti agrari, III, 56. XII, 537. entomologiche, III, 51, COMITATO di Castiglione delle Stiviere, V, xilologiche, III, 75. 197, 200, COLLIGNON prof. Niccoln, 1V, 92, 93, 118. COMITATO di Catania, III, 42. - V, 213. COLLOREDO Giuseppe, XIII, 50. COMITATO di Chieti, V, 288. COLOMBO Angiolo Cesare e C., IX, 396, COMITATO di Fano, III, 66. COMITATO di Foggia, III, 43 COLOMBO Carlo (tessitore di seta), XIII, 72. COMITATO di Lecce, III, 56, 64. COLOMBO Carlo (lavorante di piano-forti), COMITATO di Lucca, XII, 537. IX, 398, 410, COMITATO di Macerata, III, 42, - V. 213. COLOMBO Carlo Maria, VI, 352, COMITATO di Massa di Carrara, XII, 537. COLOMBO Francesco, XIII, 34, 84, COMITATO di Mazzara, XII, 527. COLOMBO ingegner prof. G., VIII, 375. COMPTATO di Palermo, I, 20. - III, 64, tis. COLOMBO Luigia, XIII, 51. — V, 145, 148, 154, 155, 156, 183, 202. - XXI, 269, 271. COLOMBO Luigi di Giovanni, XIII, 49, COMITATO di Perugia, III, 56.-V, 214, 218. COLOMBO avv. N., XIII, 50. COLONGO BORGNANA Fratelli, XIV, 106, COMITATO di Pistoia, III, 56. COMITATO di Roma, III, 41, 56. COMITATO di Rieti, III. 72 COLONIA agricola dei monaci Benedettini in Assisi, III, 56, COMITATO di Salerno, III, 40, 80. Colori, X, 479. COMITATO di Savona, III, 43. Comboni Fratelli, XIII, 35, 86. COMITATO di Siena, XII, 537. Combustibili fossili, VI, 330. COMITATO di Siracusa, III, 86. - V, 144. Miniera di Agnana, VI, 332 — X, 462. — XXI, 270. di Cadibona, VI, 331. COMITATO di Trapani, XII, 537. di Gonnessa, VI, 332, COMITATO di Urbino, XII, 537.

di Leffe in Val Gandino, VI.

331.

COMITATO di soccorso pel sesso femminile,

di l'istoia, XXI, 265, 268.

COMIZIO AGRARIO di Reggio (Emilia), III. 40, 69, 70, — V, 153, 156, 166, 188. — X, 466. — XXI, 270. COMMELLI Carlo, XV, 130. Commesso in pietre dure e mosaico di Firenze, XIX, 188, COMMISSIONE edificatrice della facciata di di Santa Crocc di Firenze, XII, 536. Como Maria, XIII, 49. COMPAGNIA ANONIMA DEL BOTTINO, VI, COMUZZI Francesco, XIII, 50. CONCETTA Fiammingo, V. 188. CONCETTO Natale, XXI, 267. Confetture e zuccheri (Considerazioni genernli), V, 156. CONFIGLIACCHI Giacomo, XVIII, 178. CONROTTO Celestino, VIII, 379. CONSANI Vincenzo, XXIV, 313. CONSERVATORIO (R.) della SS. Annunziata d' Empoli, XVIII, 170, 177. CONSERVATORIO delle Abbandonate di Pistoia, XIII, 100 CONSERVATORIO di Saut' Anna di Forli. XVIII, 170, 177 CONSERVATORIO di Sau Giovanni Battista di Pistoia, XVIII, 170, 177. Conservazione di frutta, I. 25. Conserve alimentari, V, 148. sciroppi e canditi. V. 157. CONSIGLI Giovanni, XVII, 161, 163. CONSOLE Michelangiolo, I, 18. - II, 56, 57, 70, 71. CONSORTI Maria, XVIII, 178. CONSORZIO MONTANISTICO FARESINA, VI, CONTESSI Vincenzo, V, 183, 184. CONTESSINI dottor Felice, X, 436, 485. CONTESSINI Francesco, V, 157, 164, 165, -X, 435. CONTI A. e C., XIII, 36, 88. CONTI Angiolo, XIII, 51. CONTI conte . . . ., III, 59.

CONTI Antonia, XIII, 52. CONTI Cesare del fu Marco, XVI, 156. CONTI Cosimo, XXIII, 286, 297. CONTI Enrico, X, 448, 486. CONTI Fermo, XIII, 40, 86. CONTI dottor Giovanni, V, 188. CONTI Giuseppe, II, 30.

CONTI Marco, XV, 130. CONTI Onorato, X, 442, 486, - XIII, 88.

CONTI Serafino, XIII, 52.

CONTI Liborio, III, 40.

CONTI Vincenzo, V. 124. CONTI-ROSIGNOLI Maria, XIII, 53. CONVITTO (R.) del Carminello, di Napoli, XVIII, 170, 175, Copie delle pitture e delle sculture, XIX,

COPPI, HALL E SLOANE, VI, 329. COPPI cav. Pietro Igino, VIII, 366.

COPPINI Marianna, XVI, 157. COPPOLA Raffaello, VI, 354. COPPOLI march, Raniero, V. 188. CORA Fratelli, V, 164, 166, 182, 188,

CORAZZI cav. professore architetto Anto-nio, XXII, 273. CORBI-ZOCCHI Carlo, VI, 343. CORBONA (DEL) Angiola, XIII, 53. Cordami e tele da vela, XVI, 143. CORDANI Raffaello, XIII, 60. Corde armoniche, IX, 403. CORDERO Garto, XIII, 50. CORDONI Maria, XIII, 54 CORDOVA march. Filippo, V, 188. CORINI e Comp., VI, 324 CORMANNI E TREVES, XVIII, 173.

CORNACCHIA barone Alessandro, I. 22. CORNALIA cav. professor Emilio, III, 47, XIII, 1, 18. CORNELISEN Stefano, VII, 355. CORNELLI-MORENNI Anna, XVIII, 176.

CORNET E MAZZONI, IV, 97, 102, 120. -VI, 307. CORNIENTI Giuseppc, VI, 291. CORPACI Eustachio, V, 188.

CORPACI dottor Gaetano, V. 188. CORRADINI Giovanni, XI, 509. CORRIDI Gustavo, V, 134, 135, 142, 161, 204. — X, 435, 437, 486.

CORRIDI Pasquale, XIX, 206, 217. CORSALE Raffaelc, XIII, 73. CORSETTI Carolina, XIII, 53. CORSETTI Veneranda, XIII, 54. CORSI march. Cammillo, II, 35.

CORSI Evangelista, XVI, 145. Corsi Teresa, XVIII, 178.

Corsi commendatore avvocato Tommaso, XXI, 255.

CORSI Vincenzo (giurato), XIV, 103. Corsi Vincenzo (pittore), XIX, 188, Corsini donna Eleonora, marchesa di Laiatico, II, 35. - XVIII, 167.

CORSINI Gaetano, V, 123. CORSINI Luigi (bronzista), XIX. 211, 217,

CORSINI Luigi (fabbricante di cera da scarpe), X, 463, 486. CORSINI Pietro, XIX. 181. CORSINI don Tommaso, duca di Casigliano, III, 70. — XVII, 159, 166. CORTE Andrea, V, 149. CORTELLAZZO Antonio, VII, 358. CORTESI Giuseppe, XIX, 220. CORTI Costantino, XXIV, 310, 313,

CORTI Fratelli, XIII, 35, 40, 84. CORTI Giovan Battista quondam Battista, XIII, 70, 98. CORTI Giuseppe, XIII, 52, 73. CORTI Marina, XIII, 51. CORTIGLIONI Vincenza, XIII, 52. CORVAIA barone Rosario, V. 188. Cosci Annina, XVI, 147. COSCIA Maria, XIII, 49. Coselschi Domenico, XVIII, 175, 177. --

XIX, 215. COSIMINI E BERTILACCHI, IV, 106. COSIMINI Giovan Battista, IV, 108, 113 COSIMINI Spiridione, IV, 108. - VIII, 379. Cosmetici, X, 453. COSTA ANDREA, XII, 534.

COSTA E SIRAVEGNA. XIII, 70, 98. Costa Fratelli, XIII, 34, 84. COSTA Giorgio, XIII, 50 COSTA Giovacchino, XIX, 188, 217. Costa vedova Giulia, XVI, 141, 142, 147. Costa Niccolò, XIX, 220. Costa professor Oronzo, II. 27.

COSTA Pietro, XIII, 50. COSTA Rosa, XIII, 53. COSTA Salvatore, III, 82 .-- V, 156, 166, 188. COSTA (DA) Valentino, VI, 344 COSTABILI marchese Giovanni, II, 27.

COSTAMAGNA A. e figlio, XV, 122, 129. COSTANZO Antonino, VI, 296. COSTARELLI Martino, V, 188. Costi Costanza, XIII, 53.

COSTOLI cav. professore Aristodemo, XXIV. 306, 313. Costruzione di edifizi, XII, 511.

> Calci, marmi artificiali, ec., XIL 519. Lavori di legno, di verniciatore, ec. XII, 538.

Modelli e progetti di costruzioni, XII, Terre cotte, marmi naturali e pietre,

XII, 526. Cotone (Considerazioni generali), III, 63.

Cotonificio, XV, 115.

COUIRILLO Agostino, XIII, 73. COVERE (DE) Angiolo, XIX, 220 Cozza conte Giovanni, XIII, 36, 88, Cozzi Francesco, IX, 404. Cozzi canonico Giuseppe, XIII, 28. CREMONCINI Eugenio, I, 20, 21. - V, 188. Cremore di tartaro e acido tartarico, X, 442.

CRESTINI Domenico ed Angiolo, XIII, 38, Cristi Scipione, XIX, 220. CRISTIANO Pietro, XIII, 50. CRISTOFANI Pietro, XIII, 71, 98. Cristopori Antonio e C., XII, 525. CRIVELLI E AIROLDI, XV, 124, 129. Crocco Carlo e Luigi, fratelli, XVIII, 169. 175. — XXI, 265, 268.

CROCCO Pietro, XVIII, 178. CROCE (DELLA) Beniamino, XIII, 37, 90. CROCE (DELLA) Egeria, XIII, 54. CROCE (DELLA) Luisa, XIII, 54. CROCINI Vincenzo, XVI, 142 CROFF Giuseppe, XXIV, 310, 313. CROPPI Carlo, V, 204, 205, 212. CROPPI Gio. Battista. V, 286. CROVARI Luigia, XVIII. 178. CRUCCU Giovanni, V. 138. CRUICCHI Cesare, XVIII, 172. CUCCIII Quirico, XIX, 219. CUCINOTTI Saro, XXIII, 288.

Cucurbitacee (Vedi Frutti di).

Cucusi Effisio, V, 213. Cuoiami per uso di calzoleria, XVII, 160. per uso di valigeria e selleria. XVII, 161.

CUPPARI cav. professor Pietro, II, 27, 35. CURIONI cay, Giulio, VI, 289, 297. CURLETTI Francesco Angiolo, X, 442, 486. Cusani e C., XVI, <u>134</u>, <u>135</u>, <u>138</u>, <u>146</u>. CUSTODI-BESME Giovanni, XVIII, 171, 176.

DABBENE Francesco, XIII, 36, 88. Daddi Gaetano, V, 138. DAGHINO Antonio, VIII, 380. DAINELLI dottor Domenico e fratelli, V. 192, 193, 195, DALGAS ingegner Gustavo, VIII, 366. DALGAS Luigi, X, 411, 466. Dalseno Anselmo. IV, 98, 122.

Damiant Cristino, V. 138, 143. Damiani Giuseppe, XXII, 277. Damioli e Zattini, VI, 306. Dandolo conte cay. Tullio, XXIII, 279. Danieli Salvatore, V, 189. DANINOS E C., X, 423, 451, 453, 486, DANIOTTI Carlo, XVIII, 178. Dantreygas Carlo, XI, 509. Danzetta baroni Fratelli, V, 195. DANZETTA E ANGELETTI, V. 195. DAVANZO Baldassarre, V. 138. DAVID Giovanni, XV, 130. DAZIANO Giacomo, XIII, 72. DEAKIN vedova, X. 433. DEAN John, XVI, 148. DECKER Enrico, VIII, 371. - IX, 384, 408. DECOPPET-IMER Luciano, VII. 364. DELECTIAMPS Pietro, X, 433, 487. Delia Paolo, XVII, 164. Delisi Benedetto, XXIV, 313. Delli Giuseppe, IX, 392. Demidoff principe Anatolio, I, 4 a 26. Descalzi Colombo, XIX, 219. Descalzi Emanuele, XIX, 209, 217, 232. DESCALZI E MOLINARI, XII, 515, 516. Descalzi Fratelli, XIX, 209. DESCALZI Giacomo, XIX, 209, 218, 232, --XXI, <u>262</u>, <u>268</u>. DESCALZI Luigi, XXI, 262, 268. DESEI Domenica, XIII, 53. DESIREAU E MICHELAGNOLI, IV. 108. -VIII, 372. Dettagli di costruzioni, XII, 517. DEVALLE Celestino, XIII, 59. DEVECCHI Maria, XVIII, 178. DIACCINI Francesco, XII, 531. DIECI Angiolo, XV, 125. DIENA M. G. fu Jacob, XIII, 35, 86, DINI Carlo, XVI, 145. DINI Clelia, XIII, 52. DINI professor Giuseppe, XXIV. 313. DINI Lorenzo, VI, 340, DINI Santi, XXI, 263. DINI Ulisse, V, 123. DINI Zenaide, XIII, 52. Dionigi Carlo, XIII. 73. Dipinti sopra porcellaua in lastra, XI, 508. DIREZIONE dei Bagni di Levico, V. 213. DIREZIONE dei Bagni di Recoaro, V. 213. DIREZIONE dei Bagni di San Giuliano, V. Directore dei Bagni della Porretta, V. 213. DIRECTONE delle Terme Euganee, V, 213. DIREZIONE dello Stabilimento di San Casciano dei Bagni, V, 213. DIREZIONE tecnica del traforo delle Alpi al Moncenisio, VIII, 368. Disegni d'invenzione, XXIII, 287. Disegno, pittura, incisione e litografia, XXIII. 279. Distillazione del legno, X. 427. DITTAIUTI conte Giuseppe, XIII, 36, 88. DOBERTI, NIERI E C., XIV, 112 Documenti in appendice alla Classe XIII. alla Classe XIX. Doderlein professor Pietro, VI, 290. DOL commendator Baldassarre, X, 457, 486, DOLFI Giuseppe, V, 123, 167, 192. DOMENICHELLI Successori di B., XIV, 112, DOMENICONI Maria, XIII, 53. DOMINICI Eufemia, XIII, 54, DONATI Amedeo e C., XVII, 162. DONATI E C., XVIII, 173, 177. Donati cay, professor Giovan Battista, IX, DONATI Ginseppe, XX, 253. DONATI Michelangiolo, agente Orsucci, V, 195. DONATINI Marianna, XIII, 53. DONDI Carl' Antonio, XIII, 71, 98. DONEY Gaspero, V. 123. DONI Pergentino, IV, 38, 119, DONNE (DELLE) Anna. XVIII. 178. DONNINI Saverio, III, 61. DORINI Carlo, XVIII, 178. DOSSENA Lorenzo, XI, 505. DOTTI Eduardo o Rinaldo, XX. 243. DOTTI Emilia, XIII, 55. DOTTO DE' DAULI Antonio, V. 286. DOTTO-SCRIBANI CAV. professor Francesco, X, 411, 466, 481. DOVIZIELLI Pietro e figli, X, 471, 486. Dozzio Giovanni, V, 155. — XIII, 86. DRAGHI Domenico, V, 154. DUCCI Antonio e Michelangiolo, VIII. 378. — XIX, 218. DUCCI Assunta, XIII, 53, DUCCI Bernardino, V, 189. DUCCI Eduardo, XX, 246. DUCCI Giuseppe, IX, 407.

DUFOUR Fratelli, X, 435, 436, 486.

DU-FRESNE Luigi, XV, 115. DUGINI Antonio, I, 25. DUINA Angelo fu Giovanni, IV, 104, 120. -XXI, 263, 267, 268, DUKASE, di Lione, XIII, 1, 73. DUMAS Giovanni, XV, 118, 119. DUMAS Giovanui, padre e figlio, XV. 119,

DUMONTEL Gilberto, XIII, 34, 84. DUNANT Alfonso, X, 453, 486. DUPERRON Claudio, XIII, 73. DUPRÉ Amalia, XXIV, 309. DUPRÉ professor Giovanni, XXIV, 306, 308.

DUPRÈ cav. maggiore Giovan Battista, VI. 289, 354,

DURACCI Luigi, IV, 98, 122. DURANDO Maurizio, XV, 130. DURANTE Natale, XIX, 219. DURVAL Enrico, VI, 330. DURONI Alessandro, X, 470, 486. DURONI Daniele, XIII, 60. DUTTO Giuseppe, X, 464, 486.

### E

Ebanisteria, XIX. 207. ECHARLOD Pietro Giuseppe, III, 89. Edizioni di libri, XX, 246. Educazione, istruzione e ricreazione, XXI.

267. EGG G. G., XV, 118, 129. — XVI, 134, 146. EGG cav. Giovan Giacomo, XV, 118. ELLI Giuseppe, IX, 406, 407, 410. ELLIOT Giovanni, VIII, 366. EMILIANI-GIUDICI professor Paulo, XXIV, 301, 314, 315. ENRIOTTI Lorenzo, XIV, 107. ERBA Bernardo, XII, 525. ERBA Pietro, X, 464. Erbari, III, 87. ERCOLANI Emilio, VII, 358. ERCOLESSI Anna, XIII. 52. ERCOLI Marianna, XIII, 55. Erpici, IV. 98. ERRERA, COEN, FLANTINI, BIGAGLIA, DEL MEDICO E LAZZARI, XI, 503.

ESTIENNE E CHALON, XII, 538. - XIX, 209, 217 Estrazione dell'amido, X, 461.

dell'olio d'oliva dalle sanse e dalle bucce, X. 450.

FAA DI BRUNO marchese Alessandro, IV, 112. FABBRI Antonio, XVIII, 174, 176. FABBRI, CARROCCI E C., XI, 506.

FABBRI Domenico, IV, 98, 122. FABBRI Odoardo, V, 158, 159, 165, - X.

FABBRI Ruggiero, V. 137. Fabbri Settimia, XIII, 54.

FABBRI ne' BEDRONICI Paola, XIII, 55. FABBRICA (R.) dei commessi in pietre dure. di Firenze, XIX, 188, 192 a 194, 217. FABBRICA (R.) di San Leucio presso Caserta, XIII, 36, 70, 88, 98 FABBRICA privilegiata dei Nastri, di To-

rino, XIII, 59, 71, 100. - XVIII, 179. FABBRICA privilegiata di Pordenone, XV.,

FABBRICHE unite « Bigaglia, Del Medico, Lazzari, Errera, Coen e Flantini, » XI, FABBRINI Attilio, V, 168. FABI-ALTINI Francesco, XXIV, 304, 313.

FABIANI Attilia, XVIII, 169, 177. FABRI Leopoldo, XIII, 36, 88. FABRICOTTI Alessandro, XXIV, 314. Fabris (DE) professor Emilio, XXII, 273. FABRONI dottor Lorenzo, V, 286. - XIII,

1, 55, 80, FACCARELLO Pietro, IV, 104, 120. FACCENDA Anna, XIII, 53. FACCHINI Fratelli e C., IV. 117. 121.-XVI.

140, <u>146.</u> FAELLINI Marianna, XIII. 53. FAGGI Leopolda, I, 25. FAGGIOTTI Giovanni, XVI, 148. FAGIOLI Giuseppe, XX, 244.

FAILLA avvocato Antonio, V. 189. FAILLI Rosa, XIII, 53. FAINA-BALDINI conte Zeffirino, III, 64. FALCHERO Giovanni, XIII, 72. FALCHERO Pietro, XIII, 72. FALCIANI Francesco, I, 25. FALCIANI Gaetano, V. 286.

FALCINI Achille, XIX, 220, FALCINI Erminia, XVIII, 178. FALCINI Fratelli, XIX, 206, 218. FALCINI professor Mariano, XXII, 273.

FALCO Giuseppe, XIII, 49.

FALCONCINI Enrico, V, 213. FALCONI Demenico, XII, 534. FALEI Bonaventura, V, 286. FALLENI Giovanni, XII, 542. FALLER-TRITSCHELLER E C., XVI, 155. FALLICA Andrea, V, 214. - IV, 291. FANCELLI Carlotta, XVI, 151, 157. FANI Domenica, XIII, 55. FANI Giovan Battista, X, 448. FANFANI Paolo, XIX, 203, 218. FANNI Fedele, V, 154. FANTACCHIOTTI professor Odoardo, XXIV. 306, <u>307,</u> **313.** FANTINI Francesca, XIII. 55. FANTINI Natale, XIII, 72. FANTINI Sebastiano, XIII, 38, 92. FANTONI reverendo padre, III, 50, 51. FANTOZZI ingegner Federico, XII, 511, 538. FANTOZZI Luigi, V, 137. FARAGLIA Mario, XIII, 36, 88. FARAUT Lodovico, VIII, 380. FARINA (LA) Cesare, XVIII, 171, 176. FARINA senatore Paolo, XXI, 255. Farina, V. 133. Farine di castagne e di formentone, V, 136. - e semolini di grano, V, 133. FARIOLI Domenico, IX, 387. FARMACIA Inglese, V, 207, 212. FASOLI Gio. Battista, X, 411.-XIX, 199. FASSIN Francesco, X, 463. FATTORIA di Gaville, V, 195 FATTORIA R. del Cistio, III, 46. FAUCCI Pasquale, XIV, 103. FAUSTINI Placido, VI, 344. FAVA Napoleone, V, 189. FAVALE Giuseppe e C., XX, 249. FAVARA-VERDERAME Vito, V, 189. FAVILLI Giuseppe, V, 208, 212, FAVRE Gio. Battista, V, 286. FAZIOLI Gio. Battista, XIII, 60. FEDERICI dottore Antonio, V, 286. FEDERICI sacerdotc Gaetano, V, 286. FEDI professore Pio, XXIV, 301, 306, 307. FEGAROTTO Fratelli, VII, 357. FELICI Lodovico, XII, 530. FELICI professore Riccardo, 1X, 382. FELICINI Teresa, XIII, 52 FELINO-LUE ingegnere Angelo, VIII, 276. FENACCI Mario, V, 206. FENILI Carlo, XIII, 88. FENZI cav. Carlo, VI, 289, 292.

FENZI cav. Sebastiano, XIX, 187. - XXIV, Fergnani Gaetana, XIII, 55 FERNIANI cav. Annibale, XI, 506. FERONI marchese Alessaudro, II, 31, FERONI marchese commendatore l'aolo. XIX, 181. FERRANDO Teresa, XIII, 51. FERRARA Domenico, XIII, 36, 88. FERRARI Anna, XIII, 52. FERRARI Carlo, XXIII, 286. FERRARI Domenica, XIII, 52 FERRARI dottore Francesco, V. 286. FERRARI Francesco, d'Antonio, XIII, 35,86. FERRARI (DE') Fratelli, XIII, 70, 98. FERRARI professore Giulio Cesare, XXIII. 286. FERRARI Marcello, XXIII, 288. FERRARI Michele, VI. 344. FERRARI (DE) Raffaele, duca di Galliera, 111, 59. FERRARI Schastiano, V. 141. FERRARI-CORBELLI conte Luigi, VI, 332, 333. - X, 475, 486. FERRARINI dottore Attilio, V, 189. FERRAROTTO Giuseppe, V, 189. FERRERO Giacomo, XV, 130. FERRERO Giovanni, V, 130. FERRERO cav. avvocato Giuseppe, XV, 121. FERRETTI Felice, XIII, 53. FERRETTI Pasquale, X, 201. FERRETTI E BIONDI, XIII, 88. FERRI Alessandro, V. 189. FERRI Anna, XIII, 54. FERRI Ginseppe, III, 86. FERRI Giuseppe e fratelli, XIII, 37, 90. FERRIGNI Giuseppe, XVI, 144, 147. Ferro (Miniere del) VI, 296. - vuoto, VII, 362. FERRO E OLIVIER, XXI, 262, 263, 269. FERRO Fratelli, V. 141. FERRO Giovanni, XIX, 215, 234, FERRUCCI professore Antonio, 1X, 389. FERRUZZI Alessio, XXI, 265, 268. FEZIA Giovanni, IV, 97, 119. FEZZI Rimedio, XXIII, 279. FIACCHI Raffaello, XVII, 164. FLAMMINGO Concetta, V, 188. FIANMINGO Gio. Battista, V, 166. FIRBI Raffaello, X. 459. Fichi, I, 20. FICI BURGIO dei duchi d' Amalfi Vincen-

zo, XVIII, 167.

FENZI Emilia, XVIII, 168.

FIDANZINI Giuseppe, XIII, 54. FIGGINI Pietro, XIX, 219. FILANDA (R.) di Rigutino, XIII, 37, 90. FILANGERI principe Carlo, XVI, 134. Filati di lana, XIV, 104.

- e tessuti di lino e di canapa a mano. XV, 140. meccanici XVI, 133.

Filatura e tessitura (Vedi Macchine speciali per la). FILIPPI dottore Luigi, XIII, 34, 84. FILIPPI (DE) dottor Roberto, XV, 115. FILIPPI (DE), MERZAGORA E SOCI, XIII,

41, 42. FILIPPINI Augusto, V, 123. FINADRI Fratelli, XV, 128. FINCO Antonio, XIII, 16, 18, FINI Elisabetta, XIII. 55. FINIZIO dottor D., V, 128. FINO Agata, XIII, 53.

FINO Giovanni, XVII, 166. FINO Luigi, X, 482. FINOCCHIETTI conte commendatore Deme-

trio Carlo, XIX, 181, 188, 208, 220. FINOCCHIETTI contessa Elisa, XVIII, 168. FINZI Michele, XVI, 156. FIOCCA Giustino, XXII, 277. FIORAVANTI Donato, IV, 113. FIORAVANTI Luigi, IV, 98, 122. FIORENTINI Celeste, XIII, 52.

FIORENTINI E TASSINARI, XIII, 38, 92, FIORENTINI Giovanni, XII, 537. FIORENTINI Luisa, XIII, 55. FIORENTINO A. R., XIII, 71, 98, FIORENTINO Cesare, XV, 115. Fiori, I. 19.

FIORINI Felice, XII, 537. FIORINI Giuseppe, V, 149, 155. FIORIO Domenico e figli, XVII, 163, 164. Fisica e Fisica applicata, IX, 387.

FISSORE Giovan Battista, IV, 97, 119. FLACCOMIO Diego, V, 189. FLANTINI, BIGAGLIA, DEL MEDICO, LAZ-ZARI, ERRERA E C., XI, 503. FLECH Stefano, XI, 508,

FLORENZI-WADINGTON marchese, III, 42. FLORIANI Anania, XIII, 59. Floricultura e Orticultura, I. 1.

FLORIO Fratelli, V. 189.

FLORIO Vincenzo e Ignazio, III, 68, — IV, 103, 113, 121.— V, 182, 189. — VI, 307.—

FLORIS-COIANA Paolo, V, 189. FOCHI dottor Luigi, V, 127, 132. Foglie di mirto, III, 68. FOLCHI Giovanni, XI, 501. Folco Carlo, XI, 507. FOLETTI, WEISS E C., XV, 128, 129. FONTANA Carlo, XIX, 200. FONTANA Domenico, XVIII, 171, 176.

FONTANA Giuseppe (fabbricante di camicie), XVIII, 169, 177. FONTANA Giuseppe (intarsiatore), XIX, 206.

FONTANA dottor Pietro, V, 286 FONTANA Silvia, XVIII, 170, 177. FONTANESI Antonio, XXIII, 286.

FONTANI Emilio e C., XI, 502. FONTANINI Anna, XIII, 53. FONTE (DELLA) professore Luigi, IV, 92.

FONTEBASSO Giovanni, XI, 507. Fonzio Pietro, X, 434, 486. FONZOLI E HOZ, XV, 126, 129. Foraggi, cereali e legumi, III, 53. FORESI Luciano, VI, 324.

FORESI Raffaele, VI, 291. FORGET Augusto, V, 166. FORIALI Giuseppe, X, 482.

Formaggi, V, 151 di pecora, V, 153. di vacca, V, 151. FORMENTI Francesco, XIII, 49.

FORMENTO Caterina, XIII, 50. FORMENTO Maria, XIII, 50. FORMIGLI Pellegrino, XIII, 37, 90. FORNARA Giovanni, VII, 364. FORNARI Antonio, XVII, 162. FORNASARI Cammillo, I, 25. FORNI Antonio, V, 184.

FORNI Egidio, IX, 404, 410. FORNITI Emilio, XI, 508. FORNITO Francesco, V, 189. FORTI cav. Francesco, XIII, 37, 90. FORTI Giovacchino, XIII, 53. FORTI M. I., XV, 119.

FORTINI ingegnere Cesare, XIX, 181, 185. FOSCHINI conte Giovanni, II, 27. Fosella Giovanni, XXIII, 288. Fossi e Bruscoli, XIII, 90.

Fossi cav. Gio. Battista, XIII, 1, 26, 33, FOSSOMBRONI conte Enrico, XX, 237.

Fotografia, X. 469. Positivi fotografici ottenuti mediante un nuovo procedimento, X, 472.

Fracchia Giuseppe, V. 210, -- XXI, 267, 268. FRADELLONI Guglielmo, XIII, 88. FRÆLICH Giulio, X, 483, 487. FRANCESCHI Carlo, X, 466. FRANCESCHI Francesco, II, 31. FRANCESCHINI dottore Francesco, 1, 24. - IV, 92, 118. FRANCFORT cav. ingegnere E., VI, 309, 323, 327, 335 FRANCHETTI Cesare, I, 17, 18. FRANCHI Alessandro, XXIII, 286. Franchi Ermellina, XIII, 55. FRANCHI Fratelli, del fu Attilio, XIII. 35, 86. FRANCHI Maria-Delfa, XIII, 55. FRANCHINI E VICENTINI, XX, 248. FRANCHINI Gio. Battista, XI, 503, FRANCI Pasquale, VII, 363. - XIX, 212. 218, 234, Francini Giuseppe, XI, 503. FRANCIOSI Pietro, agente Bani, V. 195. Francischelli Antonio, V, 164. Francisci conte Angiolo, XI, 503. FRANCO Sebastiano e figli, XX, 249. FRANCOLINI ing.arch. Felice, XII, 511,515. FRANEL Eugenio e C., VI. 309, 317, 331, 333. FRANZINI Baldassarre, V. 155. FRANZINI Pietro Antonio, VI, 354. FRANZOSINI Bartolommeo e fratelli, XV, Frascheri cav. Giuseppe, XXIII, 286. FRATI Fortunata, XIII, 52. FRECCIERI Stefano, X, 454, 486. FREYTAG Gustavo, XIII, 79. FRIGERI Giuseppe, V, 154, 186. FRIGERIO Giuseppe, IV, 93, 111, 120, FRIGNANI Achille, VII, 357. FRIGNOCCA Gio. Battista, XIV, 107. FRIZZI Fratelli, V, 195. FRONTINI Saba, XIII, 59, FROSI Maria, XIII, 54. FRULLINI Francesco, XIII, 71, 98. FRULLINI Luigi, XIX, 203, 205, 206, 218. Frutta, I, 19.

— e semi da collezione, l, 23.
Fruta fresche, I, 20.
Fichi, I, 20.
Mele, I, 21.
Noci, I, 22.
Pere, I, 20.
Pesche, I, 20.
Susine, I, 20.

Uve, I, 21.

Frutta secche, I, 23.—111, 86.
Frutti d'agrumi, I, 22.
— di cucurbitacee, I, 22.
— di solanacee, I, 22.

- disseccati, V, 143. - salati, V, 144. FUGUNI Luigi, V, 129. - VI

FUGINI Luigi, V, 129.— VII. 362. FULLER Carlo Francesco, XIX, 187.— XXIV, 301. FULLER Tommaso, XX, 239.

FULLER Tommaso, XN, 239.
FUMAGALLI Francesco, XIII, 51.
FUMAGALLI Fratelli, X, 440.
FUMNO Pictro, XXIV, 313.
FUMNO Antonio, IX, 397, 399.
FUMNO Maria, XVIII, 178.
FUXAIOLI Albino, XXIV, 313, 317.
FUXAIOLI Albino, XXIV, 313, 317.
FUXAIIII ing. Vincenzo, XIII, 18.

FURLANI Giovanui, X, 448, 450, 486. — XI, 506, 509.

FUSI Emilio, III, 89. — V, 195. FUSI Giuseppe, XIII, 51.

dell' olio, IV, 108.

# Gabbie, bruscole e sacchi per l'estrazione

Gabbrielli Elvira, XVIII, 171, 177.

GABBRIELLI Giuseppe, XIII, 73.

GABBRIELLI Giustiniano, II, 27. GABUTTI Gaspare, XIV, 107. GADDI Gaddo, XIX, 192 GADDUM F. E., XIII, 34, 84. GAGGIA Leonardo, XIX, 220. GAGGIA Luigi, V, 210. GAGNONI Sebastiano, VI, 310. GAI Ferdinando, XII, 528. GAI Pietro, XI, 507. GAIASSI Vincenzo, XXIV, 305, 314. GALANTI professore Antonio, Il, 27. - Ill, 48, 64. - XIII, 16, 18, Galantomini Annina, XIII, 53. GALATTI Giacomo del fu Giuseppe, XIII, 37, 88. GALATTI Giovanni, XIII, 37. GALEATI Ignazio, XX, 249. GALEAZZI Giovanni, IX, 404. GALEAZZO Giacomo-Antonio, XII, 542. -XXI, 261, 268. GALEOTTI Fratelli, IV, 104, 120. GALEPPI Carlo, XIV, 107. Galise Vincenzo, XVIII, 171, 177. Galizzi Bernardo, XII, 537.

412 GALLARINI Carlo, XIII, 71, 100 (Falleria (R.) dei lavori di commesso in pietre dure, di Firenze, XIX, 188, 192 a 194, 218, Galleria economica, XXI, 255. Alimentazione e igiene, XXI, 266. Alloggi e costruzioni, XXI, 260. Arnesi e strumenti per Iavoro manuale, XXI, 267. Educazione, istruzione e ricreazione, XXI, 267. Mobili e utensili d'uso domestico, XXI. Tessuti e vesti, XXI, 261. Galletti Luigi, XI, 505. Galletti Stefano, XXIV, 305, 313. GALLI Antonio, III, 40. Galli Ermanno, XVIII, 175, 176. Galli Luigi, XI, 505. Galli Niccolao, XVII. 164. Galli canonico Roberto e Francesco, V. GALLINA Coriolano, XIII, al. Gallini Gaetano, XIX, 219. Gallizioli Bernardo, X, 475, 486. GALLO Filippo, VI, 331. GALLUZZI Orsola, XIII, 53 GALOPPO Fratelli, XIV, 105, 108. GALOTTI Artale, XIII, 88. GALVAGNO Giuseppe, V, 206. Galvano-plastica, X, 468. GAMBA Augusto, XIX, 220. Gamba Eredi di Pietro, VIII, 379. GAMBA conte Ippolito, V, 161. GAMBACCIANI Angiolo, XVI, 147. GAMBACORTA Pietro, IV, 107, 110, - VII. GAMBARINI Maddalena, XVIII, 178. GAMBAROVA Giuseppe e C., X. 464. Gamberal ingegnere Angiolo, XXII, 273. GAMBERUCCI Antonio, V, 195. Gambini Pietro, V. 132 GAMBONE Claudio, X, 464, 486. GAMPCCI Enrico, XI, 502. GANDOLFI professoro Francesco, XXIII, 286, 298, Gangemi Giuseppe, V, 189.

GANNA Severino, XII, 535. GAOLA Gio. Battista, V, 155. GAPPI Giovanni, V, 287. GARBASSO Giorgio, III, 59. GARBEST Ersilia ed Augela, sorelle, XVIII. 170, 176,

GARDINI Luigi, XIII, 36, 86. GARELLI dottor Giovanni, V, 213. GARGALLO marchese Filippo, V, 189. Gariboldi Vinceuzo, IX, 403. GARNIER-VALLETTI Francesco, I, 24. GARRO Modesto, V, 192, 193, 197, 201, 205. GARZONI marchese Giuseppe, XX, 237, 243. Gasparoni Pietro, XIII, 71, 100. GATJENS Edoardo, VIII, 380 GATTESCHI ingegnere Federigo, V, 189. GATTI professore Annibale, XIX, 187. -XXIII, 279, 285, 291. GATTI Antonio, III, 40 GATTI Cammillo, X, 462. — XIII, 169, 177. GATTI Francesco, II. 27. GATTINARA DI BREME marchese senatore Arborio, XXIII, 279. GAUDET, PETIN E C., VI, 306. GAUDIN E C., XIII, 17. GAUTHER E C., IV, 97, 98, 109, 112, 119, 121. GAVAZZI Antonio, XIII, 55 GAVAZZI Giuseppe, V, 129. GAVAZZI Pietro, XIII, 1, 19, 34, 39, 47, 84. GAVIGLIO Giacomo, VI, 354. GAVIRATI Benigno, XIII, 51. GAZZARRINI E GELLI, VI, 304. GAZZARRINI Pietro, V. 189. GAZZELLA Cosimo, II, 31. GAZZERI Pietro, X. 448, 450, 486. GAZZOLINI Fraucesco, V, 206, GAZZOTTO professor Vincenzo, XXIII, 287. 298, 299, GELLI E GAZZARRINI, VI, 304. GELLI Sebastiano, VI, 304. - X, 464. GEMME Nina, XIII, 51. GENNARI dottore Enrico, V. 129, 130. GENNARI professor Patrizio, III, 38, 64. -Genocau Giovanni Battista, XIII, 36, 86. GENOVA Pasquale, XIII, 50. GENTA avvocato Paolo-Ippolito, V, 189. GENTILINI Agostino, XIII, 38, 92. GENTILINI Carlo, XIII, 53 GENTILOMO Isac e C., XVI. 136, 138. GERA dottor Francesco, IV, 92. - XIII, 38. GERACI Ignazio, V, 189. Gerard Clemente e C, XI, 503. GERIANI don Anton-Maria, X, 479. GERONZI Abdia, V, 287. Gervasi Domenica, XIII, 55. GESSI Benedetto, XIII, 52.

GHELLI Antonio, XIII, 71, 100. GHERA Carolina, XIII, 55. GHERARDESCA (DELLA) contessa Giulia, XVIII, 168. GHERARDESCA (DELLA) conte Ugolino, 13. — XVII, 159. GHERARDI Domenico e Federigo, V, 189. GHERARDI Elena, XIII, 51. GHERARDI E GIORDANI, IX, 398. GHERARDI tenente Gherardo, XIII, 38, 92. GHERSI Felice, VIII, 379. Guersi vedova di Giovanni e C., XIII, 71, 98, GHESSI Carlo, XIX, 219. GHETTI Niccola, X, 468. GHEZZI Antonio e figlio, VII, 357. GHEZZI Enrico, XVII, 165. GHIBELLINI Fratelli, X, 463, 486. GHIGLIANO Domenico, X, 459, 468. GHIGLIERI E C., XIII, 70, 98. GHIGLIOTTI Girolamo, XX, 242. GHIGO Clemente, X, 464. GHILIANI Carlo, XIII, 72. GHILINO E CARPANETO, V, 148, 150, 155. GHINOZZI cav. prof. Carlo, V, 123, 124. GHIRARDELLI Marco, XIV. 108. - XXI, GHISLANZONI Carlo Francesco, VII, 364. GIACHETTI Giuseppe, IX, 402. GIACHETTI Ulisse, XIII, 26. GIACOMELLI Fratelli e Comp., IV, 97, 99, 102, 103, 106, 107, 119. — VII, 364. GIACOMELLI Pio, VII, 363. GIACOMUZZI Giacomo, V, 123. GIACOSA Fratelli, V, 157, 166. Giaggiolo (Vedi Materie medicinali preparate). GIANGOLINI Vittoria, XIII, 52 GIANI Luigi, di Firenze, XVII, 166. GIANI Luigi, di Montecatini in Val di Cecina, VI, 344. GIANNATTASIO Giuseppe, XIV, 112. GIANNELLI Francesco, XIII, 38, 92 GIANNETTI Giustino e fratelli, XIII, 38, 92. GIANNETTI Isabella, XIII, 55. GIANNETTI Teresa, XIII, 55. GIANNI Carolina, XIII, 55. GIANNINI Crescentino, XX, 249. GIANNINI Fratelli, X, 440, 486. GIANNINI Ippolito, XIII, 59. GIANNINI Pietro, XX, 244. GIANNINI Pietro e Maddalena, XVIII, 169

176.

V, 155. GIANNOTTI dottor A., V, 287. GIANNOTTI-FICI Giovanna, XVIII, 171, 176. GIANZANA Giuseppe, XVII, 165. GIARDI Giuseppe, XXII, 278. GIARDINIERI Fratelli, XIII, 36, 86, GIARDINO botanico del R. Museo di Fisica e Storia Naturale di Firenze, I, 4, 8, 15, 26. GIARDINO (R.) dei Semplici, I, 17. GIARDINO (R.) della Petraia. I. 18. GIARDINO (R.) del Poggio a Caiano, I, 19. GIARDINO (R.) del Poggio Imperiale, I, 16. Giardino (R.) di Boboli, I, 17, 19, 21, 23. GIARDINO (R.) di Castello, I, 18. GIARDINO (R.) di Marlia, I, 17, 19, 22. GIARDINO Puccini, I, 25. GIBELLO prof. Giovanni, XII, 539. GIBERTINI Antonio, X, 458. GIBONE Giuseppe, XIII, 72. GIGLIA Antonio, XVIII, 169, 177. GIGLIOLI Augusto, IX, 406 GIGLIOLI conte Cesare, III, 38. GILARDINI Giovanni, IX, 407, 410. - XXI, 262, 268, GILARDONI Bartolommeo, XIII. 49. GILETTI Giovanni, XIII, 49. GILLONE Giovanni, IX, 402 GINNASI conte Dionigi, V, 189. GINNASI conte Luigi, XVIII, 167. GINORI-LISCI march, Lorenzo, I, 24, 195.- VI, 324, 344.- XI, 505 a 509.-XII, 527. — XXI, 261, 263, 268. GINORI-LISCI marchesa Marianna, nata Venturi, IV, 113, 121. — XII, 527. GIOENI cav. Vincenzo, V, 189 GIOIELLI Antonio, XVIII, 168, 176. GIOMBI Guerrino, X, 442. GIOMIGNANI E C., XIII, 37, 90. GIORDANI E GHERARDI, IX, 398. GIORDANO cav. prof. Eugenio, III, 38, 40, 58, 80. - IV, 111. - XVI, 145. GIORDANO Fratelli, XV, 118 GIORDANO Giuseppe, V, 161, 166. GIORGETTI Eugenio, IV, 98, 122 GIORGETTI Stanislao, XVII, 159. GIORGI Luigi, XIX, 200 GIORGI prof. Luigi, V, 189. GIORGINI cav. Carlo, VIII, 366, 372. GIORGINI comm. Gaetano, IX, 382. GIORGINI Giulio, V, 287. Giosi Francesco, IX, 393. GIOVACCHINI prof. Giovacchino, IX, 407,

GIANNINI Vincenzo, Achille ed Orazio,

XIII, 35, 84. GNECCHI figli di E. A., XIII, 35, 84.

GNESI Gaetano, XVII, 164.

GNECCHI Carlo Maria e Giovanni, fratelli,

414 GIOVAGNOLI tenente Giuseppe, IX, 392. GIOVANNELLI Amato e Domenica, XIII. GIOVANNETTI Giovanni, XVIII, 173, 177. GIOVANNETTI Leonardo, IX, 402, 410. -X, 470, 472, 498. GIOVANNINI prof. Gaetano, V, 128, 132, GIOVANNINI Vincenzo e Francesco, XII, 538.GIOVANNONI Giuseppe, XIII, 37, 90. GIOVANOLA Antonio, V, 164. - X, 442. 486. GIOZZA Giuseppe, XX, 246. GIRARDI Domenica, XIII, 51. GIRARDI Veronica, XIII, 51. GIRAUD Giuseppe, XIII, 73. GIRAUD Sebastiano, XX, 244. GIRAUD Teresa, XIII, 50. GIRETTI Agostino, XIII, 50. GIRGENTI Giuseppe, V, 149. GIRODETTI Bartolommeo, XIV, 107. GIROLAMI Girolamo, X, 464. GIROLAMI Innocente, XIII, 73. GIUDICE Gaspare, VI, 296. GIUFFRÈ dottor Giuseppe, V, 287. GIUFFRIDA Angela, vedova Leone, VII, 361. GIULIANELLI Casimirra, XIII, 54. GIULIANI cav. ingegnere Antonio, VIII. 366. GIULIANI Vittore, V, 158, 159, 165. GIUNTA dottor Gio. Antonio, V, 287. GIUNTI Luigi, XVI, 150. GIUNTI Torello, XX, 244. GIUNTINI cav. Guido, II, 35. - XI, 505. GIUNTINI nata STROZZI Leopoldina, XVIII. 167, GIUSSANI Filippo, XIII, 70, 28. - XVIII, 170, <u>176.</u> GIUSSANI Gaetano, XVIII, 178. GIUSSANI Innocente, XVIII, 178. GIUSSANI Luigi, XIII, 73. GIUSTI Cherubina, XIII, 53. GIUSTI Giuseppe di Lucca, XX, 237. GIUSTI Giuseppe, di Modena, V, 186, 189. GIUSTI Maria, XIII, 53. GIUSTI professor Pietro, XIX, 203, 204, 205, 232. - XXIV, 313, 316. GIUSTINIANI conte Sebastiano, III, 38.

GLISENTI Isidoro, VI, 307

Goggi Vincenzo, IV, 101. GOLDFINGER Giacomo, XVIII, 174, 176. GOLDSCHMIDT, BISCHOFFSHEIM, MONTE-FIORE E C., VI, 334. GONIN, di Torino, XXIII, 288. GONIN Antonio, XVI, 131. GONIN, GUERBER E RIVA, XIII, 65. GONNELLA Gio. Domenico e Cristoforo, XXI, <u>261</u>, <u>269</u>. GONNELLA CAV. professor Tito, 1X, 386, 409. GONNELLI Leopoldo, X, 443. GONNELLI Sofia, XIII, 55. GONZI Latino, XIX, 219. GOODBAN Eduardo, XX, 237, 250. GOODE, giardiniere del principe Demidoff. 25. GORDIGIANI Michele, XXIII, 286. GORI Tommaso Leopoldo e figlio, XVII, 165. GORI Vincenzo, XIX, 212. — XXI, 262, 269. GORI-MARTINI Girolamo, VI. 340. GORI (DE) PANNILINI conte Augusto, II, 35. - XIII, 37, 90. - XIX, 181, 197, 199. GOTTARDI Ambrogio, XIX, 219. GOTTARDI Antonio, XIII, 60 GOTTARDI Giacomo, XIII, 60. GOTTI Baldassarre, IV, 97, 119. Gotusso Maria, XVIII, 178. GOUIN ingegnere Leone, VI, 306, 317. GOVI professor Gilberto, IX, 382, 410. GOVONI Fratelli, XIII, 86. GRABAU ingegnere Enrico, VI, 290. - VII. 355, 365, GRADENIGO dottor Pictro, V, 128. GRAFFELDER Antonio, XIII, 71, 100. Graffiti sul cristallo dorato e inargentato, XI, 503. Grafite, VI, 342. Gramigni Egisto, XI, 509. GRANDE (DEL) Alessandro, XIX, 220. GRANDE Siro, IV. 97, 119. GRANDI Emilio, XIII, 53. GRANDI Fratelli, XIII, 38. GRANETTI dottor Lorenzo, V, 213, 287, GRANOZIO Domenico, III, 64. - V, 166. -GIVANNI Domenico, XIX, 204, 218. XIII, 36, 88. GLISENTI Giovanni, IV. 104, 120 .- VI, 307. GRASSI Francesca, XIII. 54. GRASSI Francesco e Luigi, XIII, 38. GRASSI Giovacchino, IX, 392. GNACCARINI professor Filippo, XXIV, 304, GRASSI Giovanni, V. 206.

GRASSI Mariano, IV, 101. Grassi Valentino, XI, 505, — XIII, 38, 92. GRASSI-PATTI Rosario, III, 82. GRASSO Alessandro, V. 189. GRASSO Fratelli, X, 448. GRATTONI commendatore ingegnere Severino, VIII, 396. GRAVINA monsignor Domenico, XX, 248, GRAVINA E RICHTER, XXIII, 288. GRAZIANI Costanza, XIII, 52. GRAZIANI NE' BIONDI Marianna, XIII. 54. GRAZINI Michele, V, 219. GRAZIOSI Filippo, XVIII, 172. GRECI (LI) cav. Giustiniano, V, 189. - X, 443. GRECO Angiola, XIII, 53. GRECO (DEL) ing. Francesco, XIII, 18. GRECO Gaetano, III. 86. GRECO avvocato Luigi, V, 189. GREGORI (DE) Giuseppe, XIII, 86. GREGORINI dottor Andrea, VI, 298, 306. GREGORIO (Marchese di), I, 20, 22, GREUTER E GULLER, VIII, 372. GRIFFOLI cav. Giuseppe, V, 189. GRILLI E BURNIER, I. 2. GRILLI Giuseppe, VI, 353. GRILLI Silvestro E C., I, 19, 21, 23. GRILLO Antonina, XIII, 50. GRILLO Giacomo, V. 287. GRIMALDI Lnigi, XVI, 132. GRISALDI DEL TAJA Carlo, V, 189, 195. Grissini (Vedi Pane). GRITA Salvatore, XXIV, 314. GRIXONI cav. Ginseppe, III. 38. GROSSI Angiolo, XVII, 159. GROSSI Antonio, V. 206. GROSSI Giovannino, XIII, 60. GROSSI Raffaello, IX, 410. GROSSI vedova MAZZOTTI Maria, XIII, 55. GROSSO Eugenio, V. 164, 166. GROSSO Giacinto, XIX, 209, 218. Grosso Luigi, XXI, 265, 269, GROSSO L. e C., XVIII, 171, 176. GROSSO Tommaso, X, 443. GROTOLI Ildegonda, XIII, 52. GRUGNOLA, BINDA E C., XVIII, 175, GRUPPILLO Paolo, X, 459, 466. GUADAGNINI Antonio, IX, 402, 410. Guado, III, 66. GUAGNI Giovanni, XIX, 192, 218. GUALA Giuseppe, XII, 539. - XIX, 210.

GUALDI Lorenzo, V. 155. GUALINO CALOSSO Teresa, XIII, 50. Guancialetti da bollare, XX, 245. Guanti di pelle, XVII, 164. GUARDASSONI Alessandro, XXIII, 286. GUARDUCCI ingegnere Ulisse, XII, 511. 538. GUARINI conte Giovanni, XVIII, 167. GUARINI conte Pietro, V, 189. GUARNASCHELLI cav. Giovanni, V. 189. GUASTAMACCHIA Giovacchino, V, 189. GUELFI Gaetano, V, 138, 143, GUELPA Gio. Battista, XII, 528. GUERBER, GONIN E RIVA, XIII, 65. GUERIN Luigi, III, 46. GUERRA Fratelli, XII, 532, 533. GUERRA Giuseppe, XIII, 73. GUERRA Lodovica, XVIII, 178. GUERRA Paolo, XII, 533. GUERRA Vittorio, XVIII, 172, 177. GUERRAZZI dottor Guerrazzo, IV, 113. GUERRAZZI professor Temistocle, XXIV, 314.GUERRI E MAGHERINI, X, 422, 480, 486. GUERRI professor Luigi, V, 123, 124, 127, 147, 212, — X, 422, 477, 480, 486. GUERRIERI A., sindaco di Moresco, XXI, GUERRIERI marchese Andrea, V. 155. GUERRIERI G., XIX, 190. GUERRINI professor Cammillo, XXI, 255. GUGLIELMINI Antonio, XIII, 59 GUGLIELMINI E REDAELLI, XX, 249. GUIDA Carlo, VII, 361. GUIDA Giovanni e Giacomo, III, 57, 59, GUIDI Carlo, XIX, 209, 218. GUIDI Domenico, XIII, 36, 88. GUIDI Ferdinando, IX, 407. GUIDI Giovan Gualberto, XX, 252. GUIDOTTI Cesare, IX, 399. GUIDOTTI architetto Enrico, XXI, 260, 269. - XXII, 273. GUIDUCCI Angelo, XIX, 203. GUIDUCCI Giovanni, XIII, 38, 92. GUIDUCCI Lucrezia, XIII, 55. GUIDUCCI Rosa, XIII, 55. GUILLOT Giuseppe e C., XIII, 70, 98. GULI Salvatore, V, 157, 165. GULLER E GREUTER, VIII, 372. GUPPY E C., IV, 108, 120, - VIII, 369. GUSMANO Niccolò, X, 202. GUSSONE cav. Giovanni, I. I.

### H

HALL, SLOANE E COPPI, VI, 329. HALLETT Federigo Francesco, III, 56. HART I. T., XXIV. 301. HAUPT ingegnere Teodoro, VI, 290, 316. -XI, 501. HEBERT Alfonso, XIX, 181. HEINICH Ermanno, V, 219. HEINZMANN Bernardo, XVI. 131. HELZEL Giorgio, IX, 396, 409. HENIN Luigi E figlio, VII, 357. HENKEL LUIGI, X, 474, 486, HENRAUX E SANCHOLLE, XII, 533. HENRY, MACRY E C., IV, 105, 120,-VIII. 369. — XII, 518. HIRAM POWERS professore, XXIV, 311. HIRAULT Giovanni, XVIII, 171, 177. Hoz Corrado, XIII, 36, 86. HOZ E FONZOLI, XV, 126, 129,

HUBER E KELLER, XV, 119, 129.

HUBNER Francesco, XIV, 107.

IACOMELLI Raffaello, V, 141.

IACUZZI Gio. Battista, VI. 304.

IANNELLI barone Enrico, V. 195.

IACOMUCCI Maria, XIII, 53.

HUGUET E C., VIII, 372.

HUTH Pietro, XIII, 58.

HUGUET E VAN-LINT, X, 471, 487.

IANNELI-COPPOLINO Fortunate, III. 38.

HUDSON James, ministro inglese in Italia,

IDER Maria, XIII, 51. Igiene e Alimentazione, V. 123. IGNESTI Ferdinando, VI, 354. Illustrazioni e documenti in appendice alla Classe X, 498. Imitazioni di fiori e frutta, I, 25. IMPELLIZZERI cav. Pasquale, V, 189. Inchiostro inalterabile agli agenti atmosferici da applicarsi sullo zinco, X. 476. da scrivere, XX, 244. da stampa, XX, 246. Incisioni, XXIII. 287. INCONTRI marchese Attilio, XVII, 159. Incubatori, IV, 111.

INDUNO Gerolamo, XXIII. 286. Industria del lino e della canapa, XVI, 131. Cordami e tele da vele, XVI, 143. Filati e tessuti a mano, XVI, 140. meccanici, XVI, 133. - di altre materie non comprese nelle categorie precedenti, XVI, 145. Reti per la caccia e per la pesca, XVI, 144. Industria della paglia, XVI, 148. Industria mineraria e metallurgica, VI, 292. Acido borico, VI, 330. Allume, VI. 343. Antimonio, VI, 342. Argento e piombo, VI, 307. Caolini, VI, 343. Cobalto e nichelio, VI, 333. Combustibili fossili, VI, 330. Ferro, VI, 296. Grafite, VI, 342. Manganese, VI, 337. Mercurio, VI, 343. Nichelio e cobalto, VI, 333. Oro, VI, 334. Pietre litografiche, VI, 344. Piombo e argento, VI, 307. Pirite di ferro, VI. 341. Pozzolane, VI, 344. Rame, VI. 317. Terre a colori e caolini, VI, 343. - refrattarie, VI, 344. Torbe, VI. 333. Zolfo, VI, 293. INGHAM E STEPHENS, V. 182, 189. INNOCENTI Francesco, XIX, 215. INNOCENTI Leone, XI, 509. INNORTA Giuseppe, V. 189. Intagli in pietre dure, conchiglie e coralli, VII. 359. Intaglio in legno e in avorio, XIX, 203. INTENDENZA della R. Casa di S. M. in Milano, XVIII, 176. INZENGA professor Giuseppe, III, 38, 75.-V. 202, 212. Iozzi Enrico, V, 202. Iozzi Giovanni, V, 139, 143. IPPOLITO Giovanni, XVIII, 178. ISOLA Giovanni, XXIV, 313, 317. ISTITUTO AGRARIO CASTELNUOVO, di Palermo, V, 212. ISTITUTO AGRARIO (R.) di Firenze, H1, 56, ISTITUTO TECNICO (R.) di Firenze, III, 56, 15, 12.
ISTITUTO TECNICO (R.) di Milano, XII, 518.
ISTITUTO (R.) d'incoraggiamento di Napoli, V. 213.
ISTITUTO (R.) dei Ciechi di Milano, XVIII.
170, 177.
ISTITUTO (ANDARDO, IX. 383, 392.

ISTITUTO LOMBARDO, IX, 383, 392. IVALDI Enrico, X, 474.

#### J

JACOB Luigi e C., XX, 241.

JAEGER E C., XIII, 36, 88.

JAMW-BONNET Maurizio, XVII, 162.

JANNI Giovanni, XIII, 70, 98.

JANNI Giuseppe, X, 438.

### K

KAISER Enrico, VI, 298.

KELLEE R UIUSER, XV. 119, 129.

KELLEE R UIUSER, XV. 119, 129.

KLETTER E MARTINI, XXIII, 288.

KNAUTE Giroanni, XI, 508.

KOSSITO Nuzzio, X, 448.

KRAUER Odoardo, VIII, 369, 379. — XVI, 144.

KRAUER Simastro Adolfo, IX, 382.

KRAMER Masson, VIII, 372. — XVI, 131, 157.

### L

KUBLY Gio. Giacomo, XVI, 156.

LACHIN Niccolò, IX. 336, 462.

LACLAIRE CAY. Gio. Paolo, III, 40. — XIV,
LACO (LELE) Giuseppe, V. 146.

LACO (LELE) Giuseppe, V. 146.

LAI Laigi, V. 183.

LAIONER Giuseppina, XVIII, 178.

LAMARITA Leonardo, V. 141, 143.

LAMARIES GIORA, XVIII, 185.

LAMARIES GIORA, XVIII, 185.

LAMARIES GIORA, VIII, 186.

LAMARIES GIORA, VIII, 187.

LAMIONI RAINITA, IMA, 220.

LAMIONI RAINITA, IMA, 230.

LAMIONI RAINITA, IMA, 230.

LAMIONI RAINITA, IMA, 230.

LAMARICA GIORAIN, IMI, 231.

LAMPERIT GIORAINI, XIII, 73.

Lana (Vedi Pratica per tingere la).

— estratta con processo chimico da tes-

suti misti di lana e cotone o altro filo vegetale, X, 477. LANCETTI Federigo, XIX, 206, 218.

LANCIA Corrado, XIII, 73.

LANCIA Fratelli, V, 146, 148, 150, 155.—

VIII, 372. LANDI Giovacchino, giardiniere del principe di Piombino, I, 17.

LANDI Luigi, IX, 402. LANDI Raffaello, V, 124, 192. LANDINI Carlo, giardiniere del principe Rospigliosi, I, 6.

Rospigliosi, I, 6.

LANDINI Luigi, XX, 248, 253.

Laue (Considerazioni generali sulle), III, 38.

Laue (Considerazioni generali sulle), III, 38, LANFREDINI Alessandro, XVIII, 179. — XXIII, 286. Lanificio, XIV, 103.

Launico, XIV, 103.

Filati di lana, XIV, 104.

Pannilani, XIV, 105.

Tessuti misti, XIV, 106.

LANINI Lucia, XIV, 106, 112.

LANINI Lucia, XIII, 51.

LANTIERI Saverio, V, 189.

LANZA Cammillo di Giovanni, XVII, 161, 163.

LANZA Fratelli, X, 422, 447, 448, 466, 486.

LANZA CAV. Salvatore, V, 189.

LANZA CAV. Salvatore, V, 189.

LAO Francesco, XX, 248.

LAO Francesco, XX, 248.

LAPI Angele Emilio, XX, 250.

LAPI Emilio XXIII, 279, 285.

LARCHER Cognii, V, 154, 155.

LARCHER LÉPRÈ del conte di, V, 330.

LARDINELLI Benedetto, XIII, 58, 86.

LASCA Pietro, VII, 357.

LASCHI ing. Giuseppe, VIII, 366.

LASCHI dottor Maurizio, V, 126, 132, 185.

— IX, 382. — XXI, 266, 269.

LASINIO professor Fausto, XX, 237, 249.

LASAGNO dott. Giuseppe, IV, 111.

LASINIO professor Fausto, XX, 237, 249
LATIL Fratelli, X, 453, 466.
LATINI Florenziano, X, 448.
LATTAR cav. Francesco, XX, 237.
LATTI E BENUCCI, XI, 507.
LATUADA Caterina, XIII, 51.
Lattupko (Vedi Ortaggi).

LAURENTI E TENCONE, VII, 363.

LAURENZANA ing. Niccolò, IV, 110.—VIII, 366, 572.

LAURINELLA suor Maria Angela, V, 141. LAVAGGI Gabbriello, V, 189.

418 LAVAGNINI Achille, XIX, 203. Lavaradici e Zangole, IV, 109. LAVIANO cav. Domenico, dei marchesi del Tito, III, 63. - XVI, 134. Lavorazione dei metalli, VII, 355. Chineaglierie in ferro, VII, 364. Ferro vuoto, VII, 362. Lavori d'oro, d'argento e loro imitazione, VII, 356. di fabbro, VII, 363 di piombo, VII. 364. di rame, VII, 364. in metalli ordinari e loro leghe, VII, 361. Lime, VII, 363. Morsi, VII, 364. Serrature e casse forti, VII, 362. Strumenti da taglio, VII, 362, Tele metalliche, VII, 364. Lavorazione del legno (Vedi Strumenti diversi per la). Lavori di alluminio, X, 475. di cappellaio, XVIII, 171. di cartoleria, XX, 243. di calzoleria, XVII, 164. di corallo, VII, 361. di fabbro, VII, 363. di legno, XII, 538. di metalli ordinari e Ioro leghe, VII, 362. di modista e sarta, XVIII, 169. di oro e d'argento e loro imitazione, VII, 356. di parrucchiere, XVIII, 174. di pelle, XVII, 164. di pelo, XVII, 166. \_ di piombo, VII, 364. di rame, VII, 364. di sarto, XVIII, 169. di selleria, XVII, 165, di valigeria, XVII, 165. di verniciatore, XII, 538, LAWLEY Roberto, II, 31. LAZZARI Rosa, XIII, 71, 98. LAZZARI, BIGAGLIA, DEL MEDICO, ERRE-RA, COEN E FLANTINI, XI, 503. LAZZARINI prof. Giuseppe, XXIV, 314. LAZZARINO Giovanni, XIII, 50. LAZZI Pietro, XXIV, 314.

LEBORO Antonio, XIX, 214, 234, - XXI.

LECOUTEUX Eduardo, II, 27.

LEFEBURE Ernesto, XX, 242

261.

LEFEURE Carlo, XXIII, 286 LEGA Michele, III, 66, 68. - XIII, 35, 86. Legature di libri, XX, 243 LEGNANI Costantino, XI, 505. Legni (Vedi Collezioni xilologiche). Legno (Vedi Prodotti della distillazione del). (Vedi Lavori di). Legumi disseccati, V, 143. salati, V, 144. Legumi, cereali e foraggi, III, 53. LELLA Giuseppe, V, 189. LEMOINE Pietro e Francesco, XI, 508. LE MONNIER cav. Felice, XX, 239, 246. a 248. LENCI E NIERI, XIII, 37, 90. LENCI Francesco, XVII, 166. LENSI Giuseppe e figli, XVI, 140. LENSI Vincenzo, XVI, 131. LENTALI Luigi, XIII, 72. LENTINI Rosario, III, 81, 86. - V, 189. -VI, 341. LEONCINI Fratelli, XII, 528. LEONCINI Pasquale, XIX, 203, 218. LEONE Angiolo, XI, 510. LEONI Antonio, X. 444, 486. LEONI ing. G., VI, 306 LEONI Leone-Carlo, IX, 406. LEPRI Ferdinando, agente Venturi Schneiderff, V. 195. LEROY Isidoro, XIX, 214. LERTORA E TACCINI, XIII, 71, 100. -XVIII, 173, 176 LERTORA Niccola, X. 425 LEUMANN Isacco, XV, 124, 130. LEVERA Fratelli e C., XIX, 207, 208, 218, LEVI cav. Elia ed Emanuele, XIII, 34, 84. LEVI Luigi e C., VI, 324. LEVIS Andrea, XIII, 71, 100. LIBRA Francesco, III, 64. - XV, 117. LICARI Francesco, V, 287. LICHTEMBERGER Fratelli, XVII, 165. LIETO Margherita, XVIII, 170, 176. Lime, VII, 363. Lino (Considerazioni generali), III, 62. - (Vedi Industria del). LIMONI Luigi, XIX, 220. LIPPINI Maria, XVIII, 178. Liquirizia (Vedi Materie medicinali preparate). Liquori alcoolici, V. 162. LISSI Giovacchiuo, IX, 392. Litoeromia e Litografia, XXIII, 288.

Litografia e Autografia, XX, 250. e Litocromia, XXIII, 288. LITTA-VISCONTI-ARESE conte Giulio, XII, 527. LIVERANI Giuseppe, VI. 353. | LIVERANI Pietro, XIII, 35, 86. LIVERANI vedova LEPRI Luisa, XIII, 55. LIVI Assunta, XIII, 54. LIVORI E PIEROZZI, XIX, 210. LIVORNO (Padre Vincenzo da), IX, 403. LIVY professor Filippo XX, 250. - XXIII, 279. Lo-CICERO professor Giuseppe, IX, 390. LODINI Fratelli, X, 463, 486. LOLLINI Pietro e Paolo, V, 129, 132. LOMBARDI Angiolo, XIX, 203, 218, LOMBARDI Anna, XIII, 52. LOMBARDI Carlo, XIII, 53. LOMBARDI Stefano, XVIII, 177. LOMBARDINI professor Luigi, II, 27. LOMBARDO Secondo, V. 138 LOMBEZZI Filippo, X, 464. - XIII, 37, 90. LOMBRA Maria-Michela, XV, 130. LOMI Candida, XIII, 55. LONGO Lorenzo, XIV, 107. LONGONE Angiolo, I, 19, 26. Lo-Presti Antonino, IV, 97, 98, 119. LORENZI Fratelli, III, 59. LORENZI (DE) Gio. Battista, IX, 400, 410. Lossa Giuseppe, V, 163, 166. LOTARO Matteo e Francesco, X, 448. LOTTI Antonia, XIII, 54. LOTTI ingegnere Emilio, XXII, 273. LOVATO Giuseppe, XVIII, 178. LOVATTI E C., XII, 527. LUATTI dottor Vincenzo, II, 27. LUCA (DE) Pasquale, III, 70. LUCA (DE) professor Sebastiano, X, 478. LUCCA Francesco, XX, 251. LUCCARDI Vincenzo, XXIV, 305, 314, LUCCETTI E VANNUCCI, XII, 538. LUCCHESI E MARINELLI, XIII, 38, 92. LUCHINI Giuseppe, IV, 109. - V, 154, 156. LUCIANO Vincenzo, VIII, 380. LUCIFERO Tommaso, IX. 390. LUDER Leopoldo, XVIII, 178. LUDOVICI Carlotta, XVIII, 171, 177. LUÉ jugcgnere Angelo Felino, VIII, 376. LUINI-RONCAROLO Rosa, XIII, 50. LUNA Aloisia, XIII, 53. LUNGHETTI Giuseppe e figlio, XIII, 71, 92,

LUNGHINI Francesco, VI, 344. LUNGO (DEL) Giuseppe, XVII, 164. LUPO Natale, VIII, 380. LUPPI dottor Antonio, V, 189, 205. Luppolo, III, 66. LURAGHI Giacomo, Fratelli e C., XI, 502. LURASCHI Antonio, XIX, 210. LURASCHI Luigi, XIII, 73. LURINI Antonio e C., XVIII, 172, 177. LUSINI Giovanni, V, 216, 219. - VI, 292.

LUTTEROTTI Francesco, V, 157, 165. LUVONI Ernesto, XVIII, 170, 176 LUXARDO Antonio, XVI, 144, 147. LUXARDO Francesco, XVI, 148. LUXARDO Fratelli, XVI, 144, 147. LUZZI Assunta, XIII, 37, 90. M MABELLINI cav. professore Teodulo, IX, 382. MACARI Girolamo, VI. 353. MACCARI Oreste, VI, 353. MACCHI Mauro, XXI, 255. Macchine agrarie, IV. 92. da perforare, da comprimere e da dividere, VIII, 36 e apparecchi igienici, V, 126. per la marineria, VIII. 378. ner usi diversi, VIII, 368. speciali per la filatura e tessitura, VIII, 379. MACH Vincenzo, IX, 396, 409. Machi Rosalia, XIII, 73. Macini da mulini, IV, 110. MACRY, HENRY E C., IV, 105, 120, - VIII, 369. — XII, 518. MAESTRI dottor Angiolo, V, 216, 218. Maestri commendatore Pietro, VI, 345. MAFFEI Benvenuto, XIII, 74, 78. MAFFEI Leopoldo, XIII, 1, 23, 28, 63, 67, MAFFEI Luciano-Giuseppe, III, 47 .- VIII, 379. — XIII, 1, 18, 23, 28, 73 MAFFEI cav. Niccolò, III, 46, 68, 81 IV, 112, 121. — V, 155, 202. — VI, 291. - X, 466. - XII, 535 Magagnini Dario, XIX, 219.

Maggini Caterina, XIII, 54. Maggio Paolo, XIII, 73. MAGGIORANI avvocato Odoardo, XXI. 255. MAGHERINI E GUERRI, X, 422, 480, 486. MAGI Luigi, XXIV, 314. MAGIONCADA Giuseppe, XIV. 107. Magistris e C., XIII, 38 MAGLIA, PIGNA E C., XX, 241. MAGLIONI professor Giovacchino, IX, 407. MAGNANI Carlotta, XIII, 53. MAGNANI cav. Ernesto, XIII, 37, 90. MAGNANI cav. Giorgio e Agostino figlio,

XIII, 37, 90. — XX, 242. MAGNANI Giorgio quondam Domenico, XIII, 37, 90, MAGNELLI Alessandro, V, 163, 166, 208.

MAGNELLI Riccardo, V, 219. MAGNETTI Emilio, XIX, 219. MAGNI Giuseppe, XI, 509. MAGNI Luigi, XIII, 51.

MAGNI cav. professor Pietro, XXIV, 310,

MAGNINI Geremia, X, 440. MAGRI Giovacchino, III, 59. Magrini Cesare, XX, 244, 252, MAGRINI professor Luigi, IX, 392, 407. MAI Angelo, XX, 248. MAIA Antonio, XIII, 50. MAINA Francesco, XIII, 73.

MAINO Augelo, V, 189. MAINONE Agata, XIII, 53. Majoliche a imitazione delle antiche, XI,

506. per uso domestico, XI, 506.

MAIONCHI Luigi, XIX, 210. MAIORANA cav. dottor Filippo, XXI, 255. MAIORANA Fratelli, I, 23. — III. 46, 56, 70, 81, 86, 87. — V, 63, 66, 68, 71, 75, 79, 81, 86, 87. — V, 155, 190, 197, 201. — X, 448. — XI, 510.

- XII, 530. - XIII, 17, 71, 100. - XXI, 267. MALAGODI dottor Luigi, V, 287. MALAN E CERIANI, XV, 122, 129. MALATESTA cav. professore Adeodato, XXIII, 286, 293.

MALAVITA Rosa, XVIII, 178. MALDARELLI Federigo, XXIII, 286. MALENCHINI cav. colonnello Vincenzo, II, 27.

MALERBA Alessaudro, XIX, 219. MALFATTI Domenico, III, 80. MALEATTI F. A., V. 154.

MALINVERNI Secondo ed Alessio, III, 59.

MALMUSI avvocato Carlo, V, 186. MALPELI Luigi, XIII, 36, 88. MALTA Pietro, XVII, 164. MALTARELLO Vincenzo, IX, 397. MALUBERTI Luigi, VII, 358. MANCINELLI cav. Giuseppe, XXIII, 286,

298. MANCINI Antonietta, XVI, 157. MANCINI Antonio, XIII, 37, 90. MANCINI Gaetano, XIII, 88. MANCINI Giustino, V, 190, MANCINI Luigi, XII, 511. MANCINI Metilde, XIII, 53. Mancuso Mattee, V. 190.

MANDELLI Giovanna, XIII, 51. MANDRALISCA (DI) barone Enrico, II, 27. — V, 144, 190, 195.

MANETTI Fratelli, XV, 120, 130. - XVI, 140, 142, 147, MANETTI Giusto, VII, 359.

MANFRÈ Giuseppe, XIX, 220. Manfredini professor Francesco, XXIII,

279, 288, 289, 299. MANFRONI Angiolo e figli, X, 462, 486. MANGANARO cav. Giorgio, V, 190.

Manganese, VI, 337. Cave dette serre di Rapolano, VI, 340. presso Montepulciano, VI, 340. Giacimenti di Camaiore, VI, 340. di Trebbiano, VI, 339.

Miniera d' Arcola, VI, 339.

della Rocchetta, VI, 339. di Caporosso, VI, 340. -

di Framura, VI, 338. di Padria, VI, 340.

di Pignone, VI, 339. di San Marcello, VI, 337.

di Sas Covas, VI, 340. Miniere dell' Italia centrale, VI, 338.

dei monti di Livorno, VI, 340. di Sardegna, VI, 340.

MANGANI Pietro, XII, 528. MANGANI cay, Tommaso, XXI, 255. MANGANO Antonino, XIII, 31, 40, MANGANONI Luigi e C., X, 422, 446, 448,

Manicomio di Siena, XIX, 215, 234. MANIFATTURA (R.) dei tabacchi di Bolo-

gna, V, 197. MANIFATTURA (R.) dei tabacchi di Chia-

ravalle, V, 199, 201. MANIFATTURA (R.) dei tabacchi di Massa di Carrara, V, 199.

MARCHI Salvatore, XIX, 188, 218.

MARCHIONNI Torello, XVIII, 174.

MARESCOTTI conte Carlo, V. 287.

MARESCOTTI professore Angiolo, XXI, 255.

MARCHI Ulisse, IX, 392

MARCONI Pietro, XI, 502.

MARCUCCI Annibale, IV, 92.
MARENZI Ginlio, XIII, 86.

MANIFATTURA (R.) dei tabacchi di Milano, V, 199. MANIFATTURA (R.) dei tabacchi di Modena, V, 199. MANIFATTURA dei tabacchi di Roma, V. MANIFATTURA (R.) dei tabacchi di Torino, V, 197, 199, 201. MANIFATTURA (R.) dei tabacchi di Toscana (Firenze e Lucca), V, 197, 201. MANIFATTURA di Voltri e Seravalle, XV, 124, 129, MANIN, figlio, VI, 352. MANNA V. E CAGIANO Fratelli, XIV, 106, Manna (Vedi Prodotti di uso medicinale naturali e preparati). MANNELLI cav. Lnigi, V, 190. MANNELLI Luigi, V. 190. MANNELLI Giacomo, IX, 390. MANNELLI Giuseppe, VII, 364. MANNI conte Giuseppe, XXIV, 301. MANNORI Enrico, X, 464. Mannozzi Vincenzo, III, 49. — XIII, 17. Mannucci Francesco, X, 461, 462, 486. MANNUCCI Giuseppe, XVI, 142. MANSERVISI Filippo e C., XIV, 106, 110. MANTELLERO Battista, XVIII, 177. MANTELLERO Giovanni, XVIII, 177. MANTELLERO Stefano e fratelli, XVIII, 172, 177, MANUFI Michele, VI, 309. MANZINI Pietro, XIII, 36, 86, MANZONI (DE) G. A., VI, 330. Mappe agrarie, III, 89. MARAGLI E ANSELMI, V, 161, 165. MARAGLIANO Giuseppe, VIII, 372. - XVI. MARANGHI Alessandro, XVIII, 178. MARANO Gesualdo, XVII, 161. MARCANTONIO G., V, 287. MARCENARO Pietro, XI, 506. MARCHESI Agnese, XIII, 54. MARCHESI professore Luigi, XXIII, 286. MARCHETTI Giovanni, III, 49. MARCHETTI dottor Giovanni, XIII. 17. MARCHETTI Teresa, XIII, 52. MARCHETTI Torello, XIX, 220. MARCHI E MONDINI, V. 207. MARCHI Eufranio, II, 27. MARCIII Leopoldo, agente della R. Tenuta di san Lorenzo, IV, 113, 121. - V,

MARCIII Pietro, IV, 104, 119.

MARFORIO Giovanni, XIII, 50. MARGHERI E C., III, 73, 74. MARGRETH Giovanni, V, 163, 164, 166. MARI Luigi, IV, 92. MARIA (DE) professor Carlo, V, 123, MARIANI Cesare, XXIII, 286. MARIANI Raffaele, XIII, 53. Marietti Giacinto, XX, 246 MARINA, DALLA PICCOLA E C., XIII, 38. MARINCOLA Fratelli, XIII, 36, 88 Marinelli e Lucchesi, XIII, 38, 92. MARINI Alessandra, XIII, 52. MARINI Cipriano, X, 440, 486. MARINI DE MURO avvocato Tommaso, V. MARINI E BRACCINI, IX, 398. MARINI Isagare, XIX, 220. MARINI Maria, XVI, 157. MARINI Pietro, V, 190. MARINIS (DE) Fratelli, V. 190. MARINO Pietro, XVIII, 174. MARIOTTI Filippo, XV, 118, 119. - XVI, MARIOTTI Giuseppe, IV, 101. - V, 216, 218. MARKO Andrea, XXIII, 286. MARKO Carlo, XXIII, 286. MARKO Francesco, XXIII, 286. MARLAN Ottavia, XVIII. 178. MARLETTA GUGLIELMINI Francesco, V, 206, 212, Marmi artificiali, XII, 519. naturali, XII, 526. e pietre, XII, 531. MARONI ing. Marco, IX, 390. MARTANO Antonietta, XVIII, 178. MARTELLI Demetrio, XX, 243. MARTELLI BOLOGNINI Ippolito, IV, 93. ш. MARTINELLI prof. Massimiliano, IV, 109. MARTINETTI Giacomo e C., X, 422, 446, 448, 486. MARTINEZ Agostino, XIII, 73. MARTINEZ Filippo, XI, 505. MARTINI Adelaide, XIII, 54.

MARTINI Ambrogio, XIII, 50.

422 MARTINI E KLETTER, XXIII, 288. MARTINI Eugenio del fu Giuseppe, XVIII, 170, 176. MARTINI Giorgio, III, 66, 67. MARTINI Gio. Battista, IV, 92, - V, 287. MARTINI Giuseppe, XVIII, 178. MARTINI (DE) Giuseppe, V, 162, 164. MARTINI Luigi del fu Giuseppe, XIII, 70, 90. — XVIII, 170, 176. MARTINI (DE) Lnigi, X, 462, 486. MARTINI, VINDROLA E C., XVIII, 173, 176. MARTINORI Pietro, XII, 538. MARTINOTTI Giuseppe e figlio, XIX, 208, 218.MARTOLINI prof. Guglielmo, XXII, 273. MARTUSCELLI Domenico, XX, 253. MARUZZI dott. Pietro e dott. Gio. Battista. III. 64 MARZICHI Ferdinando, I, 25. - XI, 505. MARZOCCHINI Cesare, XXI, 263. MARZOCCHINI Giuseppe, X, 474. MARZOLO Ginseppe, IX, 407, 410. MARZOTTO Fratelli, XXI, 264, 269. MARZURANA Felice, III, 68. - V, 136, 142, 152, 157, 166. Masetti Domenico e Caterina, XIII, 36, 86. Masetti conte Pietro, V, 190. MASETTI ne' MUGINI Aurelia, XIII, 52. Masi Michele, V, 206. Masi Olivo, XIII. 37, 90. MASINA Luigi, XIII, 35, 86. MASINI Agostino, XVI, 156. Masini cav. maggiore Gio. Battista, II, 27. MASPERO Giuseppe, XIII, 73. Massa Francesco, XIII, 53. Massa Francesco Maria, X, 464. - XIII, 35, 86. Massara dott. Baldassarre, V, 287. Massardo Carlo, XIII, 49. Massarenti Filippo, IX, 406. Massari conte Francesco, V. 155. Massel Cammillo, X, 442, 486. Massi Angiola, XIII, 53. MASSI Assunta, XIII, 53. Massi Domenico del fu Francesco, XIII, 39, 90. Massi Filomena, XIII, 53, Massi Benedetti Alessandro, X, 440. Massimino Angiola, XIII, 50. Massina Luigi, III, 72. Massini Ottavio, XIX, 206, 218. MASSOLENI Mariano, IV, 110, 120,

Masson Stefano e C., VI, 304, 306.

MASSONI E MUSANTE, VI, 309, 317. MASTROPAGLO Antonio, III, 82 MATALONI Giuseppe Antonio, XX, 242. Materiali didascalici, IX, 385. Materie alimentari conservate e formaggi. V, 143. Carni salate, V, 145. Carni preparate con processi ignoti, V, 146. Conserve alimentari, V, 148. Formaggi, V, 151. Frutti, legumi e carni disseccate, V, 143. Legumi e frntti salati, V, 144. Pesci salati, V, 148. Materie coloranti o colori, X, 479. medicinali preparate, V, 204, MATINE (DE) E C., XVIII, 175, 177. Matite, XX, 244. MATTAZZI Carlo, V, 128. MATTEI Antonio, V, 138, 143. MATTEI Francesco, XII, 538. MATTEUCCI commendator professor Carlo, IX, <u>382</u>. MATTEUZZI Gio. Maria, XIV, 110. MATTINA (LA) Antonio, XIX, 209, 218, 232, MATTIOLI Marianna, XIII, 54. MATTIOLI Paolo, XVIII, 178. MATTIOZZI professor Pietro, IX, 407. MAUCERI Salvadore, X, 417, 456. MAYERA Fratelli, XIII, 36, 88, MAZZA Filippo e Ginseppe, XIII, 34, 84. MAZZA Salvadore, di Napoli (padre), VI, 352. MAZZA Salvadore, di Napoli (figlio), VI, MAZZA Salvatore, di Milano, XXIII, 286. MAZZACURATI marchese Attilio, XVII, 159. MAZZACURATI marchese Giuseppe, III, 60. MAZZANTI Francesco, XVIII, 177. MAZZARA marchese Cristofano, V, 190 MAZZAROSA marchese Gio, Battista, V. 190. Mazzei professor Francesco, XXII, 273. MAZZETTI Cammillo, XIV, 107. MAZZI cav. professor Gaspero, V, 216. MAZZI ingegnere Loreto, XII, 511, 519. Mazzi Marianna vedova Ricci, XIII, 36, 86. MAZZOLA Luigi, XIII, 73. MAZZOLETTI Teresa, XIII, 51. MAZZOLI Cesare, XIX, 219. MAZZOLI, SARRAGONI E TURCI, VI, 296.

MASSONE cay, Marcello, V. 190.

MAZZONI E CORNET, IV, 97, 102, 120 VI, MAZZONI Francesco, XVII, 166. MAZZONI Francesca, XIII. 55. MAZZONI Torquato, XIX, 188, 218. MAZZONIS Fratelli e C., XV, 122, 130. MAZZOTTI Francesco, XIII, 38, 90. MECATTI dottor Alessandro, II, 27. Meccanica agraria, IV, 92,

Arpesi da lavorare la terra, IV, 94.

Aratri, IV, 95.

Erpici, IV, 98 Ripuntatori, IV, 98. Arnesi da spargere, IV, 99.

Arnesi da travaso, IV, 101. Seminatori, IV, 99.

Zolfatori, IV, 101. Arnesi da tagliare, IV, 101,

Mietitrici, IV, 103. Strumenti e arnesi minuti, IV.

104. Trinciaradici, IV, 103,

Trinciapaglia, IV, 102. Arnesi da trasporto, IV, 104.

Arnesi da manipolare, IV, 105. Ammostatrici, IV, 109. Gabbie, bruscole, sacchi, IV,

108. Lavaradici e zangole, IV, 109.

Macini da mulini, IV, 110. \_ Sgranatori, IV, 107,

Strettoi, IV, 107. Tappa bottiglie, IV, 109.

Trebbiatrici, IV. 105. Ventilatori, IV, 106.

Arnesi da allevamento, IV, 111. Apicultura, IV, 111.

Bacherie, IV. 111. Incubatori, IV, 111 Arnesi da fognare, IV, 112.

Meccanica deutaria, V, 181. Meccanica di precisione e Fisica, IX, 382. Fisica e Fisica applicata, IX, 387.

Materiali didascalici, IX, 385. Orologeria, IX, 382. Pesi e misure, IX, 383. Strumenti geodetici e geometrici, IX.

musicali, IX, 394.

Meccanica generale, VIII, 366.

speciale delle strade ferrate e

veicoli di trasporto, VIII, 373.

MEDICO (DEL) Andrea, XII, 535. Medico (Del), Bigaglia, Lazzari, Er-

RERA, COEN E FLANTINI, XI, 503. MEDINI Pietro, XIII, 73. MEIS (DE) Pasquale, III, 40, 41, 43, 44. MEJEAN, SCOTI E C., XIII, 32, 37, 40, 90.

MEKHITAR padre Pietro, XX, 247. MELANO G. B. e figli, XVI, 140, 146.

MELCHIOR cav. Alessandro, XXIII, 279. Mele, I, 21. MELFI dottor Carmelo, V. 206.

MELLINI dottor Vincenzo, VI, 289. MELLONI E C., XIII, 71, 98. MELLONI Ulisse, XIII, 71, 100.

MELOTTI Gaetano, XVI, 147. MENADA Giacomo, XIII, 84. MENCACCI Mansueto, XI, 502. MENCARELLI Evaristo, V. 139.

MENCARELLI Narciso, X, 434. MENEGHINI cav. professor Giuseppe, VI.

289, 325. — XII, 537. MENEGHINI Giuseppe, XVI, 155.

MENEGUZZI Giovanni, XII, 536. MENGHETTI Maria, XIII, 53. MENGHINI Francesco, VI, 353.

MENGOZZI Maria, XVIII, 178. MENGS Raffaello, XXIII, 280.

MENICHETTI Luigi, VI, 353. MENICI Assunta, XIII, 55. MENOTTI Alessandro, X, 482.

MENSA arcivescovile pisana, II, 33. MEO (DE) Francesco, XIII, 100.

MERCALLI Angiola, XIII, 51. MERCANDINO Fratelli, XVII, 166.

MERCATALI Matilde, XIII, 54. MERCATELLI Raffaello, I. 13, 25.

MERCATILI cav. Gio. Battista, III, 47. MERCATILI conte Michele, III, 61.

Mercerie, XVIII, 173. Mercurio (Miniera del Siele), VI, 313. MEREA Ignazio, X. 442.

MERIGGI Angiolo, XX, 252. MERIGGIOLI Cesare, XI, 510. MERLI Luigi, X, 466.

MERLINI Federigo, XIII, 55. MERLINO Pasquale, IX, 386.

MERLO Gio. Battista, V, 190. MERZAGORA, DE FILIPPI E SOCI, XIII, 41, 42,

MESSA Giulio, XVIII, 178. MESSINA Rosa, XVI, 141.

Mctallurgia e Mineralogia, VI, 289.

MEUNIER Michele, XIV, 107. MEYRNEIS Pietro, XIII, 53. MEZZANO Pellegrina, XVI, 145, 147. MEZZANOTTE E PASINI, V. 155. MEZZINI Giovacchino, XIX, 210. MICALI Fratelli, III, 86. MICALI Gaetano, XXIII, 288. MICELI Fratelli, V. 190. MICHELA (DE) Ignazio, V. 287. - IX. 393. MICHELACCI Domenico, XVI, 148 MICHELAGNOLI E DESIREAU, IV. 108. -

VIII, 372. MICHELE (DI) cav. Mariano, III, 63. MICHELE (DI) cav. Michele, III, 63. MICHELE (DI) cav. Michele e Ignazio, V,

MICHELI Giuseppe, VIII, 366. MICHELI ing. Luigi e Scotti Emanuele, XII. 524.

MICHELONI, PARIS, PREMOLI E SABATTI. VI. 351. MICHELOTTI Giuseppa, XIII, 54. MICHELOTTI Giuseppe, X, 442. MICHELOZZI Luigi, XX, 244.

MICHI Tommaso, XXI, 266. MICHIELI Antonio, IX, 410. MIDOLO-Luciano e figli, III, 46, 71, 86. -

V. 190.

MIDOLO-BOTTARO Pasquale, XXI, 267. Micli e Cere, III, 44. Mietitrici, IV, 103.

Mignatte (Vedi Prodotti d'uso medicinale naturali o preparati).

MILANESCHI Luisa, XIII, 55. MILANESI Giuseppe, XIX, 220. MILESI ing. Angiolo, VI, 306, - IX: 391. MILIANI Fortunato, V, 185, 190. MILIANI ing. Lodovico, IV, 92.

MILIANI Pietro, XI, 507. - XX, 242. MILIZIA Francesco, XIX, 189. - XXIII. 280.

Mimotipografia, XX, 253. MINA E CHIRIO, XX, 245. MINARDI Pasquale, XVII, 161. MINCHIONI Aurelio, I, 25. MINELLI Angelo, IV, 116. MINELLI Pietro, XVI, 147. Mineralogia, Metallurgia, Armi, VI, 289. MINGAZZI Francesco, V, 162. MINICIS (DE) Pietro Paolo, III, 72. Miniera Cani (Vedi Oro).

d' Arcola (Vedi Manganese). della Balma (Vedi Rame).

Miniera del Bottiuo (Vedi Piombo e argento).

del Siele (Vedi Mercurio). di Agnana (Vedi Combustibili fossili).

di Bayeno (Vedi Rame).

di Brozzo (Vedi Pirite di ferro). di Brusimpiano (Vedi Piombo e argento).

di Cadibona (Vedi Combustibili fossili).

di Caporosso (Vedi Manganese). di Casali in Val Petronia: Vedi Rame).

di Camp de Praz (idem). di Cogne (Vedi Ferro).

di Framura (Vedi Manganese).

di Fenis (Vedi Rame). di Gonnessa (Vedi Combustibili

fossili). di Gressoney (Vedi Rame). di Leffe in Val di Gandino (Vedi \_

Combustibili fossili). di Miggiandone in Val di Toce

(Vcdi Rame). di Montauto (Vedi Antimonio). di Montehamboli (Vedi Combusti-

bili fossili). di Montecatini in Val di Cecina (Vedi Rame).

di Monteponi (Vedi Piombo e ar---gento). di Monterufoli (Vedi Combustibili

fossili).

di Padria (Vedi Manganese). di Pestarena (Vedi Oro).

\_

di Pignone (Vedi Manganese), di San Marcello (idem).

di San Marcello (Vedi Rame). di Sas Covas (Vedi Manganese). di Traversella (Vedi Ferro).

di Val Toppa e di Marmazza (Vedi Oro).

Miniere dei monti di Livorno (Vedi Manganese).

dei monti di Massi e Tatti (idem). della Castellaccia e del Poggio al \_ Montone (Vedi Piombo e argento).

della Femce Massetana (V. Rame). della Sicilia (Vedi Zolfo).

della Val di Tanaro (Vedi Combu-\_

stibili fossili). delle Alpi marittime (Vedi Piombo

e argento.)

Miniere delle Capanne Vecchie e Poggio Bindo (Vedi Rame). dell' Isola dell' Elba (Vedi Ferro). dell' Italia centrale (Vedi Manganese). delle Romagne (Vedi Zolfo). di Domusnovas o Villacidro (Vedi Piombo e argento). di Gennamari e Ingurtosu (idem).

di Gonidoni (Vedi Combustibili fossili). di Montevecchio (Vedi Piombo e argento).

di Sardegna (Vedi Manganese). di Sarzana (Vedi Combustibili fossili).

Miniere di Antimonio, VI, 342. di Cobalto e nichelio, VI. 333. di Combustibili fossili, VI, 380. di Ferro, VI, 296. di Grafite, VI, 342.

di Manganese, VI, 337. di Mercurio, VI, 343. di Nichelio e cobalto, VI, 333.

di Oro, VI, 334. di Piombo e argento, VI, 307. di Pirite di ferro, VI, 341.

di Rame, VI, 317. di Zolfo, VI, 293.

MINISCALCHI-ERIZZO conte Francesco. XX. 248. MINUCCIANI Gio. Domenico, III, 58. MINUTELLI Pietro, VI, 353. MINUTI Luigi, XX, 253.

MIRABELLO Margherita, XIII, 49. MIRALTA Fratelli, X, 442, 459, 460, 486. MISCHIANTI Senofonte, XI, 509. MISCIATELLI marchese Geremia, XI, 502. Misure e Pesi, IX, 383.

Mobilia, XIX, 181. Alabastri lavorati di Volterra, XIX,

> Carte da parati e parati in cuoio, XIX, 214. Commesso in pietre dure e mosaico di Firenze, XIX, 188. Copie di pitture e sculture, XIX, 187.

Ebanisteria e tappezzeria in generale, XIX, 207. Intaglio in legno e in avorio, XIX,

203. Mobili diversi, stuoie ed utensili do-

mestici, XIX, 215. in ferro, XIX, 211.

111.

Mobili in ottone e rame bianco, XIX. 213.

Mosaico veneto-bisantino e avventurina applicata ai mobili, XIX, 197. Oggetti d' ornamento in bronzo, XIX,

Xilotarsia, XIX, 206.

Mobilia per giardini, I, 24. Mobili e utensili d'uso domestico, XXI, 261.

diversi, XIX, 215.

 in ferro, XIX, 211. in ottone e ramo bianco, XIX, 213.

MOCHI Orazio e Francesco, XIX, 192. Modelli e progetti di costruzioni, XII, 514.

Dettagli di costruzioni, XII, 517. Ponti, XII, 516. Porti di mare, XII, 515,

Teatri, XII, 516. MODENA Abram, XIII, 36, 86,

MODESTI Ambrogio, XIII, 60. Modica-Vizzi Francesco, V, 190 MODIGLIANI, CALAMINI E C., XIV, 112. -

XV, 120. - XXI, 264, 268. Modigliani Samuel, XVIII, 171.

Modona Felice, XX, 252. Moggi Giuseppe, VII, 363, MOLINARI E DESCALZI, XII, 515, 516.

MOLLARIA dottor Antonio, V. 287. MONA ingegnere Angiolo, IV, 112.

MONACHE di San Placido, di Catania, V. Monaco Luigi, XIV, 107. Moncada Andrea, V, 190.

Moncara Francesco, XVIII, 178. MONDELLI cav. Giuseppe di Felice, XIII, 35, 40, 84,

MONDETTI Antonio, XVI, 147. Mondini e Marchi, V, 207. MONETTI Giovan Battista, X, 466, 486. MONGENET cav. ingegnere B., VI, 301. MONI cay, colonnello Giovanni, VI, 289.

Monografia della canapicultura e del canapificio, IV, 113. MONROY cav. Ferdinando, principe di San

Giuseppe, II, 27. MONTAGNA Luigi, XIII, 35, 86. MONTAGNI Luigi, I, 25. MONTALTI Angiolo, X, 460.

MONTALTI Cesare, X, 460, MONTALTI Emilio, X, 459, 460, 486. MONTANARI Raffaello, XVII, 164.

MONTANARO Caterina, XVIII, 178.

MONTE (DEL) Salvatore, XIII, 52. MONTE (DEL) Vedaste, XIII, 36, 88. MONTECCHI Egisto e Augusto, XVIII, 171, MONTEFIORE, BISCHOFFSHEIM, GOLD-SCHMIDT E C., VI, 334. MONTELATICI Fratelli, XIX, 196, 232. MONTENERI Alessandro, XIX, 206, 218. MONTEROSI Paola, XIII, 55 MONTEVECCHIO (DI) marchese Costantino, XIX, 204. MONTEZEMOLO conte F., II. 27. MONTI prof. architetto Coriolano, XXII, MONTI Elvira e Comp., V, 131, 133. -XXI, 267. MONTI Ferdinando, XVIII, 178. MONTI Lorenzo, XIII, 37, 90. MONTI Vincenzo e Ferdinando, XVIII, 171, MONTINI Pasquale, V, 166, 184. MONTORI Raffaele, III, 48. - XIII, 16. MONTRASSI Gaetana, XIII, 52. MONTRUCCHIO Carlo, XVIII, 178. MONZANI Ermenegildo, XXIV, 314. MONZANI Martino, XIII, 52. MORABEI Arturo, XXIII, 286. Moraia Napoleone, XIX, 219. MORANA Francesco, XXIV, 314. MORANDI Paola, XVIII, 178. MORANDINI cav. ing. Giovanni, XII, 511, MORANDO Ignazio e figlio, V, 166. MORANI Domenico, XXIV, 305, 314. MORELLI Andrea, V, 190. MORELLI prof. Carlo, XXI, 255. Morelli Domenico, XXIII, 286 MORELLI Francesco, XV, 121, 130. - XXI, 264, 269 MORELLI dottor Giovanni, XXIII, 279, 293. MORELLI Pietro, XVIII, 178. Morello Maddalena, XVIII, 178. MORETTA Pietro, IX, 390. MORETTI conte Enrico, VI, 289. MORETTI contessa Matilde, XVIII, 168. MORGHEN Raffaello, XXIII, 281.

MORI Antonio, X. 448. MORI Benedetto, XII, 538. MORI Cesare, XIII, 88. MORI Gaetano, IV, 99, 119. Moriani cav. Napoleone, V, 190. MORIANI Odoardo, XI, 503. MORINI Faustino, XVI, 142.

MORMINO Ignazio, V, 212. MORMORELLI Cesira, XVIII, 170, 177. MORO prof. Giovanni, VI, 333. MOROZZI Francesco, XIX, 209, 218. Morozzi Raffaello, V, 128. Morsi da cavalli, VII, 364. MORVILLO Fratelli, XIII, 70, 98. Mosaici all' antica e minuterie in mosaico, XI, 504. Mosaico di Firenze, XIX, 194. veneto-bisantino e avventurina applicata ai mobili, XIX, 197. Mosca Bartolommeo, XVII, 166. Mosca Laura, XIII, 52. MOSCHETTI Gio, Angiolo del fu Pietro, XIII, 39, 84. Moschetti Giuseppe Maria, XIII, 34, 84. MOSCHIARDI Fedele, XIII, 60. MOSCUZZA Gaetano, V, 190. Mossone Antonio, V, 162. Mossone Gio. Battista, VII, 863. Mossotti cav. prof. Ottaviano-Fabrizio, IX, 382. MOTELLI Gaetano, XXIV, 310, 314. Motori e macchine da perforare, da comprimere e da dividere, VIII, 368. MOTTA Orazio, XIII, 71, 100. MOTTA Orazio e ZUCCARELLO Mariano. XIII, 37, 88. Mozzi Carolina, XIII, 51. MUGHINI E RAVAGLI, XIII, 37, 90. MUGINI Metilde, XIII, 52. MÜLLER Gustavo, XV, 126. MUNICIPIO di Anoia, XVI, 145. MUNICIPIO di Bibiano, V, 155. MUNICIPIO di Cannara, V. 288. MUNICIPIO di Montappone, XVI, 153, 155, MUNICIPIO di Sau Casciano, V. 287. MUNICIPIO di Sortino, V, 144. - X, 443. MUNICIPIO di Terni, V, 195. MUNICIPIO di Volterra, XIX, 190. MURARI conte Alessandro, III, 59. MURATTI cav. colonn. Annibale, VI, 351. MURE Fratelli, IV, 107, 109, 120. - IX. 384, 409, MURGIA Antioco, V, 166. MURRAY Andrea, I, 10. MURZI Giacomo e fratelli, V. 154. MUSANTE E MAZZONI, VI, 309, 317. MUSEO della R. Università di Genova, V. 215, 216, 218,

Museo della R. Università di Pisa, V, 217,

218. - VI, 290.

Nerucci Fratelli, V. 190.

MUSEO (R.) di Storia Naturale di Firenze, III, 50.—V, 212, 216, 218.—XIII; 18. MUSIARI dottor Girolano, IV, 96, 97, 119. MUSIAZANO Pietro, V, 287. MUSIAZANO Fietro, V, 287. MUSIANI CAN. prof. Cesare, XXIII, 279. MUSIANI CAN. professor Luigi, XXIII, 279. 285, 296. MUSIANICI Francesco, XV, 117. MUSIANICI Finanodo, V, 182, 199. MUSIANICI FINANODO, V, 117. MUSIANICI FINANODO, V, 117. MUSIANICI FINANODO, V, 117. MUSIANICI FINANODO, V, 117. MUZIA DI STANODO, V, 287. MUZIA DI STANODO, V, 287. MUZIA DI STANODO, V, 287. MUZIA PROFESSOR LUIGI, XX, 246.

## N

NACHI Salvadore, V, 190. NALDI Claudio, V, 207, 212. NALDINI Benedetto, V, 195. — XVIII, 167. Naldini Marziale, V. 184. NANNEI Giovanni, VII, 358 NANNELLI Carolina, XIII, 74. NANNONI Regina, XIII. 54. NANNUCCI Agnese, XVI. 150, 156. NANNUCCI Giuseppa, I, 19. NANTIER Fratelli, XIX, 214. NAPOLI Costanza, XVIII, 178. NARDI Cesare e C., X. 462. Nardi Ranieri e figli, XI, 502. NARDINI Adele, XIII, 138. NASINI Maria, XIII, 52. NATALE (DI) Concetto, V, 143. NATALE Francesco, X, 469. - XX, 249. NATALI Angiolo, XIII, 51. NATOLI Domenico, XIII, 90. NATTOLI Marianna, XIII, 55. NAVA Giuseppe, XVIII, 177. NAVA cav. Luigi, V, 190. Navoni (Vedi Ortaggi). NAZZARI Pietro, V, 159, 165. NEFETTI Angiolo, XIII, 38, 92. NEGRI (DE') Giovan Battista fu Antonio, XIII, 34, 84, NEGRI (DE') Giuseppe, V, 215, 218. NEGRONI Gaetano, XIX, 210, 218. NEGROTTO-PALLAVICINI marchesa, XVIII. 168 NENCINI Giovanni, V, 196. NERI Paolo, VII, 360.

NEROZZI Giuseppe, XIII, 73.

NEROZZI Vincenzo, XIII. 73.

NESTI Pietro, XIX, 219. NEUTON Gervasio, V, 190. NEWILLE Alfredo, XII, 518. NICCO Evasio, VI, 354. NICCO Giuseppe, VI, 354. NICCOLAI Luigi, XIII, 38, 92. NICCOLETTI Maria Teresa, XIII, 52. NICCOLI avvocato Carlo, III, 49. -- XIII, 16, 18, NICCOLINI Felice e Fausto, XX, 248. NICCOLINI Giovan Battista, XXIV, 306. NICCOLINI marchese Luigi, X,486. - XIX, 206.NICCOLINI-ALAMANNI marchese Luigi, V, 195. — IX, 382. Nichelio e cobalto, VL 333. NICOLAI Giuseppe, XIX, 220. NICOLETTI Giuseppe, V. 190. NICOSIA Giovan Battistn, XIII, 71, 100. — XIV, 112. — XV, 116, 130. NICOSIA cav. Giovacchino, XI, 510. NIEDDÚ conte avvocato Pietro, III, 68. NIERI, DOBERTI E C., XIV, 112. NIERI E LENCI, XIII, 37, 90. NIGOLA Giuseppa, XIII, 51. NIGRA Antonio, XI, 509. NIGRA Giuseppe, XIII, 35, 86, NIGRISOLI professor Giuseppe, III, 72. NISSA (DI) E VILLA ERMOSA marchese Giovanni, III, 86. NISSIM Giacomo, XV, 119. - XXI, 264, 269. NISTRI Fratelli, XX, 249. NISTRI Marianna, di Firenze, XIII, 54. NISTRI Marianna, di Pisa, XVIII, 169, 177. Nitro e polvere pirica, X. 443. artificiale mediante la cenere, X, 442. NIZURITO Ginseppe, IV, 98, 122 NOBERASCO Luigi e fratelli, XVI, 144, 147. NOBERASCO Vincenzo, X, 448. NOBILE cay, Gaetano, XX, 248. Nobili dottor Ferdinando, X, 421, 427, 429, Nobili avvocato Niccolò, I, 1. NOCCHI Pier Angiolo, VI, 340. NOCE (DEL) professor Ginseppe, IV, 92. Noci, I, 22 NORCHI Egisippo, XIX. 200

NORMAND Luigi e figlio, V, 138, 157, 159,

Nota per nome d'autore delle relazioni o

notizie concernenti acque minerali già

conosciuto o di nuovo scoperte, V, 286.

0 OBIGLIO Lorenzo ed Alessandro, V. 131, 133. OBLASSER Giuseppe, XVII, 161, 162. ODDONE Antonio, XIII, 50. ODDONE Maria, XIII, 51. ODELLI Antonio, VII, 360. ODERA Giuseppe, XIII, 50. ODETTI Ginseppe, XIV, 103. Odifredi Giovanni, XIX, 206, 218, OETICHER Giacomo e C., XV, 124. OETTINGER (Ditta) V. 163. Officina dei marmi per la costruzione della facciata di Santa Croce di Firenze, XH, 536, OFFICINA di Santa Maria Novella di Firenze, X, 454, 486. Oggetti d'ornamento per giardini, I, 24. in bronzo, XIX, 210. di toeletta e fantasia, XVIII, 174. OGGIONI Carlo, XIX, 214, 218, 234. Olii diversi per ardere e per vernici, X. 466. Olio di fegato di merluzzo (Vedi Materia medicinali preparate). - d' oliva, V, 192. - estratto dalle sause e dalle bucce, X, 450. di ricino (Vedi Materie medicinali preparate). OLIVA Dalmazzo, IV, 104, 120. OLIVIER E FERRO, XXI, 262, 263, 269. OLIVERI Leonardo, XX, 244. OMBONI Carlo, IV, 101, 108, 119 .- V, 123, 124. Ombrelli, XVIII, 174. OMODEI-RUIZ Salvatore, V, 190. ONESTI conte Pietro, IV, 92, 93. ONESTINI professor Sebastiano, XXIII, 279. ONETO Francesco, X, 448. ONETO Luca, XVI, 144, 147.

ONOFRI Luigi e figli, XI, 505. OPERA del Duomo di Orvieto, XII, 537. OPPI Giuseppe, XIII, 35, 86. ORAZI Fratelli, V. 190. ORECCHIA Maria, XIII, 50. OREFICE Giuseppe, XIII, 1, 55, OREGGIA dottor Cristofano, V. 190. ORETI Demetrio, X, 444. ORFANOTROFIO delle Suore della carità, di Lecce, XVIII, 170, 177. ORFANOTROFIO di Santa Cecilia di Macerata, XV, 126 ORFANOTROFIO di Santa Filomena, di Lecce, XV, 118, ORFINI conte Alessandro, XII, 535. Organi ad ancie libere, IX, 398. comuni, IX, 401. ORLANDINI Francesco, XIII, 73. ORLANDINI cav. Francesco Silvio, XX, 237. ORLANDINI ingegnere Orlando, XII, 511. ORLANDO Fratelli, VIII, 369. ORMEZZANO Giuseppe, XIV, 107. Oro, VI, 334. Miniera Cani. VI. 335. di Pestarena, VI, 334. di Val Toppa e di Marmaz-za, VI, 336. Orologeria, IX, 382. OROSI cav. prof. Giuseppe, X, 411, 487, 497. — XX, 250. ORRÛ Agostino, V. 205 ORSENIGA E VERRI, XIII, 70, 98. - XV, 127. Orsenigo Francesco, XX, 246, 250. ORSINI Orsino, X. 443, 486. ORSINI Orso, XVI, 140 ORSUCCI Aniceta, XIII, 55. ORSUCCI dottor Niccolò, V, 287. Ortaggi, I, 2:. Orticultura e Floricultura, I. 1. ORTO AGRARIO sperimentale di Terra di Lavoro, III. 40. ORTO (DALL') Ferdinando, VIII. 372. OSBOLI-FABRIS Giuseppe, III, 42. OSCULATI, PIROVANO E C., XIV, 108. -XV, 127, 130. OSNAGO Innocente di G. B., XIII, 70, 90. OSPIZIO dei poveri di N. S. di Misericordia, di Savona, XVI, 142 OSTERWALD Rodolfo, XIV, 103, 107. -XIX, 209, 218. OSTINI Annibale, XIII, 51. OTTAVIANI Fratelli, XIII, 36, 88.

OTTAVIANI Lorenzo, XVII, 161. OTTO Carlo, IV, 98, 122. OTTOLINI Cesare, XX, 245. OTTORELLO Giovanni, XVII, 166. OUDART L., V., 130. Ovatte (Vedi Cotonificio).

#### P

PACCARONI Francesco, V. 156. PACCHIANI Alessandro, XIV, 106, 110. PACENTI Rosa, XIII, 53. PACI Cesare, V, 190. Pacifici Damaso, III, 61. Pacifico Giuseppe, V. 190. PACINI professor Filippo, V, 215, 218. PACINOTTI Filippo, XI, 503. PACINOTTI cav. professor Luigi, IX, 382 PADOA Pellegrino, XIII, 36, 86. - XVI, 144, 147. PADOVANI Fratelli, del fu Giacomo, XIII, 35, 86. PADREDDH Francesco, XV, 120, 129, Padri Agostiniani di Catania, V, 190. PADRI Benedettini Cassinensi, V, 190. Padri di San Francesco, di Catania, V. 190. PADRI Eremiti di Sant' Anna. V. 190. PADRI Mekhitaristi, di San Lazzaro, di Venezia, XX, 247. PAGANELLI dottor Lodovico, III, 64, 68, PAGANO Margherita, V, 143, 154. PAGANUCCI professor Luigi, V, 215, 218, Paggi Francesco, XIX, 219. Paggi Giustino, XVIII, 173 Paglia (Vedi Industria della). - da cappelli, III, 69 PAGLIAI Stefano, I. 12. - III, 82. PAGLIANI Luigi, VI, 353. PAGLIANO Eleuterio, XXIII, 286, 295. PAGLIANO Francesco, V, 190. PAGNINI Domenico, XX, 244. PALADINI Amalia, XVIII, 168. Palamito (Vedi Pesci salati). PALANDRI e VINCENTI, XII, 535. PALAZZESCHI dottor Giosuè, XIII, 36, 88. PALAZZI Costantino, V. 207. PALCHETTI Niccola, VII. 361. PALLAVICINI Andrea, VI, 333. PALMA (DE) Filippo, IX, 384, 409. PALME Giuseppe, XI, 506. Palomba Fratelli, VII, 361.

PAMPANA Guglielmo, V, 217, 219. PAMPILLONIA Antonio, V, 190. Pancani Fratelli, X, 448, 450, 486. PANCERA Francesco, XIX, 204, 218. PANCIATICHI Ximenes marchese Ferdinando, I, 4, 8, 16, 26, -- IX, 389, 409, -- XII, 519. — XIX, 192. PANDIANI Agostino, XIX, 211, 213, 234. PANDOLFINI Fratelli, XIX, 200. Pane, V, 137. PANEBIANCO Santo, V. 190. PANERAI Luigi, XIX, 207. Panettone di Milano (Vedi Pasticcerie). Panforte di Siena (Vedi Pasticcerie). Paniani Ortensia, XVI, 157. PANICHI Giovan Battista, XIX, 203. Panicucci Marianna, XIII, 54. PANIGADA Pietro, VI, 344. PANIZZA Antonio, XIV, 107. Pannilani, XIV, 105. PANTA (DEL) Antonio, XVI, 156. PANTANO Francesco Paolo, VI, 296. PANZIERI Luigi, XIX, 220 PAOLETTI Ferdinando, V, 143 PAOLETTI Giuseppe, V, 141, 143. PAOLETTI Porzia, XIII, 55. PAOLI Antonio, XIX, 219. PAOLI Francesco, IX, 407. PAOLI Lorenzo e Raffaello del fu Michelangiolo, IX, 401, 410. PAOLINI Assunta, XIII, 53. Paolini Filomena, XIII, 55. PAOLINI Gaetano, XIX, 219. PAOLINI Maddalena, XIII, 55. PAPALE Francesco, V, 191. PAPI professor Clemente, XXIV, 814, 315. PAPI Gaetano, XVI, 157. Papi Lodovico, XIX, 203, 218. PAPPALARDO Raffaele, XIII, 100. PARADISI Giorgio, XIII, 1, 60, 73. Paradiso Giuseppe, XIII, 100. PARASOLE Leonardo, XX. 251. Parati in cuoio, XIX, 214. PARAVALLO Pasquale, XIII, 49, PARDI Vincenzo, V, 195. PARDINI Valente, XIII, 54. PARELLO Agostino, XIX, 219. l'ARENTI (Eredi della vedova), XIV, 106, PARENTI Galgano, X, 425, 433. PARENTI Giovanni, V. 138, 143. PARENTI Giuseppe, XXIV, 314, 317.

PALOMBI Paolo, XXIV, 304, 314.

430 PARENTI Leopoldo, 11, 20. PARETO marchese Lorenzo, VI, 289. Paris Achille, X, 463, 486. - XX, 250. PARIS, MICHELONI, PREMOLI E SABATTI, VI. 351. PARKER Giovanni, VIII, 377. PARLANTI Ersilia, XVIII, 170, 176. PARLATORE cavalier professor Filippo, I, 5, 7, 16, - III, 38, PARODI Francesco, X. 457. PARODI Niccolò, XVIII, 173, 177. PARODI Pietro, X, 442, 486. - XIII, 84. PAROLA professor Luigi, V. 201. PARRA DI LUPO dottor Antonio, V, 191. PARRAVICINI Felice, XIII, 51. PARRI Francesco e figlio, XIX, 209, 218. PARRI Giovanni, XIX. 219. PARRI Oreste, XIX, 219. PARTITI Stella, XIII, 54. Partizzi Colomba, XIII, 52. Pascal Luigi, XIII, 73. PASCALI Ettore, X. 474. Pascoli Domenico, VII, 361. Pasero Fratelli, XV, 122. Pasi professor Carlo, IV, 92, 93. PASINI E MEZZANOTTE, V. 155. PASOLINI conte Giuseppe, II, 27. Pasquale (De) Filippo, V, 191. PASQUALETTI Antonio, XIX, 220. PASQUI Gactano, III, 66, 67, PASQUI ingegnere architetto Leopoldo, XII, 511, 519, 542. Pasqui cav. Zanobi, XIII, 37, 90. Pasquinelli Luigi, XI, 510. PASQUINI E BELARDI, X, 433. Pasquini Gaspero, VIII, 378. - XIX, 209, 218, 219, PASQUINI Luigi quondam Giuseppe, XIV, 106, 110, Passaglia Fratelli, XVII. 165. Passamanterie, XVIII, 173. Passarini Raffaello, XIV, 107. Passerini professor Giovanni, I. 1. PASSERINI cav. Luigi, XXIII, 279. Pasta di liquirizia (Vedi Materie medicinali preparate). PASTACALDI Federigo, XIII, 38, 92.

PASTACALDI Giuseppe, V, 164. Paste da minestra, V. 139. a macchina, V, 139.

a mano, V. 141. Paste silicali colorate ed opache e bofferia

a calcedonia imitata, XI, 504.

Pasticcerie, V. 138. Pasticche di Cattù (Vedi Materie medicinali preparate). PASTORE barone Felice, V. 191. PASTORE Maria, XIII, 50. PATAMIA dottore Michele, X, 425, 434. PATANÈ Gregorio e VIOLA Rosario, XIII.

 100. PATANÉ Vincenzo, V. 191. PATARA Domenico, XIII. 53. Patate (Vedi Ortaggi). PATE Tommaso e figli, VI. 342.

PATERNO Antonino, marchese del Toscano, V, 191. PATRICO Vito, V. 191. Patricolo Giuseppe, XXII, 278. Patuzzi Luigi, V. 213. PAVAN Giuseppe, IX, 409. Pavesi professor Angiolo, X, 411. PAVIN Benvenuto, XIII, 73. PAYER Raffaello, XI, 503. Pazzi e Ragonesi, XIII, 86. PAZZI Tito, XIII, 38, 92 PEDAMONTI Cristoforo, XXI, 264, 269. PEDROLI Fratelli, XII, 527. Petretti Michele, XIII, 72. Pelais ingegnere Giulio, XII, 521, 523.

PELITTI Carlo, IX, 406, 410. PELITTI Clemente e figlio, IX, 405, 410. Pelitti Giuseppe, IX, 405, 410. PELLAS C. F., V, 205, 213. Pellas Giuseppe, XX, 250. Pellegrinetti Francesco, XVI, 140, 142,

147. Pellegrini Luigi, XIII. 54. Pellegrino Giuseppe, XIX, 219. Pellero Sorelle, XIII, 50.

Pelli conciate e compenetrate con olio, XVII, 163.

Pelli senza pelo, XVII, 160. Allude, XVII, 162. Cuoiami per uso di calzoleria, XVII,

> per uso di valigeria e selleria, XVII, 161. Pelli conciate e compenetrate con

olio, XVII, 163. Pelliccerie, XVII, 163.

Pelliccia professor Ferdinando, VI, 291. Pelli-Fabbroni cav. Giuseppe, IV, 92.

Pellizzari cav. professor Giorgio, V, 123;

PELUFFO Vincenzo, VII. 357.

PENITENZIARIO d' Alessandria, XV, 123, Penitenziario di San Gemignano, XXI. 263, 266, 267. PENNA Fratelli, VII, 360. Penne a punta di matita bianca, XX, 244. PENNETTI Pirro, XVI. 156. Pennisi Tommaso, XIII, 100. PENOTTI Rosa, XIII, 50. PEONA Gilberto e Gherardo, XVIII, 171, PEPI Bernardino e BASETTI Antonio, XI. Pepoli marchese Gioacchino, VI, 345. -XXI, 255. Perata Stefano, XXI, 266. PERAZZI ingegnere Costantino, VI, 289, 292, 346, PERAZZO Giuseppe, VII, 357. PERCIVALE Giuseppe, IX, 384, 409. Pere, I, 20. PERELLI Giuseppe, X. 469. Perfetti cav. professor Antonio, XXIII. 258.PERFETTO Antonino, V, 191 PERI professor Giuseppe, IX, 386. PERICO Carolina, XIII, 51. PERINETTI Carlo, XIII, 36, 86, Perini Tito, XIX, 219. PERINO Cesare, XIX, 219. PERNIN A., VIII, 377. Pero Gaetana, XVIII, 169, 177. Pero (De) Gio. Battista, XXI, 263. PERONI Felice, V. 146. PEROTTI Odoardo, XXIII. 286 PERRETH Gio. Battista, XIII, 73. Persichetti Salvatore, XVI, 144, 147. PERUSINO Venanzio, V, 185, 191. Peruzzi Bartolommeo, VI. 336. Peruzzi Benedetto, XIX, 192. PERUZZI Nazzarena, XIII, 32. PERUZZI commendatore Simone, V, 137. -XIX, 181. — XXI, 263. Pesaro (Cugini), XI, 507. Pesca (Vedi Reti per la). Pesche, I. 20. PESCHIERI Rosa, XIII, 52. Pesci Giovanni, V, 195. Pesci salati, 148. Pesi e misure, IX, 383, PETARLIN Domenico, XXIII, 286. PETIN, GAUDET E C., VI, 306. PETIT-BON Giovanni, XII, 529.

Petitti e Cattaneo, XIII, 70, 98. Petracchi Aurelio, XIX, 200 PETRARCONE Francesco, XVIII, 169, 177. PETRELLI Pietro, II, 31. PETRELLI Verdiana, XIII, 53. PETRI Giuseppe, V. 208, 213. Petrini ingegnere Francesco, XII, 511, 526, Petrini Gio. Battista, V, 157, 159. Petrucci Agnesc, XVIII, 179. Petrucci cav. Celso, XIII, 38, 92. Petrucci Ottaviano, XX, 250. Pettini cav. Saverio, V. 191. PEVERELLI Luigi, XIII, 70. Peyrano Ambrogio, XIII, 71, 100. PIA CASA del Redentore di Montesanto presso Macerata, XV, 126. PIA CASA d' Industria di Bergamo, XVI, PIA CASA d'Industria e Ricovero di Milano, XVI, 142. PIA CASA di Lavoro di Firenze, XVII, 164. — XIX, 209, 212, 217, 234. PIACENTINI, CECCHI E C. XVII. 161. PIACENTINI Marianna, XIII, 55. PIAGGIO Luigia, XXIII, 287. PIANA Maria, XIII, 52. PIANA Secondo, XIV, 107. PIANE (DELLE) Lorcuzo, XXI, 262, 269. PIANI E RAVAGLI, XIII, 38, 90. Piano-forti, IX, 395. PIANTANIDA Francesca, XIII, 50. Piante arboree e arbusti fruttiferi, III, 82. da campo e da bosco, L 18. da giardino, I, 4. \_ Abietine, I, 10. Apocinacee, I. 13. Araliacee, I, 14. \_ Actocarpee, I, 12 Aroidee, I. 7. Auranziacee, I, 15. \_ Begoniacee, I, 15. Bromeliacce, I, 6. Buttneriacee, I, 15. Cannacee, I, 7 Cattee, I. 15. Cicadeacee, I, 5. Cipcracee, I, 5. Conifere, I, 2 \_ Cupressine, I, 9. Dafnoidee, I, 12. Dilleniacee, I, 12. \_ Dioscoree, I, 6.

| Piant                                  | e da giardine           | Diosmee, I, 16.              | PIAZZA ne' NERI Gaetana, XIII, 55.          |
|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| _                                      | _                       | Eriacee, I, 13.              | PIAZZONI Gio. Battista, II, 33.             |
| _                                      | _                       | Euforbiacee, I, 16.          | PIAZZONI Gio. Battista e Fratelli, XIII,    |
| _                                      | _                       | Felci, I, 4.                 | 35, 40, 84.                                 |
| _                                      | _                       | Gesneracee, I, 13.           | PICCALUGA Emanuele, XIII, 34, 84.           |
| _                                      | _                       | Graminee, I, 5.              | PICCALUGA Giuseppe, III, 80.                |
| _                                      |                         | Laurine, I, 12.              | PICCARDI Giuseppe, I, 20.                   |
| _                                      | _                       | Licopodiacee, I, 5.          | PICCARDO Alberto, XX, 242.                  |
| _                                      | _                       | Liliacee, I, 5.              | PICCHI Andrea, XIX, 209, 218.               |
| _                                      | _                       | Melastomacee, I, 16.         | PICCHI Pietro, III, 81.                     |
| _                                      | _                       | Mirtacee, I, 16.             | PICCHIANTI Candido, XXIII, 287.             |
| _                                      | _                       | Moree, I, 12.                | PICCINI Andrea e figlio, XVII, 166.         |
| _                                      | _                       | Musaeee, I, Z.               | Picciola Demetrio, I, 1.                    |
|                                        | _                       | Nepentee, I, 12.             | Piccioli Ferdinando, V, 218.                |
| _                                      | _                       | Ninfeacee, I, 14.            | PICCIOLI Maria, XIII, 52.                   |
| _                                      | _                       | Orchidee, I, 6.              | PICCIONI Cammillo XVIII, 174, 176.          |
| _                                      | _                       | Palme, I, 8.                 | PICCIONI Fratelli, V, 157, 159.             |
|                                        | _                       | Pandanee, I, Z.              | PICCOLA (DALLA) Domenico, XIII, 38.         |
| _                                      |                         | Papilionacee, I, 12.         | PICCOLA (DALLA), MARINA E C., XIII, 38.     |
| _                                      | _                       | Podocarpee, I, 12.           | PICCOLO Antonio, XV, 130.                   |
| _                                      | _                       | Poligonee, I, 12.            | PICCOLO PARIGI, di Livorno, XVIII, 171,     |
| _                                      | _                       | Porteacee, I, 12             | 176.                                        |
| _                                      | _                       | Rubiacce, I, 13.             | PICENA Francesco, XIII, 34, 84.             |
| _                                      | _                       | Sterculiacee, I, 15.         | PICHI Felice, V, 287.                       |
| _                                      | _                       | Tassine, I, 12.              | PICHI Ferdinando, XVIII, 178.               |
| _                                      | _                       | Ternströmiacee. I, 16.       | Picozzi Modesto, XI, 507.                   |
| _                                      | _                       | Zingiberaeee, I, Z.          | Piegaia ingegner Raffaello, XII, 527.       |
| Euforbiaces, I, 16.                    |                         |                              | Pieragnoli Santi, XVI, 142.                 |
| _                                      | — industriali, III, 64. |                              | PIER-GIOVANNI Domenieo, XIX, 219.           |
| _                                      |                         | Anaci, III, 68.              | PIERI Agostino, XIII, 100.                  |
| _                                      |                         | Cartanio, III, 66.           | PIERI Erminia, XIII, 54.                    |
| _                                      |                         | Foglie di mirto, III, 68.    | PIERI conte Giovanni, V, 195.               |
| _                                      |                         | Guado, III, 66.              | Pieri Iacopina, XIII, 55.                   |
| _                                      |                         | Luppolo, III, 66.            | Pieri Maria, XIII, 38.                      |
| _                                      |                         | Paglia da cappelli, III, 69. | Pieri-Nerli conte Ferdinando, XIII, 42.     |
| _                                      |                         | Pistacehi, III, 70.          | PIERI-PECCI conte Giovanni, XIII, 37, 90.   |
| _                                      |                         | Robbia, III, 64.             | PIERINI Luisa, XIII. 54.                    |
| _                                      |                         | Saggina da zucebero, III,    | Pierini Salome, XIII, 54.                   |
|                                        |                         | 68.                          | Piermarini Gregorio, X, 646.                |
| _                                      | - 8                     | Sommaco, III, 68.            | Pieroni Adolfo, VII, 357.                   |
| _                                      |                         | Stiancia, III, 70.           | PIEROTTI Aurelio e Ulisse, XVIII, 172, 177. |
| _                                      | - 2                     | Zafferano, III, 65.          | Pierotti Giuseppe, XXIV, 310, 314.          |
| - silvane viventi, III, 72.            |                         |                              | Pierotti Pietro, XII, 523.                  |
| _                                      | testili, III, f         |                              | Pierozzi e Livori, XIX, 210.                |
| _                                      |                         | pa, III, <u>60.</u>          | PIERRUGUES Augusto, X, 453, 486.            |
| _                                      |                         | e, III, 63.                  | Pierrugues Domenico, X, 487.                |
|                                        |                         |                              | Pierucui Francesco, VI, 292.—IX, 393.       |
| Lino, III, 62.                         |                         |                              | Pierucci Mariano IX, 390, 400.              |
| PIASENTI-GIBELLO Francesco, XIX, 210.  |                         |                              | PIETRASANTA Lorenzo, IX, 404.               |
| PIATTI E C., XIII, 35, 71, 86, 100 XV, |                         |                              | Pietre e marmi, XII, 531.                   |
| 126, 130.                              |                         |                              | Pietre litografiche, VI, 344.               |
| PIATTI Giulio, XXIII, 279.             |                         |                              | PIETRI Appollonio, VI, 344.                 |
|                                        |                         |                              |                                             |

PIETRINI Carlo, X, 448, 450, 486. Piga Vincenzo, V. 138. PIGAZZI Pietro, XX. 244. PIGNATA Ginseppe, XIII, 49. PIGNATTELLI Vinceuzo, principe di Strongoli, V, 206, 213, PILOTIER Angiola, XIII, 50. PINI Luigi, IX, 398, 399. PINTO Pompeo, X, 456. PINTUCCI Cosimo, XIII, 53. PINUCCI Giovanni, IX, 392. Piombo e argento, VI, 307. Fonderia di Pertusola, VI, 312. di Sanpierdarena, VI, 312. Miniera del Bottino, VI, 312. di Brovello e dell'Agogua, VI, di Brusimpiano, VI, 309. di Monteponi, VI, 315 Miniere della Castellina e del Poggio al Montone, VI, 314 delle Alpi marittime, VI, 311. di Domusnovas a Villacidro, VI. 316. - di Gennamari e Ingurtosu, VI, 316. di Montevecchio, VI, 316. PIOTTI Luigi, XIII, 52. PIOVANO Carlo, XIII, 72. Pipe e bocchini per sigari, XVIII, 174.

Pirite di ferro (Miniera di Brozzo), VI. 341. PIRONI Benedetto, XIII, 1, 73. PIROVANO, OSCULATI E C., XIV, 108 .-XV, 127, 130. PISANI capitan Giuseppe, V. 213, 218.-VI, 291.—XX, 245. Pistacchi, III, 70. PISTELLI Luigi, IX, 404. PISTOIA (DA) Vicino, XIX, 192. PISTONE Giovanni, V, 219. PISTONO Giovanni, V, 130.

PISTRUCCI Maria Elisa, VII, 360. PITTALUGA Gaetauo Augusto, X, 444.

Pittura a olio, XXIII, 285.

Pitture varie e disegni d'invenzione, XXIII, PIVIDOR Giovanni, XIX. 220. PIZZALA Antonio, V, 183, 184. PIZZATI Pietro, III, 45.-IV, 112. PIZZETTI Ferdinando, III, 49. - XIII, 17. Pizzi Clemente, XIII, 73.

PITTALUGA Giuseppe e figlio, IX. 399, 410.

PIZZOLOTTO Antonio, V, 162, 166.

PIZZONI Girolamo, X, 448. - XXI, 267. PIZZORNI Anton Maria quondam Giuseppe, XIII, 34, 39, 84. PIZZORNI Orazio, XIII; 50. PIZZUTO Giovanni, XIX, 213, 217, 234. PIZZUTO Santi, XIX, 220. Plantari, III, 89

Plastica in cera, V, 216. PLATANIA Ignazio, V. 191. PLATANIA Paolo e C., VI, 296. PLETESTEINER Augela, XVIII, 177. PLONER Giorgio, XI, 508. PLONER Luisa, XVII, 164. PLONER Tito, IX, 407.

Podio Enrico, XIX, 199, 220. —XXIII, 287. Poggi ingegnere Giuseppe, XXII, 273. Poggi Maria, XIII, 52. Poggiali Angiolo, IX, 410.

Poggiali Cesare, XX, 252. Poggiali Giuseppe, IX, 393, 409. Poggio Lorenzina, XIII, 51. Poggiolesi Ferdinando, XVII, 164.

Poggiolini Rosa, XIII, 54. Poggiolini ne' Neri Marta, XIII, 55. Pogliani Agostino, XVIII, 177. Pogliotti Carlo, XX, 253. POIDEBARD Natale, VIII, 379. — XIII, 1, 55. POLENGHI Carlo, XVI, 145.

Polesi Fedele, V, 166. POLI Antonio, XX, 242. Poli Giuseppe, XVI, 155. Poli Luigi, XVIII, 177. POLITI Protogene, IX, 403. POLLASTRI Rosa, XIII, 51. POLLASTRINI professor Enrico, XXIII, 279,

Polli Francesco, XIX, 218.

285, 297,

POLLI dottor Giovanni, X, 411. Polli Giuseppe, XIX, 219. Polli e colombi, II, 35. Polsinelli Giuseppe ed Angiolo, XIV, 106, 112. Polvere pirica, X, 443.

POLVERELLI Lorenzo, XIX, 204. Polverino metallico, XX, 245. POMA cavalier Bonaventura, XIV, 103. Pomba cavalier Giuseppe, XX, 237, 246, 248.

Pomero Giacomo, VI. 354. POMPEI Filomena, XIII, 52. POMPIGNOLI Maddalena, XIII. 55. POMPILI Matteo, V. 196.

434 Ponchia Carlo, V, 163, 166. Pons Antonio, XIII, 59. Pons Carlo, XIII, 60. Pons Franco, XIII. 60. PONSARD ingegnere Augusto, VI, 297, 304, 332, 339. — IX, 382 Ponsicchi Cesare, IX. 407. Ponti, XII, 516. PONTICELLI Guglielmo, II, 35. — III, 40, 41, 43, 44. - V, 196. PONZI professor Giuseppe, VI, 290. PONZIO Antonio, X, 479. PONZONE Antonio, XVIII, 171, 176. Poponi, I, 22 PORCARI professor Angelo, III, 40, 42, 43, 46, 56, 58, 64, 86. V, 144, 148. PORCASI Giuseppe, XIX, 213, 218, 234, Porcellane a rilievo, XI, 508. bianche e decorate per uso di tavola, di camera e di chimica XI, 507. di lusso ed a fantasia, XI, 508, PORCIANI Anna, XIII, 55 Porro cavalier maggiore Ignazio, IX. 382. PORRO Pietro, XIII, 35, 39, 84. PORTA Antonio, XIX, 220. PORTA (DELLA) conto Carlo, XXIII, 286. PORTALE Giacomo, XI, 510. PORTALUPI Giovanni e C., X, 433, 486. PORTE Mario, I. 7. Porti di mare, XII, 515. Positivi fotografici ottenuti mediante un nuovo procedimento, X, 472. Postacciini Andrea, IX, 403. Potassa e suoi sali, X, 439. POTENZA Pasquale, IX, 410. Pottarghe (Vedi Pesci salati). Pozzi Domenico, XI, 509. Pozzi Giovanni, XVIII, 170, 176. Pozzo Francesco, XIX, 219. Pozzolane, VI, 344. Pozzolini Gesualda, XVIII. 168. POZZOLINI Roberto e C., XV, 120. PRA (DEL) Domenico, XIV, 107. PRACCHI Angiolo, XVII. 162. Prade Giuseppe, XIII, 73. PRADELLI Ladislao, V, 202, 212, PRADELLI Teresa, XIII, 52. PRAMPOLINI Pietro, IX, 404. PRANDI Lodovica, XIII, 50. Pranzini Lorenzo, X. 453, 486. Prasca Giuseppe, V. 182.

PRATESI Antonio, V. 123,

PRATI DALLA ROSA cav. prof. Guido, X, 458. — XII, 526. Pratica per tingere la lana, X, 483, PREFETTURA di Lucca, V. 288. Prefettura di Pisa, V. 288. PREMOLI, MICHELONI, PARIS E SABATTI. VI, 351. Preparazioni anatomiche, V, 215. tassidermiche, V, 217 Presenti cav. ingegn. Enrico, XXII, 273. PRESTINI Luigi e Grazioso, VII, 363. PREVOST Odoardo, XIX, 181. PRIMICERO Luigi e C., XIII, 36, 88 PRINI cav. Giuliano, II, 27. - X, 464. PRINO (DEL) Michele, III, 50. - IV, 111, 121. — XIII, 17, 34, 84. Priora Giuseppe e Carlo, VI, 353. PRIOTTI cav. Giovanni, III, 40. - XIV, 103. PRIULI Antonio, V. 213. Pro Roberto e fratelli, XVII, 161. Prodotti agrari, III, 38. Cereali, legumi e foraggi, III, 53. Collezioni di prodotti agrari, III, 56. Collezioni entomologiche, III, 51. Piante testili, III, 60. Piante industriali, III, 64. Prodotti animali, III, 38. Risicultura, III, 59. Semi oleaginosi, III, 70. Prodotti alimentari, V, 133. Farina, pane, biscotti, paste dolci, paste da minestra, V, 133. Materie alimentari conservate e formaggi, V, 143. Olii d'oliva, V. 192 Viui, birre, aceti, V, 167. Zuccheri e confetture, V, 156. Prodotti animali, III, 38. Lane, III, 38. Mieli e cere, Ill. 44. Semi e bozzoli dei bachi da seta, III, 47. Prodotti chimici, X. 427. Amido, X. 461. Cere, X, 463. Colla, X, 459.

Fotografic, X, 469.

X, 463.

Saponi, X, 417.

Galvanoplastica, X, 468.

Processi speciali, X. 474.

Materie coloranti o colori, X, 479.

Sale marino e di miniera, X, 456.

Olii diversi per ardere e per vernici.

cosmetici e profumerie, X, 453.

Prodotti forestali e di grande cultura, III, 72 Prodotti ottenuti per mezzo dei grandi

avvicendamenti eseguiti colle macchine idrofore di prosciugamento, III, 89.

Produttori di nitro e polvere pirica, X, 443.

di soda, X, 441. Produzione della potassa e suoi sali, X, 439.

Profumerie, X, 453.

Progetti di uuovi edifizi eseguiti e non escguiti. XXII, 277.

di rinnovazione e di restauro di antichi monumenti, XXII, 277. PROSPERI Carlo, XVII, 166.

PROSPERI M., V, 137, 138 PROSPERINI Pietro, XX, 250.

Prospetti comparativi della composizione delle acque minerali, tratti dai documenti editi ed inediti comunicati alla Commissione reale, V, 221

Acque bicarbonate sodiche, V, 265. boracifere e nitrose, V, 280.

carbonate e bicarbonate alcaline, V, 279.

calcareo-magnesiache, V. 258. ferruginose, V, 281. ferruginose, V. 267.

cloro saline fredde, V. 225.

termali, V, 230. ferruginose crenate e apocre-

nate, V, 278

solfate, V. 283.

saline iodo-bromate, V. 234. \_ saline solfate, V. 238.

solfidrate, V. 243 e solfidratate, V, 251.

Prospetto degli studi microscopici fatti dal prof. F. Calandrini su tutte le lane esposte, relativamente alla loro lunghezza, diametro, ec., III, 41.

Prospetto dei caratteri più essenziali della spiga, e dei nomi volgari di alcuui grani stati presentati all' Esposizione, III, 53.

Prospetto dell' industria mincraria e metallurgica nel distretto di Torino, VI, 348. Prospetto di alquante delle principali pro-

porzioni tra le diverse parti di alcuni animali vaccini, II, 36, 37 Prospetto statistico dei più importanti prodotti chimici comparsi all' Esposizio-

ne, X, 488. PROTONOTARI cav. professor Francesco XIX, 185. — XXI, 255.

PRUNAS cav. Raffaello, V, 191, 196.

Pucci Attilio, I. 25.

PUCCI Fortunato, ispettore delle RK. foreste della Toscana, III, 80 PUCCINELLI prof. Antonio, XXIII. 286,

298, - XXIV, 301. PUCCINI Giocondo, XVII, 162.

PUCCINI NE' BIAGI Gesualda, XVI, 157. Puccini, Taddei e C., XI, 502. Puccioni avvocato Piero, XX, 237.

PUGLIA (DEL) Luigi, IV, 92. Pugliese Emannele, XIII, 50.

Pulisciii Annunziata, XIII. 53. PULISCHI Antonia, XIII, 52

Pultti dottor Cammillo, I. 25. - XI, 505. — XII, 529.

PULTU dottor Leto, XII, 511, 519. PULVIRENTI Carmelo, V. 143

PUMA (LA) Tommaso, XVIII, 172. Punta (Del) Cammillo, II, 31. PUNTA (DEL) cavalier professore Luigi,

V. 123. Pupilli Gaetano, X, 459, 486. PUTTINATI cav. Alessandro. XXIV, 314

QUADRI Enrico, XVI, 137, 143, 147. Quadri statistici del lanificio in Italia, XIV. 108-113.

Quadro e valore dell'importazione ed esportazione dei minerali e metalli, VI, 347 Quadro statistico della filatura e tessitura meccanica del lino e della canapa, XVI,

Quadro statistico delle principali industrie della Classe, XIX, 232-235

Qualità delle farine saggiate per conto della Sottosezione incaricata del loro esame, V,

QUARANTA Sabato-Antonio, XV, 130. QUARATESI Niccolò, IV, 103 QUATTROCCHI Ignazio, V. 191. QUERCI Michelangiolo, XIII. 38, 92. QUERCIOLI Fratelli, III, 68.

### R

Raccolte geologiche, mineralogiche e litologiche, VI, 290. RADDI Ferdinando, V, 147, 150, 215, RADI Lorenzo, XIX, 198. RADI Vincenzo, XI, 509.

RASTRELLI Zelinda, XVI, 157.

436 RADICE cav. Antonio, XIII, 25. RADICONCINI Pietro, XVIII, 172 RAGAZZONI Giuseppe, VI, 291, 807. RAGGI Luigi-Aurelio, X, 442 RAGGI avvocato Santo, IV, 93, 110. -VIII, RAGONESI Appollonia, XIII, 52. RAGONESI E PAZZI, XIII, 86. RAIMONDI Gio. Battista, XX, 248. RAIMONDI cav. Pietro, XXIII, 279, 285. Rame, VI, 317. Giacimenti cupriferi contenuti nei monti serpen-tinosi dell'Italia cen VI, 324. centrale. della Sardegua, VI, 329. Miniera della Balma, VI, 319. di Bayeno, VI. 324. di Casali in Val Petronia, VI. 325.di Champ-de-Praz. VI, 319. di Fenis, VI, 319. di Gressonev, VI, 319. di Miggiandone in Val di Toce, VI, 322. di Montecatini in Val di Cecina, VI, 327. di San Marcello, VI. 318. Miniere della Società delle Capanne Vecchie e Poggio Bindo e della Società anonima della l'enice massetana, VI, 329, RAMELLA Giacomo, XVII, 163. RAMELLO Anna, XIII, 50. RAMELLO Maddalena, XIII, 50. Ramolacci (Vedi Ortaggi). RAMPOLDI Danielc, XIII. 71, 100. RAMPOLLA Raffaele, III, 40, 42, RANDACIO professor Francesco, V, 216, 218. RANIERI Merope, XIII, 53. RAPA Rosa, XIII, 52. Rape (Vedi Ortaggi). RAPELLI Francesco, XIX, 215.

RAPI Roberto, agente Vettori, V. 196.

RASTRELLI Ferdinando, XVI, 157. RASTRELLI Gaspero, X, 468.

Rapisardi Michele, XXIII, 287, 291, --

RAPIS Paolo, V, 162.

XXIV, 301.

279.

RAVAGLI E MUGHINI, XIII, 37, 90. RAVAGLI E PIANI, XIII, 38, 90. RAVAIOLI Teresa, XIII, 52. RAVEGGI Vincenzo, X, 462. RAVIZZA Giulio e Fratelli, V. 191. RAVIZZA avvocato Giuseppe, IX, 386, 400. RAZZINI Luigi, VII, 364. RE Carlo, V, 134, 135. RE Carlo e Filippo, III, 59. REALI Fratelli, IX, 398. RECALCATI David, XIII, 73. RECLUSIONE militare di Savona, XVI, 142. REDA Gregorio, MV, 107. REDAELLI E GUGLIELMINI, XX, 249. REDI Egisto, V, 162 REGA Gherardo, XXII, 277. REGALDI Giuseppe, XX, 245. REGIBUS (DE) Tommaso, VI, 344. REGONDI Giuseppe, XIX, 219. REINOTTI Maria, XIII, 50. REISHAMMER cav. ingegnere Carlo, XII, 511, 515. REMAGGI Matteo, XVI, 147. Remaggi Pietro, XV, 120, 130, - XVI, 140. 142, 147, RENAI Serafina, XIII, 54. RENARD ingegnere Francesco, X11, 511, 526. RENUCCI Virgilio, III, 70. RENZONI Andrea, XI, 507. REPETTO Maria, XIII, 49. REPETTO Niccoletta, XIII, 50. REPUBBLICA di San Marino. V. 191. Resasco Gio. Battista, XXII, 278. Rescalli Cammillo, XIX, 267. Reti per la caccia e per la pesca, XVI, 144. REVELLI, CASPANI E CARNELLI, XI, 506. REVERCHON Pasquale, XIV. 107. REVIGLIO Maddalena, XIII, 50. REY Fratelli, XIV, 110, - XV, 123, 129. REYNERO E C., XV, 123. RIATTI Vincenzo, X, 475, 486. Ricami, XVIII, 169. RICASOLI barone Bettino, V, 191. RICASOLI cav. Gactano. XVII. 159. RICCA dottor Giuseppe, III, 38. RICCA Maria, XVIII, 178. RICCARDI-STROZZI marchese Riccardo, V. RASORI cav. professor Vincenzo, XXIII, RICCERI Domenico, I. 25. RICCI Andrea, VII, 364. RICCI Eustachio, XIX, 220.

RICCI Francesco, di Lucca, XIII, 54. RICCI Francesco, di San Marco Vecchio presso Firenze, I, 22 RICCI Giovanni, V, 287. RICCI Niccolò, XIX, 218. RICCI Paolo, XIX, 193. RICCI Pasquale, IV, 98, 122. Ricci Perfetta, XIII, 55. RICCI Ranieri, VIII, 378. RICCIARDI Chiara, XIII, 55. RICCIARDI Padre Filippo, X, 434, 486. RICCIARELLI Mario, V, 202. RICCO Felice, XX, 249. RICCÓ Teresa, XIII, 55. Riccò Viola, XIII, 54. RICETTI Abele, VI, 352 RICHARD Giulio e C., XI, 506, 507, 508. RICHETTA Giuseppe, XX, 244. RICHTER E C., XX, 250. RICHTER E GRAVINA, XXIII, 288. RICKARD Tommaso, VI, 344. RICORDI Giovanni, XX, 251 RICORDI Tito di Giovanni, XX, 251. RIDOLFI cav. marchese Cosimo, I, 2 a 26.—
II, 31.—III, 85.—IV, 95.—V, 191.—
X, 411.—XIII, 18, 23.—XX. 250.— XXI, 263 RIDOLFI Enrico, XXIII, 287. RIDOLFI Lorenzo, III. 38. RIDOLFI cav. Luigi, IV, 95. - XII, 511, 526. RIDOLFI cav. Niccolò, I, 1. RIEUMES ingegnere Ippolito, IX, 393. RIGHETTI Eugenio, V. 191. RIGHETTI Luigi, IX, 403, 410. RIGHI Palma, XIII, 52 RIGHINI Cesare, XX, 253. RIGHINI-COSTA Michele, XII, 530. RIGONE Vincenzo, XIII, 35, 86. RIMOLDI Severino, XVI, 147. RINALDI Rinaldo, XXIV, 304 RINALDI Tommaso, VII, 358. RINZI Giacomo, VI, 354. - VII, 358. RIPA (DELLA) Laudaddio, V. 196. RIPAMONTI-CARPANO Paolo, XX, 244. Ripuntatori, IV, 98. RISARO Carolina, XIII, 51. Risicoltura, III, 59. RIVA Francesco e C., XIII, 70, 98. RIVA Giacinto, IX, 404, 410. RIVA Orsola, XIII, 52. RIVA Paolo, XIII, 73.

RIVA Rosa, XIII, 52.

RIVA, GUERBER E GONIN, XIII, 65. RIVALTA Antonio, XXIV, 314. RIVEL Pietro, VIII, 379. RIZA dottor Alessandro, V, 123, 124, 217. RIZZA Gio. Battista, III, 86. - V. 196. RIZZI Domenico, III, 56, 72. Rizzi Matteo, X, 442. RIZZOLI Antonio, XIII, 52 RIZZOLI E C., IV. 117, 121. XVI, 135, 138, <u>146.</u> RIZZOLI Giovanni, X. 475, 486, - XIII, 86. RIZZOLI Maria, XIII, 52 RIZZOLI Raffaello, XVI, 135, 146. ROASIO Michele, XIII, 50. Robbia, III, 64. ROBIOLIO Gio. Battista, XX, 242. ROCCA Giuseppe, IX, 402, 410. ROCCA Salvadore, X, 464. ROCCETTI Domenico, XIII, 88 ROCCHETTI dottor Paolo, IX, 390, 393, 409. ROCCHETTI E BENECH, VIII, 371. Rocciii Brigida, V, 191. ROCHE (DE LA) DI VILLALBA marchesa Anna, III, 66. Rodi Lorenzo, XIX, 220 RODRIGUEZ commendator capitano Eugenio, VIII, 366. - XVI, 144. ROGAI Lodovico, VII, 358, ROGGIERO Gio. Antonio, V, 191. Roi Giuseppe, XVI, 136, 138, Roi Pietro, XXIII, 287. ROLANDI, maggiore d'Artiglieria, XVIII, 167. ROLANDI Pietro, XX, 237. ROLANDO Alessio, XVII, 164. ROLANDO Giovanni, XVIII, 177. ROLLE Felice, I, 21. ROMAGNANI Benedetto, XIX, 215. ROMAGNOLI Luigi e C., XV, 125. ROMAGNOLI-FOLLINI dottor Ferdinando, V. ROMANA Francesco, XVII. 161. ROMANELLI Antonio, XIII, 38, 92. ROMANELLI Assunta, XIII, 7 ROMANELLI Cesira, XVIII, 178. ROMANELLI Giulia, XVIII, 178. ROMANELLI Natale, X, 429 ROMANELLI Pasquale, XXIV, 305, 307, 314. ROMANI Baldassarre, XIII, 37, 90. ROMANIN E C., V. 213 ROMANO Antonino, V, 287. ROMANO ingegnere Gio. Antonio, XII, 536.

ROTA Antonio, XIII, 35, 86,

438 ROMITI Annunziata, XIII, 52 RONCALLI conte Antonio, X, 471, 487. RONCAROLO Barbera, XIII. 50. RONCHETTI Fratelli, XIII, 35, 40, 84. RONCHI Ciro, XIII, 36, 86. RONCHI Giuseppe, XII, 516, 517. RONGIONI CAV. Francesco, XIII, 37, 92. RONCOLI Antonio, IV, 113. Ronconi Luigi-Giuseppe e fratelli, XIII, 38, 90, RONCONI Luigi-Manro, XIII, 38, 92. RONDANI Tolomeo, XII, 517, 518, 527. RONDINELLI-VITELLI marchese Andrea. III. 43. Ropolo Pietro e figli, XII, 539. Rosa Michele, XIII, 4, 57. Rosani Pietro e Bernardo, Fratelli, XIX, 206, 218, ROSATI Adriano, XIII. 73. ROSATI Annunziata, XIII, 73. ROSATI Panfilo, XXII, 277, 278. ROSELLI dottore Ulisse, V, 288. Rosi Francesco, XVII, 164. ROSPIGLIOSI principe don Clemente, V, 191, Rosselli e Sadun, VI, 343. Rossi Angiola, XIII. 52. Rossi cav. Antonio, di Roma. II, 27. Rossi Antonio, di Siena. XIX, 203, 218. Rossi Antonio, di Trento, XIII, 38. Rossi Egisto, XXIV, 314. Rossi Ercole, III, 59. -- IV, 109. Rossi Francesco, di Macerata, XI, 503. Rossi Francesco, di Schio, XIV, 105, 108. Rossi Fratelli, XII, 535. Rossi Gaspero e fratelli, X. 462. - XIII, Rossi Giovanni, di Fiesole, XVI, 157. Rossi Giovanni, di Firenze, XIX, 219. Rossi Giovanni, di Lesa, XIV, 107. Rossi Gio. Maria, Maffio e Filippo del fu Giovanni, XIII, 35, 84. Rossi professor Giovanni, V, 129. Rosst prof. Guglielmo. XI, 501, 509. Rossi (DE') Luigi, XIII, 70, 98, Rossi Michele, IV, 98, 122. Rossi Michele, agente Albani, V, 196. Rossi Pasquale, XXI, 262, 269. Rossini Anna Maria, XIII, 53. Rossini Giovanni, XIII, 36, 88,

Rossini ingegnere Pietro, XII, 511, 526.

Rosso Giacomo, VIII, 380.

ROSSOTTO Paolo, XIII, 73.

ROTA E COMP., V, 184. ROTANDO Agostino, XIII, 73. ROTH Ferdinando, IX, 406, 410. ROVEDA Giuseppa, XIII, 51. ROVELLI Carlo, XIX, 215. ROVELLI Fratelli, I, 9 a 12, 26. ROVELLI Gaetano, XX, 254. ROVERSI Tommaso, XI, 507. Royis cavaliere ingegnere Gio. Antonio, VI. 314. RUA Pietro, XIII, 50. RUBBIANI Gio. Maria, XI, 505. RUBIERI Bonifacio, XIII, 72. RUBIERI cavalier Ermolao, XXI, 255, 272. RUBINI E SCALINI, VI, 306. RUFFINO Pietro, XIII, 72. RUGGERI Lucia, XVI, 147. RUGGERO architetto Michele, XXII. 273. RUGINELLI Amalia, XIII, 52 RÜMMELE E COMP., IV, 102, 105, 116, 120, 121. - VIII, 370. RUOZI Giuseppe, XIII, 52. RUPRECHT E C., XVI, 156. RUSCA Gio. Maria, X. 479. Rusca Lncia, XIII, 73. Ruschi Fratelli, XIII, 38, 92 RESPINI professor Giovanni, V. 213. Russo Gregorio, V. 139. RUSTICHELLI Eustachio, XIX, 204, 218. RUSTICI Fratelli, XII, 539. Rutabaghe (Vedi Ortaggi). RUTIGLIANO Giovacchino, V. 191. RUTTIGERS Federico, VI. 354. Ruzza Pietro, IV, 122. S

SABATIER Francesco, I, 21. - III, 82 a 84. — V, 191. — XXIII, 279. SABATIER Luisa, XXIII, 287. SABATINI Antonio, XII, 531. Sabatini Giulio, XIII, 100. — XVIII, 173. Sabatini Palma, XIII, 52. Sabatini Rosario, III. 40. SABATTI, MICHELONI, PARIS E PREMOLI. VI, 351. SACCIII Amos, XV, 130. Sacchi, gabbie e bruscole per la estrazione dell'olio, IV, 108. SACCONI Ambrogio, III, 61.

SACUTO Giacomo, XVIII, 169, 177. SADUN E ROSSELLI, VI, 343. Saggi dell'arte di restaurare le scritture antiche smarrite, X, 478. Saggina da zucchero, III, 68. SAINT-PIERRE Bernardino, I. 7. SALA Cesare, XVII, 165 SALA, VANZINA E C., XIV, 105, 108. SALADINI conte Mariano, III. 61. SALANI Angiolo, XVII, 164. SALANI Margherita, XIII, 55. SALARI Domenico, XIII, 36, 88. SALARI Raffaello, XX, 253. Sale marino e di miniera, X, 456. SALERNO Giuseppe, X, 448, 450, 487. Salicò barone Lorenzo, III, 40. Salimberi conte Leonardo, V. 186, 191. SALIMBENI-GOTINI Carlo, XVII, 165. Saline d'Italia, Regie e privati fabbricanti, X, 456. di Salso-maggiore, X, 458.

di Salso-maggiore, N. 458.
 toscane, X. 457.
 SALOMONE Luigi, III, 86.
 SALSA marchese Piccolellis, XVII, 159.
 Salsapariglia (Vedi Materie mediciuali presente del control d

parate).
SALUZZO marchese Giovacchino, principe

di Lequile, II, 27.
SALVADORI Antonio, XI, 509.
SALVADORI dott. Ettore, V, 287.
SALVADORI Linsespe, IX, 408.
SALVADORI Liugi, III, 64.
SALVAONOLI cavalier dottor Antonio, I, 20, 21.—III, 38, 340.

SALVIATI avvocato Antonio, XI, 504. — XIX, 197 a 199, 21b. SALVINI Antonio, VII, 355. SALVINI Elena, XVIII, 175. SALVINI Luigi, VIII, 280. SALVINI professor Salvino, XXIV, 306, 370,

314. Salvo (Del) Placido, XXIV, 314. Sambuy marchese Bertone Emilio, II. 27.

SAMINIY marchese Bertone Emilio, II. 22.

—V, 156.—X. 440. 485.
SANCHOLLE E KENERAUX, XII. 588.
SANCHOLLE E KENERAUX, XII. 588.
SANCHOLLE E KORHENAUX, XII. 286.
SANCHOLLE FAREHO, XIII. 221.
SANCHECUT FAREHO, XIII. 221.
SANCHECUT FAREHO, XIII. 221.
SANCHECUT FARENCES, XIV. 141.
SANCHECUT FARENCES, XIV. 141.
SANCHECUT FERENCES, XIV. 141.
SANCHECT FERENCES, XIV. 141.

SANGUINETTI Giovan Battista, MX, 219.
SANGUINETTI Giuseppe, XIX, 219.
SANGUINETTI Vincenzo, I, 1.
SANI Giuseppe, V, 141.
SANLEOJAN Gabbriello, XIII, 37, 90.
SANLEOJAN Gabbriello, XIII, 37, 90.
SAN LOGENZO (Barone di), V, 191.
SANGUYERINO conte Fanstino, IV, 92, 93.

SAN SEVERO (Principe di), II, 34.
SANTAGATA professor Domenico, X, 411.
SANTAGOI Spina, IV. 104, 120.
SANTAMBROGIO Antonio, XIII, 73.
SANTAMELLI cavalier professor Emilio, XXIV, 306, 314.

XXIV, 306, 314. SANTERINI don Biagio e Costantino, XX. 252.

SANTI Clemente, III, 64.—V, 164. SANTI, MAGGI E BECCHINI, VI, 343.—X, 482.

SANTINI E CECCONI, XIII, 59.
SANTINI architetto Giovanni, XXII, 273.
SANTOPONTE Giovanni, VII, 361.
SANTORO Fratelli, V, 191.
Sadoni, X, 447.

— cometici e profumerie, X, 453.
SACHO Virgilio, V, 139.
SAQUI dottor Fietro, V, 267.
SARCINI Frielli, X, 443.
SARACINI Frielli, X, 443.
SARACINI FRIEDITI Angiola, XIII, 50.
SARIANA-CERRITI Angiola, XIII, 150.
SARIANI C, XVIII, 167.
SARIZI SCANIII, SVIII, 168.
SARI BAIRASSARTE, XIII, 37, 90.
SARIZI SCANIII, 57.
SARIZI SCANIII, 57.
SARIZI SCANIII, 72.
SARIZI SCANIII, 72.
SARIZI SCANIII, 72.
SARIZI SCANIII, 71.
SARIZI SCANIII SCANIII
SC

SARTORI Chiara, XIII, 73.
SARTORI Miral, XIII, 73.
SARTORI Miral, XIII, 73.
SARTORI Sidvan Battista, XII, 130.
SARTORIS Giovan Battista, XII, 150.
SARTORIS Giovanni, XVIII, 173, 176.
SASS-O Antonio, XIX, 185, 219.
SASSO Tanceso, XXIV, 314, 312.
SAVA RAffiello, XIV, 106, 112.
SAVI cavalier professor l'aolo, II, 27.—
V, 217.—XIV, 200.

SARTO (DEL) ingegnere Luigi, XII, 511,

519.

SAVI Paolo, XX, 244. SAVI professor l'ietro, I. 1. SAVONAROLA Fra Girolamo, XX, 253. SAVORANI Ranieri, X. 468. SAVORELLI conte Antonio, XII, 531. SAVORELLI marcheso Antonio, X. 448. SAVORINI Francesco, V. 166. SAY Gio. Battista, XX, 238. SBOLCI Jefte, IX, 407. SCALETTI Antonio, XIX. 204, 205. -XXIV, 314. SCALINI E RUBINI, VI, 306. SCALINI Fratelli, XIII, 86. Scalogni (Vedi Ortaggi). SCAMUZZI Pasquale, XVIII. 178. SCARABELLI-GOMMI-FLAMINI cav. Ginseppe, VI, 290. SCARFANTONI Francesco, V, 196. SCARFANTONI Francesco e fratelli, X. 444. SCARLATA Alessandro, V. 191. SCARZELLA Felicita, XIII, 50. SCATENA Lorenzo, XIX, 214. SCATOLINI Domenica, XIII, 53. Scerno Enrico, V, 204, 213. - X, 444. SCHEDA Teresa, XIII. 54. Scheggi Emilio, XIX, 204. SCHIAVI Carlo, XVIII, 178. SCHLAEPHER, WENNER E C., XV, 117, 129, SCHMID Gio. Battista, XI, 502. SCHMITZ cav. Carlo, I, 4 a 26. - XV, 115. Schneider ingegnere Augusto, VI, 289, 327, 329, SCHOËN Ferdinando, IX, 398, 410. SCIACCA Emanuele, XIII, 88. SCIACCA Gio. Battista. III. 68. - V. 191 SCIAMANNA-MASTIANI marchese Cesare. V, 196. — XVIII, 167. SCILLITANI Lorenzo, III, 42. SCIORTINO Raffaele, XIII, 73. Schools Fratelli, VI, 341. - X, 431, 433, 487. SCOLA Bernardino, V. 204. Scola Gaetano, XIII, 35, 86, SCOPPETTA Giovanni, XVI, 147. Scorze, sugheri e carboni, III, 80, 1 SCOTI Carlo, XIII, 23, 28, SCOTI cavalier Francesco, VIII, 379. -XIII. 65. - XVI, 131. SCOTI, MEJEAN E C. XIII, 32, 37, 40, 90. SCOTTI Emanuele e MICHELI ingegn. Luigi, XII, 524. SCOTTI Gilberto, V, 287. SCOTTO Irene e Filomena, XVIII. 169, 177.

SCRIMENTI Giuseppe, XIX, 220. Scrittura e modi di riprodurla, XX, 252. Calligrafia, XX, 252. Mimotipografia, XX, 253. SCROSATI Luigi, XXIII, 287. SCUDERI Francesco Maria, V, 191. SCULTETUS Filippo, XII, 516. Scultura, XXIV, 301. SCUOLA d'applicazione degl'ingegneri di Torino, VI, 291. SCUOLA d'incisione uella R. Accademia di Belle Arti di Parma, XXIII, 288. SCUOLA magistralo femminile di Firenze. XVIII, 170, 176. SCUOLE pie di San Paolo, d'Aquila, XVIII. 170, 177, SEBASTIANI Tommaso, XXIII, 279. SECCI Pietro, I. 25. Sedani (Vedi Ortaggi). SEGALA-FAVA Angiolina, XIII, 51. SEGRÉ Isach fu Bonaiuto, XIII. 34, 84. SEGRÉ Sansone, XIII, 34, 84, Selta Michele, XVII, 165. SELERONI Giovanni, XXIV, 314. SELLA Fratelli, XIV, 105, 108. Sella Gio, Domenico, XIV, 106, 110. SELLA cavalier Gregoria V. 483, 487. -XIV, 103, 105. SELLA Lodovico e Luigi, VII, 362. SELLA Maurizio, XIV, 106, 110. SELLA commendator Quintino, VI, 289, 300. Selleria, XVII, 165. Seme di bachi e bozzoli, III, 47. - XIII, 15. Semel (Vedi Pane). SEMENZI dottor Giovanni Battista Alvise. V. 129. Semi e bozzoli dei bachi da seta, III. 47 .--XIII, 15. Semi oleaginosi, III, 70. Seminatori, IV, 99 SEMINO Giuseppe, V, 140, 141. Semmola ingegner Francesco, XII, 528. Semolini e farine di grano, V. 133. SEMPLICI Gaspero, IV. 113. SEMPLICINI Pietro, X, 471. SENES vedova Giuseppa, X, 453, 487. SEQUENZA Giuseppe, III, 87. SERAFINI Ferdinando, XX, 253. SERANTONI Demetrio e Silvio, VI. 292. SERE (DEL) Giovacchino, XVII, 161. SERGARDI cavalier Tiberio, V, 191.

SERGI dottor Paolo, V. 128.

SERLINI Andrea, XIII, 35. SERPIERI Enrico, VI, 317. SERRA dottor Vinconzo, V, 128, 287. SERRA (Duca di), III. 41. Serra-Groppelli Francesco, XIII, 73. SERRA-GROPPELLI Pietro, XIII, 73. SERRAGLI cav. Antonio, V, 287. SERRAMOGLIA Gio. Battista, VII. 362. Serrature e casso forti, VII, 362 SERRISTORI conte Alfredo, III, 81. SERVADIO Eredi del fu Angiolo, X, 464, 487. SERVI (DE') Pictro, XIX, 188, 219. Sessa Fratelli, di Pietro, XIII, 35, 40, 84. SESTI Mariauna, XVI, 157. SESTINI Fausto, 111, 64. - V, 124, 127. 134, 146, 168, 185, 186, 288, Sete gregge e lavorate, XIII, 19. - tessute, XIII, 60. tinte, XIII, 56. Setificio, XIII, 1. Bozzoli e seme di bachi, XIII, 15, Sete gregge, sete Iavorate, cascami serici, XIII, 19, Scte tinte, XIII, 56. Scte tessute, XIII, 60. Documenti giustificativi, XIII, 80. Setificio (II) considerato nei suoi rapporti colla civiltà, XIII, 1. 1º Tempi antichi, XIII, 1. 2º Età di mezzo, XIII, 4. 3º Tempi moderni, XIII, 12. 4° Conclusione, XIII, 13. Dello stato presente del setificio in Italia, XIII, 74. Settembrini Francesca, XIII, 52. SETTIMELLI Giovacchino, X. 462. SEVERI Angiolo, XVII, 163. SEVUULLE Beniamino e C., XI, 502. SEYSSEL D' AIX conte Vittorio, VI. 320. SFORZA-CESARINI (duca), XIX, 214. SGARBI Giuseppe, IX, 402, 410. SGARIGLIA DEL MONTE (Eredi del patrimonio), V, 144, 154. SGARZI Gaetano, V, 287. Sgranatori, IV, 107. SGUERZO Vincenzo, XXI, 262, 269. SIBEN ingegnere Alessandro, VIII. 366. SIBER, ZUPPINGER E C., XIII, 35, 40, 84. SICCARDI Fratelli, XIII, 15, 34, 84. SICHLING Autonio, VI, 352. SICURANI Fulvia, XVIII, 178.

SIDERI Augusto, III, 63. - XVI, 134.

144,

Siemoni Carlo, 1, 20 a 23. — II, 35. — III, 49, 57, 73, 75, 81. — IV, 92. — V, 183. — XII, 539. — XIII, 17. SIEVERS Ferdinando, IX, 396, 409. SIGNORINI Federico, V. 123. SIGNORINI Luigi, XVIII, 178. SIGNORINI-REMOLI Maria, XIII, 53. SILVATICI Giovanni, VIII, 379. SILVESTRI Antonio, III, 49. - XIII, 17. SILVESTRI E TRANQUILLI, XIII, 36, 88. SILVESTRI architetto Giovanni, XXII, 273. SIMI Lorenzo, IV. 122 SIMONI Guglielmo, VII. 364. SIMLER Giosia, XIII, 6. SIMONCELLI Achille, XIV, 112. SIMONETTA Ignazio, VII. 363. SIMONETTI Fratelli, XIII, 88. SIMONETTI Maddaleua, XIII, 55. SIMONTI Luigi, VII, 365. SINIGAGLIA cay, Salomone e C., XIII, 39. SINIGAGLIA Samuele di Graziadio, XIII, 36, 86. SINISCALCIII Francescantonio, XIX, 112. SIPRIOT Casimirro, XVII, 166. SIRAVEGNA E COSTA, XIII, 70, 98. SIRLETTI Antouio, VII, 361. SIROXI Lodovico, XX, 243. Siroppi, conserve, e canditi, V, 157. SISMONDA commendatore Angiolo, VI. 290. Sisto barone Antonino, V. 191. SIVALLI Luigi, XXIII, 288. SIVORI cay, Cammillo, IX, 407. SKUR Antonio, XVI, 148. SLOANE, HALL E COPPI, VI, 329. SMARGIASSI DEL VASTO cav. professore Gabricle, XXIII, 279, 285, 296. SOCIETÀ AGRARIA di Bologna, III, 52, 79. -V. 216. SOCIETÀ ANONIMA DI MARMI ARTIFICIA-LI, di Roma, XII, 525. SOCIETÀ ANONIMA LA FENICE MASSETA-NA, VI, 330. SOCIETÀ ANONIMA NELLA CASA DI LA-

VORO, di Parma, XVI, 142. SOCIETÀ ANONIMA PER LA FILATURA

135, 146.

BOLI, VI, 332, 333.

MECCANICA DELLA CANAPA rappresentata dal signor Raffaello Rizzoli, XVI,

SOCIETÀ CARBONIFERA DI MONTEBAM-

SOCIETÀ CRITTOGAMICA ITALIANA, III.

SOCIETÀ DEL MONTE ALTISSIMO, XII, 533.

SOCIETÀ DELLA TORBIERA DI SAN MAR-TINO DI PEROSA, VI, 333. SOCIETÀ DELLE CAPANNE VECCHIE E Poggio Bindo, VI, 330. SOCIETÀ DELLE MINIERE DI MONTEPO-NI, VI, 317.

SOCIETÀ DELLE MINIERE DI MONTEVECсшо, VI, 317.

SOCIETÀ DELLE MINIERE DI RAME D'OL-LOMONT, VI, 330

SOCIETÀ DELLE MINIERE SULFUREE CE-SENATI, VI, 296.

SOCIETÀ DELLE MINIERE SULFUREE DEL-LE ROMAGNE, VI, 296. SOCIETÀ DELLE MINIERE « VITTORIO

EMANUELE, \* VI. 330. SOCIETÀ DELLE STRADE FERRATE DELLA

LOMBARDIA E DELL' ITALIA CENTRALE. XII, 519 a 522. SOCIETÀ ECONOMICA di Caserta, III, 56, 58, SOCIETÀ ECONOMICA di Chiavari, XII, 533,

SOCIETÀ ECONOMICA di Salerno, III, 56, 58, SOCIETÀ FOTOGRAFICA TOSCANA, diretta da Pietro Semplicini, X, 471, 487. SOCIETÀ FRANCO-ITALICA, V. 161.

SOCIETÀ INDUSTRIALE AGRICOLA DELLA Sardegna, VI, 306.

SOCIETÀ INDUSTRIALE PARTENOPEA, III. 63. - XVI, 134, 138, 146. SOCIETÀ INGLESE, (Vallanzasca Gold Mi-

ning Company) VI, 335. SOCIETÀ « LA NUOVA INDUSTRIA, » N. 466, 487,

SOCIETÀ LIVORNESE, VI. 313. SOCIETÀ LOVATTI E C., X, 527. SOCIETÀ MARMOREA ITALIANA, XII, 537. SOCIETÀ METALLOTECNICA MASSETANA. VI, <u>314, 317.</u>

SOCIETÀ PIROGENICA, X, 430, 487. SOCIETÀ ROMANA DELLE MINIERE DI FERro, VI, 304, 306.

SOCIETÀ (R.) TOSCANA DI ORTICULTURA, 1, 19. Soda, X, 441.

artificiale, e le industrie immediatamente correlative, X. 495. SOFFICI Marianna, XIII, 54. Sola Giacomo, XVIII, 178. SOLAINI Anna, XIII, 54. SOLAINI architetto Aristodemo, XXII, 273. Solanacee (Vedi Frutti di). Solari Francesco, XIX. 219.

SOLARI Giovannetta, XIII, 50. SOLARI Giuseppe, XXII, 277.

SOLARI Lnigia, XIII. 50.

SOLARI notaro Michele, XIII, 34, 84, Solari prof. Tommaso, XXIV, 301. SOLARO Carlo e fratello, X, 464. SOLAZZARO Lorenzo, V, 191. SOLDAINI Ettore, XX, 244. SOLDANI Teresa, XIII, 54. Solei Bernardo, XIII, 70, 98. - XVIII,

173, 176, SOLERI cav. Carlo, XXIV, 301.

Solinas-Arras Giuseppe, III, 48. - XIII, SOMALE Giuseppe, XIII, 50.

Somma Raffaello, XVII, 166. Sommacco, III, 68. SOMMARIVA Benedetto, X, 459, 460, 487. SOMMELLIER ing. Germano, VIII. 368.

SONNEMANN Giulio, XVIII, 169, 177. SONNINO barone commend, Isacco, XIX,

181. SOPRINTENDENZA generale degli Archivi toscani, XX, 248. SORBI Luigi, XVII, 161.

SORGATO Antonio, X, 471, 487, SORIANO Francesco, XX, 251, SORMANNO Vedova e figli, XV, 124. SOTTO-COMITATO di Benevento per la Esposizione di Londra, V, 287.

SOTTO-COMITATO di Pistoia, XXI, 269, 270. SPALACCI Maria, XIII, 53. SPALLAZZI Francesco, V, 191.

SPALLETTI conte Gio. Battista, II, 31. SPANO Giuseppe, IX, 393, 409. SPANO Luigi, III, 40, 64, 68. - V, 188, 141. 161, 191,

SPANNOCCHI Pietro, X. 487.

SPAVENTI Filippo, XXIV, 314. SPAZZI Grazioso, XXIV. 314. SPEDALE di San Giovanni di Dio, V, 205. SPELUZZI Giuseppe, XIX, 210, 219, 232. SPERANZA Antonio, XV, 126. SPERATI E BAZZONI, XVI, 134.

SPEZI Domenico, V, 157, 159, 165. SPINARDI Giovanni, VI, 344. SPINELLI commendatore Antonio, de'principi di Scalea, III, 63. - XVI, 134.

SPUCHES (DE) marchese Giovan Battista, III, 40. SPURGAZZI cav. ispettore Pietro, VIII, 366.

SQUARCI Enrico, X, 422, 447, 487. STABILIMENTO agrario botanico labronico, I, 15.

STABILIMENTO dell'Elvetica (Milano) IV. 102, 105, 106, 116, 120, 121, -VIII, 370. STABILIMENTO meccanico di Sanpierdarena. presso Genova, sotto la ditta Gio-vanni Ansaldo e C., diretto dai fratelli Orlando, VIII. 369. STABILIMENTO meccanico Guppy e C.. VIII, 369, STABILIMENTO meccanico Macry, Henry e C., VIII, 369. STABILIMENTO (R.) metallurgico di Mongiana, VI, 305, 306, STABILIMENTO NAZIONALE ARCHINTO, di Milano, XV, 127, 129, 130. STACCIONI Stefano, XIII, 72. STAFFUTI Osvaldo, IV, 109, 121. STAGNO Paolo, V, 202, 212. STAIDENE Luigi, V. 287 Stampa e cartoleria, XX, 237. naturale, XX, 249, STAMPEUTA Pietro, XI, 509 .- XIX, 199, STANCAMPIANO Francesco, IX, 397. STANGIII Giovanni, VII, 358. STANGHI Raffaello, VI, 291. STEFANELLI professore Pietro, XI, 501. 510. STEFANI Gaetano, VII. 363. STEFANI Teresa, XIII, 55. STEFANINI Maria, XIII, 54. STEFANO (D1) Carmelo, XI, 510. STEFANO (DI) Giorgio, III, 40. Stefanopoli Fratelli, V. 196. STEFFANI Luigi, XXIII. 287. STEIGER Enrico, XV. 130. STEINAUER I. A., XV, 127, 129. STEINER Giovanni e figlio, XIII. 15, 35, 39, 84,

STEPHENS E INGHAM, V, 182, 189. STEPHENS Susanna, I, 14. Stereotipia, XX, 246. Stiancia III. 70. STICCHI Antonio, VI, 324. STIFFONI, COEN E C., XI, 503. STOCCHI Achille, XXIV, 305, 314. STOPPANI Autonio, V, 132 STOPPANI abate Antonio, VI, 289. STORNI Cammillo, X, 468. Strade ferrate (Vedi Meccanica speciale delle). STRADIS (DE) Teresa, XVIII, 178. STRAZZA professor Giovanni, XXIV. 310.

314. STRAZZERI Salvadore, N. 438. STRAZZERI Vincenzo, V. 203.

Strettoi, IV, 107. STROZZI principessa Antonietta, XVIII.

STROZZI marchese Carlo, V, 204, 213. STROZZI principe Ferdinando, XI, 501. Strumenti chirurgici, ortopedici e meccanica dentaria, V. 128. da taglio, VII, 362.

di chirurgia veterinaria, V, 131. diversi per la lavorazione del legno, VIII. 378. geodetici e geometrici, IX. 392. musicali, IX. 394.

a colpo o a percossa. IX. 406. a corde ad arco ed a pizzico, IX, 402. a fiato, detti di legno,

IX. 403. a fiato, detti di ottone, IX, 405, a tastiera, IX, 395.

STUCCHI Luigi, IX, 397. STUDIATI cay, professor Cesare, V, 123, STUFA (DELLA) marchese Lotteringo, XXI.

255. Stufe e caloriferi, XI. 509. SUES Giuseppe, XIV, 107. SUFFERT Edoardo, VIII, 370. Sugheri, scorze e carboni, III, 80. Superchi dottor Pietro, IV, 96, 97, 119. SURATI Dionigi, XIII, 72. SURR Carlo, XIII, 59. SURR Domenico, XIII, 70. SUSANI ingegnere Guido, VIII. 366. Susine, I. 20.

# SUTTON Giovanni, XVI, 135, 136, 147. т

Tabacchi, V. 196. TABACCIII Carlo, XIII, 38, TACCHI Giuseppe, X, 464, 487. TACCINI, LERTORA E C., XIII. 71, 100.-XVIII, 173, 176 TACCONI Paolo, V. 154. TACCUZZI Giovan Battista, XXI, 263. TADDEI professor Gioachino, X, 435 TADDEI dottor Timoteo, X, 435. - XI, 501. TADDEL PUCCINI E C., XI, 502.

Tadini Francesco, X, 468. TADINI Giovanna, XIII, 51. TAFI Andrea, XIX, 191. Tagliata Giuseppe, XII. 542. TAGLIAZUCCHI Domenico, X, 464. Taglioni Fratelli, XV, 124, 130. TAIANI Giovanni, XII, 529. TALAMO E BASILE, V, 206. TALAMUCCI Santi e figlio, XVII. 165. -XVIII, <u>174</u>, <u>176</u>. Tallacchini Fratelli, XIII, 35, 39, 84. TALLEYRAND (Duca di), XVIII, 167. TAMONE Giovanni, XIX. 204. TAMPONI Antonio, III, 68. TANA Pietro Antonio, IV, 98, 122.

TANAGLI Francesco, VII, 355. Tangassi Fratelli, XIX, 200. Tangassi Gaetano, XIX, 200 TANGERINI Violante, XVIII, 177. TANI Filippo, XIII, 37, 90. TANTARDINI Antonio, XXIV, 310, 314. TANTINI Girolamo, XIII, 71, 100 .-- XVII, TANTINI Ulisse, XIX, 181.

TANTURRI dottore Giuseppe, V. 153, 156. Tappa-bottiglie, IV, 109. Tappezzeria, XIX, 207. TARABUSI Maria, XIII, 54. TARANTELLO Girolamo, V, 191. TARDITI Antonio, XIII. 50. TARDITI E TRAVERSA, V, 134, 135, 142. TARDITI Filippo e C., XIII, 34, 84. TARDUCCI ingegnere Girolamo, XII, 511, 515, 530. TARGIONI-TOZZETTI professore Antonio, XIII, 64.—XVI, 145.— XX, 250. TARGIONI-TOZZETTI cav. professore Adol-

fo. III, 51. — V, 123, 124, 220, 288. XIII, 18. — XVI, 145. — XX, 250. TARLI Lorenzo, IX, 406. TARTAGLI Gaetano, XX, 244. TARTINI cav. Ferdinando, XX, 250. TARUFFI Lnigi, XIII, 38, 92. TARUFFI Luigi, agente Magnani, III, 40, 82.—IV, 112.—V, 136.

Tassi professore Attilio, I, 1, 26. Tassidermia e Anatomia, V, 213. Preparazioni tassidermiche, V, 217.

Tassinari e Fiorentini, XIII, 38, 92. Tassinari professore Paolo, V, 287.—X, 411. TASSINARI vedova RASPONI Rosa, XIII, 55. TAVELLA Carlo, XVIII, 178. TAVERNA conte Carlo, XVIII, 167.

Tavola indicativa la produzione del bozzolo e la trattura del medesimo in Italia, XIII, 81. indicativa la filatura della seta

greggia in Italia, XIII, 82, degli espositori di filo greggio e relative dichiarazioni, XIII. 83.

degli espositori di filo di seta torto e relative dichiarazioni, XIII, 24.

comparativa della produzione in bozzolo, filo greggio e filo torto in Italia, con il prodotto impiegato dagli espositori che si presentarono all'Esposizione italiana, XIII, 96

indicativa dello stato della tessitura della seta in Italia, XIII, 97.

indicativa i fabbricati di stoffe di seta che si presentarono all'Espo-sizione italiana, XIII, 98.

comparativa della produzione della tessitura serica in Italia con quella dei fabbricanti che si presentarono all' Esposizione italiana, XIII, 102.

Teatri, XII, 516. TECCHI Antonietta, XVIII, 171, 176. TECCHI Giovanni, XIX, 220. TEDESCUI Lelio e Isaia, III, 69. Tele cerate e verniciate, XVII, 166. - metalliche, VII, 364. Telesto Baldassarre, V, 156. TELLINI Vinnoco, V, 134, 135, 137, 142

TEMPESTA Antonio, XX, 251. Tempesti Giovanni, V. 184. TEMPINI E SOCI, XIV, 106, 108.

TENCA cav. Carlo, XXIV, 301. TENCHINI Giulio, XIV, 108. - XV, 128, 230. XVI, 148, 146 TENCONE E LAURENTI, VII, 363.

TENUTA (R.) dell'Abbadia, III, 40. - V, 155. TENUTA (R.) dell' Isola di Pianosa, III, 40, 43, 82. V. 191. TENUTA (R.) delle Chianacce, III, 40, 82,-

V. 155. TENUTA (R.) delle Ginestre, III, 40, 82. — V.

TENUTA (R.) delle Pianora, III, 79. TENUTA (R.) del Poggio a Caiano, I, 20.-II, 31. -- V, 154.

TENUTA (R.) del Poggio Imperiale, I, 20.-III, <u>82</u>

TENUTA (R.) di Acquaviva, II, 31. -- III, 40, TENUTA (R.) di Bettolle, II, 31.— III, 40, 82.

TENUTA (R.) di Boscolungo, III, 77.

TENUTA (R.) di Cafaggiolo, I, 20. - III, 40. 43. TENUTA (R.) di Cecina, I. 22. TENUTA (R.) di Coltano, II, 33. TENUTA (R.) di Creti, II, 31. TENUTA (R.) di Dolciano. I, 20.- III. 40. TENUTA (R.) di Foiano, II, 31, -III, 40, 82. — V. 155. TENUTA (R.) di Follonica, III, 81. TENUTA (R.) di Fontarronco, III, 82. TENUTA (R.) di Frassineto, II, 31 .- III, 40. - V, 155.

Tenuta (R.) di Marlia, III. 40, 42, 82, -V, TENUTA (R.) di Montecchio. II, 31.-III, 40. 82. - V, 154. 155.

TENUTA (R.) di Santa Caterina, III, 40. TENUTA (R.) di San Lorenzo, II, <u>31</u>, <u>34</u>, — III, 40,77, 81. — V, 155, 161, 162, 166, <u>202</u>. TENUTA (R.) di San Rossore e Coltuno, II. 35. - HI, 40, 42, 43, - V, 152, 155. TENUTA (R.) di Stupinigi, II, 33.

TENUTA (R.) di Vada, I, 22.-III, 40. TEODORANI Sebastiano e figlio, IX. 384, 409. TEOLOGO Onofrio, V, 191. TERLIZZI Attilio, XIII, 73 TERRACCHINI Iacopo, III, 59. TERRACCHINI dottor Paolo, II, 27. Terraglie bianche e decorate, fini e comu-

ni, XI, 506. Terre a colori e caolini, VI, 343. cotte per usi domestici e industriali,

XI, 505. per costruzioni murarie, XII, 526. - refrattarie, VI, 344.

TERZANO Bartolommeo e VENDETTI Domenico, VII, 362 Tessandort Luigi-Federigo, XVII, 166.

TESI Leopoldo, XIII, 38, 92. Test Leopoldo, agente dei principi Rospigliosi Pallavicini, X, 466. TESONE Pasquale, V, 191.

Tessada Francesco, XVIII, 170, 176. TESSITORIA MECCANICA FELSINEA, XIV,

Tessitura (Vedi Macchine speciali per la filatura e).

Tessuti di cotone, XV, 115. di lana, XIV, 105.

di seta, XIII, 60.

e nastri, XXI, 264. misti, XIV, 106.

resi impermeabili, X, 474. TESTA Maddalena, XIII, 50.

TESTAGUZZA Luigi, VII. 362.

Testi David, XXIII. 279. TETTAMANTI Abbondio, XIII, 73. Thomas Achille, XV, 127, 130. Tiberti Francesco, X, 459, 460, 487. TIBURZI Fabio, V. 162. TIMON Antonio, XX, 249. Timon cav. Antonio, VI, 333.

Tinografia, XX, 245. Edizioni di libri, XX, 246. Inchiostri da stampa, XX, 246. Stampa naturale, XX, 249. Stereotipia, XX, 246,

TIPOGRAFIA ALDINA, XX, 249. Tipograpia Galileiana, XX, 249. Tirelli Teresa, XVI, 157 TODARO professore Agostino, I, 1.

TODDE professor Giuseppe, XXI, 255. TOFANI Angiolo, XX, 253. TOPANI Caterina, XIII, 52. TOFANI Quinto, XVII, 165

Toffold Luigi, V, 166. - XX, 244, 252. Torroll Pietro, V, 129, 132. Toldi ingegnere Giuseppe, V, 287. TOLONEI Bernardo, XII, 530.

TOWALINO Filippo, XIII, 60. TOMAS Gio. Maria, V, 166 TOMBA Alessandro, XXIV, 314. TOMELLINI Rosa, XIII, 53.

TOMMASETTI Michele, XII, 527. TOMMASI Incopo, XI, 503. TOMMASONI Giuseppe, XIII, 36, 88. TOMMEI Maria, XIII, 55.

TOMMI Eugenio, V. 191. TONDINI Maria, XIII, 53. TONELLI professor Antonio, V, 124, 132. TONELLI professor Felice, II, 27. TON1 Francesco, XIII, 36, 88.

TONINI dottor Antonio, V. 128. TONNARA di Santa Panagia, V, 148, 155. -XXI, 267.

Tonno (Vedi Pesci salati). TOPI Giovanni, XIX, 201. - XXIV, 314, 317. Torbe, VI, 333

Torce a vento, X, 468. TORELLI Amedeo, XIX, 219. TORELLI Daniele, IV, 97, 103, 109, 119.

TORELLI Enrico, V, 159, 165, TORELLI Lot, XXIV, 314. TORELLI commendator Luigi, V. 191.

TORELLI Sem. XIX, 209, 219.

TORNIELLI-BRUSATI conte Eugenio, V. 192. TORRERO Gio. Battista, I, 24.

TORRI dottor Francesco, V, 287. TORRICELLI Andrea, V, 158, 159, 165. - X. 455, 487,

TORRICELLI Giuseppe, XIX, 194. TORRICELLI Raffaello, X. 455, 487. TORRICELLI Raffaello e Antonio, V. 165. — X, 455, 487.

TORRIGIANI marchese Carlo, I, 18. — XXI, 255, 260, TORRIGIANI marchese Luigi, III, 46. -

XXIII, 279. TORRINI Giocondo e C., XIX,192, 195, 219.

TORTELLI Antonio, XVII, 166. TORTELLI Benvenuto, XIX, 204. TORTORI Egisto, V, 216, 219. Toscanelli cay, Gio. Battista, II, 31. Toscanelli cav. Giuseppe, III, 91. - IV,

102, 108, 119, Toschi Alessandro, VI, 353. Tost Francesco, XXIV, 314. Toti Gaetano, XIII, 92. Tozzoni contessa Sofia, XVIII, 167. TRANQUILLI E SILVESTRI, XIII. 36, 88.

TRANOUILLI dottor Giovanni, V. 123, 124. TRARI Mariano, XI, 503. Trasporto di affreschi dal muro sulla tela,

TRAVELLA E CASELLA, XIII, 70, 98. TRAVERSA E TARDITI, V, 134, 135, 142. TRAXINO Gaetano, I. 6, 19.

Trebbiatrici, IV. 105. TRECCI Teodoro-Policarpo, III, 40. - V, 192. TREVES E CORMANNI, XVIII, 173. TREVES architetto Marco, XXII, 273, 278.

TREVES dottor Michele, VIII, 366. TREVES Samuele, XIII, 34, 84, Trevisani Felice, V. 166. TREVISI Pietro, IV, 98, 122. TRICCA Angelo, XXIII, 288. TRIESTE Gabriel quondam Jacob, XIII, 38.

TRINCHERO Domenico, XIX, 214. -- XXI. 261. Trinciapaglia, IV. 102. Trinciaradici, IV, 103. Trine, XVIII, 169. TRIULZI Antonio, XIII, 86.

TRIVELLA Alamanno, III, 86. TROCCHIO Ignazio, VI. 354. TROIA Luciano, X. 442.

TROINA Domenico, V, 192. TROMBETTA Domenico, V. 196

TROMBETTI Ilario, XIV, 107.

VALCAMONICA dottor Angelo, V. 287.

Uve. I, 21.

Truciolo (Vedi Cappelli di). TRUFFELLI Giovanni, III, 59. TSCHOPP Anton Giacomo, XVII, 166, -XX. 244.

TROMPEO cav. professor Benedetto, V. 123.

TUNN conte Matteo, XIII, 38. TURATI Domenico, XIX, 219.

TROMBINI E C., XVI, 134, 138.

Trossarelli Giovenale, IV, 111.

124, 211.

TURCHI Luigi e C., X. 448, 450, 453, 487. TURCHI Pietro, XXI, 263. TURCHINI Carlo, VII, 363. TURCHINI Coniugi, XIII, 92.

TURCHINI Gustavo, X. 443. TURCHINI Raffaello, VIII, 373, TURCI, MAZZOLI E SARRAGONI, VI, 296. TURIN Matteo, XV, 123, 129. - XVIII, 169. TURNER Giuseppe e WEEMAELS Eugenio,

XVI, 135, 136, 138. TURRI Felice, XIII, 70, 98. TURRI Giulio, XV, 115, 116. TUTI-FORANI Angiolo, V. 196. TWEREMBOLD Padre e Figli, VII. 357.

UGHELLI Eurico, III. 86. Ugolini Giovanni, IX, 404. UGUCCIONI cav. ing. Luigi, VIII, 366. ULIVELLI Tertulliano, XIX, 204. ULIVI Luigi, V. 141. UNIONE TIPOGRAFICA EDITRICE TORINE-8E, XX, 247. URSO Mario, III, 68. URTIS Antonio, XII, 525. Ussi cavalier professor Stefano, XXIII, 287, 292,

# v

VACCA Giovanni, XVI, 147. VACCA professor Luigi, V, 287. VACCARO BOX-GIOVANNI Giuseppe e Sal-vadore, XI, 510. Vagnetti Francesco, VI. 353. VAGNONE Fratelli, XIII, 34, 84. VALAZZA Gaetano, V. 149, 150, 155. VALAZZI Luigi, XIII, 36, 86.

VARVELLO Francesco, V. 192.

VALENTI Antonio e C., X, 454. VALENTI E C., V, 164. VALENTI Francesco, XVIII, 179. VALENTI Fratelli, X. 443. VALENTI Pietro, V, 159. VALENTINI Adelaide, XIII, 55. VALENTINI Gottardo, XXIII, 287. VALERI Carlo, V, 204, 205, 213. VALERIANI Diamante, XVII, 165. VALERIO ingegner Cesare, VIII, 366. - XII, Valigeria, XVII, 165. VALLA Gadano, XIV. 107. VALLE (DELLA) architetto Angiolo, XXII, VALLE (DELLA) Fratelli, XXIII, 287. VALLE Maria, XVIII, 178. VALLE (DELLA) professor Pietro, XXIV. 301. VALLE Pietro, V. 196. VALLIA ingegner Francesco, III, 59. VALTORTA Maria, XIII, 51. VALTORTI Caterina, XIII, 51. VALVASORI Gaetano, IX, 390. VALVO Pasquale, XIII, 100. VANDAGNOTTO Vincenzo, XIII, 60. VAN-LINT Enrico, X, 471, 487. VANNI Carlo, I. 25. VANNI F. di Paolo e Francesco, XI, 505. Vanni Ferdinando e figli, I. 25. VANNI Paolo, I, 25. VANNI Paolo e Francesco, XII, 529. VANNI-TAMBURINI Maria, XIII, 54. VANNINI Ulisse, XX, 250. VANNONI cav. professor Pietro, V, 123, 124. VANNONI Pictro e C., VI, 330. VANNUCCHI Baldassarre, XVII, 161. VANNUCCI E LUCCETTI, XII, 538. VANNUCCI Giuseppe, XIII, 37, 90. VANNUCCI Tommaso, XVII, 166. VANNUCCINI Enrico, X, 425, 430. VANNUCCINI maestro Giuseppe, IX, 382, VANNUTELLI Scipione, XXIII, 287. VANZINA, SALA E C., XIV, 105, 108. VARENNA Gigseppe, XIII, 71, 100. - XIV, 108. - XV, 126, 130. VARETTO Angelo, XIX, 215, 219, 234. VARETTO Bartolommeo, XIX. 219. VARETTO Felice, XIX, 219.

VARNI cav. prof. Santo, XXIV. 301.

VAROLI Luigi, XVIII, 177.

VARRIALE Pasquale, VI. 354.

VARSI Giacomo, III, 81. VASCO cav. maggiore Giuseppe, II, 27. VASSALLO Orsola, V, 287. VASSALO Caterina, XIII, 50. VASSENA Fedcle, XIX, 219. VECCHI Niccolò, V, 196. VECCHI Todi, XIII. 40. VEDA Francesco, IV, 104. VEGNI cav. prof. Angelo, IV, 110, 120. --VIII, 366, 381. VEGNI Luigi ed Achille, X, 453, 461, 487. VEGNI dott. Niccola, III, 49. - XIII, 17. Veicoli da trasporto, VIII, 373. VELA cay, prof. Vincenzo, XXIV, 304, 311. VENDETTI Domenico e TERZANO Bartolommeo, VII, 362. VENDITTI Giovanni, XIV, 107. VENERANDI Gaetano, XIII, 36, 86. VENEZZE conte Alvise, XXI, 255. VENINI Giuseppe e C., XI, 502. Ventilatori, IV, 106. VENTURINI Luigi, IX, 403, 410. VENZANO Stefano quondam Giuseppe, X, 444, 487. VERACI Teresa, XVIII, 168. VERCELLONE Gio. Battista e figli, XIV, 105, VERCIANI Angiolo, X, 482. VERDA Luigi, XVIII, 177. VERDOSCI Giuseppe, IX, 383. VERGA dott. Andrea. V. 287. VERGA Napoleone, XXIII, 287. VERGEAT Claudio, XIV, 107. VERITA Giulio, IV, 92. VERMIGLI Raffaello, di Falcrone (Fermo). XIII. 88. VERNIGLI Raffaello, di Vicenza, XXI, 266. Vernici, X, 462. VERONELLI Giacomo, XVIII, 174. VERONESE Luigi, XXI, 262, 269. VEROTTI Antonio, XIII, 54. VERRI E ORSENIGA, XIII, 70, 98.—XV, 127. VERSANI Gaetano, XVIII, 174. VERTUNNI Achille, XXIII, 287. VERZA Fratelli, XIII, 19, 34, 39, 84. Vestimenta, XVIII, 167. Biancheria di maglia, XVIII, 169.

di tessuto, XVIII, 169.

di modista e sarta, XVIII. 169.

Lavori di cappellajo, XVIII, 171.

Lavori di sarto, XVIII, 169. Mercerie, XVIII, 173. Oggetti di toelette e fantasia, XVIII.

Ombrelli e oggetti vari, XVIII, 174. VESTRI Carlo, XXI, 265, 269. Vetrami e cristallami d'uso domestico. XI.

VETRANO Filippo e C., III, 68. - VI. 296.

Vetri figurati e dipinti, XI, 503. incisi, XI, 503.

Vetro in canna e vetro filato, XI, 503. VEZZOSI Massimiliano, XX, 244. VIALE Bianca, XIII, 73. VIART (Conte DE), VI, 324. VICARELLI Regina, XIII, 53. VICENTINI E FRANCHINI, XX, 248. VICENZA (Provincia di), VI, 291. VICHI Carlo, XIX, 195, 232. VICO (DE) professor Andrea, VII, 355. —

XIX, 199. VIDILI Francesco, XI, 505. VIETRI Domenico, V. 192. VIETTI Giuseppe, I, 24. VIGANOTTI Gaspare, XVIII, 173, 176. VIGIANI Pasquina, XIII, 53. VIGNOLI Giuseppe, XX, 253.

VILLA Fratelli, VI, 291. VILLA Giuseppe, XX, 244. VILLA Ignazio, IX, 387. — XXIV, 314. VILLORESI Pietro, XI, 509. VIMERCATI Francesco, XIII, 73.

VINATTIERI Fortunato e figli, IX. 403, VINCENTI e PALANDRI, XII, 535.

VINCENZI (DE') luogotenente Eugenio, IX, 390, 409.

VINCENZI (DE') commend. Giuseppe. III,

63, 75. - IV, 92. VINCENZI Paolo, XVI, 156. VINCI (DA) Leonardo, XIX. 191. VINCI Maria, XIII, 54. VINDROLA, MARTINI E C., XVIII, 173. VINEIS Giovan Battista, IV, 104, 120. VINEIS Giuseppe Maria, IV, 104, 120. Vini artificiali, V, 182.

- naturali, V, 167. sue analisi, V, 169.

VIOLA Giovanni, XIII, 34, 84, VIOLA Rosario, XV, 117. VIOLA Rosario e Patané Gregorio, XIII,

71, 100,

VISIBELLI ingegnere Tonimaso, X, 475, 487. VISOCCHI Fratelli, XX, 241. VITA (DE) Niccola, X, 440, 487. VITALI Federigo, X, 438. VITALI-BRANCADORO cavalier Vincenzo,

VITI cavalier Amerigo, XIX, 200 a 203,

VITI Giuseppe, XIX, 200. VITI Niccolò, XIX, 200.

VITI Vito, XIX, 200. VITTONI Antonio, XIII, 38, 92. VIVARELLI-COLONNA Francesco. 111. 42. — V, 156. - VI, 304, 306. - X, 466.

VIVARELLI-COLONNA Giovan Battista, XX, 242.VIVIANI Giuseppe, XIV, 110. VIVIANT Pietro, XV, 130. VOLLERO Luigi, XII, 531. VOLPINI Cesare, XX, 241, 242.

Volpini Leopoldo, XVIII, 172, 177. VONWILLER David e C., X, 483, 487. -XV, 117. VONWILLER cavalier Giovanni, XV, 115.

117. VYSE e figli, XVI, 150, 156.

#### w

Wadington conte Evelino, V. 192. - XII. 527, 529, WAGNIÈRE Federigo, XIV, 106. - XV, 119. WALTERSHAUSEN (DI) barone Sartorius, VI. 290.

WAREN VERNON William, X, 471, 487. WEEMAELS Eugenio, XVI, 135, 136. WEEMAELS Engenio e TURNER Giuseppe. XVI, 135, 136, 138, WEISS, FOLETTI E C., XV, 128, 129. Wenger Alberto, XI, 509. WENNER, SCHLAEPHER e C., XV, 117, 129. WENZEL Adolfo, XI, 508.

Wervoet Francesco, XXIII, 287. WESTERMAN, VIII, 371. WIDER Guglielmo, XXIII, 287, 298. Winckelman Giovanni, XXIII, 280. Wolf Corrado, IX, 393, 409.

X

Xilotarsia, XIX, 206.

z

Zafferano, III. 56. ZAFFIGNANI Luigi, XVII, 164. ZAGLIO Lucia, XIII, 51. Zamara Elisabetta, XIII, 51. Zamara nobil Francesco, XIII, 35, 86. ZAMBELLI Giambattista, XXIII, 288. ZAMBONINI Giovauni, VI, 336. ZAMPINI Luigi, XIX, 209, 219. ZANARDELLI avv. Giuseppe, XVI, 135. — XXI, 255. ZANDOTTI Giovanni, V. 148. ZANFINI Antouio, XVII, 165. Zangole e Lavaradici, IV, 109. ZANI Giovanni, XVI, 147. ZANI Gio. Battista, XVI, 147. ZANIM Ginseppe, XX. 254. ZANNETTELLI conte Giovanni, XIII, 38. ZANNETTI Cesare, XIX. 219. Zannetti eav. prof. Ferdinando, V, 123. 124, 131, 200. ZANNETTI Pietro, XIII, 51. ZANOBINI Luigi di Baldassarre, XVII, 163. Zanoli laigi, XIII, 36, 86. ZANOTTI Gherardo, V, 192. ZANOTTI Giosue, XVIII, 177. ZAPPA Carlo, III, 40. - XXI, 265, 269. ZAPPA Luigi, XIII, 73. ZARA Antonio, IV, 93, 118, 121. ZAR1 Giuseppe, XIII. 51. ZATTINI E DAMIOLI, VI, 306. ZAULI Giovanni, XIII, 23, 28. ZAVAGLI Pietro e Fratelli, XIII, 37, 90. ZAVATTARO Pietro, IV, 113. Zazzera Angiola, XIII, 51. ZECCA di Bologua, VII, 359 ZECCA di Firenze, VII, 359. - X, 435, 487.

ZECCA di Torino, VII. 359.

111

ZEMO Teresa, XVIII, 178. ZEPPINI Francesco, XV, 121, 130. - XXI, ZEPPINI Gaetano e Giuseppe, XXI, 266. Zerega Luigia, XVIII, 178. ZILIANI Battista, XVI, 144, 147. Ziliani Vigilio e fratelli, XVI, 144, 147. ZINA Giuseppe, XIX, 219. Z<sub>1N</sub>o Lorenzo e figlio, XIV, 106, 112. ZITTI Francesco, VI, 306. Zitti Fratelli, XII, 535, ZOBI Antonio, XIX, 191. Zocchi Emilio, XXIV, 310. Zolfatori, IV, 101 Zolfo (Miniere della Sicilia e delle Romagne), VI, 293. Zona Guglielmo, XXIII, 287. Zootecnica, II. 27. Animali bovini, II, 29. equini, II, 32. ovini, II, 34. suini, II, 35. Pelfi e colombi, II, 35. Zora Giuseppe, XII, 539. ZUCCARELLI E C., XIV, 112. ZUCCARELLO Mariano e MOTTA Orazio. MII. 37, 88. ZUCCHERELLI Maddalena, XIII, 55. ZUCCHERI Paolo. V, 134, 135, 142. Zuccheri e confetture, V, 156. Alcool. V, 160. Canditi, conserve, siroppi, V, 157. Cioccolata, V, 158. Liquori alcoolici, V, 162. Zuccheri, V, 156. ZUCCONI Artemisio, V, 157. ZUPI Fratelli, XIII, 36, 88.

ZUPPELLO Augusto, V, 192.

ZUPPINGER Gio. Giacomo e C., XV. 128.

ZUPPINGER, SIBER E C., XIII, 35, 40, 84.

FINE.







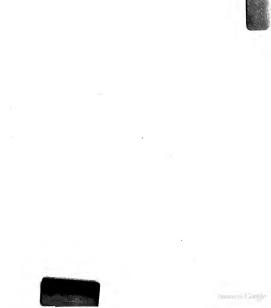

